RACCOLTA D'AUTORI
CHE TRATTANO DEL
MOTO DELL'ACQUE.

... TOMO PRIMO \-NONO, ED...



### RACCOLTAD' AUTORI

# DELL ACQUE

EDIZIONE SECONDA

CORRETTA, ED ILLUSTRATA CON ANNOTAZIONI,
AUMENTATA DI MOLTE SCRITTURE, E RELAZIONI, ANCO INEDITE,
E DISPOSTA IN UN ORDINE FIU' COMODO

PER GLI STUDIOSI DI QUESTA SCIENZA.

TOMO SECONDO.





IN FIRENZE MDCCLXVI.
NELLA STAMPERIA DI SUA ALTEZZA REALE.

# $I \quad N \quad D \quad I \quad C \quad E$

Degli Autori, e delle cose contenute nel Tomo Secondo.

| Rattato del Moto dell' Acque, e degli altri corpi fluidi, DE       | L SIG. MA-    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| RIOTTE.                                                            |               |
| - Prefazione del Sig. De La-Hire.                                  | pag. 3.       |
| — Parte I. Discorso I. Di varie proprietà de Corpi Fluidi.         | 7•            |
| Difcorfo II. Dell' Origine delle Fontane.                          | 14.           |
| Discorso III. Dell' Origine, e Cause de Venti.                     | 22.           |
| Parte II. Discorso I. Dell' Equilibrio de' Corpi Fluidi dipe       | ndente dal-   |
| la gravità.                                                        | 40.           |
| - Discorso II. Dell' Equilibrio de Corpi Fluidi dipendente d       | lall' Elasti- |
| cità.                                                              | 65.           |
| - Discorso III. Dell' Equilibrio, de' Corpi Fluidi dipendente      | dalla per-    |
| coffs.                                                             | 78.           |
| - Parte III. Discorso I. Del pollice d'acqua per la misura dell'   | acque. 99.    |
| - Discorso II. Della misura dell'acque zampillanti, secondo        | le differenti |
| altezze delle conferve.                                            | 108.          |
| - Discorso III. Della misura dell'acque, che escono da zamp        | ville di dif- |
| ferenti grandezze,                                                 | 112.          |
| - Discorso IV. Della misura dell' Acque Correnti in un acqui       |               |
| fiume.                                                             | 122.          |
| Parte IV. Discorso I. Dell' altezza de Getti Verticali.            | 125.          |
| Discorso II. De' Getti Obliqui, e delle loro ampiezze.             | 140.          |
| — Parte V. Discorso I. De' Cannoni de' Condotti.                   | 144.          |
| — Discorso II. Della forza de Cannoni de Condotti, e della re      | altenza de'   |
| Solidi .                                                           | 150.          |
| — Discorso III. Della distribuzione dell'acque.                    | 164.          |
| Regole per i Getti d'acqua, per la Pratica, estratte dall'iste     |               |
|                                                                    | jo marione    |
| dalle sue Opere.                                                   | ati da auan   |
| Della Resistenza de' Tubi Cilindrici di un dato diametro, e carica |               |
| tità date d'acqua, Memoria DEL SIG. PARENT; che se                 |               |
| notazione al Discorso II. della Parte V. del Sig. Mariotte.        | 187.          |
| Problema Idrostatico DEL SIG. CARRE'; che serve d'annotazione      |               |
| fo della Parte III. del Sig. Mariotte -                            | 193.          |
|                                                                    | Trat-         |

| Trattato Fisico - Mattematico della Natura de' Fiumi del Dott. Domenico | 3  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Guglielmini, con l' Annotazioni d' Eustachio Manfredi, ed alcun         |    |
| Note degli Editori.                                                     |    |
| - Prefazione d' Eustachio Manfredi, autore dell'annotazioni. 197        |    |
| - Prefazione dell' Autore.                                              |    |
| - Capitolo I. Della Natura de' Fluidi in generale, e spezialmente delle |    |
| acqua, e delle di lei principali proprietà necessarie a sapersi per la  |    |
| perfetta cognizione di questa materia.                                  |    |
| — Cap. II. Dell' origine de' fonti naturali.                            |    |
| Cap. III. Della Divisione de' Fiumi, loro parti, attinenze, e denomi    | _  |
|                                                                         |    |
| — Cap. IV. Del principio del moto nell'acque correnti, e delle regole d | :  |
| esso più principali.                                                    |    |
| - Cap. V. Della situazione del fondo de Fiurni, cioè delle profondità   |    |
| 1 Landing A. J. C.                                                      |    |
| O . VII Della manifoldina a C. \ 1 P 41 : 11 P .                        |    |
| Cap. VI. Della retituaine, e tortuojita degli Alvet de Fiumi. 339       | -  |
| Cap. VII. De' moti, che s' offervano nell' acque de' Fiumi in divers    |    |
| circoftanze.                                                            |    |
| - Cap. VIII. Dello sbocco d'un Fiume in un altro, o nel mare. 411       |    |
| - Cap. IX. Dell'unione di più Fiumi insieme, e loro effetti. 433        | ). |
| - Cap. X. Dell'escrescenze, e decrescenze de Fiumi, e della proporzio   | )- |
| ne, colla quale s'aumentano l'acque de' medesimi.                       | 7. |
| — Cap. XI. Degli scoli delle campagne, e loro regole. 48                | ı. |
| - Cap. XII. De' canali regolati, e delle regole più principali da offer | r- |
| varsi nella derivazione di essi.                                        | ١. |
| - Cap. XIII. Delle bonificazioni, e del modo, con che esse possono far  | 6  |
| utilmente.                                                              | 7. |
| - Cap. XIV. Delle considerazioni da aversi, quando se vogliono fai      | e  |
| nuove inalveazioni di fiumi.                                            |    |
|                                                                         | -  |

# TRATO

DEL MOTO DELL'ACQUE E DEGLI ALTRI CORPI FLUIDI

DEL SIG. MARIOTTE

SOCIO DELL' ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE

DATO ALLA LUCE

DAL SIG. DE LA HIRE
SOCIO DELLA STESSA ACCADEMIA.

COLLE REGOLE PER I GETTI D'ACQUA DEL MEDESIMO SIG. MARIOTTE.

TRADOTTO DAL FRANCESE.

#### $\mathbf{F} \cdot \mathbf{A}$ $\mathbf{Z}$ I E ONE.

Utti quelli che hanno scritto finora di Idraulica, ci hanno date diverse curiosissime offervazioni intorno la gravità, la velocità, ed intorno molte altre proprietà dell'acque. Il Trattato dell'equilibrio de' liquidi del Sig. Paschal è uno de' più pregevoli, sì per le belle scoperte ch' egli ha fatte, sì per le proprietà fingolari, le quali egli dimostra d'una maniera sì chiara, e convincente, che non possiamo noi dubitare, che questo grand Uomo non avesse esaurita interamente questa materia, s' egli ne avesse esaminate le parti tutte che la compongono.

Erano molti anni, che il Sig. Mariotte con straordinaria diligenza s' applicava a fare l'esperienze che sono nel Trattato del Sig. Paschal, per vedere, se questi avesse mai trascurata alcuna delle particolari circostanze, che potessero a lui dar luogo di notare qualche cosa di nuovo. In fatti nelle sue esperienze egli fa molte osservazioni, che non si trovano nel libretto del Sig. Paschal, nè negli altri che l' hanno preceduto; così egli si trovò dipoi insensibilmente impegnato in quella parte di quest opera che è la più wile, come quella che tratta della misura, o come suot dirsi dell' erogazione dell'acque secondo le differenti altezze delle Conserve, e i differenti fori; Egli passa dipoi alle avvertenze che devonsi avere per condur le acque, ed avendo in fine molto a lungo trattato della refistenza de folidi, parla della forza che devono avere i condotti per resistere al differente carico dell'acqua.

Egli ebbe occasione di fare sopra di queste parti molte esperienze in presenza di S. A. S. a Chamilly, ove l'abbondanza dell'acque, e l'alterza delle conserve gli fornivano tutti i mezzi necessuri. Ne fece molte ancora nell' Offervatorio in presenza de Sigg. Accademici ; ed avendole disposte per ordine, ne compose quest' opera.

Ne' primi giorni della malattia, di cui morì, mi pregd di volermi incaricare dell' impressione di questo Trattato, lasciandomi la libertà di mutare, e di togliere ciò ch' io avessi giudicato a proposito: io poi ho creduto
che sosse meglio darlo al Pubblico tal quale egli l' ha composto, che metterci alcuna cosa di mio. Se però io avessi intrapreso di sarvi qualche variazione, io non l' avrei fatta se non secondo i sentimenti di tutta l' Accademia, dalla quale non avrebbe mancato di prender consiglio egli stesso sulle
dissicoltà che vi avesse trovate.

La metà di quest'Opera eva bastantemente al pulito per esser data alle stampe; ma non poca fatica mi è costato il viunire il rimanente sulle

memorie che mi sono state consegnate dopo la di lui morte.

Ho fatto ogni possibile sforzo per non lasciar niente d'oscuro, o d'intricato nell'ultime parti, e di seguire esattamente l'ordine, che egli si era proposto; nientedimeno non mi sono ardito di schiarire tutti i luoghi dissicili per paura d'allontanarmi da' suoi pensieri, o di rendermi sorse meno intelligibile di lui.

Avevo anco risoluto di aggiungere in sine di quest' Opera alcune note da me satte sopra alcuni luoghi, che avrebbero potuto servire di spiegazione, e di conferma, e sra le altre la dimostruzione con i principj d' Archimede del Problema di Meccanica, in cui la proporzione ordinaria è inversa, con alcune osservazioni che ho satte sull'origine delle sontane, e sull'elevazione de' vapori; ma ho giudicato che sosse meglio darle separatamente, insieme con alcuni altri estratti di Fisica, che aumentare questo volume de' miei pen-

fieri particolari.

lo non avrei tanto differito a far imprimere quest' Opera, se non ne fossi stato frastornato dalle occupazioni importantissime, delle quali mi ba fatto l'onore di incaricarmi il Sig. di Louvois. Egli aveva considerato da se stesso che il siume Euro dalla sua sorgente sino all'incontro della Senna verso il Ponte de l'Arche, ove giunge il riflusso del mare, non percorreva più di 45. leghe, e che alcuni ruscelli, che partivano dalle medesime sorgenti di questo siume, andavano con grandissima rapidità a incontrare il fiume Huine, e dipoi per la Loira fino al mare, 80. legbe incirca lungi da questa sorgente; ed essendo conosciuta inoltre questa rapidità per mezzo di molti mulini che sonovi sopra, egli giudicò, che il Fiume Euro dovesse avere una grandissima pendenza, e poco tempo dopo la morte del Sig. Mariotte mi ordinò di ritrovare per mezzo d' una livellazione l' olterza di questo sume per riguardo al Castello di Versailles do Quantunque la difianza tra questo Castello, ed il luogo ove potevasi prendere comodamente il Fiume ; fosse più di 20. leghe, le mie livellazioni fatte per differenti vie, e ripetute più volte si sono trovate perfettamente concordi fra lor ro, e mi banno fatto vedere, che questo siume potevasi facilmente condurre all' altezza del Castello di Versailles e che prendendola a Pongoin sette leghe sotto Chartres, egli era 110. piedi più alto del piano della strada

della più alta parte di questo Castello.

Si devono senza dubbio preferire le acque correnti condotte per acquidotti, a quelle che sono alzate a forza di macchine, poiche quelle non son fortoposte ad essere spesso interrotte da rifarcimenti che sure abbisogna a condotti, e di più potendo l'acque venire facilmente in grandissima abbondanza: ma siccome in molte occasioni le macchine sono d' una grandissima utilità, e siamo ancora obbligati di servircene per l'elevazione dell'acque, sarebbe stato desiderabile che il Sig. Mariotte ci avesse lasciati scritti i suoi sentimenti sulle differenti trombe ed altre macchine che sono in uso, o che sono state solamente proposte per questo effetto, con un esame, ed un calcolo di ciò che ciascuna di esse in particolare ci somministra, e quale si debba prescegliere nelle differenti occasioni. Egli mi aveva spesso parlato del suo disegno sopra questo soggetto, che doveva essere una delle parti di questo srattato; ma non bo trovato nelle sue memorie cosa alcuna, che fosse ingrado di darsi alla luce. Egli aveva cangiato molte volte l'ordine delle parti di quest' opera; ma finalmente pochi giorni prima della sua morte, me ne die le la seguente divisione, che mi ha molto giovato, e principalmente nelle altime parti .

Essendo questo libro ripieno d'un grandissimo numero di esperienze, e di molte regole, che da quelle son dedotte, con alcune osservazioni su queste stesse regole, ho credutò a proposito, aggiungervi una molto estesa tavola, affinchè più facilmente trovar si possano i luoghi, ove si parla di qualche materia, di cui si abbia bisogno nell'occasioni. Tutto questo Trattato è diviso

in cinque parti.

La prima parte contiene tre discorsi.

Il primo discorso tratta di varie proprietà de corpi fluidi.

Il secondo, dell'origine de Fonti. Il terzo, delle cagioni de Venti.

Lo seconda parte contiene tre discors.

Il primo, dell' Equilibrio de' corpi fluidi per il peso. Il secondo, dell' equilibrio de' corpi fluidi per l'elasticità.

Il serzo dell'equilibrio de corpi fluidi per la percossa.

La terza parte contiene quattro discorsi.

Il primo, de' pollici, e delle linee, con che si misurano l'acque correnti, ed i getti.

Il secondo, della misura de' getti, secondo le differenti altezze delle conserve.

Tom. II.

A 3

Il ter-

Il terzo della misura del getti che escono da cannelle di differenti bocche. Il quarto della misura dell'acque correnti.

La quarta parte contiene due discorsi.

Il primo, dell'altezza de' getti perpendicolari, Il fecondo, dell'altezza de' getti obliqui.

La quinta parte contiene tre discorse.

Il primo, de' cannoni de' condotti.

Il secondo, della resistenza de' solidi, della sorza de' solidi, e della sorza de' cannoni de' condotti.

Il terzo, della distribuzione dell'acque.

Abbiamo aggiunto in quest' ultima edizione, un piccol trattato dello stesso Autore, intitolato; Regole per i Getti d'acqua.

## PARTEPRIMA.

Di varie proprietà de Corpi Fluidi, dell'Origine delle Fontane, e delle Cause de Venti.

#### DISCORSOL

Di varie proprietà de' Corpi Fluidi.

Aria, e la fiamma son corpi Pluidi; l'acqua, l'olio, il mercurio, e gli altri liquori son corpi fluidi, e liquidi; ogni liquido è fluido, ma non ogni fluido è liquido. Io chiamo liquido ciò che, essendo in una sufficiente quantità, scorre, e si spiana, finchè la sua superficie superiore siasi resa orizzontale; e perchè l'aria, e la siamma non hanno questa proprietà, io non chiamo questi due corpi, liquidi, ma solamente fluidi. La durezza, e la tenacità è opposta alla sluidità; Ciò che è duro e confistence, come il ferro, e la pietra, si lascia attraversare difficilmente dagli altri corpi, e quando egli è stato attraversato, o forato, le sue parti non si riuniscono: al contrario i corpi sluidi si lasciano attraversare facilmente, e le lor parti separate, tosto si riuniscono, ed in questo appunto consiste la sluidità. Per questa ragione la sabbia minutissima può chiamarsi un sluido, ma non un liquido, poiche ella non scorre sopra un piano poco inclinato, e se di essa empiasi un vaso, le parti superiori non si distendono orizzontalmente da se steffe.

L'acqua è chiamata anco umida da alcuni Filosofi; ma così dovrebbesi propriamente chiamate ciò che è bagnato dall' acqua, ed in questo senso l'aria dicesi umida, quando è molto ripiena di vapori acquosi. La siccità è una qualità opposta all'umidità, ed una tela, che chiamasi umida allorch'ella è bagnata, chiamasi asciutta, quando l'acqua di cui ell'era bagnata, è svaporata.

L'ucqua riceve successivamente disserenti gradi di durezza, e di liquidità: il suo stato naturale è d'esser diacciata; cioè, allorche niuna causa esterma agisce sopra di essa, ella si rimane consistente, e non liquida.

Un mediocre calore la fa scorrere, e la rende liquida, e nelle A 4

stesso tempo alcune parti di essa si inalzano in vapori, cioè in molte piccolissime gocciole separate le une dall'altre, e di una tal piccolezza che non può distinguersi l'una separatamente dall'altra. Se ne vede l'esperienza, gettando nell' acqua un carbone acceso, poichè tosto si vede alzarsi dall'acqua un sumo denso; e quando questi nell'alzarsi si è molto disteso, e che queste piccole particelle si son separate l'une dall'

altre, non può più vedersene alcuna di loro.

I vapori quantunque densi, sono qualche volta visibili, e qualche volta invisibili, secondo che le lor particelle sono più, o meno piccole, o sono più o meno agitate. Allorchè esse sono visibili, e vicine alla terra, si chiamano nebbia, e quando le medesime sono in alto elevate, si chiamano nuvole. S'inalza maggior quantità di vapori per un gran calore, che per un mediocre; ma se n'alzano ancora per un piccolifsimo calore, poichè n'escono ancora dall'acqua diacciata. Io osservai, che due libbre di diaccio diminuivano di peso quasi sei denari il giorno in un grandissimo freddo, d'onde può dedursi, che l'acqua cominciando a diacciarsi, conserva ancora qualche poco di calore, come ne conserva molto il piombo, allorchè dopo essere stato suso comincia a indurirsi.

Sonovi nell'acqua alcune parti straniere, ed eterogenee, che per mezzo d'un gran calore si trasformano in aria; ciò si esperimenta, ponendo sul succo un vaso pieno d'acqua, poichè si vedono in sondo di esso formarsi molte piccole bolle d'aria, ed elevarsi dipoi alla supersicie dell'acqua.

Nè si deve credere ch'esse procedano dalla siamma, che potrebbe passare a traverso del vaso, poichè queste non escono in niun modo dall'olio, allorchè si lascia per un poco di tempo sul suoco per sar da esso svaporare ciò che vi è di acquoso, ancorchè il suoco si aumenti.

Simili bolle si formano ancora nell'acqua, allorchè ella si congela: e perchè questa materia eterogenea, ch' io chiamo materia aerea, occupa un maggiore spazio quand' ell' è ridotta in bolle d'aria, ella sa forza per estendersi, e non trovando niuna escita a traverso il diaccio, ella sa rompere ancora i vasi stessi che lo contengono, se essi sono più

stretti al di sopra, che verso il mezzo.

Per spiegare, d'onde nasce, che questa materia ch' è nell' acqua tien più luogo, quando ella si riunisce in tante bolle d' aria; si può supporre, che l' aria è un ammasso d' infiniti piccoli filamenti attortigliati, e mescolati l'un dentro l' altro come sono i piccoli filamenti di cotone; se si tussi adunque in un vaso, pieno per la metà d'acqua, un siocco di cotone ben serrato insieme, questi occuperà al principio un luogo eguale al suo volume, e farà elevare l'acqua nel vaso considerabilmente;

ma

ma se si separino a poco a poco i piccoli filamenti del cotone, di maniera che l'acqua possa insinuarsi per tutti i di lui interstizi, allora la supersicie superiore dell'acqua scenderà quasi fino allo stesso segno ov'ell'era
avanti che vi si attussase il cotone.

Si conoscerà da quest' esperienza, che l'aria può insinuarsi a poco a poco nell' acqua, ed ivi occupare molto minor luogo che quando ella vi è in piccole bolle, e che quando per il moto che gli comunica il calore, o per qualunque altra cagione, essa si raccoglie in piccole bolle dopo essere stata mescolata, e quasi assorbita nell' acqua, ella oc-

cupa molto maggior luogo di prima.

Dalla seguente esperienza si conosce, che l'aria s'insinua nell'aequa. Fate bollir l'acqua per lo spazio di due, o tre ore, e dopo che ella si sarà raffreddata, empitene un piccol fiasco di vetro, chiudetene la bocca con un dito, e tuffate il fiasco colla bocca all' ingiù in un vaso pieno d'acqua; e procurate che nella parte superiore del fiasco vi resti una porzione d'aria quanto una nocciuola; voi osserverete che in 24. ore quest' aria non si vedrà più. Ponetevi di nuovo nell' istessa maniera un altra bolla d'aria egualmente grande, questa ancora s' infinuerà, a poco a poco nell' acqua, ma vi abbifognerà più tempo, perchè resti assorbita interamente; molte altre ancora della stessa grandezza potranno l'una dopo l'altra infinuarvisi: ma quando l'acqua sinalmente ne sarà abbaltanza impregnata, niun altra entrar vi potrà, ed una piccola bolla d'aria di 2. linee di diametro si vedrà rimanersi più di 15. giorni sopra dell'acqua del fiasco, fenza mescolarvisi. Questo effetto si osserva anco più sensibilmente nello spirito di vino; poichè se pongasene nella macchina del Vuoto un bicchier mezzo pieno, escirà una grandissima quantità di questa materia aerea sotto la figura di grosse bolle, dopo che si sarà estratta una buona parte dell'aria rinchiusa nel recipiente, ma in poco tempo non vedremo più escirne; e se di questo spirito di vino, la di cui materia aerea sia escita, empiasene una piecola boccia, e vi si lasci entrare una quantità d'aria come un pollice, per farla rimanere nella parte superiore della boccia, dopo averla rivoltata dentro altro spirito di vino, come si è detto di sopra dell' acqua bollita; quest' aria s' insinuerà nello spirito di vino in meno di due ore: e se di nuovo vi se ne infonda un egual quantità per due, e tre volte, anco questa vi si insinuerà; ma se si metta questa bottiglia nella macchina del vuoto, quest' aria che s' era quasi disciolta, e mescolata invisibilmente nello spirito di vino, ricomparira sotto sorma di grosse bolle, dopo che si sarà per un poco estratta l'aria del recipiente: Lo che fa vedere manifestamente, che è vera aria ciò che esce dall'acqua, e da molti altri liquori, quando si fanno congelare, o

bollire, o quando per mezzo della macchina del Vuoto si diminuisce l'elasticità dell'aria, che gli preme; come ho spiegato più a lungo nel Trattato della natura dell'aria.

Io ho veduto ciò che accade all' acqua, quando essa si diaccia, col-

le feguenti esperienze.

In tempo di grandissimo freddo io posi in un vaso cilindrico alto fette, o otto pollici, e largo sei pollici, dell'acqua già molto fredda, quasi fino a due pollici sotto l'orlo, ed attentamente considerai tutto il progresso della congelazione. Nella superficie superiore dell' acqua cominciò subito una leggiera congelazione di piccole strisce lunghette, e dentellate, disunite fra loro da intervalli non gelati, i quali pure si gelarono a poco a poco, a riferva d' un piccolo spazio verso il mezzo, che non era per anche diacciato, quando il resto della superficie lo era già per la grossezza di due linee. Osservai, che nel fondo, e alle pareti del vaso comparivano nel ghiaccio, che cominciava a formarsi, delle piccole bolle d'aria; alcune salivano in alto, altre restavano imprigionate nel ghiaccio, lo che mi fè credere, che queste piccole bolle venendo ad occupare nell' acqua luogo maggiore, che quando la lor materia vi stava quasi disciolta, questa spingeva un poca d'acqua per il foro che era restato al disopra, come segue appunto in una botte piena di vino nuovo, nella quale quando il vino comincia a bollire sempre ne esce un poco per il foro del cocchiume; quella poca acqua poi, che esciva per questo piccol soro, spandendosi sopra quella vicina, e già diacciata, diacciavasi egualmente, formandovi un rialto di diaccio, ed il foro intanto rimaneva fempre aperto a cagione dell' aoqua che vi passava successivamente, spinta dalle nuove bolle d'aria, che si formavano nel ghiaccio, il quale continuava ad aumentarsi a pooo a poco verso i lati del vaso, e verso il sondo: Osservai che la superficie superiore dell'acqua verso gli orli del vaso s'era diacciata sino alla groffezza di più d' un pollice, e più d'un pollice e mezzo all' intorno, e vicino al piccol foro, prima che l'acqua, che ivi sava come in un piccol canale, fosse gelata: ma questa si diacciò finalmente, ed allora il mezzo dell' acqua non essendo ancor punto gelato, e l'aequa spinta dalle nuove bolle che continuarono a formarsi per lo spazio di due, o tre ore, non trovando più la folita uscita per il piccol foro, si ruppe in un tratto questa crosta di diaccio per lo sforzo dell' aria rinchiusa. Feci una seconda esperienza, nella quate dopo, che il ghiaccio era divenuto grosso quasi due pollici, feci scaldare gli orli del vaso, affinche si fondesse il diaccio nell'estremità, e con questo mezzo l'estrassi intiero dal vaso, senzachè si versasse l'acqua, che era ancor liquida nel mezzo del diaccio. Esposi questa lastra di diaccio all' aria, affinaffinche si gelasse il resto dell' acqua, e dopo tre o quattro ore questa lastra si ruppe, e trovai che nel mezzo eravi un vuoto della grossezza di un pollice, e mezzo di diametro, donde era escito il rimanente dell'acqua, che non s'era ancor diacciata, e che riempiva questo spazio. Feci la terza esperienza, nella quale dopo avere estratto dal vaso il diaccio nell' istessa maniera, forai con un grosso spillo il diaccio in quel luogo, ove era stato prima il piccol foro, che si era poi diacciato, ed ove il diaccio era un pollice più elevato, che altrove, a motivo dell' acqua che s' era sparsa presso al foro, e vi si era diacciata; dal foro fatto dallo spillo, tosto ch'io l'ebbi cavato, ne venne un piccolo zampillo d'acqua, e l'acqua di nuovo si gelò nel foro. Io continuai a forare il diaccio in questo stesso luogo, fino che l'acqua si folse tutta gelata; Esposi dipoi questo diaccio all'aria fredda per tutta una notte, senza che esso si rompesse; lo che mi se conoscere manifestamente, che la rottura del diaccio nelle precedenti esperienze procedeva dalla forza elastica delle bolle d' aria. Il mezzo di questo diaccio era mescolato appresso a poco di egual quantità d'aria, e di diaccio, e verso la parte esterna del diaccio il numero delle bolle diminuiva proporzionatamente. Se facciasi bollir l'acqua per farne escir la materia aerea prima di esporta alla congelazione, si sormerà un diaccio grosso sino a due, o tre pollici, che non avrà alcuna bolla visibile, e sarà persettamente trasparente, e proprio a produr l'istesso effetto di bruciare per mezzo del raggio solare, come i vetri convessi: Ecco la maniera di rendere questo diaccio convesso. Pongasi un pezzo di questo diaccio trasparente in un piccol vaso scavato in forma di mezza sfera, il di cui diametro, sia un mezzo piede, e mettasi poi sopra un poco di fuoco per farne fondere la parte esteriore; si versi poi l'acqua, inclinando il vaso, a misura che si sonde il diaccio esterno: Rivoltisi dall' altra parte, e si faccia fondere nell'istessa maniera, finchè questo pezzo di diaccio non abbia presa una figura convessa da ambe le parti, ben pulita, ed uniforme; allora se presentisi al sole, produrrà appresso a poco l'istesso effetto per bruciare il foglio nero, o la polvere da schioppo, come se fosse un vetro convesso. Alcuni han creduto che l'acqua bollita si gelasse più facilmente dell'altra, ma avendone poste due quantità eguali in due bicchieri eguali, ed avendo procurato ch' esse fossero raffreddate egualmente prima di esporte alla congelazione, io non pozei giammai offervare, che l'una si gelasse più presto dell'altra.

Ne' Fiumi, in que' luoghi, ove l'acqua è stagnante, vi si ammassa del sango, da cui esce molta aria, quando sopra vi si passeggia, ovvero quando vi si caccia un bastone, avvenga ciò o perchè quest' aria vi si sormi appoco appoco della materia aerea che è mescolata coll'acqua

del

del fiume, o sia perchè l'acqua che scende per piccoli canaletti al di fotto del suo letto, sa elevare l'aria che in essi si trova, la quale imbattendosi nel fango, vi si ferma. Oltre la materia aerea che si trova nell'acqua, ve n'è un altra ancora, che può appellarsi materia fulminante, cui ho riconosciuta con molte esperienze simili a quella ch'io quì riferisco: Pongasi in un piccol vaso di rame o di stagno una grossa gocciola d'acqua, e tant'olio al di fopra fino all'altezza d'un pollice, e pongasi al di sotto del vaso una candela accesa nel luogo corrispondente alla gocciola d'acqua; vedrannosi escire delle piccole bolle d'aria per un determinato spazio di tempo, e dipoi non n'esciranno più, o pochissime; ma quando l'olio si sarà riscaldato, seguiranno delle fulminazioni nella gocciola d'acqua, che faran faltare in alto una porzione d'olio, e separeranno la gocciola d'acqua in due, o tre parti-Questo sforzo può procedere da alcune particelle di sali, o di altre materie disciolte nell'acqua, le quali avendo concepito un certo grado di calore si dilatano in un tratto, come sa l'Oro sulminante.

L'analogia che è tra l'olio, e l'acqua si è che l'olio si condensa e si diaccia per un gran freddo, ma meno fortemente dell'acqua; ch' egli divien fluido a un mediocre calore; che un gran calore so discioglie in sumo, e in esalazioni simili in consistenza appresso a poco ai vapori che escono dall'acqua; e sinalmente che questo sumo, o almeno le di lui parti più sottili, per un fortissimo calore si cangiano in

fiamma.

L'aria, il mercurio, e l'acqua, se abbiano in se disciolto molto sal comune, non si gelano, nè induriscono al freddo, come appunto lo spirito di salpietra, lo spirito di vetriolo, e l'altre acque sorti; ma si rimangono queste materie tutte, sempre liquide, e stude; l'acque sorti

svaporano ancora per l'attività del calore.

Il mercurio, l'acqua, l'olio, il vino, lo spirito di vino, e gli altri liquori al caldo si dilatano, ed a un mediocre freddo si condensano, senza ch'egli apparisca perciò che alcuna sorte d'aria vi sia mescolata, o che n'esca bolla veruna. Pongasi dell'olio in una bottiglia di collo lungo e stretto, e scaldisi mediocremente; questi falirà a poco a poco per il collo, e raffreddandosi discenderà sino al corpo della bottiglia, senza che si veda entrare, o escire l'aria; ed essendo la bottiglia anco tutta piena d'olio mediocremente caldo, si rivolti, sostenendola con un dito, e se ne tussi il collo sino alla metà nell'acqua fredda; l'olio raffreddandosi lascerà il collo che occupava, e l'acqua vi subentrerà in sua vece; ma se scaldisi di nuovo mediocremente la bottiglia, l'olio di nuovo scenderà, e caccerà l'acqua, senza che vi si vedano formarsi bolle d'aria. Questo essetto è sensibilissimo nello spi-

rito

rito di vino di cui s'empiono i termometri di vetro sigillati ermeticamente; poichè quando è gran freddo, lo spirito di vino scende sino alla palla, e nel gran caldo sale sino alla cima del cannello, quantunque sa alto più di due piedi. Ho veduto termometri pieni di mercurio in vece di spirito di vino, che sacevano quasi lo stesso effetto.

Il mercurio non si scioglie in vapori, se non per un gran caldo. Io ho tenuto due anni un vasetto, ov'era quasi una libbra di mercurio, in un gabinetto battuto dal Sole nell'Estate, e dopo tanto tempo ho ritrovato il mercurio quasi dello stesso peso; Ma se si esponga questi a un gran suoco, s'inalza in vapori invisibili, i quali ricevuti in un lambicco, escono da esso sotto forma di mercurio sluido, e liqui-

do, come avanti l'evaporazione.

Osservasi nell'acqua una specie di viscosità, per cui le sue parti si uniscono l'une all'altre, e ad alcuni altri corpi, come al legno, al vetro pulito, di maniera che una goccia d'acqua ben grande si riman fospesa al vetro, ed al legno senza cadere, ed allorchè se ne pone in un bicchiere ben pulito senza empirnelo interamente, essa si eleva, unendofi all'orlo del bicchiere, al difopra del fuo livello fino a più d' una linea e mezzo: e quantunque non si possa ben dire in che consista questa viscosità, egli è evidente, che i suoi effetti seguono sempre. Così due gocciole d'acqua separate, si uniscono insieme, e non fanno più che una sola gocciola subito che esse si toccano un poco: l'istesso accade a due gocce di mercurio, a due gocce d'olio posate adagio sopra l'acqua, avvicinandole l'una all'altra; e si vede ancora, che le piccole bolle d'aria, che sono in sondo di un piatto pieno d'acqua quand'egli è stato sul suoco, si uniscono a quelle che loro son vicine. fe con uno spillo, o in altra maniera si urtino l'una contro dell'altra. Vidi una volta scorrere sopra una tavola di pietra pulita un poco di mercurio della grandezza d'un pollice; questi s'imbattè in una piccola cavità della tavola, ove entrò una particella di mercurio, e continuando il resto a scorrere, su sul punto di separarsi dal poco che era restato nella cavità, non essendo il mercurio, che univa queste due quantità, largo più di due linee in circa; pure questa viscosità, che unisce insieme le parti del mercurio, gl' impedì separarsi, onde la parte, che già si partiva, ritornando presso alla parte, che era rimasta nella cavità, fermossi tutto il mercurio insieme, sopra, ed intorno alla detra cavità. Per spiegare in qualche maniera questa viscosità, si potrebbe dire, che ciascuna di queste materie ha le sue particelle in perpetuo moto, e che quelle di ciascheduna specie hanno certe figure proprie ad appiccaru, e ad unirsi l'une all'altre, e che esse s'avvincolano, e s'appiccano necessariamente, atteso il lor moto, subito

che si toccano insieme. Vi sarebbe un altra cagione da congetturarsi. cioè, che avendo l'aria una forza d'elasticità, vorrebbe ridurre questi corpi fluidi nel minore spazio, che possano essi occupare, che è la figura sferica; ma potrebbe esta per la stessa ragione ridurre in un sol globo una goccia di mercurio, e una goccia d'acqua, e di più questa cagione non avrebbe più luogo nella macchina del Vuoto, dopo avere estratta l'aria del Recipiente; poiche l'aria che vi resta non ha più elasticità considerabile, e nondimeno le gocciole d'acqua, come pure la goccia di mercurio fi uniscono insieme, e prendono in quest' aria estremamente rarefatta una rotondità tale, quale nell'aria comune. In questi dubbi potremo contentarci di prender per principio d'esperienza, che i fluidi della stessa natura son disposti ad unirsi insieme, tosto che si toccano, e si potrà chiamare quest'effetto, se così si vuole, moto d'unione. Vi fono ancora de' corpi, a' quali l' acqua non s' attacca, o difficilissimamente, come il Grasso, le foglie di cavolo non maneggiate, le penne di cigno, e d'anatra; Essa vi si posa sopra, divisa in piccole bolle, e se è in gran quantità vi si dispone colle sue estremità rotonde, livellandosi nel rimanente. Il mercurio non s'attacca nè al vetro, nè al legno, nè alla pietra, e questo appunto gli ha dato il nome d'argento vivo, poichè quando egli è in poca quantità, scorre per il proprio peso sopra queste materie, finchè non incontri delle piccole cavità, che lo ritengano; ma s'attacca poi con facilità allo stagno, all'oro, e ad alcuni altri metalli, e resta ancora tanto da essi imbevuto, e tanto discontinuate le di lui parti, che non compone più che un sol corpo con quelli; e questo è appunto ciò che da' Chimici chiamali amalgamare.

#### DISCORSO II.

#### Dell' Origine delle Fontane.

I Vapori acquosi, che da' mari s' inalzano, da' siumi, e dalle terre umide, giunti essendo alla region mezzana dell' aria, ed avendovi sormate le nuvole, si rassreddano, nè possono più alto salire, incontrando essi un aria meno condensata di quella, che è vicina alla terra, la quale essendo meno pesante delle nuvole, non le potrebbe perciò sostenere. Questi vapori essendo agitati da' venti, si urtano gli uni con gli altri, ed insieme si uniscono, e così di più piccole gocciole impercettibili sormandosi le grandi, che cominciano a pesare più dell' aria inseriore, e discendendo a poco, e incontrandone altre più piccole, accade ch' elle ingrossano successivamente, e per questo

mez-

mezzo finalmente esse divengono pioggia: Quelle che vengono dalle suvole più alte son le più grosse, perchè esse hanno maggior spazio per ingrandirsi; e s'ingannò Aristotile allorchè egli sostenne il conerario: la ragione ch' egli n'adduce si è, che se gettisi una secchia d' acqua da una finestra altissima, quella si divide in gocciole più piccole di quel che sarebbero se non si fosse gettata di tant'alto; ma questa comparazione è fallace, poichè egli è verissimo, che una gocciola grossa come un pollice, cadendo per l'aria con maggior velocità d'una molto piccola, si separa facilmente in due, o tre parti per l'incontro dell'aria, principalmente quando tira gran vento, onde le più grosse gocciole non sono ordinariamente larghe più di tre linee in circa, ed allorchè due o tre di queste gocce si uniscono insieme, si separano subito, e non possono giungere a questa grossezza di tre linee di diametro, se non dopo essersene molte unite insieme; quando le nebbie si fanno folte, spesso si vedono cadere gocciole piccolissime di pioggia, che neppur ben si discernono, se esse non campeggino in qualche oggetto nero.

Se dunque in principio la pioggia è minutissima, egli è chiaro, che bisogna ch' ella cada di molto alto per ingrossarsi; e per questo motivo appunto le piogge d'inverno sono ordinariamente minutissime, perchè le nuvole s'inalzano allora ad una piccola altezza. Ho osservato, che essendo coperto il Cielo di dense nuvole, e cadendo una gran pioggia di grosse gocciole appiè d'una montagna altissima, le gocciole erano minori a misura ch' io faliva sulla montagna, e quando io sui quati alla cima, la pioggia era minutissima; io mi trovava allora involto fra la nebbia, che mi sembrava una nuvola, quand' io era appiè

della montagna.

Una fola nuvola trasportata da' venti impetuosi può dar la pioggia successivamente a uno spazio di più di cinquanta leghe, lo che si è spesso potuto notare per la strage satta dalla grandine sormatasi in una sola nuvola.

Le piogge cadute penetrano nella terra per piccoli canali, ch'esfe vi trovano, e perciò nello scavare la terra un poco prosondamente si trovano d' ordinario questi canaletti, s' acqua de' quali unendosi in sondo degli scavi satti, sorma l'acqua de' pozzi; s' acqua poi delle piogge che cadono sulle colline, e sulle montagne dopo aver penetrata la superficie della terra particolarmente, quando ella è leggieri e mescolata di ghiaia e di radici d'alberi, s' imbatte sovente in strati di terra, o di macigni andanti, lungo i quali, non potendosi penetrare, ella scorre, sinchè giunta appiè della montagna, ovvero ad una distanza considerabile dalla cima, ella ritorna suori, e sorma così le sontane.

Que-

Quest'effetto della Natura è facile a provarsi ; poichè primieramente l' acqua delle piogge cade tutto l'anno in quantità più che sufficiente per mantener le fontane, ed i fiumi, come col calcolo si farà vedere in appresso; secondariamente si osserva ogni giorno, che le sontane s' aumentano, o diminuiscono a misura ch' e' piove, o ch' e' non piove, e se passano due mesi senza considerabile pioggia, la maggior parte di esse diminuisce della metà; e se l'aridità continua ancor due, o tre mesi, la maggior parte si dissecca, e l'altre diminuiscono di due terzi, o di tre quarti d'acqua, donde può concludersi, che se per un intero anno non piovesse, non vi resterebbero che pochissime sontane, la maggior parte delle quali farebbero scarsissime d'acque, o cesserebbero tutte interamente. I gran fiumi come la Senna, scemano spesso alla fin dell' Estate più di 🛂 della quantità d'acqua ch'essi hanno dopo le gran piogge, quantunque l'aridità non duri tre meli continui: e se vi sono alcune fontane, che diminuiscano solamente della metà, o d'un terzo, ciò procede dalle gran conserve, che si sono scavate naturalmente ne' massi col portarne via la terra, e non avendo che piccoli sori per indi escire: donde pure avviene che queste non crescono a proporzione dell'altre per le piogge continue. Alcuni Filosofi portano un altra eagione dell' origine delle fontane, cioè, che s'alzano de' vapori dalle cavità profonde della terra, i quali incontrandosi ne' massi posti in volta nell'interna sommità delle montagne, si convertono in acqua come nel capitello d'un lambicco; e che quest'acqua scola dipoi appiè, o per il pendlo delle montagne; ma questa ipotesi può difficilmente sostenersi, poiche (Fig. 1. Tav. I.) se ABC è una volta nella montagna DEF; egli è chiaro che se i vapori si riducessero in acqua nel concavo di questa superficie ABC, caderebbe quella perpendicolarmente verso HGI, e non verso L, o M, e, per conseguenza non formerebbe mai una fontana; inoltre si nega che vi sieno nelle montagne molte di queste caverne, nè si potrebbe farle vedere; che se dicasi, che dalle parti, e al dì sotto di ABC vi è della terra, si potrà rispondere, che i vapori scapperanno dalle parti verso A, e C, e che pochissimi si risolveranno in acqua, e poichè si vede sempre della terra argillacea ove sono le fontane, egli è molto verisimile, che queste pretese acque lambiccate non potessero passare a traverso di essa, e per conseguenza le sontane non potrebbero esser prodotte da questa cagione.

Alcuni Autori riferiscono, che alcune sontane hanno lasciato di gettare, per avere scoperte alcune gran concavità sotterranee, donde era escita gran quantità di vapori, che si risolvevano prima in acqua in queste caverne; a ciò può rispondersi che queste istorie son sospette; nè si nega pertanto che non vi possano essere nella cima d'una monta-

gna

gna, principalmente in quelle che son coperte di neve, luoghi talmente disposti, sicchè i vapori che si condensassero per l'incontro d'un gran strato di pietra, come in un lambieco, potessero formare qualche piccola vena d'acqua che escisse da un lato; ma ciò è difficilissimo a combinarsi, e non si potrebbe da questo dedurre una conseguenza uni-

versale per le altre fontane.

Si suole opporre ancora, che le piogge dell' Estate, benchè copiosissime, non entrano sotterra che un mezzo piede incirca, come si osserva ne giardini, e ne terreni lavorati: io convengo dell' esperienza; ma sostengo che ne terreni non coltivati, e ne boschi sonovi molti canaletti vicini alla superficie, ne quali entra l'acqua della pioggia, ed i quali sono continuati a una gran prosondità, come si vedono ne pozzi scavati prosondamente; e di più dico, che quando piove dieci, o dodici giorni di seguito, il di sopra de terreni lavorati si bagna interamente, ed il resto dell'acqua sopravveniente passa ne piccoli canaletti che sono al di sotto, e che non sono stati rotti dal lavoro.

Si vedono ne' sotterranei dell' Osservatorio Reale di Parigi, cader dall' alto delle volte naturali di pietra, che vi sono, molte gocce d' acqua, e si conosce facilmente, ch' esse non procedono da' vapori, perchè si vedono sempre colare dalle sessure, o da' fori del masso, essendo ogni altro luogo asciutto, o pochissimo umido; e questo segue appunto dopo le gran piogge: vi è un luogo pure, ove è la maggior volta, donde in ogni tempo distillano molte gocce d' acqua, ma procedono queste da un ammasso d'acqua, che è direttamente al di sopra.

Sonovi delle cave in molti luoghi, delle quali la cima è a guisa di volta, nè vi è sopra più, che venti, o trenta piedi di terra, ove può osservarsi che i piccoli gocciolate d'acqua, che vi si sormano, passano per le piccole sessive tra gli strati della pietra, e che essi procedono dalle piogge, perchè non compariscono che dopo le gran piogge, e non durano più di quindici giorni, o tre settimane dopo che restato di piovere; e si può sacilmente da ciò giudicare, che le altre sontane si sormino nella stessa maniera.

L'Estate dell' Anno 1681, su in Francia aridissima, lo che se secare la maggior parte de' pozzi, e delle sontane in molti luoghi, e quantunque sosse un grandissimo freddo alla sin d'Ottobre, e al principio di Novembre, l'acque continuarono a diminuire, lo che non avrebbero satto, se si sosse sontanta dell'acqua da' vapori elevati da' luoghi sotterranei, e condensati dal freddo della superficie della terra. Ne' sotterranei dell'Osservatorio vi era una cavità, ov'era stata sempre l'acqua dall'anno 1668, all'anno 1681, ma l'aridità di quest'anno la se seccio interamente, e nel Febbraio del 1682, non eravene neppure una goccio-

Tom. II. B

la, quantunque fosse molto piovuto per molti giorni sul principio di questo mese; ed essendo l'estate seguente stata molto piovosa, l'acqua non vi ritornò nientedimeno nel mese di Settembre, neppure negli anni seguenti.

Se gettisi sopra un terreno sorte, e dissicile a esser penetrato dall' acqua, una gran quantità di pietre, di sabbia, e di rottami mescolati di terra per l'altezza di dieci, o dodici piedi, nel luogo più basso si formerà una piccola sontana che scorrera sempre, se questo terreno è

della grandezza di cento, o 200. piedi quadri.

Io ho veduto quest' essetto in un luogo ove eransi ammassati de' rottami all' altezza di tre piedi in circa; conteneva questi in superficie un po' meno di 500, pertiche (a); seguiva che l'acque delle piogge che cadevano su tal luogo, e sopra i tetti delle case vicine erano trattenute da questi rottami, nè gli attraversavano che a poco a poco, nè potendo penetrare il pavimento, e il terreno sorte inferiore, ese si gettavano sinalmente nel luogo più basso, ove sormavati una piccola vena d'acqua continua.

La terra delle montagne è disposta qualche volta di tal maniera, che le acque, che vi entrano possono di nuovo useir suori, o scorrer tra due terre, ovvero tra la terra, e i massi; ed allora non possono scoprirsi se non facendo de' tagli a mezza costa molto prosondi, e spesso accade, che in questa maniera già usata in molti luoghi si raccoglie

una ragionevol quantità d'acqua.

Vi sono alcune sontane, che vengono dal mezzo delle montagne, e queste si formano allorchè le acque delle piogge avendo trovato un passaggio per mezzo la terra sabbiosa, e per le sessure de' massi sino a due terzi, o tre quarti dell' interno della montagna, trovando ivi un sondo continuo di argilla durissima, o alcuni strati andanti di pietra, vi si sermano, e vi s'ammassano a un altezza considerabile, e premendo da tutte le parti per il proprio peso, sanno sinalmente alcune aperture verso il piede della montagna tra le sessure de' massi. Questa specie di sontane durano più dell'altre nelle gran siccità, e possono esfere anco imbevate di diversi sali, e d'altre materie, che vi si disciolghino.

Si vedono tal volta delle fontane posse quasi alla cima delle montagne, ed alcuni sostengono, ch'esse sono nel luogo più alto; io ho offervato una di queste in una montagna lontana due leghe da Dijon; essa dà molt'acqua: e quando le si è vicinissimi non si vedono più di quaranta piedi d'altezza di terreno sopra di essa, il di cui pendìo è asprissimo:

<sup>(</sup>a) La perties, e l'altre misure delle quali si parla in questo Trattato, son parigine. La pertiea è di 36, piedi quadri.

simo; ma se da lontano riguardisi questa montagna, si vede estendersi essa con un pendio molto sensibile per più di 500 pertiche in lunghezza, e 200 in farghezza (a). In una tale estensione cade acqua abbastanza per mantenere questa sontana, come si proverà in seguito.

Sopra alcune montagne sonovi de' laghi che formano piccoli ruscelli: e ciò può seguire poiche all' intorno del lago vi è il terreno più elevato del livello dell'acqua, e d'una estensione molto grande.

Mi ha detto il Sig. Cassini, aver egli veduto in Italia un vastissimo lago sopra un alta montagna, ove erano di quà, e di là de'rialti di terra, lunghi più d' una mezza lega, ch' erano spesso coperti di neve, gli scoli della quale con l'acque piovane potevano facilmente mantenere un lago, che avrà avuto il sondo d' un terreno sorte, o di massi andanti; ivi è ordinariamente un grandissimo freddo, e perciò quest'

acqua non esala molto.

Vi è una fimil fontana a Monte Valeriano distante due leghe da Parigi. Il terreno, che la produce ha quasi cento pertiche di lunghezza, e di larghezza: Essa è presso ana casa posta quasi a un terzo dell' altezza della montagna. In molti altri luoghi dalla medefima parte vi si trova l'acqua, e vi si formano delle piccole fontane, scavando la terra alla profondità di fette, o otto piedi; poichè se dopo aver trovata l'acqua si continua l'apertura orizzontalmente verso la parte più bassa della montagna, finchè giungasi alla superficie esterna del terreno. si avrà una piccola sontana, che di rado si seccherà. Dall'altra parte della stessa montagna nel luogo più basso vi è una bellissima fontana, che non si secca mai. Ve ne sono tre, o quattro anco a Monte Martre; la più alta è sotto la cima della Montagna 50, piedi in circa; il terreno, che produce la più grande, non ha più di 300, pertiche di lunghezza, e 100. di larghezza. Questa dà pochissimas acqua, anco dopo le gran piogge; ciascuna delle due altre non da neppure la quarta parte della grande, e buttano solamente dopo le piogge abbondantissime.

La Città di Langres è posta nell'estremità d'un eminenza altissima, la quale continua al medesimo livello per una lega in lunghezza con una larghezza mediocre; Vi è in faccia un altra montagna della stessa, e lunghezza appresso a poco, e larga più d'un quarto di lega; tra queste due montagne vi è una valle, per cui scorre un gran ruscello, o siumicello, che nasce da molte sontane che non son molto lontane dalla cima di queste montagne, e si può facilmente credere, ch'esse sieno prodotte dall'acque delle piogge, che cadono su' pia-

(a) La pertica è di 6. piedi; onde 500. pertiche fono circa br. a terra fior. 1773., e 200. pertiche sono circa br. a terra 709.

B 2

ni, che fono in cima di tali montagne, e che hanno una molto spaziosa estensione; ed è osservabile, che molta più acqua scende da quel-

la, che è in larghezza più estesa.

Tutte l' altre fontane, son quasi simili a quella, e devono avere sopra di se altezze di terreno considerabili. Vi è una campagna lostana sei leghe da Parigi, tra la Valle di Palezò, e quella di Marcussi, che è larga una lega, e lunga più di due, ove si vedono de' paduletti in alcuni luoghi, intorno a' quali il terreno non resta alto più di 5. ò 6. piedi; ma alla prosondità di due, o tre piedi il terreno ivi è durissimo, particolarmente presso il Castello di Bellosguardo, ove sono tre, o quattro di questi paduletti; ed è questo terreno talmente impenetrabile all'acqua, che per sarvi un condotto d'acqua basta scavare un sossatello prosondo 2., o tre piedi, e riempirlo di pietre senza mettervi in sondo punto smalto. Potrebbesi opporre, che in tutto l'anno non cade tanta acqua per mantenere i gran siumi che sboccano in mare.

Per sciogliere questa dissicoltà mi servo d' un esperienza, che è stata fatta a Dijon a mia richiesta, già son sette, o otto anni, da una abilissima persona, ed esattissima nelle sue esperienze. Egli aveva posto quasi in cima alla sua casa un vaso quadro di circa due piedi di diametro; eravi in fondo un cannello, che portava l'acqua della pioggia che vi cadeva, in un vaso cilindrico, ove era facile a misurarsi l'acqua tutte le volte, che pioveva; perchè quando l'acqua era in questo vaso cilindrico, pochissima esalar potevasene nello spazio di cinque o sei giorni. Il vaso di due piedi era sostenuto da una spranga di ferro, che sporgeva suori della finestra, ov'era posto, più di 6. piedi , affinchè ricevesse l'acqua solamente della pioggia , che cadeva immediatamente nella larghezza della sua bocca, e v' entrasse la sola acqua, che cader doveva secondo la proporzione della sua superior superficie. Il resultato di quest'esperienze si fu, che in un anno cadeva ordinariamente tant'acqua di pioggia, che faceva quasi l'altezza di 7, pollici. L'Autore del Libro intitolato Dell'Origine delle Fontane, ci assicura d'aver fatta una simile esperienza per tre anni, e che l'un per l'altro, l'acqua caduta in un anno era giunta all'altezza di 19. pollici, linee 2 -1.

Io prendo meno ancor di ciò che danno queste osservazioni, e suppongo, che l'acqua della pioggia caduta in un anno giunga all'altezza di 15. pollici; e su questo supposto una tesa riceverebbe in un anno 45. piedi cubi d'acqua, e posto che una lega contenga in lunghezza 2300. tese, una lega quadrata conterrà 5290000. tese supersiciali, che moltiplicate per 45. danno 238050000. piedi cubi.

Le sorgenti più lontane dalla Senna, son quasi 60. leghe distanti

da Parigi, quelle cioè del Fiume d'Armanson, e degli altri Instuenti, che entrano ne'siumi d'Ionna, e della Senna a prenderli dalle sorgenti più prossime alla Loire vicino alla Carità, e quelle che entrano nella Marne cominciando da quelle, che sono più vicine alla Mosa al di là di Bar-le-Duc. La distanza di queste sorgenti, le più lontane l'une della Senna con una linea perpendicolare, che passi lontano da Parigi cinque, o sei leghe, per la parte di Corbeil, si trovano delle sorgenti verso l'estremità di questa linea, che son distanti fra loro 45. leghe in circa. Io suppongo dunque, che tutta quest'estensione di paese contenga 60. leghe di lunghezza, e 50. di larghezza, che sanno 3000. leghe superficiali, le quali moltiplicate per 238050000., danno di prodotto 7141500000000., donde si vede, che i terreni, che mantengono d'acqua la Senna a Parigi, ricevono in un anno dalle piogge 714150000000. piedi cubi d'acqua.

La Senna sopra il Ponte Reale, allorchè ella tocca le due ripe, cuoprendo appena l'estremità del terreno dall'una, e l'altra parte, è larga 400. piedi, e la sua prosondità media è piedi 5.; allora ell'è nella sua gonsiezza media; la sua velocità nella superficie è tale, che percorre quasi 150. piedi in un minuto; ella ne percorre 250. quando le sue acque sono nella massima altezza: poichè un bassone trasportato dal silone, si muove con la stessa velocità d'un uomo che cammini molto presso, il quale può fare in un ora 15000 piedi, e perciò 250. in un minuto, cioè 4. piedi in circa in un secondo. Ma non muovendosi nel sondo l'acqua coll'istessa velocità, che nel mezzo, nè il mezzo con egual velocità, come la supersicie superiore, conforme si proverà in seguito, si possono perciò prendere per velocità media 100. piedi in un minuto.

Il prodotto di 400, piedi di larghezza per 5, piedi di altezza media è 2000, piedi, essendo la Senna in alcuni luoghi alta 8., ò 10, piedi, ed in altri, piedi 6., 3., ò 2.; e il prodotto di 2000, per 100, piedi è 200000, piedi cubi, e per conseguenza da una sezione del Fiume Senna sopra Ponte Reale passano 200000, piedi cubi d'acqua in un minuto, e 12000000, in un ora, ed in 24: ore 288000000, e 105120000000, in un anno, che non è la sesta parte dell'acqua, che cade in un anno per le piogge, e per le nevi, cioè 714150000000, piedi cubi. E' dunque manisesto, che quando un terzo dell'acqua delle piogge svaporasse subito dopo esser caduta, e che la metà della rimanente restasse ne' terreni superficiali per mantenersi umidi, come ordinariamente si vedono, e ne' suoghi sotterranei al di sotto delle gran pianure; e che il rimanente solo dell'acqua si portasse per piccoli canali a for-

Tom. II. B 3 mar

mar le fontane nel pendio, o fotto le montagne, questo farebbe bastante per produrre queste sontane, ed i numi tali, quali si vedono. Se nel calcolo sopradetto si prendano 18. pollici in vece di 15. si troverà in vece di 714150000000, piedi 856980000000, cubi, che da-

ranno otto volte più d'acqua, che la Senna ne porta.

Per calcolare l'acqua della maggior fontana di Monte Martre, bisogna moltiplicare 300. pertiche di lunghezza per 100. di larghezza; il prodotto è 30000. tese, le quali, a 54. piedi cubi per tesa, daranno 1620000. piedi cubi in circa in un anno. Il terreno di questa montagna sino alla prosondità di 2. ò 3. piedi è sabbioso, sotto di cui v' è l'argilla; una parte dell'acqua delle gran piogge scorre subito appiè della montagna, una porzione della rimanente resta nella sabbia vicino alla superficie, il resto scorre tra la sabbia, e tra l'argilla, e se suppongasi ancora che questa sia la quarta parte solamente del totale, il quale è in un anno 56700000. pinte (a) ovvero 155341. in un giorno, che si riducono a 6472, pinte in un ora, e 107, in un minuto, questa quarta parte sarebbe 26, pinte in circa in un minuto, che dovrebbe dar questa sontana; e di satto quest' è quasi appunto ciò ch' ella dà, allorch' ell' è più che mediocre.

#### DISCORSO III.

#### Dell' Origine delle cagioni de' Venti.

L'Origine de' Venti è molto più dissicile a scoprissi di quella delle sontane, perchè avendo ciascuna sontana il principio della sua produzione, e l'origine della sua sorgente in una sola montagna, una sola persona ne può osservare tutte le circostanze più considerabili; ma un medesimo vento stendendosi bene spesso per lo spazio di più di 100. leghe, abbisognano necessariamente più osservatori contemporanei, per sapere d'onde cominci, ed ove sinisca, e quale spazio egsì occupi in larghezza.

Molte volte ho cominciato a tener più corrispondenze per sar queste osservazioni nell'estensione di sette, o ottocento leghe contemporaneamente in molti luoghi dell'Europa, come per esempio da Parigi sin a Varsavia, e verso l'estremità dell'Italia, e la Spagna, e da Londra sino a Costantinopoli, di cento in cento leghe; Ma quantunque molti curiosi, a'quali io n'aveva parlato, o scritto, me l'avessero

pro-

<sup>(</sup>a) La Pinta Parigina è di due fogliette, e contiene libbre due d'acqua, ciascuna di 16. once; sa 43 pantet cubici : sul qual dato può ragguagitarsi ad altra misura.

promesso, e che per me si facessero esattamente le mie osservazioni a Parigi, ed altrove, io non ho potuto ottenere che pochissime corri-

spondenze, delle quali io parlerò in appresso.

Aristotile, ed alcuni altri Filosofi han creduto, che i venti procedessero dall'esalazioni, o fumi elevati dalla terra, allorchè essi si riflettevano dopo esser saliti perpendicolarmente sino alla regione mezzana dell' aria. Quest'opinione ha pochissima verisimiglianza, perchè l' esalazioni s'inalzano lentissimamente, e per conseguenza la lor ristessione può dar solamente un siacchissimo moto all'aria, e non è capace di produrre se non un vento molto mediocre, che regnerebbe ordinariamente nella fola regione mezzana dell'aria, e non scenderebbe mai fino alla superficie della terra. Egli è vero, che s'egli s'alza in qualche luogo particolare una straordinaria quantità d'esalazioni, e di vapori, questi potranno occupare luogo bastante nell'aria per spingerne una parte di essa in cerchio, ma questo solo moto dell'aria sarebbe troppo debole per produrre un vento considerabile, che avesse inoltre la velocità eguale a quella della maggior parte de' venti. Ne seguirebbe ancora da quest'opinione, se fosse vera, che non verrebbero venti dall' Oceano verso la Francia, e la Spagna, poichè niuna, o pochissime esalazioni s'inalzano dall'acque del mare; ma solamente de' vapori acquosi; e nientedimeno vi si svegliano de' venti d'Occidente violenrillimi .

Cartesio che ha voluto render ragione di tutto, ha creduto che le nuvole ch' erano sul punto di sciogliersi in pioggia, potessero produrre i venti cadendo dall'alto l'une sopra l'altre; ma egli non ha confiderato, che non vi è nuvola così denfa che non abbia molt'aria negl' intervalli de' vapori che la compongono, e che per questa ragione l'aria, che è tra due nuvole può passare sacilmente a traverso a misura ch'esse si accostano l'una all'altra, o ch'esse cadono dall'alto al basso verso la terra; aggiungasi di più che le nuvole superiori scendono sì lentamente fulle inferiori, che egli è impossibile ch' esse comunichino una gran velocità all'aria, che è tra due di loro, e non può mai risultarne un moto d'aria da una sola parte, che possa esser portato per uno spazio comunque considerabile. La ragione che adduce quest' Autore per provare, che queste nuvole elevatissime producono le tempeste, cioè, che quanto più i corpi pesanti cadono da alto, tanto più la lor caduta è impetuosa, è un puro sossema: poichè questo accade folamente ne' corpi pesanti come le pietre, e i metalli, ma trattandosi delle nuvole, che cominciano a scendere quando sono sul punto di disciogliersi in piccole gocciole d'acqua, la maggior velocità, che possano esse acquistare nello scendere, si è di fare cinque o sei piedi

nello spazio d'un secondo, e questa velocità può acquistarsi da queste piccole gocce d'acqua, cadendo folamente dall'altezza di cinquanta piedi. Questo stesso Autore s'è ingegnato ancora di spiegare l'origine de' venti per le dilatazioni ineguali de' vapori, ed ha sostenuto che i vapori, dilatandosi mille volte più dell'aria in proporzione, dovevano essi esser cagione de' venti, portando per esempio il vento dell' Eolipile; ma tutti questi raziocini son fondati sopra false supposizioni: poichè non è vero, che l'aria estremamente riscaldata produca solamente i vapori, mentre essa produce ancora molt' aria, ed altre materie ancora più rarefatte, com'è stato spiegato poco avanti, e ciò appunto produce il vento dell'Eolipile, e non i vapori acquosi, che queste materie rarefatte fanno escir seco insieme: Perchè i vapori, che altro non sono che piccole particelle d'acqua, satte separar dall'acqua per la forza del calore, non si cangiano in aria, e non occupano maggiore spazio essendo rarefatti, mentre questa rarefazione, parlando propriamente, non è se non una separazione di queste piccole particelle, nella stessa maniera appunto, che, gettandosi all'aria un pugno di cenere, o di polvere in una camera, le piccole particelle di cenere sparse non occupano maggior luogo nella camera, che quando ell'erano in mano, e non spingono al di fuori l'aria per farsi luogo; e se sosse vero che i vapori, che compongono una nuvola facessero nascere i venti, la nuvola si rimarrebbe immobile, e manderebbe il vento all'intorno di se per tutte le parti, lo che è contrario all'offervazioni, perchè vedesi per esperienza, che i venti spingono, e trasportano le nuvole per una parte sola, ed occupano in larghezza uno spazio maggiore delle nuvole più grandi. Essendo un giorno in cima del Terrazzo dell'Osservatorio, osservai venir da Ponente una gran nuvola, da cui vedevasi cadere una densissima pioggia; questa cadeva già 300, passi lontana dall' Osservatorio, e non sentivasi ancora alcun vento considerabile sul Terrazzo; io scesi con quegli che erano meco per fuggire la tempesta, che durò sette, o otto minuti, e allor che fu cessata, io vidi che la nuvola era passata, ed era già molto lontana; ma non sentivasi perciò vento più considerabile sul Terrazzo. Dal che conobbi manifestamente, che il vento aveva cagionato questa pioggia, e che la nuvola, donde cadeva la pioggia, non aveva prodotto il vento, che la trasportava, lo che io spiego nella seguente maniera.

Allorchè si sveglia, qualunque siasi la cagione, un grandissimo vento in una parte dell'aria vicina alla terra, esso caccia avanti di se i vapori che incontra, e gli ammassa gli uni contro degli altri in poco tempo; poichè, se sossia con una velocità capace di percorrere 20.,

de 25. piedi in un secondo, pud scorrere 6., de 7. leghe in un ora, e formare una nuvola lunga, e larga più d'una lega, com'era quella di cui ho parlato, e sinalmente allorchè le piccole particelle d'acqua, che compongono i vapori, son molto pigiate dal vento, si sormano di esse le gocciole della pioggia, come s'è spiegato di sopra, donde ne segue che il vento piuttosto sorma le nuvole, e le piogge, e non le nuvole il vento.

Ecco alcune congetture, che mi sembrano molto verisimili, sulle vere cagioni de' venti, le quali io ho sondate sopra molte osservazioni da me satte, o satte sare, o che io ho estratte da molte relazioni di

viaggi marittimi.

Io suppongo che per qualunque velocità; che possa darsi a un estensione d'aria della grandezza d'una nuvola, non possa questa continuare a muoversi sensibilmente a traverso il resto dell'aria immobile, se non per un quarto di lega al più, lo che è facile a provarsi coll'esperienza, indirizzando il vento d'un sossietto da una estremità d'una camera all'altra.

Suppongo di più, che s'alzino più vapori dall'acque del mare, che dalla terra, e più esalazioni salpetrose, e sulfuree dalle terre seo-

perte, che da quelle coperte dall'acque.

Ciò posto, dico esservi tre cagioni principali de' venti, ed alcune altre cagioni particolari, e meno importanti. Le tre principali, e generali sono, 1. il moto della terra d'Occidente in Oriente, o se non s'ammetta quest'ipotesi, il moto del Cielo d'Oriente in Occidente.

2. Le vicende delle rarefazioni dell'aria per il caldo del Sole, e

quelle delle condensazioni, allorchè il Sole cessa di riscaldare.

3. Le vicende dell' elevazioni della Luna verso il suo Apogeo, e

delle sue discese verso il suo Perigeo.

Le cagioni particolari più considerabili sono, r. Alcune elevazioni straordinarie d'esalazioni, e di vapori dalla terra in alcuni luoghi.

2. La caduta delle gran piogge, o di grandine grossa, e solta.

3. L' eruzioni di quantità d'esalazioni sulsuree, e salpetrose nei Terremoti.

4. Il subito discioglimento delle nevi nelle montagne alte. Queste cagioni particolari rinforzano le cagioni principali, o ne diminuiscono, ed impediscono l'attività secondo la diversità de' luoghi, e de' tempi per parecchie combinazioni. Le eruzioni dell'esalazioni possono essere irregolarissime ne' periodi de' tempi, e nella lor quantità e forza, come si vedono delle irregolarità ne' periodi de' terremoti, e nella variazione della calamita, e possono riferirsi l'une e l'altre ad alcuni gran cangiamenti, che di tempo in tempo si fanno nell'interno

della Terra. Si vede ancora, che nelle montagne ardenti le eruzioni incendiate non si fanno in intervalli di tempi limitati e periodici.

Per mezzo di queste cause tanto generali che particolari, si pos-

sono spiegare tutti i venti, come si vedrà in appresso.

Egli è manifesto, che se la terra si muove intorno al suo centro d'Occidente in Oriente, la superficie va molto più presto sotto l'Equatore, che a 30., ò 40. gradi di latitudine dall'una e dall'altra \*parte di esso, e che questa superficie si tira seco l'aria che l'è vicina, ma con minor velocità, lo che deve produrre un apparente moto d' aria d'Oriente in Occidente per quelli che sono sotto l'Equatore, fino a una latitudine maggiore di venti gradi da una parte e dall'altra; poiche questo moto essendo più veloce di quello dell'aria che la segue, esti devono sentire l'urto dell'aria che incontrano successivamente; e di qui appunto possono procedere questi Venti chiamati Regolari, che regnano quasi sempre tra' due Tropici; con questa disierenza però, che allorchè il Sole è al Tropico del Cancro, si fa ordinariamente un Vento d'Est-nord-est, o di Nord-est, e quando egli è verso il Tropico di Capricorno, questo vento ordinariamente è il Sud-est, lo che si spiega facilmente per mezzo della seconda causa. cioè della rarefazione dell'aria eccitata dal calor del Sole: Perchè quando egli è ne' fegni del Capricorno, e del Sagittario, riscalda molto l' aria e le terre ivi fottopolte: donde ne segue che essendo quest'aria estremamente dilatata, e quella che è sotto i Segni opposti, essendosi condensata nell'istesso tempo per il freddo dell'inverno che allora vi regna, far si deve necessariamente un moto d'aria da Mezzogiorno verso Settentrione, il quale unendosi al moto che va d'Oriente in Occidente, deve produrre un vento composto di ambidue, cioè un Sud-est, ovvero un Est-sud-est; ed al contrario, quando il Sole è nel Tropico del Cancro, deve farsi un moto d'aria da Settentrione verso l'altro Polo, il quale unendosi allo stesso moto d'Oriente in Occidente, fa il vento di Nord-est, o di Est-nord-est.

Le Relazioni di alcuni Piloti portano, che i venti d'Occidente regnano ordinariamente nell'Oceano da' 27. gradi ai 47. Io spiego questi venti nella seguente maniera, prendendo per esempio il grado 33. di latitudine.

L'aria che è tra' due Tropici si muove verso Oriente con una velocità un poco minore della terra sottoposta, poichè non vi si sente che un vento mediocre, che non sa ordinariamente più di otto, o dieci piedi in un secondo; e la superficie della terra che è sotto l'Equatore, sa nello stesso tempo 1423, piedi in circa: ma la superficie della terra al grado 33, di latitudine non sa che 1195, piedi; e per

con-

confeguenza, se l'aria che è in questo Parallelo si muovesse tanto velocemente quanto quella che è sotto l'Equatore, ella si muoverebbe più presto di questa superficie quasi 228. piedi per secondo. Ora se l'aria del grado 33. non ricevelle il suo moto se non dalla terra sottoposta che la trasporta, vi si sentirebbe un vento d'Oriente, la cui velocità sarebbe 8. à 10. piedi in circa per secondo; ma perchè l'aria che è dall'Equatore fino al grado 10., si porta seco quella che l'è appresso, diminuendo sempre fino al grado 33., può accadere che questa diminuzione vi si riduca a 20. piedi per secondo, di maniera che essendo unita alla diminuzione di 10. piedi per secondo in un senso contrario, come seguirebbe se non vi fosse altra cagione, l'aria sarà ivi spinta talmente che potrà percorrere 10, piedi per secondo, più della superficie della terra verso l'Oriente, ed ivi si sentirà un vento d'Occidente tanto grande, quanto i venti Regolari lo sono tra i due Tropici. Aggiungasi di più che i venti Regolari, incontrando le coste dell' America piegate a guisa di mezza luna dall' Isola di Caienna fino al Golfo del Messico, possono ristettersi contro le loro alte montagne, e concorrere a produrre questi venti d'Occidente, ed aumentare la lor velocità; e questi venti sarebbero perpetui, se impediti non fossero qualche volta da una o più di quelle caufe, delle quali abbiam parlato di fopra.

Tra' due Tropici sonovi molti luoghi, ove si svegliano Venti straordinari, che vengono dalle terre verso il mare all'entrar della notte, e dal mare contro le coste dopo che il Sole è levato quasi sino a mez-

zogiorno; si spiegano questi venti nella seguente maniera.

Supponghiamo una grand' Isola, che sia a' 15. ò 20. gradi di latitudine, ove i Venti Regolari possono esser deboli; riscaldando il Sole le terre di quest' Isola da mezzogiorno fino a 4., ò 5. ore della sera, e nello stesso tempo il mar vicino, non si fa per questa causa moto alcuno d'aria; ma immediatamente dopo che il Sol si è riposto, l' aria del mare raffreddandosi, molto si condensa, e conservando le terre dell'Isola per lungo tempo il lor calore, l'aria che a lor sovrasta non si condensa se non a poco a poco, ed a principio molto meno di quella del mare; d'onde avvenir deve, che un vento si sveglierà per il moto dell' aria dell' Ifola, che scorre per riempiere il luogo di quella, che si è molto condensata al di sopra del mar vicino. Ma nel momento che il Sol si leva, essendo le terre dell'Isola raffreddate per la lunga notte, ed essendosi l'aria molto condensata, deve seguire un riflusso di quell'aria, che s'era avanzata verso il mare, bastantemente grande per produrre un venticello proveniente dal mare contro le coste.

Le vicende de'venti, o il loro flusso, e rissusso si osservano ancora secondo alcune Relazioni lungo il mar Mediterraneo in certe stagioni dell'anno; Queste ci assicurano, che vi si sveglia la mattina un vento di Levante, ed un vento di Ponente la sera. Il primo può procedere dalla dilatazione dell'aria, che si fa verso i Paesi Orientali relativamente a questo mare; cioè la Natolia, l'Arabia ec. ove il Sole è già molto alto, quando egli si leva riguardo al mezzo del Mediterraneo, questa dilatazione può svegliare un vento di Levante verso l'Isobe si malta, e di Sicilia: ma due o tre ore dopo il mezzogiorno vi si see sar sentire il vento di Ponente, sino alla notte molto inoltrata, a cagione della dilatazione dell'aria causata dal calor del Sole, che molto riscalda allora le terre poste al di là di questo mare in Spagna e in Affrica, e cessa di riscaldar quelle che sono verso Oriente; donde ne segue necessariamente un rissusso d'Occidente in Oriente nel mezzo del Mediterraneo.

Nel principio di Novembre nell'Isola di Francia, nella Borgogna, e nella Sciampagna si svegliano i Venti del Sud, che portano gran piogge; perchè allora le terre verso il Polo Settentrionale non veggono più il Sole, e l'aria molto vi si condensa per il freddo eccessivo; donde segue, che le terre dell' Affrica essendo allora molto riscaldate, vi spingono per molti giorni la loro aria, e ve ne ammassano più di quel che richiede l'equilibrio, sicchè il rissusso dell'eccesso di essa aria nel ritornare, cagiona un vento di Nord-est assai dolce a motivo del vento di Mezzogiorno, che ha portato un aria calda, la quale nel rissusso si un bel tempo, e poco freddo per tre, o quattro giorni di seguito; e questo spazio di tempo è quel che si chiama l'Estate di S.

Dionisio, o di S. Martino.

Si può facilmente intendere, che allorchè il Sole si trova a perpendicolo sopra qualche spazio di terra, l'aria sottoposta si riscalda molto, e s'estende in giro da tutte le parti, e che rassreddandosi l'aria in giro da tutte le parti per l'assenza del Sole, ivi deve farsi un rissusso d'aria. Questo ssusso, e rissusso si vede spesso anche in piccolo. Il Sig. Huyghens mi disse un giorno, che egli aveva osservato che essendo la sua camera ben chiusa, il suo Barometro che era un di quelli, ne' quali il liquore s' abbassa per il maggior peso dell'aria, e ne' quali i cangiamenti d'altezza sono sensibilissimi. s'era abbassato ed alzato molte volte alternativamente in un quarto d'ora. Io ne attribuii la cagione a qualche vento, che s'era cacciato nel cammino della sua camera, il quale avendovi compressa l'aria, le aveva dato una maggior forza d'elassicità, che aveva fatto discendere il liquore del suo Barometro, ed avendo dipoi quest'aria condensata la libertà di e-

stendersi, cessando la causa, ripassava per il cammino, ed essendo diminuito il di lei elaterio, il liquore del Barometro risaliva; e perchè il moto acquistato dall' aria, che risaliva per la gola del cammino, ne faceva escir molta più di quel che richiedeva la proporzione dell'equilibrio, si faceva di nuovo per la medesima gola una discesa d'aria, la quale accresceva la densità dell'aria della Camera, più di quelchè richiedevasi per l'equilibrio, e faceva discendere il liquore del Barometro, e così di seguito, diminuendo le variazioni a poco a poco sino

all' intera reduzione all' equilibrio.

Ho veduto un simile effetto in una fornace, ove si faceva la calcina; Questa era fatta a guisa d' una piccola camera in volta, nel mezzo di cui eravi una finestra quadrata, larga un piede, e mezzo, per la quale si gettavano le legne per mantenere il suoco. Avveniva che essendo molto il suoco, l'aria rinchiusa si dilatava estremamente, ed esciva in parte per la finestra con gran velocità, ed essendosi il fuoco allora diminuito per la mancanza dell'aria, il calore dell'aria rinchiusa diminuiva, e divenendo in conseguenza meno rarefatta, ne rientrava necessariamente per la finestra a guisa di vento che sossiava nel fuoco, e lo riaccendeva, lo che faceva di nuovo dilatar l'aria per l'aumento di calore, e la faceva di nuovo escire per la finestra. Questa alternativa produceva una specie di respirazione, simile a quella degli animali. I lavoranti mi dissero, che l'istesso accadeva in tutte le fornaci da calcina, e mi fecero osservare che le farfalle, e gli altri animali, che nella notte volano verso lo splendore del suoco, essendo alla distanza di uno o due piedi dalla finestra, erano trasportati nella fornace dall'aria, che vi rientrava con gran velocità dopo esserne escita. Il tempo di ciascuna respirazione era tre, o quattro volte più lungo di quello della respirazione degli animali.

Ho notato in molte offervazioni, che a Parigi, e nelle vicinanze, i venti fanno in 15. giorni quasi una revoluzione intera, soffiando successivamente da tutte le parti dell' Orizzonte, e che ne' Novilunj, e Plenilunj il vento è quasi sempre Nord, e N. E. Cioè, che alla nuova luna soffia un vento di Nord, questi passa all' Est in tre, o quattro giorni, e di poi al Sud, poi all'Ouest, e ritorna al Nord verso il Plenilunio, d'onde ripassa successivamente verso l'Est, il Sud, e l'Ouest, ritorna alla nuova Luna al Nord, o al Nord-Est. Alcuni di questi venti tornano qualche volta un po' indietro, come dall'Ouest al Sud-Ouest, e dal Nord-Est al Nord, ed allora questi venti durano sette, o otto giorni, ma non fanno quasi mai un giro intero. Accade ancora qualche volta, che il vento passa dall' Ouest al Nord-Est, e dall' Est al Sud-Ouest, senza che si facciano sentire i venti di mezzo. Si possono

spie-

spiegare queste rivoluzioni di venti per la terza causa principale, nel-

la seguente maniera.

Egli è molto verisimile, che la Luna alzandosi al suo Apogeo, deve tirar dietro di se molt'aria, se suppongasi ch'ella nuoti nell'aria, e che il suo diametro sia tra le cinquecento, e le seicento leghe, come l'assicurano gli Astronomi; poichè nell'elevarsi, deve essa tirar seco l'aria che l'è vicina, questa l'aria che è al di sotto, sino alle terre che sono sotto la zona Torrida; e per questa ragione l'aria che è vicina a' Poli dall'una, e l'altra parte vi deve scendere per conservare l'equilibrio, lo che deve produrre il vento di Nord verso il mezzo della zona Temperata Settentrionale, il quale, unito al vento d'Est, che è prodotto dalla medesima causa prima, cioè dal moto della Terra, sorma il vento composto di Nord-Est, che regna ordinariamente a Pari-

gi ne' Novilunj.

Deve svegliarsi ancora un venticello di Nord per il gran moto dell' aria trasportata dalla Terra . dall' Equatore fino a 50. d 60. gradi . Io ho fatta esperienza, che facendo girar con gran velocità una palla di piombo del diametro di due pollici, presso una secchia piena d'aequa, s' alzavano verso la palla i corpicciuoli eterogenei deposti in fondo della fecchia; ed avendo sospesa una palla di 8. pollici di diametro, e facendola girare con mediocre velocità, si sentiva un gran moto d'aria dalle parti, ed un altro piccolissimo moto di giù in su verso il polo della palla; di che io m' accorgevo per mezzo d' alcune piccole piume poste in cima d' una bacchetta perpendicolare, distante dalla palla due, o tre pollici, le quali si muovevano, quasi per alzarsi verfo di essa; ma questo vento era debolissimo. D' onde si può giudicare, che l'aria-verso i poli si muove contro la Terra, e può estendersi sino al cinquantesimo grado, e dipoi, subito dopo che è cessata questa cagione, e prima che il riflusso dell' aria elevata dalla Luna ritorni verso i Poli, il moto della Terra d' Occidente in Oriente può cagionare in apparenza il solo vento d'Est, il quale ordinariamente dura un giorno, o due: poiche la Luna, ritornando al suo Perigeo, spinge reciprocamente l'aria verso i poli, e si sveglia sul principio un vento di Sud-Est per la combinazione di questo moto d'aria verso i Poli, e di quello che viene da Oriente. Il Sud predomina dipoi finchè il gran moto de' venti d'Occidente, che regnano fino al quarantesimo grado, come si è detto, e che possono qualche volta estendersi di più per otto, o dieci gradi, avanzandosi un poco verso i climi settentrionali, e mescolandosi co'venti di Sud, facciano il Sud-Ouest; ed essendo cessato il riflusso del Sud, il solo vento d' Ouest può regnare finchè il riflusso dell'aria, che il Sud aveva spinto verso il Nord, unito a quella che è

trasportata dall'elevazione della Luna verso il suo Apogeo, e da quel piccolo moto di cui si è parlato, cagioni il vento di Nord, ed il Nord-Est, come nel Novilunio. Questo periodo, e questa rivoluzione di venti si fa due volte in ciascun mese lunare: Io lo ho osservato molti anni, e benchè vi seguano alcune irregolarità per le combinazioni delle cause particolari, ho quasi sempre trovato che il Nord-Est regnava ne' Noviluni, e ne' Pleniluni; ed il Sud, e l'Ouest nelle quadrature: ma si deve notare, che, siccome ne' Fiumi, ne' quali il slusso del mare si avanza molto, il riflusso comincia a farsi verso le loro imboccature, mentre il flusso sale ancora ai luoghi più lontani, così il Nord, o il Nord Est non sossiano in Parigi nello stesso tempo, in cui la Luna è nel suo Apogeo; e che ciò non segue, se non dopo ch' essa si è molto avvicinata alla Terra. Si intende facilmente ancora, che allorchè la Luna è verso il Tropico di Capricorno nella sua maggior latitudine australe, l'aria ch'ella alza allora, o ch'ella rispinge, impiega molto più tempo a far sentire il suo moto verso i Paesi settentrionali, che allorchè ella è nella sua maggior vicinanza del polo Boreale; ed anco che il moto può esser troppo debole per estendersi fin verso il 50. grado di latitudine settentrionale. Ho osservato qualche volta a Parigi, che essendo tirato il vento di Nord-Est per 7., ò 8. giorni di feguito; e che dovendo a questo succedere i venti di Sud, al basso regnava ancora il Nord-Est. Le nuvole poi più alte erano spinte nello stesso tempo dal vento di Sud, ma lentissimamente; lo che mi sece credere che verso il 40. grado di latitudine il Sud, e il Sud-Ouest potevano esfere così gagliardi, da regnarvi soli. Accaderà ancora, che le elevazioni ineguali della Luna produrranno differenze confiderabili riguardo a questi venti, tanto per le lor sorze, quanto per i giorni, ne' quali essi devono regnare. Necessariamente ancora seguiranno molte irregolarità in questi venti per la mescolanza delle cause particolari, delle quali si è parlato; ma questi venti devono essere meno irregolari ne'luoghi, ove fono poche montagne, come nell'Isola di Francia, nella Sciampagna, che ne'luoghi molto montuosi.

Il moto de' venti non è giammai unisorme, non altrimenti, che la corrente de' Fiumi; e nell'istesso modo vi si fanno dell'onde, e de' volgimenti, che si chiamano turbini, i quali hanno disserenti velocità. Si osserva nelle gran tempeste, che nello spazio d'un quarto di lega; ove la maggior parte degli alberi è stata atterrata, vi sono degl'intervalli ne' quali niuno è atterrato, perchè il vento è stato il meno violento. Si nota ancora che tutti i venti sossiano a riprese, e a ondate a lo che si conosce ancora dal suono delle campane, che sentesi indebosire o aumentare dentro piccoli intervalli di tempo. Eccone le cagioni;

fup-

supponghiamo che un gran vento, avendo molta larghezza (Fig. 2.Tav. I.) incontri verso G delle case, o qualche piccola eminenza, che lo saccia ristettere in qualche luogo, e sar dell'onde non parallele come A, B, C, D; egli è chiaro che la sorza cagionata dal loro incontro in B, renderà più veloce l'onda BD, e che quella, che è nella direzione GB, percuoterà dopo, molto più debolmente l'orecchio in B. L'istesso

deve accadere in tutti gli altri luoghi del vento.

Accade qualche volta, che allorchè un gran vento ne incontra per fianco un altro più debole, sia questi opposto, o no, quegli trasporta l'aria che gli è più vicina, e la fa girare in cerchio con gran velocità, e questo aggiramento d'aria che turbine s'appella, s'avanza col vento più gagliardo, e solleva tutto ciò che non è molto pesante, come per esempio la polvere, e le soglie secche, ed anco de'fasci intieri di sieno, che vanno a cader qualche volta alla distanza d'un quarto di miglio. Questi turbini sollevano qualche volta una gran quantità d'acqua dal Mare, che apparisce come una gran colonna d'acqua, a

quelli che la vedono da lontano.

Si vede un esempio di questi venti, che si muovono l'uno accanto all'altro con direzioni opposte, in certi cammini, quando vi si fa gran suoco, tenendo chiusa affatto la camera: poichè l'aria rarefatta, e la siamma che s'inalzano, tirano seco una parte dell'aria della camera, e quella che resta, essendo per questo mezzo troppo dilatata, è necessario, che per il cammino scenda abbasso nuova aria, che riconduce una parte del sumo, e lo sparge per la camera, ed ordinariamente il sumo, e l'aria rarefatta salgono da una parte, e l'aria pesante scende dall'altra con una parte del sumo, lo che si evita, lassiciando la porta, o una finestra socchiusa; perchè l'aria, che per essa entra, segue il moto del sumo per il cammino, e riempie sufficientemente la camera; e se vi sosse un foro, solamente del diametro d'un pollice nella sinestra, o nella porta per conceder il passaggio all'aria esterna, vi si sarebbe un vento così grande, che estinguer potrebbe le candele, che gli si accostassero.

Allorchè il vento incontra un ostacolo, come per esempio una gran muraglia, cangia la sua direzione, e s'abbassa di là da quest'ossecolo, come si vede nella Fig. 3. Tav. I., nella quale AB rappresenta la muraglia, e le linee CA, GH, PL, FB, la direzione libera del vento. Egli è chiaro, che l'aria si pone in stato elastico tra A, e B, e che non potendosi voltare verso il basso, si stende dalla parte di CA colla direzione DE, ed avendo l'aria, che è verso DE, poco moto, l'aria che è in DEM, vi è spinta dalla più alta da M in N, come vedesi accadere all'acqua, di là dalle pile de' Ponti, ov'ella è rapidissima.

Da ciò ne segue, che se dalla parte, onde viene il vento, vi sia una muraglia più alta d'un cammino, il fumo n'esce dissicilmente, perchè il vento si ribatte in forma di turbine dopo aver oltrepassata la muraglia, ed entra con forza nella gola del cammino; e quando ancora fosse il muro a livello del cammino, ed un poco lontano, produrrebbe appresso a poco il medesimo effetto, come può giudicarsi dalla Fig. 4. Tav. I., nella quale A B mostra la direzione del vento, BC è il muro opposto a questa direzione, D, E son due gole di due cammini, alti come il muro. Il vento che incontra il muro è rispinto per la direzione FG, e non entra nel cammino D, anzi al contrario ne trasporta con violenza il fumo che esce da esso: ma il vento superiore AB, che conserva la sua violenza, incontrando in G il sumo dell'altro cammino E, lo muove in vortice, e gli da il moto in giro GHE, e per conseguenza si ribatte nel cammino E, ed impedisce al fumo l'escita. Che se il vento batte obliquamente la muraglia, che è avanti a' cammini, il fumo salirà assai liberamente, perchè la parte del vento AB si ristetterà per sianco, e non si alzerà punto, o pochitimo; e perciò non si farà vortice capace di ribattere il sumo.

La diversità de' venti, che regnano nello stesso tempo in differen-

ti luoghi, procede da molte cagioni.

La prima si è, che i venti si muovono sempre per un gran cerchio, d'onde è sacile il vedere, che se un medesimo vento d'Ouest, o Sud-Ouest facesse il giro della Terra, comparirebbe differentissimo

ne' luoghi fra se molto lontani.

La seconda cagione si è, che sossiando in un luogo un gran vento, trasporta l'aria che è da ambedue le parti, spingendola un poco per fianco, come accader si vede ne' fiumi, ne' quali allorchè il mezzo si muove velocissimamente, spinge questi dell'onde un poco obli-

quamente verso le rive.

La terza si è, che alzandosi in due luoghi della Terra fra se lontani 100. leghe in circa, una gran quantità di vapori, e di esalazioni, che spingano l'aria in giro, o nell'istesso tempo, o nell'intervallo di qualche ora, necessariamente si svegliano due venti contrari dall'uno di questi luoghi verso l'altro, i quali dopo essersi incontrati ristettonsi con direzioni opposte.

La quarta causa è l'incontro delle montagne alte, che san ristettere i venti, e gli obbligano a prender le loro direzioni. Se ne vede un esempio nel Lago di Gineyra, che s'estende tra due catene di alte montagne per lo spazio di 12. leghe grandi da Ginevra sino a Losanna; poichè quasi sempre vi regnano due soli venti, che si succedono a vicenda, e si muovono secondo la direzione del Lago, ed i quali potreb-

Tom. 11. C bero

bero anco andar l'uno contro l'altro verso il mezzo del Lago, se in Ginevra si svegliasse un vento che sosse un poco obliquo alla direzione delle montagne, ed un altro a Losanna, che fosse obliquo, ma per un verso opposto; come per esempio, se EF, IH fossero i venti (Fig. 5. Tav. 1.), ABCD le montagne, riflettendoss EF in FG, ed IH in HL, questi venti sarebbero contrari verso MN.

L'istesso accade nel Porto d'Ambleteuse vicino a Calais, ove il vento Ouest-Sud-Ouest sossia quasi o. mesi dell' Anno, e ciò avviene perchè le coste d'Inghilterra, e quelle di Francia, che in tal luogo gli sono opposte, hanno ivi una tal direzione, e lontano di lì dieci leghe

può spirare un vento di Sud-Est, o di Nord.

Ho fatte fare delle osservazioni presso la fornace di Cherbourg, le quali mi han fatto vedere, regnar ivi due soli venti, che si succedono alternativamente, cioè il N. E. ed il S. O., lo che depende dal-

la stessa causa delle direzioni di alcune montagne.

Il Sig. Varin, che ha fatte dell' offervazioni nell' Isola della Gorea vicino a Capoverde, mi ha afficurato che il vento di Nord-Ouest vi regna spesso in vece de'venti d'Oriente; lo che procede dalle montagne alte, poste al Nord-Quest, distanti una lega da quest' Isola, le quali rissettendo verso di essa i venti Regolari Est, o SE, fanno ivi sentire un vento di Nord-Ouest, allorchè questi stessi venti Regolari sossiano nello stesso tempo in alto mare, lungi dieci leghe da quest' Isola. Da alcune Relazioni ho inteso ancora, che quando i vascelli passano lungo le coste di Genova, ove sono altissime montagne, alcune delle quali hanno frapposte valli molto estese, dirette verso il mare, si sente talvolta venir da terra un vento considerabile verso i vascelli, allorchè questi sono in faccia ad una di esse vallate.

Grandissime diversità di venti nello stesso tempo ho notate ancora per mezzo delle offervazioni fatte a Varsovia in Pollonia dal Sig. Defnoyers, ed in Abordon in Scozia dal Sig. Gregori, paragonandole con quelle, che io faceva contemporaneamente in Parigi; perchè i venti ivi spesso disseriscono d'una ottava parte della bussola da quei di Parigi; come per esempio, se a Parigi il vento è SO, in Abordon sarà Quest. Qualche volta opposti sono i venti a Parigi, ed a Varsovia: sossiando un giorno il vento Sud-Ouest in Parigi, era Nord-Est a Varsovia: queste Città son situate quasi all'OSO, ed all'Est-Nord-Est riguardo l'una all'altra, d'onde ne segue, che questi venti s' erano quasi incontrati direttamente in qualche luogo della Germania vicino alla Pollonia, o alla Francia. Viaggiando ancora ho notato questa opposizione di venti nell'istesso luogo mediante la neve, che era caduta in abbondanza nella notte; poichè si vedeva ch'

ell' era

ell'era stata trasportata dal Sud-Est per lo spazio d'una lega, che nella lega posteriore eravi stato tempo quieto, e che nelle 3. ò 4. leghe consecutive la neve era caduta con vento di Nord-Ouest, di che m' accorgeva facilmente da' tronchi, e da' rami degli alberi, ch' erano co-

perti di neve folamente dalla parte d'onde veniva il vento.

Per mezzo d' osservazioni fatte contemporaneamente a Parigi, a Loches, ed a Monte di Marsan in Guienna, ho osservato pure un simile essetto; Poichè avendo regnato tre giorni consecutivi il Sud-Sud-Ouest in questi tre luoghi, che sono quasi nella direzione di SSO al Nord-Nord-Est, si svegliò il Nord-Nord-Est in Parigi, regnando ancora a Loches, ed a Monte di Marsan il SSO. Il giorno dopo, a Loches, e a Parigi sossiava il Nord-Nord-Est, ed il SSO a Monte di Marsan, e finalmente nel terzo giorno il Nord-Nord-Est sossiava in queste tre Città: d' onde manisestamente conobbi, che i venti qualche volta si rispingono l' un l' altro, e che il più sorte prevale a quello, che gliè opposto. Nelle stesse un vento violento d' Ouest, sossiava l' Ouest-Sud-Ouest a Parigi nell'istesso tempo, e l' Ouest-Nord-Est a Monte di Marsan, lo che si deve riferire alla seconda cagione della diversità de' venti.

Ho veduto spesso una gran diversità di venti nello stesso tempo in un medesimo luogo, allorchè vi sono due, o tre ordini di nuvole; lo che si spiega, supponendo che le nuvole alte sieno portate ordinariamente da' venti di Mezzogiorno, e le più basse dal Tramontano; poichè, quando ciò accade nel medesimo tempo, le nuvole del primo, e del secondo ordine devono muoversi oppostamente, e ciò non impedisce che alcune nuvole molto più alte non possano essere spinte da un vento di Levante, che regna tutte le volte che non è impedito da altre cagioni, o da un vento d'Ouest prodotto dalla terza causa princi-

pale, o da alcuna altra caufa particolare.

Per bene osservare questa diversità di moto nelle nuvole, bisogna guardare la punta di qualche campanile, o d'altro oggetto molto alto, assine di poter paragonare i diversi-moti delle nuvole superiori, e inferiori, perchè altrimenti si potrebbe credere, che due nuvole poste a distanze ineguali dalla terra, si muovessero con direzioni opposte, quantunque esse sossero portate verso la medesima parte, perchè le superiori sembrano più lente dell'inferiori, benchè egualmente veloci; e questa apparenza di ritardo potrebbe sar credere ch'esse avessero la direzione opposta. Si può supporre che il vento di Levante, altro non è veramente, che un vento apparente, poichè il moto dell'aria va per la parte stessa che la superficie della Terra.

Quella contrarietà di venti in un medesimo luogo a diverse altez-

ze dell'aria, può procedere da un gran vento, il quale muovendosi lungo una valle, ed avendo per conseguenza poca larghezza, ed elevazione, ne può incontrare un altro, che occupi nell'aria uno spazio molto maggiore, ed allora il vento inferiore può forzare una parte dell'altro, quella cioè che è vicina alla terra, lasciandogli nella regione più alta dell'aria, ove son le nuvole più alte, libero il corso: ma quando due venti contrari sono egualmente sorti, ed estesi, ed alla medesima altezza, s'arrestano il corso a vicenda, e lasciano in quiete il luogo ove s'incontrano, ed avendovi ammassata molt'aria, la comprimono, e la mettono nuovamente in uno stato elastico, d'onde ne segue, che quest'aria per mettersi in libertà ritorna indietro da ambedue le parti, e produce due altri venti contrari, che hanno in questo luogo la loro origine.

Se nell' Inverno tiri un vento di Sud, che venga di lontano, può questi trasportare le nuvole altissime, poichè sossiando in linea retta, per una tangente, quanto più và avanti, tanto più s' allontana sempre dalla terra; ed avendo finalmente condensata molto l'aria superiore, la forza elastica di quest'aria può produrre un vento di Nord vicino alla terra, che porterà dell'acqua, o della neve, come ho veduto io accader più d'una volta. Nello stesso modo con queste disferenti cause sì generali, che particolari, potranno spiegarsi i venti tutti, che regnano per tutta la Terra.

Relativamente alle burrasche, ed alle gran tempeste, è molto disficile spiegarle con le cause ordinarie. Si osserva, che nell'estate allorchè cadono piogge solte, e in grosse gocce, sono sempre queste accompagnate da un violentissimo vento, che le precede di qualche secondo, la cui violenza cessa tosto che quella tal nuvola è passata. Io spiego queste burrasche, alcune delle quali capaci sono di rovesciare gli alberi, e sollevare i tetti delle case, nella seguente maniera.

Quando due venti, che occupano gran spazio in larghezza, inclinati tra loro con un angolo di 15. o 16. gradi, vengono di lontano, ed avendo ammassati, e spinti avanti a se tutti i vapori che hanno incontrati, e sormato avendone ciascun di loro una solta nuvola, sinalmente giungono a incontrarsi; essi condensano l'aria nel luogo del loro incontro, e la pongono in stato molto elastico, e secondo le regole della percossa la fanno muovere quasi un terzo più velocemente di ciascun di essi: supponendo dunque, che questi venti si muovano con velocità atta a percorrere 24. piedi in un secondo, che è la velocità ordinaria de' venti incomodi, e contro de' quali si stenta a muoversi; il vento composto avrà una velocità capace di percorrere 32. piedi in un secondo, ed essendo la nuvola, da esso trasportata, alta da terra una mezza lega, o un quarto di lega, le gocce di pioggia che se ne

tor-

formano, hanno quasi tre linee di diametro, ed acquistano la lor velocità completa, atta a percorrere 32, piedi per secondo, dopo 100. piedi di discesa, come è stato spiegato nella fine del Trattato della percossa. Ciascuna goccia cadendo dall'altezza della nuvola si tira dietro due o tre volte più aria del suo volume, lo che si prova coll' esperienza, lasciando cadere una piccola palla di piombo in una secchia d'acqua; poichè dopo ch'ell'ha toccato il fondo, si vedono alzarsi a galla due o tre bolle d'aria della grandezza della palla, le quali non possono procedere se non dall'aria trasportata in fondo dell' acqua dalla palla. E' notissimo, che in molti luoghi in vece di mantici per fondere la miniera di ferro nelle fornaci si sa uso della semplice caduta dell'acqua nella seguente maniera. Un Cannone di legno, o di latta alto, 14. o 15. piedi, del diametro d'un piede, e saldato infieme con una specie di tino non molto grande, e posto in terra a rovescio, di maniera che ogni poca acqua, che vi cada, ne chiuda le fessure, ed impedisca l'esito all'aria; In cima del cannone si lascia un' apertura del diametro di tre o quattro pollici, nella quale si pone un imbuto, che abbia il collo dell' istessa grossezza, e vi si fa cadere dall' altezza di 15. 20. ò 30. piedi l'acqua di quella fontana, la quale cadendo sia quasi eguale all'apertura dell'imbuto, sicchè non vi si possa raccogliere l'acqua se non all'altezza di 5. ò 6. pollici : Quest'acqua cadendo trasporta seco molt'aria, che la seguita fino sotto l'imbuto. ed anco fino al fondo del tino, nè può questa escir per l'imbuto, a cagione del peso, e della velocità dell'acqua che cade continuamente: si adatta ad un lato del tino un cannone, che sempre più ristringendosi giunge presso al foro del fondo della fornace, ove deve essere soffiato il carbone; sicchè l'aria compressa, e chiusa nel tino, non potendo escir dalla parte più alta del cannone a motivo della caduta imperuosa dell'acqua, che occupa il foro dell'imbuto, nè dalla parte inferiore del tino a cagione dell'acqua che vi s'alza uno, o due piedi fopra l'aperture che sono tra la terra del fondo, e le doghe del tino, è costretta d'escire con gran forza per l'estremità del canale laterale, il quale così produce, per soffiare nel carbone, l'istesso effetto che i maggiori mantici di cuoio, che s'usano altrove. L'aria dunque trasportata, nel modo che si è provato, dall'acqua cadente da una nuvola in grande abbondanza, e in groffe gocce, non può rifalire quando è vicina alla terra, a motivo dell'altre gocce, che cadono con impero; nè può estendersi al di dietro della nuvola, perchè le viene impedito dal gran vento, che la spinge, nè pure dalle parti, o poco almeno, perchè il medelimo vento preme la nuvola anco da ambedue le parti; d'onde ne segue che l'effetto dell'aria messa in moto non Tom. II.  $C_3$ posta

possa farsi se non per il davanti della pioggia, e che questo moto d'aria, unito al vento che porta la nuvola, sia quasi due volte più veloce di esso vento, e che così aumentato percorra più di 60. piedi in un secondo, e possa allora abbattere gli alberi, come si proverà più sotto. Ordinariamente non può precedere la pioggia per uno spazio maggiore di tre, o quattrocento passi in circa, per la ragione detta di sopra, cioè, che una quantità d'aria, qualunque siasi la velocità con cui si muove, non può continuare il suo moto per molto spazio in linea retta, se cessi la causa dell'impulso. Mi son confermato in questa ipotesi vedendo alla distanza d'una lega, cader da una densa nuvola una abbondante pioggia: Dalla parte d'onde veniva il vento, le gocce cadevano quasi tutte a piombo; ma le gocciole di mezzo, e sino le prime gocce facevano un angolo maggiore di 45. gradi, come nella Fig. 6. Tav. I. in cui A B è la nuvola, B D la parte d'onde viene il vento, e G H le gocce più avanzate.

L'istesso deve prodursi dalla grandine, e s'ella è molto solta, e grossa trasporterà molta più aria dall'alto al basso, e cagionerà una tempesta anche più impetuosa, la di cui velocità potrà esser tale da percorrere 75, piedi in un secondo. I gran venti, che si svegliano senza pioggia, possono procedere dalla combinazione di tre o quattro cagioni, e ordinariamente vengono dal Sud-Sud-Ouest; può accader dunque, che nell'istesso tempo s'alzi una quantità grande di vapori, e d'esalazioni in Affrica, e che per tre o quattro giorni continui vi sia gran caldo, che le Terre Settentrionali si rassreddino, e che la Luna scendendo verso il suo perigeo dal suo più alto apogeo, si produca un rissusso di quell'aria, che è stata portata da un vento di Nord-Est: Queste quattro cagioni insieme, produrranno un vento molto impetuoso, che regnerà successivamente dall'Affrica sino all'Inghilterra.

Osservai un giorno una gran tempesta in Parigi, che veniva dalla parte del Sud, ed intesi dipoi da relazioni sicurissime, che due o tre giorni avanti verso le coste d'Algeri eravi stata una siera burrasca. Algeri è quasi nell'istesso Meridiano di Parigi: se il vento di detta burrasca avesse fatto 30. piedi per secondo, poteva arrivare in due giorni da Algeri a Parigi. Per spiegar gli Uracani, che accadono quasi ogni anno in alcuna delle Isole Antille, bisogna ricorrere ad altre cagioni. 1. Perchè queste tempeste son molto più violente, e sanno più di 100. piedi in un secondo; 2. Perchè esse non durano più di 7. ò 8. ore; 3. Perchè altrove non si provano così spesso, come in alcuna di queste Isole; 4. Perchè ordinariamente cominciano esse con un Nord-Ouest, che si cangia successivamente in altri venti, cioè nell'Ouest, Sud-Ouest, Sud, Sud-Est, Nord-Est, Nord; 5. Perchè si trovano

ne'

ne mari vicini a queste Isole molti pesci morti, e vi si sentono de' terremoti; dalle quali circostanze tutte, può congetturarsi, che dalla terra che è in sondo di questi mari, si sacciano eruzioni d'esalazioni salperrose, e sussime, in più luoghi successivamente, che non possono osservarsi, poiche i vascelli, che si trovassero in questi luoghi nel tempo dell'eruzioni, resterebbero sommersi; Forse accade che essendosi fatte le prime eruzioni dalla parte delle Terre del Continente d'America, il vento di Nord-Ouest da esse svegliato può ristettersi contro le coste di Caienna, e contro quelle che le son vicine, e cessando le prime, e facendosi nello stesso nuove eruzioni, deve crescere il vento, e venir dalla parte di Ouest, come assermano quelli che ne hanno provati gli essetti; devono inoltre queste insuocate eruzioni di materie salpetrose, e sulfuree uccider molti pesci ne luoghi, ove si sollevano: Coloro che avranno veduti molti Uracani, e che ne avranno notate molte altre circostanze, potranno spiegarli con maggior certezza.

# PARTE SECONDA.

# Dell' Equilibrio de' Corpi Fluidi.

## DISCORSOL

Dell' Equilibrio de' Corpi Fluidi dipendente dalla gravità.

Per bene spiegare l'equilibrio de' Corpi Fluidi tra loro, o con gli altri corpi può farsi uso delle seguenti Regole.

## REGOLA I.

Un Corpo non resiste ad esser alzato se non in quanto, che si viene ad allontanarlo dal centro della terra, e si può muovere un corpo pesantissimo con una piccolissima forza, se non gli si faccia cangiar distanza riguardo a questo centro.

# Se ne fa l'esperienza così.

I N una tinozza piena d'acqua, in luogo chiuso, acciò sia disesa dal vento, si faccia notare sulla superficie dell'acqua il Vaso G grande, e pesante (Fig. 7. Tav. I.); si attacchi a questo un sottilissimo sil di seta HI, e tirisi in modo che non si rompa, cioè con pochissima sorza: il vaso G seguiterà il silo, e benchè nell'acqua della tinozza si facciano delle piccole ondate, per divider le quali abbisogni qualche po' di sorza, ciò non impedirà nulladimeno, che il vaso non si muova con molta velocità, allorchè sarà vicino al punto D, se si acceleri a poco a poco il suo moto; Veramente, se si pretendesse di tirare a un tratto il vaso G con gran velocità, si romperebbe il silo, anco se sosse una corda ben sorte, non altrimenti che se sosse al suo corpo immobile; perchè un corpo molto pesante non può ricevere in un tratto un gran moto, se non per mezzo d'una grandissima sorza.

Si confermerà ancora questa verità, sospendendo ad una lunga corda in un luogo aperto un peso gravissimo; poichè ogni minimo vento lo sarà muovere, benchè non possa muoversi senza allontanarsi dal centro della terra un poco più di quel che egli è, quando sta sermo; Da ciò si vede la ragione, per cui facilmente si sostiene una pal-

la anco

la anco pesantissima, come D (Fig. 8. Tav. 1.), sopra un piano molto inclinato AB, poichè strascinata, o spinta da A sino a B, essa non si allontana in riguardo al centro della terra, che per la quantità della linea BC, che si suppone perpendicolare all'Orizzontale AC; laddove se si sosse al piombo nell'istesso tempo sino ad un altezza eguale ad AB, ella avrebbe agito con tutto il suo peso; e sarebbe stata necessaria una forza molto maggiore per alzarla.

#### REGOLA II.

Se due corpi non elastici, della stessa materia, urtandosi orizzontalmente, e direttamente, banno le loro quantità di moto eguali (cioè se le lor velocità sono reciproche alle lor masse) nel momento dell'urto essi si equilibreranno: si suppone che i corpi della stessa materia abbiano i lor pesi

proporzionali alle quantità di materia.

Secondo questa Regola adunque, se un peso di due libbre, muovendosi con una velocità di quattro gradi, ne incontra direttamente, ed orizzontalmente un altro di quattro libbre, che abbia due gradi di velocità, questi si sermeranno l'un l'altro, e faranno equilibrio: ma se il primo peso di due libbre, è sei volte più veloce d'un altro di dieci libbre, questo secondo sarà dal primo trasportato; perchè il prodotto di 2. per 6., eguale a 12., è maggiore del prodotto di 10. per 1.; si suppone che questi due pesi si attacchino insieme nell'incontrarsi. Da ciò si cava una prova facile del Principio di Meccanica, che è stato mal provato da Archimede, dal Galileo, e da molti altri; cioè, che quando in una bilancia i pesi son reciprochi alle distanze dal centro della bilancia, essi fanno equilibrio; poichè sia la bilancia BAC (Fig. 9. Tav. 1.), A il centro del moto, AC quadrupla di AB; il peso B quadruplo del peso C; dico che niuno de' due pesi prepondererà; poichè il peso B sollevi, s'egli è possibile, l'altro pefo C; ciò posto, con qualunque velocità si muova esso per l'arco BD nello scendere, necessariamente deve far muovere per l'arco CE il pelo C con una velocità quattro volte maggiore, essendo il semidiametro AC quadruplo del semidiametro AB, ed in tal caso le quantità di moto di questi due corpi sarebbero eguali, ed una quantità di moto ne avrebbe forzata un altra, che le sarebbe eguale; lo che è impossibile, dovendo esse per questa seconda Regola equilibrarsi. Per la stessa ragione il peso C non potrà scendere; ma se si allontani un poco più dal punto A, egli scenderà, perchè allora potrà dare all' altro peso una quantità di moto, minore di quella che egli prenderà, ed in conseguenza lo forzerà; ed è una cosa mosto maravigliosa, che

essendo il peso B 30. libbre, ed il braccio AB un piede, non potrà una mano, che vi si ponga sotto, sostenere il peso, laddove si sosterrà facilmente il peso d'una libbra alla distanza di 31. piede dal punto A, se tolgasi il peso B, perchè non vi sarà se non il peso d'una libbra, quando anco si ponesse alla distanza di 100. piedi dal punto A: ma per altro se si ponga nello stesso il peso piccolo alla distanza di 31. piede dal punto A, ed il grande alla distanza d'un piede, il piccolo solleverà il grande, lo che non può accadere, se non perchè egli è disposto nello scendere a dare al peso B una quantità di moto minore di quella che egli prende, e perchè agiscono essi con tutta la forza de' loro pesi per la regola prima, perchè hanno una stessa direzione verso il centro della Terra.

### REGOLA III.

Allorche due pess non banno la stessa direzione verso il centro della Terra, e ch' eglino son disposti in maniera tale, che l'uno non possa muoversi senza far muover l'altro con egual velocità, non bisogna calcolar la forza di ciascheduno per la semplice quantità di moto, ma per una quantità di moto respettiva, che si trova moltiplicando ciaschedun peso per la sua velocità, in riguardo all'avvicinarsi, o all'allontanarsi ch'egli sa, al centro della Terra.

#### SPIEGAZIONE.

Sia A un peso sospeso alla puleggia B con la corda E'B A, (Fig. 10. Tav. I.) che sostiene anco la palla CD per mezzo di due cordicelle attaccate all'aise della palla, ed al punto E della corda ABE. Sia HG una linea orizzontale, HF una perpendicolare: ed EB parallela al piano inclinato GF, rappresentato dalla linea GF. Egli è chiaro, che la palla è disposta a muoversi con egual velocità, che il peso A, o questi scenda, o la palla, scendendo, lo faccia salire: ma allorchè avrà la palla percorfo lo spazio FG, scendendo obliquamente', ella si sarà avvicinata al centro della Terra solamente della distanza FH; si considerano tutti i punti della linea HG, lunga due o tre piedi, come se fossero egualmente distanti dal centro della Terra, efsendone la differenza insensibile. Per saper dunque le sorze di questi pesi, o le lor quantità di moto respettive, bisogna moltiplicare il peso della palla CD per la lunghezza FH, e quello della palla A per una lunghezza eguale ad FG, perchè questa ultima palla sa tanco cammino falendo, o scendendo, quanto la palla CD, ed andando ella direttamente verso il centro della Terra: Se dunque FG è tripla di FH.

FH, ed il peso CD sia triplo del peso A, si vedranno equilibrarsi questi due pesi, lo che proviene dalle cagioni spiegate nelle due prime Regole; che se si aggiunga qualche piccol peso o al peso A, o al peso B, questi, ò questi scenderà, e sarà salir l'altro, estraendo dallo sfregamento della puleggia, e dell'asse. Nell'istessa maniera si spiegheranno gli equilibri, che devono succedere, quando il piano FG, sarà più o meno inclinato, applicandovi le stesse regole, le quali chiamar si potranno Principi d'esperienza, o Leggi della Natura.

Che se i pesi A, e B (Fig. 11. Tav. I.) sieno posti sopra i piani disserentemente inclinati CD, CF, supponendo DF orizzontale, e CG perpendicolare a DF, assinchè s'equilibrino bisognerà, che il peso B stia al peso A, come la linea CF alla linea CD, il che potrà provarsi per l'istesse Regole; poichè se FH prendasi eguale a CD, e tirisi HI parallela a CG, egli è chiaro, che mentre il peso B salirà da F in H, il peso A scenderà da C in D; dunque CG sarebbe la misura della velocità del peso A relativamente al centro della terra, ed HI quella del peso B, che sale da F in H nel medesimo tempo; ma come FC ad FH, così CG ad HI, e per la Regola terza il peso B deve stare al peso A, come CG ad HI, cioè come FC a CD per sare equilibrio; dunque questi pesi così disposti, si contrabbilanceranno.

L'istesso accaderà a due pesi attaccati all'estremità de' raggi di una rota, cioè, affinchè il peso A (Fig. 12. Tav. I.) situato all'estremità del raggio KA, s'equilibri col peso B, essendo AK orizzontale, e la BK elevata 60. gradi sulla AKF; bisogna che il peso B sia doppio del peso A; poichè condorta la BF perpendicolare al raggio KB, finchè incontri la linea AKGF, il piano BF sarà elevato 30. gradi, e la perpendicolare BG non sarà più della metà di BF; dunque il moto del peso B verso F, facendosi sul principio per la Tangente BF, s'avanzerà verso il centro della terra solamente dello spazio BG, metà di BF, laddove il peso A avrà la sua direzione secondo la tangente MAH, perpendicolare ad AKF, la quale s'allontana direttamente da detto centro, e per conseguenza sarà disposto a muoversi il doppio più veloce del peso B, relativamente a questo medesimo centro: ma come FB a BG, così il raggio KB, ovvero A K ad KG; dunque il peso B farà l'istesso effetto relativamente al peso A, che s'ei fosse in G; cioè, se AK è la misura della velocità del peso A, KG sarà la misura della velocità del peso B; ma AK è doppia di KG, come FB è di BG; dunque il peso A starà reciprocamente al peso B, come KG a KA, e per la seconda, e terza regola, questi pesi così disposti s' equilibreranno, nè l'uno sforzerà l'altro.

L'istesso succederà a quelle potenze, le quali essendo attaccate all' estremità de' raggi eguali d'una rota, tirino obliquamente, o direttamente: poiche sia nella linea BG continuata direttamente in L. una potenza nel punto L, la quale tiri per mezzo della corda LB attaccata in B secondo la direzione BL, ed un altra potenza M, che tiri per mezzo della corda A M attaccata al punto A, secondo la tangente AM. Se queste potenze sono eguali, non s'equilibreranno: ma la potenza M supererà l'altra, e per equilibrarsi bisognerà, che la potenza L stia alla potenza M, come la linea AK alla KG, lo che succede, perchè la potenza, che è in L, non sa venire a se direttamente il punto B; ma questi si muove nel principio del moto, secondo la tangente BF, e nel medesimo tempo la potenza, che è in M, va direttamente secondo la tangente HAM. Se si supponga pertanto BN indefinitamente piccola nella tangente BF, ed NR sia perpendicolare a BL, è chiaro, che essendo in N il punto B, il punto L sarà giunto in P, se NP è parallela ed eguale a BL, ed essendo LR, QN parallele ad AF, sarà RP eguale a BQ, ed L. a BN; Pertanto la potenza attaccata al punto M, si sarà avanzata secondo la direzione AM, per cui fa forza, d'una quantità eguale alla linea BN, o LP, e la potenza, che è in L, non si sarà avanzata nel medesimo tempo secondo la direzione BL, o NP, per la quale sa forza, più della linea RP, che è la metà di BN, o LP, come BG è la metà di BF; Dunque bisognerà per l'equilibrio fra le due potenze, che quella, che è nel punto L, sia doppia di quella che è nel punto A, tirando questa secondo la tangente HAM, e l'altra secondo la direzione BL, che fa un angolo di 30. gradi con il raggio KB, nella maniera medesima che e' bisogna, che il peso B sia doppio del peso A, assinchè essi si equilibrino.

Da questi tre principi d'esperienza si deduce la seguente Regola

generale, o Principio universale per tutte le forze motrici.

#### PRINCIPIO UNIVERSALE DELLA MECCANICA.

Allorche due pesi, o due altre potenze son disposte in maniera, che l'una non possa muoversi senza sar muover l'altra, se lo spazio, che deve percurrere un de' pesi secondo la sua direzione propria, e naturale, stia allo spazio, che deve percurrer l'altro nel medesimo tempo secondo la sua direzione propria e naturale, reciprocamente come quest'ultimo peso sta al primo; questi due pesi staranno in equilibrio; ma se l'uno de' pesi stia all'altro in maggior ragione, questi sarà forzato dal primo.

Con questo principio si può provare un effetto sorprendente, che

non

non può facilmente provarsi con altre ipotesi; se vi sieno diverse braccia eguali sisse nell'istesso asse A (Fig. 13. Tav. I.), come per esempio AB, AC, e si ponga sul braccio AB il peso E, e sul braccio AC un altro peso b nel punto F, di maniera tale, che le distanze AE, AF sieno eguali, ed il peso in F sia rotondo, e non attaccato al punto F, onde possa rotolare da F in C, ma siane però impedito da una lastra di vetro GCg pulitissima, situata a piombo; allora bisognerà acciò vi sia l'equilibrio, che il peso E sia molto maggiore del peso b, cioè in ragione di AE ad AH, se HF sia perpendicolare a BAGK, lo che è il contrario appunto di ciò che succede, quando il peso F è attaccato al piano inclinato AFC, perchè bisogna allora per l'equilibrio, che il peso F sia maggiore del peso E nella stessa agione di EA ad AH, come si è spiegato nella Figura precedente.

Per provare questo paradosso tirisi la linea fbe orizzontale, che passi per il centro della palla b; è chiaro che il punto e è più alto del punto d'appoggio F, e che be è un poco maggiore del semidiametro bf; ma per fare questa dimostrazione, si supponga il triangolo F b d indefinitamente piccolo, ed il punto F unito al punto e, e passi la perpendicolare F b per questo punto: Ora la palla b scendendo farà girare in tondo il punto C, facendogli descrivere l'arco Cd; e se dg è uguale al diametro della palla, il medesimo braccio sarà nella posizione A b d, allorchè il diametro di questa palla sarà giunto in dg, ed il punto d'appoggio F avrà descritto l'arco F h nello stesso tempo, che il centro della palla farà disceso d'una quantità eguale ad ed; Ma se prendasi l'arco Fb per la sua tangente, attesa la piccolezza dell'arco, si avrà il triangolo Fhd simile al triangolo AHF, e dF starà ad Fb, come FA, ovvero EA ad AH; e perchè il peso E non s' alza che in proporzione della linea Fb, lo spazio percorso dalla palla nello scendere direttamente dal punto F fino a d, starà allo spazio passato nel medesimo tempo dal peso E nel salire direttamente, come AE ad AH; dunque perchè succeda l'equilibrio, il peso E, deve stare al peso b, come EA ad AH per il Principio univerfale; e perchè la palla cade ancora da un poco più alto del punto F, cioè dal punto e, ne segue che stando i pesi tra loro secondo questa proporzione, il peso b discenderà, e farà elevare il peso E, lo che ho trovato conforme all'esperienza: perchè avendo disposto il ramo AC in maniera, che e' facesse con il ramo orizzontale AHK un angolo di 60. gradi, offervai, che essendo il peso b doppio del peso E, quegli s'equilibrava con questo, quando io l'aveva fermato perchè non ruotolasse, ma lasciato in libertà, dopo aver messo uno specchio rappresentato da CG, per impedirgli di ruzzolar per fianco, bisognò

mette-

mettere il peso doppio in E, e l'altro scempio in b per far l'equilibrio, ed aggiunger anco un piccol peso in E. Con le stesse ragioni si proverà, che se l'angolo KAC sosse di 45. gradi, bisognerebbe per far l'equilibrio, che il peso E sosse maggiore, nella ragione della diagonale d'un quadrato al suo lato. Quì non si considera che il centro della palla F è un poco per sianco al punto d'appoggio.

Supposto tutto ciò, si possono spiegar benissimo gli equilibri de'

corpi fluidi.

Il più leggiero, cioè il meno pesante de' corpi sluidi è la siamma; ma perchè questa si solleva in aria, e non può starsi distesa sopra qualche altro corpo, essa non può sar alcuno equilibrio con il suo pe-

so, ma solamente coll'urto, e con la sua forza d'elasticità.

L'aria che s'estende sopra la Terra, e l'acqua può sare equilibrio per mezzo del suo pesò, della percossa, e della sua elasticità con gli altri corpi sluidi più densi, ed anco con i corpi solidi, e duri. Si prova il peso dell'aria con gli essetti del Barometro; questi è un cannello angusto di vetro di due piedi e mezzo, o di 3. piedi di lunghezza, chiuso da una parte ermeticamente; s'empie di Mercurio senza lasciarvi dentro aria, e chiusa l'estremità aperta con un dito, e rivolta in alto l'estremità sigillata, si tussa il dito in altro Mercurio, posto in un vaso, e cavato il dito, che sosteneva il mercurio del cannello, se ne vede cadere una porzione nel vaso, e dopo alquante oscillazioni, si ferma finalmente dentro il cannello all'altezza di 27. ò 28. pollici; perchè secondo le mutazioni de' venti, e dell'aria, sale qualche volta a 28. pollici e mezzo, ed alcuna volta s'abbassa fino a 26. - ed in Parigi ordinariamente si ferma a 27. pollici e mezzo in circa.

Or questa elevazione di Mercurio non si può in altro modo ben spiegare, che supponendo, che la colonna d'aria dell'istessa larghezza del diametro interno del cannello pesi quanto i 27., ò 28. pollici di Mercurio, che si sta sollevato dentro detto cannello, prendendo questa colonna dalla superficie del Mercurio nel vaso sino all'estremità della regione più alta dell'aria; Poichè se trasportisi il Barometro in cima d'una montagna, o d'una torre altissima, vedesi diminuire a poco a poco l'altezza del mercurio, e ridursi sino a 24., ò 25. pollici, perchè sossire allora il carico di una minor quantità d'aria; e se portisi in luoghi sotterranei, o escavazioni molto prosonde, si alza il mercurio a poco a poco a misura che il barometro scende, essendo successi-

vamente caricato d'una maggior quantità d'aria.

Si può anco conoscere il peso dell'aria, e l'equilibrio, ch'ella sa coll'acqua, con le medesime Regole, supponendo che un pollice di Mercurio pesi appresso a poco tanto, quanto 13. pollici d'acqua, co-

me

me io ho riconosciuto dall'esperienze che n'ho fatte; poichè 28. pollici di Mercurio peseranno quasi quanto 383. pollici d'acqua, che son poco meno di 32. piedi; d'onde ne segue che allorchè il peso dell'aria farà falire il mercurio a 28. pollici, e qualche linea, farà falir l'acqua in un tubo di 35., ò 40. piedi fino a 32. piedi, e che quando il mercurio non s'alza a più di 27. pollici, e mezzo, l'acqua non dee alzarsi se non 31. piede in circa, lo che ho trovato corrispondente ad alcune esperienze ch' io ne ho fatte nel modo seguente nell' Osservatorio. Feci fare al Sig. Hubin Smaltatore, un cannello di vetro alto 40. piedi, cui egli incassò in una tavola scanalata affinchè non si rompesse nel maneggiarlo; questi era di 5. ò 6. pezzi, ch'egli saldò insieme nella gran sala dell'Osservatorio, e si alzò da una parte sin sulla terrazza per l'apertura che vi è, che corrisponde a piombo al canale dell'albero della scala del sotterraneo; si calò dipoi a poco a poco in questo canale, e si fermò in più luoghi alla balaustrata di ferro, dipoi chiusa l'estremità inferiore del cilindro, e ripieno d'acqua, si turò in cima con un turacciolo di vetro, che chiudeva esattamente la bocca del cilindro; e vi si messe ancora per meglio sigillarlo una vescica: si empl ancora d'acqua un piccol vaso, che restava sotto l'altra estremità inferiore, acciò questa restasse tussata nell'acqua, e tosto che su sturata, l'acqua cadendo nel vaso sottoposto, discese dentro il cannello all'altezza di 12. piedi in circa; ma n'escirono tante bolle d'aria, che non si potè notare ove ella fosse risalita; finalmente essa si sermò all'altezza di 29. piedi, a cagione dell'elasticità dell'aria delle bolle che erano escite dall'acqua, e salite in cima al cannello. Due giorni dopo vi si rimesse dell'acqua, che si era fatta un poco avanti bollire per farne escire la materia aerea; se ne sece nell'istesso modo l'esperienza, e l' acqua dopo alquante oscillazioni si fermò a 29. piedi, e 4. pollici in circa, e si vide poi salire a poco a poco più in alto, e sermarsi a 30. piedi, e 2. pollici, senza che gli altri barometri sossero variati. Ne attribuii la causa all'esser l'acqua, che vi s'era rimessa, mescolata con un po' di terra, e perciò più pesante dell' acqua pura; ma queste parti terree discesero in poco tempo in fondo del vaso sottoposto, e divenendo così l'acqua a poco a poco più leggieri, saliva sempre a poco a poco più in alto. Due giorni dopo osfervai, che i barometri comuni erano a 27. pollici, e 9. linee, e l'acqua di questo gran cannello era salita a 30. piedi, ed 8. pollici; ella sarebbe salita un po' più alto, se non fossero salite alcune bolle d'aria, che la secero abbassare: Essendo il Barometro comune a 28. pollici, ella sall ancor più alto, e scese dipoi, quando il Barometro comune ritornò sotto i 28. pollici, d'onde conobbi, che i Barometri d'acqua hanno le variazioni proporzionali

zionali a quelli di mercurio, e che 32. piedi d'acqua si posson prendere quasi per la maggiore altezza di questi barometri, allorchè l'acqua di cui son pieni, sia della meno pesante, e siane escita la materia aerea.

Per facilità di calcolo si suppone quì, che il peso dell'atmosfera s'equilibri precisamente con 32, piedi d'acqua dolce, e che il mercu-

rio pesi precisamente 14. volte più.

Si prova ancora il peso dell'aria con una curiosissima esperienza: Prendasi una boccia di vetro AH (Fig. 14. Tov. 1.), a cui si faccia un'apertura C di due o tre linee; si metta nel collo G un cannello di vetro DE del diametro di 2. linee in circa, e vi si attacchi con mestura di cera, e trementina, e con pece, in maniera che l'aria non pofsa passare inframezzo; dipoi per l'apertura C s'empia d'acqua la boccia, tenendola a giacere, ed il cannello ED, tenendolo chiuso in D; allorchè si pone la boccia nella situazione perpendicolare, l'acqua che è nel cannello, scende fino in E, ed altrettanta n'esce per il soro C, se l'estremità E del cannello è alla stessa altezza del mezzo del foro C; che se il cannello giunge sotto il soro, per esempio in I, l'acqua cesserà d'escire, quando si sarà vuotato il cannello fino in E, e la boccia resterà piena sino alla saldatura verso G; che se l'estremità del cannello è un poco più alta del disopra dell'apertura C, come per esempio, in L, ed abbia due, o tre linee di larghezza, allora si vedrà da quetto foro aperto escir dell'aria, e salire in cima alla boccia, ed escir l'acqua nello stesso tempo dasl'apertura C, finchè non ve ne resti più, al di sopra del punto C; Questi effetti si spiegano nel seguente modo.

Il peso dell'aria esterna sa forza contro l'apertura C, per rispinger l'acqua, che tende per il proprio peso ad escire, e l'aria imminente al cannello ED fa forza essa pure, ed agisce con il suo peso full'acqua che contiene l'istesso cannello; ed unendosi al peso di quest'acqua, deve prevalere al peso dell'aria, che agisce contro il foro C, lo che sa che l'acqua del cannello scende sino in E, e l'aria allora fa forza da una parte in E, e dall'altra in C, e sostiene unitamente l'acqua della boccia da EC fino ad AH, e la sosterrebbe pure, quando anche l'altezza CH fosse di 30. piedi, essendo l'estremità inferiore del canale sotto l'orlo inferiore dell'apertura C; ma allorchè il cannello arriva solamente in L, l'acqua allora da L fino in E unita al peso dell'aria, che pesa sopra L, supera la forza dell'aria in C, e l'acqua esce per il foro C, mentre l'aria scende da D in L, ed entra a bolla a bolla nell'acqua per l'apertura L, e fale sopra la superficie dell'acqua, che è sotto il collo della boccia; se s'inclina la boccia in maniera, che il punto L, ed il mezzo dell'apertura C siemi nella medesima orizzontale, si vedrà la metà d'

una

una bolla d' aria, che passerà sotto il punto L, ma che non si sepa-

rerà dal rimanente, se non si rialza un poco l'estremità L.

Allorchè si è lasciata entrar l'aria nella boccia in maniera, che la superficie dell'acqua sia in NO, e si riscaldi con una mano quest' aria perchè si rarefaccia, si vedranno escire alcune gocce d'acqua dal soro C, quantunque l'estremità del cannello sia sotto quest'apertura, e l'acqua scenderà sino in PQ; ma se si lasci rassreddar quest'aria, si vedranno dopo qualche tempo entrar delle bolle d'aria per il soro C, perchè l'aria, che era scesa sino in PQ, ritorna alla sua primiera estensione NOHA, e non essendovi tant'acqua da riempir lo

spazio NOPQ, convien che l'aria vi subentri per il foro C.

L'acqua non ha elasticità considerabile, e non sa equilibrio con l'altre materie, se non col suo solo peso, o colla percossa; il primo equilibrio, che può avvertirsi in lei riguardo all' aria, si è che, ridotta in piccolissime gocciole, divien più leggieri dell' aria, e si solleva in vapori, come abbiam detto di fopra. Non si può dire quanto piccola esser debba una particella d'acqua per fare equilibrio con l'aria vicina alla terra, perchè quelle particelle d'acqua, che sono un poco più leggiere, o un poco più pesanti di quest' aria, sono invisibili, se sieno separate. Difficilmente ancora si può trovare la cagioné, per cui esse si sollevano, non essendo questa la mescolanza dell' aria, poichè così peserebbero più ancora dell' aria pura; neppure il calore, vedendosi l'acque freddissime tramandar vapori. Si potrebbe pensare, che nell' aria vi sieno de' pori piccolissimi, ne' quali non siavi materia alcuna pesante, e ne' quali appunto possano infinuarsi ed ascendere le particelle più piccole dell'acqua, non potendovi passar quelle, che sono più grosse. Queste piccole particelle s' equilibrano con l' aria finalmente alla distanza d' una lega, e mezzo dalla terra, e vi rimangon lungo tempo sospese, finchè, unendosene molte insieme, divengano più pesanti; e se l'aria si rarefacesse moltissimo, esse potrebbero ancora ricadere. Se ne vede l'esperienza nelle macchine Pneumatiche; poichè dopo che si è un poco rarefatta l' aria, vedesi intorbidare il recipiente da vapori, che cadono in piccole goccioline sul vetro del recipiente, non potendo più sostenersi nell' aria, a motivo della gran rarefazione. Ne' luoghi ove son grandi cascate d' acqua, si vedono alzarsi sempre de' vapori, i quali altro non sono, che le particelle dell' acquaerotte dalla percossa; e quando rompesi una boccia di sapone, una parte dell'acqua di cui è composta, cade, ed un altra parte, che si riduce in gocce piccolissime, si solleva in forma di vapori.

## R E G O L A L

Per l'equilibrio dell'acqua proveniente dal proprio peso.

Essendo l'acqua in un vaso, o in più vasi comunicanti, le di lei parti superiori son sempre al medesimo livello, cioè in egual distanza dal centro della terra.

#### SPIEGAZIONE.

Sia il cannello recurvo A B C (Fig. 15. Tav. I.) di grossezza eguale, in cui si versi dell'acqua per l'apertura A; questa salua alla stessa alla stessa nell'altro braccio del cannello; sicchè, se D E sia una linea orizzontale, e l'acqua nel braccio A G giunga sino in D, salirà nell'altro sino ad E, quando si sarà lasciato di versar acqua, e che ella sarà in quiete.

Poichè in primo luogo, se i bracci sono egualmente larghi, ed inclinati egualmente all' orizzonte, essendo il tutto eguale in ambidue, l'acqua non potrà fermarsi nell'altezze ineguali A, ed F, perchè il peso dell'acqua AG sarà maggiore del peso dell'acqua HF; e perciò, potrà acquistare nello scendere una maggior quantità di moto, di quella, che egli darà all'altro nel falire, poichè faranno eguali le lor velocità, e simili le lor direzioni. Dunque per il Principio universale, non potrà l'acqua fermarsi se non alla medesima altezza in questi due bracci. Che se con un dito chiudasi l'apertura C, prima di versar l' acqua per l'altra apertura A, e si empia il braccio d'acqua A G sino in A, l'altro resterà vuoto, e non vi salirà acqua, o pochissima, a cagion dell'aria, che l'occupa, se il braccio A G non sia alto più di 2. d 3piedi; se cavisi allora il dito, l'acqua del braccio A G scenderà, ed una parte ne passerà nell'altro braccio, e salirà fino in E, mentre dall'altra parte scenderà per esempio in N, e di nuovo salirà in D, e scenderà in M; e finalmente dopo molte oscillazioni, si fermerà da ambedue le parti alla medesima altezza I F.

In questa esperienza allorchè l'acqua comincia a scendere dal braccio A per passar nell'altro, essa accelera il suo moto, sinchè sia ad un altezza eguale in tutte due i bracci in I, ed F, ove dee farsi l'equilibrio, e diminuisce poi di velocità a poco a poco, sinchè essa sia ne' punti N, ed E; quindi nella stessa maniera scendendo di nuovo, s'accelera dall'altezza E, sino che non abbia passato il medesimo livello I F, e diminuisce il suo moto, sinchè l'una dell'altezze sia in D, e l'altra in M; e queste oscillazioni continueranno sinchè l'acqua non siasi sermata in F, ed I, nella maniera medesima, che il piombo d'un pendulo accelera il suo moto sino al punto di quiete, che lo ritarda

in

in rifalire, e che si ferma al fine dopo molte oscillazioni.

L' istesso succederà nel vaso ABCD, (Fig. 16. Tav. I.) pieno d' acqua fino in EF; poichè se vi si versi dell' acqua dalla parte F, di maniera che ella vi s' alzi fino in G, essa non si rimarrà in questo stato, quando si resterà di versar nuova acqua, poichè il peso dell' acqua GKHC essendo maggiore del peso dell'acqua KILH, supposte eguali LH, HC, esso forzerà quest' ultimo per le medesime ragioni, e farà alzar l'acqua dalla parte di I K, e nell'istesso tempo essendo a pendlo la superficie superiore GK, l'acqua scorrerà da G verso I; e per le stesse ragioni anco l'acqua EBLI s'alzerà; e finalmente dopo vari movimenti, la superficie superiore dell'acqua si livellerà. Quindi si potrà spiegare ciò che succede in un'acqua stagnante L M (Fig. 17. Tav. I.) allorchè vi si getta un sasso come in H, poichè sacendo il fasso elevare intorno a se l'acqua in un onda circolare, di cui O, e P rappresentano l'elevazione, non potrà l'acqua rimanersi in questa situazione; ma la parte O si spingerà verso L, ed urterà intanto, ed alzerà l'acqua vicina R, che urterà, e farà alzare l'acqua contigua, sicche parrà, che la stessa acqua sollevata in O, s'avanzi fino in L.

Lo stesso succederà alla parte sollevata P, ed in questa maniera si sormerà un onda circolare, che si allontanerà dal punto H, dilatandosi sempre sino alle sponde L, M, se queste non sieno molto lontane; ed in queste ristettendosi, si sormerà un altra ondata circolare, che si porterà dall' una, e dall' altra parte verso H, e diminuirà d'altezza,

finche non siasi l'acqua livellata.

Sieno ora i due bracci A B C D, di larghezza difeguale, come nella Fig. 18. Tav. I. L' acqua in questi pure si starà alla medesima altezza EF, e l'acqua EB non forzerà l'acqua CF; poichè sia la base BG, che si suppone quadrata, sedici volte maggiore della base C; s' egli è possibile, scenda l'acqua da E in I, e salga dall' altra parte in D; quella che sarà scesa da E in I, sarà eguale a quella, che è in FD, ed i due piccoli cilindri FD, EI avranno le loro altezze reciproche delle basi: dunque come 16. ad 1., così l'altezza E D ad E I: il cilindro EB, essendo 16. volte più grande del cilindro CF, peserà 16. volte più: ma lo spazio percorso nel medesimo tempo dal piccol cilindro, farà anco 16. volte maggiore dello spazio passato dal maggior cilindro, e le lor direzioni sono l'istesse, essendo verticali: dunque le lor velocità dovrebbero essere state reciproche a' lor pesi, ed avrebbero dovuto avere equal quantità di moto, lo che è impossibile; perchè per il Principio universale, questi cilindri d'acqua devono equilibrarsi, e l' uno non può far muover l' altro, essendo ambedue disposti a prendere un egual quantità di moto, secondo la medesima direzione.

D 2 Che

Che se l'acqua si versi nel braccio più stretto sino a D, essa non potrà ivi fermarsi, se l'altro braccio non sia pieno sino ad A: poichè fia F D alta un pollice, e la sua base pure un pollice, ed F C 10. pollici; tutta l'acqua CD farà dunque 11. pollici cubici, e l'acqua BE 16. pollici cubici. Se dunque tutta l'acqua CD scende un pollice, l'acqua E B salirà in di possice, cioè l'altezza E L, e lo spazio E L farà la misura della velocità dell' acqua BE, come DF è quella dell' acqua C D: ma 160. moltiplicato per dà 10. di quantità di moto, e 11. moltiplicato per 1. dà 11.; dunque la quantità di moto dell' acqua DC, sarà maggiore di quella dell' acqua BE, ovvero, la velocità dell'acqua del minor braccio, starà alla velocità dell'acqua del maggior braccio in maggior ragione, che il peso di quest'ultima al peso dell' altra; e per il Principio universale l'acqua del minor braccio scenderà. Le medesime conseguenze si tireranno per l'altre altezze ineguali, finchè le due superficie dell'acqua in questi bracci sieno all' istesso livello, ed esse non si fermeranno mai se non alla medesima altezza.

Si può ancora confiderar l'acqua in AG, come se ella fosse divifa per la lunghezza in fedici piccole colonne quadrate, ciascuna eguale alla piccola colonna quadrata CD; e perchè niuna di esse può salir più alto, nè scender più basso dell' altre, si può conchinder l'istesso della piccola colonna CD, quantunque non sia questa ad esse contigua.

Da questo ne segue, che se pongasi un galleggiante sull'acqua del braccio A B, il di cui peso eguagli il peso di quell'acqua, che occuperebbe l'altezza A E, se non fossevi il galleggiante, l'acqua del minor braccio si starà sempre all'akezza CD, e si farà equilibrio tra l'acqua CD, e l'acqua BE unita al peso del galleggiante per le medesime

ragioni dette di fopra.

Allorchè il braccio minore è molto angusto, cioè ; ovvero ; di linea, l'acqua fale in questo più che nell'altro, un pollice, o due; lo che avviene ancora quando si tussa nell' acqua un cannello di vetro, il di cui diametro sia minore di di linea; perchè ella vi s'alza alla medefima altezza di 1. o 2. pollici fopra la superficie dell' altra acqua, e tutta quest' acqua, che s' alza sopra il livello ne' canali molto, o mediocremente angusti, cioè del diametro di 1. o di flinea, è eguale senfibilmente ad una di quelle grosse gocce d'acqua, che attaccate ad alcuni corpi, vi stanno sospese.

L' istesso esfecto si vede nell' esperienza della boccia esposta di sopra (Fig. 14. Tav. I.) poiche se il cannello è strettissimo, cioè di ! lk. nea, l'acqua scenderà fino in L, un pollice in circa sopra il punto E, ed allora questa cagione particolare d'adefione resiste allo sforzo dell' aria, che sovrasta all'acqua del cannello; nel quale, quanto più è stret-Al-

to, tanto più alto farà il punto L.

Alcuni attribuiscono la causa di quest' effetto al peso dell' aria. che agisce pienamente sull'acqua del maggior braccio, e non può bene agire sopra quella del più stretto; ma questa causa non deesi ammettere; perchè se si tusti un cannello simile nel mercurio, questi non vi fale internamente tant' alto quanto è la superficie esterna del mercurio. eppure il peso dell' aria dee agir qui come appunto agisce nell' acqua: e se tuffisi nell'acqua uno di questi cannelli stretti, non più alto di ! pollice, l'acqua vi sale fino in cima, quantunque l'aria possa liberamente infinuarvisi: inoltre, se questo cannello è grosso, o sia stato lungo tempo senza esser bagnato, egli acquista una certa patina, a cui l'acqua non s' attacca; ed allora l' acqua non vi si alza sopra il livello, quantunque la causa della mancanza del peso dell'aria sia la stessa non alterata. Bisogna dunque spiegar quest' essetto con le cagioni medesime, che fanno sollevar l'aequa, posta in un vaso di legno, intorno agli orli anco più di una linea e mezzo, acquistando così una superficie concava; come pure le stesse cagioni, che fanno unire insieme due gocciole d'acqua, quand' esse si toccano, delle quali si è parlato molto a lun-

go nel primo Discorso.

Un effetto sorprendente dell'equilibrio si vede nella seguente esperienza. S' empia d'acqua una botte di legno A BCD, (Fig. 19. Tav. I.) larga 2. ò 3. piedi: facciasi un apertura E nel sondo superiore, per mettervi un cannello largo un pollice, ben commesso con pece, e stoppa, o con altra materia, affinchè non vi passi aria, e sia questo piccol cilindro E F alto 12. ò 15. piedi; empiasi la botte d'acqua per un qualche foro fatto nel fondo superiore, e pongasi sopra questo fondo un peso di 700. d 800. libbre, che lo sarà piegare per esempio in AMD; se intorno a questo cilindro mettasi un segno bianco nel punto H, e nel muro vicino pongasi immobile un regolo IL; vedrassi nel versar l'acqua a poco a poco nel canale stretto EF, quando sarà pieno, alzarsi il fondo A M D non ostante il peso di 800. libbre, di cui egli è caricato, non folamente nel suo primo stato AED, ma anco più alto; poiche questo fondo acquisterà una curvatura convessa, il colmo della quale sarà nel mezzo tanto elevato sopra il punto E, quanto era per l' avanti fotto il punto M; come si conoscerà in vedere alzarsi il segno bianco H, e passare a poco a poco sopra il regolo IL, per mezzo di cui potrassi misurar la differenza. Che se il cannello sia ancor più alto, l' elevazione del peso sarà ancor maggiore: d'onde vedesi, che la poca acqua, che è nel cannello, ha tanta forza per alzar questo gran peso, e per piegare il fondo della botte, come se questo cannello avesse la larghezza della botte. Quest' effetto può provarsi con le ragioni stesse dette di fopra, intorno l'acqua del minor braccio CD (Fig. 18. Tav. 1.) Tom. II.

che fa alzar l'acqua del braccio BA, quando pesasse questa ancor 1000. volte più della prima; perchè la velocità, che prenderà nello scendere l'acqua del piccol cannello FE (Fig. 19. Tav. I.) starà a quella del sondo AD con i suoi pesì, nell'alzarsi, come la superficie di questo sondo sta alla superficie del cilindro; cioè a dire, se il cilindro ha il diametro d'un pollice, ed il sondo di 30. pollici, la superficie del sondo sarà 900. volte maggiore della superficie superiore dell'acqua del cannello; se l'acqua dunque di questo scende un pollice, quella che tocca il sondo superiore della botte s'alzerà solamente di pollice; e per conseguenza, se l'acqua del cannello pesa una libbra, sarà essa equilibrio con 900. libbre; dunque ella farà alzare le 800. libbre, che son sopra il sondo con quella poca acqua, che passerà sopra la AED; bisogna però supporre per l'esattezza del calcolo, e del raziocinio,

che il fondo s' alzi tutto intiero nel medesimo tempo:

Quando in un sisone un braccio è inclinato, e l'altro è perpendicolare, essendo ambedue appresso a poco egualmente larghi, l'acqua pure si livellerà. Sia il sisone ABC (Fig. 20. Tav. I.) talmente posto, che il braccio AB sia perpendicolare, e CB sia inclinato; è manisesto, che il peso dell'acqua che sarà in BD, starà al peso di quella, che sarà in EB, come la grandezza DB, sta alla grandezza EB; ma se ED è orizzontale, la forza totale dell' acqua EB per discendere starà a quella, che avrebbe, se scendesse perpendicolarmente, come la lunghezza EB, sta alla lunghezza DB: dunque ella s' equilibrerà con l'acqua DB, la cui direzione è verticale, secondo il Principio universale: perchè gli spazi passati nel medesimo tempo dall'acque de' due cannelli, secondo le lor direzioni naturali verso il centro della terra, saranno in ragion reciproca de' lor pesi, cioè di E B a D B, e per conseguenza l'acqua EB non forzerà l'acqua BD; lo sfregamento maggiore nel braccio più lungo può cagionar qualche differenza, e far muovere più difficilmente l'acqua per il piano inclinato EB; ma quando l' uno, o l'altro braccio fosse più grosso, ciò non impedirebbe in niuna maniera l'equilibrio per le ragioni che sono state di sopra esposte.

Quando ne' sisoni, che hanno un braccio molto maggiore dell'altro, come nella Fig. 21. Tav. I. si chiude col dito in F il minor braccio, e ripieno poi d'acqua il maggiore, si leva il dito in un tratto, il primo moto di tutta l'acqua A B è ritardato dalla dissicoltà dell'uscita in G; ma il moto per F C è molto maggiore nel suo principio, che quando le due braccia sono egualmente larghe; d'onde segue, che se mettasi un po' d'acqua nel braccio F C, sinchè ella riempia il cannello di comunicazione B C, e se dopo aver col dito chiusa l'apertura F, si riempia l'altra parte A B sino all'orizzontale E D, e levisi poi in un

trat-

tratto il dito, l'acqua falirà fopra il punto D, fino in F, lo che succede, perchè l'acqua del braccio maggiore, scendendo anco lentamente, fa salire con grandissima velocità l'acqua nel minor braccio; e perchè movendosi l'acqua tutta per arrivare all'equilibrio, si muove ancora dopo esservi arrivata, per la velocità già acquistata, come nel sisone unisorme; lo che fa, che l'acqua del maggior braccio prosegua a scendere, e salga l'acqua dell'altro per 3. d 4. pollici sopra il punto D, d'onde ella scende di nuovo, e si serma finalmente dopo alcune oscillazioni alla medesima altezza E D in ambedue le braccia; e quando il braccio A B sosse pieno interamente avanti di levare il dito, l'acqua nondimeno s'alzerebbe con impeto sopra il punto F, 2. d 3. pollici, se il braccio A B sosse molto più largo dell'altro C D; perchè allora gli alzamenti, e le discese in questo braccio largo saranno piccolissime, e quasi insensibili. Eccone l'esperienze, che ne son state fatte. Fig. 22. Tav. 1.

Si è ripieno d'acqua il vaso di latta ABCD, e la canna EF larga 4. pollici, alla quale era faldato il cannello piegato di vetro FGH; prima di gettar l'acqua si era chiuso col dito il cannello in H per impedir l'escita all' aria GH; quando si levava il dito, l' acqua saliva con impeto quasi 3. pollici sopra la superficie dell'acqua DA, fino in I; ma quando il cannello di vetro era 5. ò 6. pollici più alto di AD, l'acqua vi faliva quasi 4. pollici più alto di H, d'onde scendeva dipoi, e finalmente s'equilibrava. L' istessa esperienza si è fatta in un canale LEF largo egualmente per tutto, essendo sempre GH più stretto di LEF, e l'acqua saliva sempre fopra il punto H, come quando eravi unito alla canna EF il vafo AC: in questi casi pertanto l'acqua comincia a salire in G con molta velocità, e sale ancora un poco più presto, quando l'acqua LE ha acquistato moto. Ma questa velocità per GH incomincia a diminuire quando l'acqua delle due braccia è giunta all'equilibrio, cioè all'altezza dell' orizzontale K M, ov'ella per esempio dee in esso sermarsi. Che fe di liquori differenti s' empiano le due canne, i più leggieri vi fi fermeranno più alto degli altri, secondo le proporzioni reciproche de' lor pesi; ed eccone qu'i le regole.

# Regola dell' equilibrio de' differenti liquori, proveniente dalla gravità.

Si considerano qu' due sorte di peso ne' corpi, l'uno che procede dalla massa del corpo, come un piede cubo di legno pesa più d'un pollice cubo della stessa materia; l'altro procede dalla densità delle materie, o da qualche altra causa, per la quale un corpo pesa più d'un

D 4

altro di volume eguale, come un pollice cubo d'oro pesa più d'un pollice cubo di ferro; quest'ultimo peso chiamerassi da noi gravità specifica: così la gravità specifica dell'acqua è maggior di quella dell'olio: non si considera quì il peso dell'aria, in mezzo alla quale si pesa-

no i corpi, quantunque in rigore debbavisi aver riguardo.

Scia dunque nel sifone ABC (Fig. 23. Tav. I.) l'acqua in equilibrio all'altezza DE; si versi dell' olio nel braccio CB fino all'altezza C; l'acqua scenderà sotto E, e s'alzerà nell'altro braccio topra D; sia FE la discesa, e DG l'alzamento, e tirisi l'orizzontale FH; allora l'olio FC starà all'acqua HG reciprocamente, come la gravità specifica dell' acqua sta a quella dell' olio; perchè l' acqua F B sarà equilibrio con l'acqua BH, l'olio FC farà dunque equilibrio con l'acqua HG; ma egli è necessario, assinchè il tutto si rimanga in questo stato, che le parti H, ed F sieno egualmente premute, per il Principio universale di sopra esposto: dunque la quantità d'olio FC, peserà tanto sopra F, quanto l'acqua HG sopra H. L'istesso succederà al mercurio, ed all'acqua; poichè se empiasi di mercurio il sisone ABC fino all' altezza DE, e si versi adagio adagio dell'acqua per l'apertura C, inclinando un poco il sisone sul principio, affinchè l' acqua non si mescoli col mercurio, ed arrivi l'acqua fino a C, e fino ad I il mercurio, l'acqua scenderà fino all'orizzontale per esempio K L; ed allora l'acqua KC con il mercurio KB, farà equilibrio col mercurio BI; e come sta la gravità specifica del mercurio a quella dell'acqua, così reciprocamente starà l'altezza K C all'altezza L I; e con questo mezzo facilmente si determineranno le gravità specifiche de' liquori fra loro, perchè se il mercurio pesa 14. volte più dell' acqua, KC sarà 14. volte maggiore di LI.

Avendo considerato l' equilibrio de' differenti liquori fra loro, si può considerare ora quello de' corpi solidi, che galleggiano nell' acqua,

come sono il legno, la cera, ec. Eccone le regole.

Regole dell' Equilibrio de' corpi solidi, la gravità specifica de' quali è minore di quella dell' acqua.

## REGOLA I

Ogni corpo folido più pefante dell' aria, e più leggiero dell' acqua, posto in questa, vi s' immergerà un poco, e farà alzar l'acqua; e la parte sommersa starà al rimanente di esso, come la sua gravità specifica a quella dell'acqua.

Sia nella Fig. 24. Tav. II., l'acqua BCDE, la di cui superficie supe-

superiore sia BC, contenuta in qualche vaso; e sia AFGH un corpo cubico più leggiero in specie dell' acqua, e più pesante dell' aria; dico che non starà sulla superficie dell'acqua; perchè la colonna quadrata dell'acqua KRLI sarà premuta biù d'una colonna eguale BEIK, essendo in quella di più il peso del corpo AH; dunque il peso scenderà, e s' immergerà nell' acqua, ma non vi si sommergerà interamente, perche allora la colonna KRLI composta di questo corpo, e d' acqua, farebbe più leggiera d' una egual colonna d' acqua BEIK; fia dunque la parte sommersa GHRK, e l'acqua, che la circonda, siasi alzata fino in BC, che sarà in più alto ch' ella non era prima, mentre la porzione HG KR del corpo occupa il luogo d' una parte dell' acqua, ch' è costretta ad alzarsi: dico che l'acqua contenuta in KGHR, il di cui luogo è occupato dal corpo, sarà d'un egual peso al peso di tutto il corpo, cioè, se una quantità d'acqua, di volume eguale a KGHR, pesa nell' aria quanto l'intero corpo AFGH, questi si rimarrà in questa situazione; e la porzione KRGH di questo corpo starà a tutto, come la gravità specifica di tutto questo corpo, starà a quella dell' acqua.

Così fe il corpo A F G H sta all' acqua in gravità specifica, come 3. a 4., la parte A F K R, che resterà suori dell' acqua, sarà il quarto di tutta la sua altezza, perchè s' egli pesasse 12. libbre nell'aria, altrettanta acqua peserebbe 16. libbre; e per conseguenza la parte K R G H peserebbe 12. libbre, se ella sosse acqua; ella non peserà dunque se non 9. libbre; e la parte suori dell'acqua A F K R sarà 3. libbre, ed il tutto peserà 12. libbre, quanto pesa l'acqua dello spazio occupato dalla parte sommersa del peso, che sarà 16. libbre nella medesima ragione di 3. a 4.: e per la prima regola il peso starà nell'acqua in questa situazione. E perchè il sughero è 4. volte meno pesante dell'acqua, se pongasi nell'acqua BCDE un cilindro di sughero A F G H, questi scenderà, e se la supersicie dell'acqua è doppia della base del cilindro, l'acqua s' alzerà solamente per dell'altezza del cilindro, e il cilindro scenderà nell'acqua per dell'acqua è doppia della parte, che re-

sterà fuori dell' acqua, farà i di tutto il cilindro.

Qualche volta l' acqua s' attacca a' corpi leggieri, e s' alza un poco con una concavità intorno alla parte superiore a K, e qualche volta vi resta una piccola cavità sotto il detto punto, come abbiamo detto di sopra, lo che potrebbe recar qualche dissicoltà; ma questa poca acqua, che s' alzerà sopra il rimanente della superficie dell'acqua, farà una piccolissima variazione, che quì non si considera.

Questa proprietà dell' acqua d' attaccarsi, o di non attaccarsi a certi corpi, fa comparire talora degli essetti molto sorprendenti. Ec-

cone degli esempi. Fig. 25. Tav. II.

ABC è un bicchiere mezzo pieno d'acqua, la cui superficie superiore è DE: se vi è una bollicina di schiuma piena d'aria, come F, o una piccola palla vuota di vetro piena d'aria, più leggiera dell' acqua, o fimili altri corpi, questa anderà verso gli orli E, o D, e vi starà come incollata; al contrario poi se il bicchiere è pieno tutto d'acqua fino in AC, allora la piccola palla K non potrà accostarsi all' orlo, e se vi si spinge, ella ritornerà verso il mezzo in K. Ma sonovi altri piccoli corpi leggieri, che fanno un effetto affatto opposto. Prendasi una piccola palla di cera non bagnata, e pongasi adagio sopra l' acqua in F, quando il bicchier non è pieno, ella fuggirà gli orli, e se pongasi questa in K nel mezzo quando il bicchiere è pieno, ella precipiterà verso C, finchè ella tocchi l'orlo del bicchiere. Nella ma-

niera seguente possono spiegarsi questi effetti. Fig. 26. Tav. II.

A B è la superficie dell'acqua, quando il bicchier non è pieno; CDè un lato del bicchiere, ove l'acqua un poco si solleva in g fe; E è la palla di cera, che essendo untuosa, e posata leggiermente sull' acqua, vi fa la piccola piegatura HIK, perchè l'acqua non le s' attacca, e la palla s'immerge sotto la superficie dell'acqua AHKB, finchè la parte, che resta sotto, con l'aria compresa sotto la linea orizzontale punteggiata, pesi tanto quanto l'acqua, che era prima contenuta nello spazio compreso da questa linea H K punteggiata, e dalla curva HIK; ora se sacciasi avanzare questa palla verso g, allorchè il punto K, estremità della concavità HIK vuole avvicinarsi più del punto g al lato del bicchiere, allora l'acqua, che è in f, non essendo sostenuta più da quella, che è nel punto g, discende, e spinge la palla, finchè il punto K non sia giunto al punto g, rimanendo sempre la curvatura e f g nel suo primiero stato.

Ma se questo bicchiere è tutto pieno, e l'acqua passi sopra gli orli senza versarsi, come succede, e come vedesi nella Fig. 27. Tav. II. nella quale l'acqua si dispone in una superficie convessa da L sino all' orlo B del bicchiere, allorchè la palla E si sarà avanzata tanto, che la sezione HIK incontri la convessità LB, come per esempio in P, questo punto sarà più basso del punto H dell'altra parte della palla; ed in tal modo la palla si troverà in un pendìo, che sarà anco maggiore, quando la medesima sezione s'accosterà più al punto B, e questo pendlo diverrà sempre più inclinato, quanto più la palla s' accosta a toccare l'orlo del bicchiere in B, come vedesi dall'altra parte del bic-

chiere in questa medesima figura.

Per le stesse ragioni, allorchè due di queste palle sono l' una presfo dell' altra, esse si uniscono: poiche (Fig. 28. Tav. II.) sia la linea ACDEFB il livello della superficie dell'acqua; CaeD, DebF le due

due cavità fatte dalle palle, ed il punto e l'intersezione delle cavità; egli è chiaro, che il punto e sarà più basso del livello dell'acqua ACFB, e che per conseguenza vi sarà un pendìo da ambedue le parti; lo che sarà che le palle sdruccioleranno ad incontrarsi, come vedesi in questa sigura. Che se una delle palle sia bagnata, sicchè l'acqua vi si possa attaccare, allora queste si rispingeranno, come provasi nell'istesso modo; perchè nella palla bagnata B (Fig. 29. Tav. II.) l'acqua si alza in CB, e BD, e nell'altra E si sa la cavità FGH, e se si spingono una contro l'altra, l'acqua s'alzerà di più in C tra le due palle, ed in maggior quantità, lo che sarà che le palle si rispingeranno indietro fra loro.

Che se le due palle della figura precedente son bagnate, esse s'accosteranno a cagione della concavità che riman fra loro; e s' uniranno per la medesima ragione, per cui due gocciole d'acqua s' uniscono, e sanno una sola goccia; poichè i due rialti d'acqua BC, CD (Fig. 30. Tav. II.) sono come due mezze goccie, che devono unirsi subito, che

si toccano un poco.

Per la medesima ragione due palle bagnate si uniscono, e s' accostano a' lati del bicchiere quando non è pieno: perchè vi si sa un
simile rialto d' acqua; e quando egli è pieno, e l' acqua sorpassa gli
orli, la palla bagnata è rispinta nel modo stesso, ch' ell' è rispinta da
una palla non bagnata; perchè avvicinandosi all' orlo del bicchiere C
(Fig. 31. Tav. II.) il piccol rialto d' acqua A B sa alzar più alto
quella che è tra B, e C, ed allora tutta l' elevazione è maggiore della
sola D'F, che è concava; e perciò la palla sarà rispinta verso D, lo

che è conforme all' esperienza.

Questa difficoltà che ha l'acqua d'attaccarsi alla cera, fa che alcuni corpi più pesanti dell' acqua non vanno a fondo, come appunto un piccol cilindro E K di bossolo (Fig. 32. Tav. II.) o di altro legno più pesante dell' acqua, che sia unto col sego, o tinto d' una qualche vernice, che impedifca all'acqua d' attaccarvisi, resterà a galla, e gli si formerà d'intorno l'arginetto d'acqua F G H KI L M; perchè lo spazio d'aria GFLM, che è sopra il livello AFMB, non avendo peso, il fondo OP non avrà maggior carico di CO, che gli è eguale, e si può ancora premere un poco con un dito verso il fondo il piccol cilindro, senza che egli vada a fondo; se però le incurvature FG, ML sieno minori di una linea e mezzo; perchè potendo essere di 2. linee, senza che l'acqua si distenda sopra GL, vi sarà sopra più aria, e dopo che si leverà il dito, il cilindro risalirà, non perchè l'aria lo ritiri a se, ma perchè le colonne d'acqua che sono a' fianchi, le basi delle quali sono eguali a PO, pesano più, e sanno risalire il cilindro GL. Per le stefstesse ragioni si può posare sull'acqua non agitata un piccolo ago, senza che vada al sondo, se egli è un poco untuoso, ed asciutto; ma dopo che sarà bagnato, l'acqua vi s'attaccherà, nè vi si sarà cavità,

ove possa star l'aria, e l'ago anderà a fondo.

Farà maraviglia vedere il diaccio star a galla nell' acqua, parendo, che essendo egli più freddo dell' acqua sluida, debba esser più denso, e perciò più pesante; ma bisogna osservare, che nel diaccio vi son sempre mescolate delle bolle d'aria, come è stato spiegato nella prima Parte; e questa mescolanza appunto lo rende più leggiero; e quantunque in alcuni luoghi del diaccio questa mescolanza non sia visibile, attesa la piccolezza delle particelle aeree, si può credere, che siavene sempre qualche poca, e che questa poca unita al diaccio, la cui densità non è molto maggiore di quella dell' acqua, possa fare un composto meno pesante dell' acqua.

L'istesso succède al piombo, al sego, alla cera, e ad altre simili materie; perchè, essendo suse queste materie, sostengono le parti, che ancor non lo sono, lo che procede dal farsi sempre degl'intervalli vuoti tra le parti di questi corpi, quando cominciano a rassodarsi. Se taglisi nel mezzo una palla di piombo, si trova verso il centro un vuoto considerabile; il sego congelandosi diventa opaco a cagione de' piccoli spazi vuoti che vi si fanno, i quali impediscono alla luce il passeggio in linea retta, con le varie rifrazioni, e ristessioni ch'ella vi sostre.

# Applicazione di questa Regola.

Se pongasi il vaso vuoto ABCD (Fig. 33. Tav. II.) nell' acqua EFIL, contenuta nel vaso GLIH, e tengasi questo vaso vuoto in maniera ch' egli stia dritto, nè possa rovesciarsi; tanta sorza abbisogna per tenerne sommersa una parte ad una certa prosondità sotto la superficie dell' acqua EF, quanta ne bisognerebbe per sostener nell' aria il peso M, che posto in sondo del vaso ABCD, lo potesse tenere in questa situazione; il qual peso con quello del vaso vuoto deve esser eguale al peso di quell' acqua, che occuperebbe lo spazio NODC, come abbiam di sopra spiegato.

Si può applicar quest'essetto al diaccio che si sorma ne' siumi intorno alle palizzate che reggono i Ponti, per giudicare, se gonsiando il siume, il diaccio, che è attaccato alle palizzate, è capace di sollevarle, e rovinare il Ponte. Poichè supponendo, che il diaccio sia grosso un piede, e pesi con l'aria, di cui è ripieno, meno di , dell'acqua, si sarà facilmente il calcolo per sapere qual peso può impedirgli di alzarsi sopra all'acqua; per esempio, se egli è 400. piedi in superficie, sarà 400.

pie-

piedi cubici, ciascun de' quali peserà 64. libbre, in vece di 70. libbre, che è il peso d' un piede cubico d'acqua; e moltiplicando il 6., disferenza di 64. da 70., il prodotto è 2400. libbre: se dunque il peso delle palizzate del Ponte è maggiore di 2400., il diaccio non stradicherà le palizzate; perchè vi sarà di più ancora la resistenza che sanno queste col loro sfregamento con il terreno immobile ove son consitte,

per essere svelte.

Se il diaccio fosse solamente dalla parte superiore, e sosse molro lungo come A B, (Fig. 34. Tav. II.) egli potrebbe servir di leva, facendo il suo punto d'appoggio su'l' ultima palizzata, per svellere le altre EF, GH, ma converra prendere la porzione della sua forza dalta metà della distanza A B, essendochè ciascuna parte del diaccio A B agisce secondo la sua distanza sino al punto d'appoggio D; che se il diaccio sia ancora dall'altra parte, e della stessa lunghezza, allora egli impiegherà tutta la sua forza: ma siccome ordinariamente i Ponti pesano molto, essi sono piuttosto rovinati dalla persossa continua de'gran pezzi di diaccio, che a poco a poco gli smuovono, e gli svellono, urtandogli di sopra, che per il sollevamento del diaccio, che non vi può sar gran forza.

Se pongasi un corpo molto leggieri in llquori disserenti in gravità specifica, la parte sommersa nell' uno, starà alla parte sommersa nell' altro, come la gravità specifica dell' uno sta alla gravità specifi-

ca dell' altro.

Per queste stesse ragioni i Vascelli, ed i Battelli carichi di mercanzie devono sommergersi nell'acqua sino a tanto che l'acqua di cui essi occupano il luogo sotto il livello, pesi quanto il Vascello, con quel che vi è dentro: per questo è accaduto alle volte, che alcuni Vascelli passando dal mare in qualche siume, vi si sono assondati; perchè essendo l'acqua dolce più leggiera di quella del mare, lo spazio dell'acqua dolce, eguale a quello, che occupava tutto il Vascello, era meno pesante del peso del Vascello, il qual peso era respettivamente meno grave nell'acqua del mare.

## REGOLAIL

I corpi più leggieri dell' acqua, essendo per forza ritenuti in fondo dell' acqua, e lasciati dipoi in libertà, s' alzano sopra l'acqua nella seguen-

te maniera. (Fig. 35. Tav. H.)

ABCD è l'acqua contenuta nel vaso; EFGH è il corpo, la cui gravità specifica è minore di quella dell'acqua: pesando la colonna KIGH, meno d'una colonna d'acqua dello stesso volume HDBI, l'acqua vicina al punto H, tra H e D è più caricata di quella che è

tra G, ed H, e per conseguenza ella s'insinuerà, e scorrerà sotto il corpo HG, e lo solleverà. L'altre parti dell'acqua, che sono in sondo alla medesima prosondità del disotto di questo corpo, faranno l'istesso effetto per sollevarlo; e trovando questi più alto le stesse disposizioni, sarà sempre sollevato, sinchè una parte di esso sia fuori dell'acqua; e perchè s'alzerà con velocità, salterà in più alto di quel luogo, ove dee sermarsi; ma ricalerà poi un poco più basso, e sinalmente dopo alquante oscillazioni si sermerà nel luogo del suo equilibrio, secondo le regole precedenti.

Che se nel sondo del vaso vi sosse un soro L, onde escir potesse l'acqua, il corpo FH non s'alzerebbe; perchè la stessa acqua, che dovrebbe spinger questo corpo in alto, scende per il soro, e lo tira seco, attesa la sua viscosità; ed essendo premuto di sopra dalla colonna d'acqua KEIF, si rimarrà sempre in sondo dell'acqua, finchè el-

la sia escita tutta.

Egli è evidente da ciò che si è detto sopra, che se ABCD (Fig. 36. Tav. II.) è un vaso pieno d'acqua, con un apertura in E, l'acqua che è lateralmente in F, essendo premuta da tutta l'acqua superiore, sarà spinta verso l'apertura con sorza maggiore, che quella che è di sopra perpendicolarmente in I: se il punto G è più lontano dal punto E, che il punto F, se ne vedrà la pruova lasciandovi cadere un pezzo di carta avvolta, e bagnata, o alcun altro corpo un po' più pesante dell'acqua, come per esempio, pezzetti di segatura di legno: poiche, subito che si leverà il dito, che sosteneva l'acqua in E, l'acqua che esce sarà seguita dalla carta in F, lo che farà conoscere, che le parti dell' acqua vicina a questo piccolo corpo, vi sono spinte come l'altre parti, che son più vicine all'apertura, e che son comprese nell' emissero QHILN; e quelle che saranno le più vicine, come in M, ed in F, succederanno a quelle, che escono prima delle più lontane, come H, o L, e molto prima di quelle che sono in G, o più alto, come in O. Se ne farà l'esperienza lasciando cadere delle particelle di qualche materia nell'acqua prima di levare il dito; perchè vedrassi che quelle che saranno in H, o in L, e che cadevano perpendicolarmente, saranno frastornate a muoversi per i raggi dell' emissero HE, ed LE, con una velocità maggiore, che i corpi simili, che saranno in O, o in G. L'istesso succederà, se l'apertura è in P in vece di essere in E: perchè i corpicciuoli, che saranno nell' emissero KRS, vi scorreranno dopo che si sarà levato il dito; e per questa ragione appunto avviene, che bucando una botte di vino un dito sopra la posatura, e sia il soro molto grande, le parti della posatura più vicine saliranno per passarvi, e intorbideranno il vino. Allorchè i fori E, o P fon

fon molto piccoli, l'emissero è meno esteso, che quando essi son grandi.

### REGOLA III.

I corpi, de' quali la gravità specifica è maggior di quella dell'acqua, caderanno a fondo.

### SPIEGAZIONE

Sia A (Fig. 37. Tav. II.) il corpo più pesante dell'acqua; scenderà questi nell'acqua come nell'aria; vi scenderà però più adagio: l'acqua B, che gli starà sotto appunto, sarà spinta abbasso da questo corpo, e questa urtando l'altra più basso, la spingerà in giro per parte in C, e D, e tutta l'acqua del vaso si metterà in moto; e quando il corpo sarà sceso in B, si faranno altri vortici per riempire il luogo ch'egli lascerà, sinchè non tocchi il sondo.

### R E G O L A IV.

I corpi, de' quali la gravità specifica è maggior di quella dell'acqua, perdono nell'acqua tanto del lor peso, quanto ne ha l'acqua di cui essi

occupano il luogo.

Sospendasi nell' acqua il corpo A B (Fig. 38. Tav. II.) colla corda CD; posto che se ne sia levata interiormente la parte E, in maniera, che il rimanente pesi tanto quanto l'acqua, che riempirebbe lo spazio A B, se questo corpo non vi fosse; è chiaro, che questi farà allora equilibrio con altrettanta acqua fituata per parte; e per confeguenza, che da esso non resterà aggravata niente la corda CD, come se questa fosse tuffata nell'acqua senza il corpo. Dunque se si supponga rimessa la parte E, tutto il corpo peserà solamente sopra CD, quanto pesa la parre E; d'onde ne segue ciò che era stato proposto: con questo mezzo si può trovar la maniera d'esaminare la gravità specifica di tutti i corpigravi più dell'acqua, sì rispetto all'acqua, che agli altri corpi; perchè sia per esempio il corpo AB, d'oro; si pesi nell'acqua con una bilancia, attaccandolo a un de piattini con una cordicella, e ponendo un peso eguale nell'altro piattino, lascisi dipoi immergere interamente nell'acqua, e se bisognerà togliere it del peso, che gli faceva equilibrio nell'aria, per mantenere l'equilibrio nell'acqua, si conoscerà, che la gravità. specifica dell' oro sta a quella dell' acqua come 18. a 1. e se ilcorpo è di piombo, e bisogni levare i di quel peso che gli saceva equilibrio nell' aria, si conoscerà che la gravità specifica dell' acqua, sta a quella del piombo, come 1. a 11. e di più, che quella dell' oro 'a quella del piombo sta come 18. a 11. Con questo mezzo si potrà conoscere se un pezzo d'oro è falso, senza disfarlo: perchè se in una simi-. le esperienza perde questi nell' acqua i d'idel suo peso, si dedurrà, che altri metalli vi sieno mescolati in gran quantità, come per esempio, per un terzo, o per un quarto, e che egli è falso; ma se non perdesse se non 1, si porrebbe prender per buono, poichè vi sarebbe pochissima mescolanza. Che se si sospenda con una corda in un secchio un gran corpo cilindrico di vetro, o di metallo, in maniera che questi lo riempia quasi tutto senza toccare il fondo, e i lati, e vi si versi dentro dell' acqua per riempirne il vuoto, fino all' altezza del corpo cilindrico; allora colui che avesse sostenuto il secchio facilmente avanti che vi si mettesse l'acqua, con fatica lo potrà portare, poichè in questo caso il secchio peserà quanto peserebbe, se fosse pieno fino all' altezza di questo corpo, quando questi non vi fosse; e quegli che sosteneva la corda, sarà scaricato di tanto peso, quanto sarebbe il peso dell'acqua, di cui occupa il luogo il corpo cilindrico: la ragione di ciò si è, che allora questo corpo seguiterebbe le stesse regole, che offervano i corpi sostenuti nell' acqua, il peso de' quali diminuisce del peso d' un volume d'acqua eguale a quello che essi occupano; e per conseguenza colui che sostenesse la corda, si sentirebbe scaricato d' un peso eguale al peso dell' acqua d'un volume eguale al corpo cilindrico, e l'altro che tenesse una mano sotto questo secchio, oltre il peso del secchio, sosterrebbe tanto peso, quanto ne sentirebbe di meno l'altro, e di più il peso di quella poca acqua, che vi si sarà versata.

Alle volte i corpi più leggieri dell' aoqua vanno al fondo per una cagione facilissima a spiegarsi: eccone un esperienza. Prendasi un vaso di vetro cilindrico, alto 7. ò 8. pollici, e largo 3. ò 4. pollici, come ABCD (Fig. 39. Tav. II.) che abbia nel mezzo del sondo il soro E di tre linee in circa: riempiasi d'acqua, tenendo un dito in E, e pongasi sopra l'acqua una palla di cera F, che possa passare per il soro E: e quando l'acqua sarà in quiete, levisi il dito, lasciando escir l'acqua; la cera scenderà con la superficie dell'acqua, ed escirà dal soro E, insieme con l'ultima acqua. Ma se diasi all'acqua un gran moto circolare, o con versarla nel vaso obliquamente contro gli orli del vaso, o altrimenti; quando si leverà il dito dal soro, si vedrà scender la palla subito che l'acqua comincerà a escire, e farsi nel mezzo dell'acqua un vuoto, ove entra l'aria, da H ad E, e questo vuoto dura sinchè n'esca tutta l'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua superficie dell'acqua superficie dell'acqua superficie dell'acqua superficie dell

la superficie dell' acqua fino al foro E.

Quest effetto si spiega così; l'acqua che è nell'emissero CILMD è spinta verso E, allorchè l'acqua è in quiete, e senza moto considerabile, come si è provato; e succede essa a quella che esce, prima che

vi sia scesa quella, che è in H: ma quando l'acqua ha un gran moto circolare, le parti laterali verso M, ed I, ovvero r ed s, non posson arrivare verso E, se non dopo 4. ò 5. giri in spirale, e son anco portate verso i lati del vaso, essendo spinte per la direzione delle tangenti de' cerchi, che esse descrivono: d'onde ne segue, che la colonna d'acqua F E vi cade subito intiera, e vi passa tutta con la piccola palla di cera, che le sta sopra; e perchè l'acqua che è a' fianchi di questa colonna, che è già escita, non può subito riempirne il luogo a motivo del suo moto circolare, che le da una differente direzione, egli è necessario, che l'aria superiore, atteso il suo peso, e la sua elasticità, vi s' insinui, e vi resti sino che tutta l'acqua sia escita.

Accade talora, che la piccola palla non è direttamente sopra la colonna, ed allora ell'è trasportata un po' lateralmente fra due acque; e se anco ella ritorna verso il mezzo, la colonna d'aria colla sua elassicità la rispinge verso le pareti del vaso; ma alla fine ell'entra nella colonna vuota, e passa dipoi per il soro, aggirandosi velocissimamente,

avanti che la metà dell' acqua sia escita.

Per le stesse ragioni succède, che, se nel sondo d'un acqua molto alta di un siume, o del mare, siavi una grande apertura, per dove scoli l'acqua in altri luoghi più bassi, come dicesi scolare il Mar Caspio nel Mar Nero, l'acqua trasporta seco i vascelli, che passano sopra questa voragine: perchè l'acqua cadendovi obliquamente, prende sempre un moto verticale, e relativamente a'vascelli, che vi passano sopra, produce l'essetto medesimo che produce l'acqua, relativamente alla palla di cera, aggirandosi nel vaso ABCD. Dicesi anco, che in qualche mare vicino alla Svezia siavi un simile vortice d'acqua, in cui i vascelli si sommergono, e che alle volte se ne sono veduti gli avanzi in un luogo d'un mar vicino, che è più basso. Egli è facile a vedersi, che l'acqua impiega più tempo a escire dall'apertura E, quand'esce aggirandosi, che quando ella non gira, poiche nel primo caso l'aria occupa una parte di quest'apertura.

# DISCORSO II.

Dell' equilibrio de' corpi fluidi proveniente dall' elasticità.

L'Aria, e la fiamma agiscono con la loro elasticità per equilibrarsi con gli altri corpi. L'elasticità dell'aria si rende manisesta con molte esperienze; come ne' barometri, ov'ella molto si dilata; negli archibusi a vento, ove si condensa estremamente: ma egli è difficilissimo spiegar bene queste dilatazioni, e queste condensazioni. Per darne Tom. 11.

una qualche idea, si può considerare tutta l'estensione dell'aria di giù in su, come un grande ammasso di spugne, o di palle di cotone, delle quali le più alte avrebbero la loro naturale estensione: ma l'inferiori, essendo premute dal peso delle superiori, si ridurrebbero ad un piccolissimo volume, e riprenderebbero la lor primiera dilatazione, allorchè fossero scaricate dal peso dell'altre. Secondo questa ipotesi si può dire, che l'aria bassa per la sua elasticità s' equilibra col peso di tutta l'aria rimanente, di cui ella è caricata; sicchè se quest' aria superiore divenisse più pesante, o s' accrescesse di più, l' aria inferiore si condenserebbe un poco più; e se la superiore divenisse meno pesante, o se avesse minore estensione, l'inferiore si dilaterebbe. Si può anco paragonare l'elafficità dell'aria a una molla d'acciaio, che si comprime, e si serra di più, quando si carica d'un peso maggiore, e che ritorna, e si stende poi, quando si leva una parte del peso; e siccome si può dire, che una molla d'acciaio essendo premuta, e ridotta ad una certa figura da un peso, sa equilibrio in questo stato con questo peso, così si può dire, che l' aria più bassa, nella maniera ch' ell' è condensata, sa equilibrio per la sua elasticità con tutto il peso dell'atmosfera.

Molte esperienze fanno vedere, che la condensazione dell' aria si fa in ragione del peso, di cui ell' è caricata: eccone una assai facile. Prendasi un cannello di vetro recurvo A BC (Fig. 40. Tav. II.) chiuso in C, ed aperto in A; vi si versi un poco di mercurio fino all' altezza orizzontale DE, affinchè l'aria rinchiusa CE non sia nè meno nè più dilatata di quella, che è nell'altro braccio: perchè se il mercurio sosse un poco più alto in un braccio, che nell'altro, l'aria sarebbe in questo più premuta. Bisogna, che l'altezza EC sia mediocre, per esempio, di 12. pollici, come si è supposto in questa figura, e l'altra A D sia alta quanto si può averla. Essendo adunque il mercurio dall' una, e dall' altra parte alla stessa verso D, ed E, e non essendovi più comunicazione tra l' aria EC, e DA, si versi dall' apertura A con un piccolo imbuto di vetro, altro mercurio, procurando che non entri aria nello spazio CE; si vedra salire il mercurio a poco a poco verso C, e condensarsi l'aria, che era in CE; e se EFè 6. pollici, essendo FG una linea orizzontale, il mercurio farà falito nell' altro braccio fino al punto H, lontano 28. pollici dal punto G, se sieno allora i barometri all' altezza di 28. pollici nel luogo dell' offervazione; perchè se sossero a 27. 1, anco GH sarebbe solamente 27. pollici, e mezzo. In questo stato adunque l' aria in FC è premuta dal peso dell' atmosfera, che si suppone eguale a quello di 28. pollici di mercurio, e dal peso ancora de' 28. pollici, che sono nello spazio GH; e per conseguenza ell' è caricata da un peso doppio di quello da cui è caricata l'aria, che tro-

vafi

vasi nel luogo, ove si fa l'esperienza, e che è simile a quella che era in EC, avanti d'esser condensata dal peso del mercurio GH. Si vedrà dunque manifestamente da questa esperienza, che l'aria EC si sarà condenfata in proporzione del peso. La stessa proporzione si troverà ancora nell'altre esperienze, facendo il calcolo così: Si prende per primo termine la fomma del peso dell' atmosfera, e del mercurio, che farà salito sopra il livello del disotto dell' aria nel braccio EC; per fecondo termine il peso dell' atmosfera, cioè 28. pollici di mercurio; per terzo, la distanza EC; ed il quarto proporzionale sarà lo spazio, o l'altezza, a cui si ridurrà l'aria rinchiusa nel cannello EC: per esempio, se l'aria si fosse ridotta allo spazio I C di 8. pollici, si troverebbe, che il mercurio farebbe nell' altro cannello 14. pollici più alto della linea orizzontale IL. Ora la somma di questi 14. pollici con i 28. dell' atmosfera è 42.; bisogna dunque dire, secondo questa regola, come 42. pollici stanno a 28., così l'estensione dell'aria EC, sta all' estensione IC. Che se volesse ridursi quest' istessa aria nello spazio di 3. poll. MC, che è di EC, bisognerebbe porre 84. pollici di mercurio nel braccio DA, sopra l'orizzontale MN, e si troverebbe questa proporzione col seguente calcolo; come MC di 3. poll. sta ad ME di 9. poll. così 28. poll., che sono il peso dell'atmosfera, stanno ad 84. perchè, invertendo, 84. starà a 28., come 9. a 3. e componendo, 84. più 28. cioè 112. starà a 28., come 9. più 3., cioè E C, che è 12., a 3.; e se vuol sapersi quanto alto bisognerebbe il cannello per ridur quest' aria nello spazio OC d' un pollice, bisogna dire, come OC d' un pollice, sta ad AOE di 11. poll., così 28. poll. di mercurio, peso dell' atmosfera, stanno a 308., e 308. sarà l'altezza verticale, che convien dare al mercurio sopra il punto O, ò P; donde si vedrà, che per far quest' esperienza, bisogna che il braccio DA sia alto più di 308. poll. cioè bisogna che sia quasi 320. poll. assinchè vi resti uno spazio sopra il mercurio perchè non si versi.

L' istesso accaderà se il braccio EC (Fig. 41. Tav. II.) sia molto più largo, o molto meno del braccio DA: poichè se vi si versi il mercurio sino all' altezza GF, s' altezza GH del mercurio nell' altro braccio sarà di 28. pollici: perchè siccome il mercurio DG s' equilibra col mercurio EF, benchè questi sia in molto maggior quantità, come si è quì sopra provato dell' acqua, così la forza d'elasticità dell' aria rinchiusa in FC sarà equilibrio col mercurio GH, giacchè ella lo sosterrebbe, se GH sosse della larghezza stessa che è FC; e per conseguenza sa l'istesso effetto, come se il braccio EC sosse alto quanto l'altro, e come se vi sosse il mercurio all'istessa altezza H: Io ne ho satte le seguenti esperienze. Avendo versato il mercurio sino in L, che era di

EC, io trovai nell'altro braccio il mercurio alto 14. poll. meno fopra IL, e quando lo spazio EF, metà di EC su pieno, lo trovai poll. 28. fopra GF; ed avendovene messo sino a 44. pollici sopra NM. trovai MC essere poco più di tre parti decime di EC, e for una delle medesime parti decime, che è sempre la medesima proporzione, poichè i barometri erano allora a poll. 27. for le medesime ragioni, se il braccio EC sosse molto più stretto dell'altro. l'aria che vi sarebbe rinchiusa, farebbe un simile equilibrio per la sua forza d'elasticità con il mercurio dell'altro braccio. Si troveranno le medesime proporzioni, quando l'aria sarà raresatta più di quella del luogo ove si sa l'esperienza; di ciò se ne sarà la pruova in questa maniera. Fig. 42. Tav. II.

Prendasi il barometro AB di qualsivoglia grandezza, per esempio, di 38. poll., e sacciasi un segno nel punto Z, un pollice sopra l'apertura B, affinchè essendo tussata questa estremità nel mercurio del vasetto CDE sino a questo segno, rimanga il barometro 37. pollici sopra il mercurio. Si empia il cannello di mercurio, e vi si lasci 9. poll. d'aria, assinchè quando il cilindro sarà rivolto, come si vede nella sigura, e sostenuto con un dito, restino in cima di esso 9. poll. d'aria; allora se tussisi il dito con l'estremità del barometro nel mercurio del vaso, e levisi dipoi il dito, il mercurio scenderà, e dopo alquaute oscillazioni si sermerà a 21. poll.; come dee succedere perchè conservisi la proporzione de' pesi, e delle condensazioni spiegate quì sopra; lo che si dimostra come segue.

#### DIMOSTRAZIONE.

Sia il cannello AB, 38. pollici; ZB un pollice; l'aria AH rinchiusa sopra il mercurio HB, sostenuto dal dito in B, sia di qualsivoglia estensione: dico primieramente, che se levisi il dito, il mercurio scenderà; perchè essendo l'aria AH condensata egualmente, che l'aria del luogo, ove si fa l'esperienza, ella dee per la sua elasticità far equilibrio con tutto il peso dell'atmosfera, come abbiamo provato; ed aggiungendovisi il peso del mercurio ZH, queste due potenze unite, supereranno il peso dell' atmosfera, e dovrà necessariamente dilatarsi l'aria AH, e scendere una parte del mercurio; ma non discenderà interamente: perchè se esso scendesse, l'aria A H si dilaterebbe molto, ed in questo stato non potrebbe più far equilibrio col peso dell' atmosfera: d'onde ne segue, che una parte del mercurio dee rimaner nel cilindro. Dico ancora, che se A H è 9. poll., l'aria vi si dilaterà, e rispingerà il mercurio in maniera, che si fermerà esso 16. poll. sopra la superficie superiore del mercurio FZC. Sia quest' altezza ZL: allora succederà l'equilibrio fra il peso di tutta la colonna d'aria dell' atmo-

atmosfera, e la forza elastica dell' aria dilatata A L, unita al peso di 16. poll. di mercurio ZL; e perchè il complemento di 16. a 28. è 12., l'aria dilatata A L farà equilibrio con la sua elasticità al peso di 12. poll di mercurio, che mancano per il peso dell'atmosfera a i 16. pollici: ma come 28. a 12., così A L di 21. poll. sta a 9., sicchè il mercurio dee fermarsi all' altezza di 16. poll. sopra il segno Z, allorchè si lasciano nel cilindro 9. poll. d'aria sopra il mercurio, essendochè l' aria si condensa in proporzione de' pesi da' quali ell' è caricata. Che se in un altra esperienza si ponesse il mercurio a 21. poll. si potrà giudicare secondo la stessa Regola, che, facendo equilibrio questi 21. poll. di mercurio con i del peso dell' aria, il quarto rimanente dell' aria, che dee esser 7. poll., sarà sostenuto dalla sorza elastica dell' aria rarefatta, rinchiusa nel cannello, secondo la distinzione dell' equilibrio delle forze elastiche: ma 18. poll. di mercurio, che sono l' intiero peso dell' atmosfera, stanno a 7. poll., come 16. poll. d' aria dilatata stanno a 4. poll. d'aria; dunque bisognerà lasciare 4. pollici d' aria nel cilindro sopra il mercurio, affinchè questi si fermi a 21. poll., e l'aria si dilati fino a 16. pollici. Che se vogliasi ridurre il mercurio a 14. poll., che è la metà del peso dell'atmosfera, nel medesimo cannello sopra il segno Z, bisogna considerare, che vi resteranno 23. poll. fino ad A, e che l'aria dilatata di 23. poll. dee far equilibrio, in virru della sua elasticità, con la metà rimanente del peso dell'atmosfera. Bisognerà dunque dire, come sta 28. a 14., supplemento di 14. a 28., così 23. d'aria dilatata, che riempie il cannello sopra i 14. pollici. sta a 11 \$, lo che farà conoscere, che bisognerà lasciare poll. 11 \$ d'aria fopra il mercurio nel cannello di 38. pollici; e si vedrà manifestamente, che l'elasticità dell'aria rinchiusa non facendo equilibrio allora, che con la metà del peso dell' atmosfera, equilibrandosi i 14. poll. di mercurio coll'altra metà, si sarà essa rarefatta in ragion-doppia: e così per mezzo di tutte queste esperienze si potrà giudicare, usando della Regola spiegata di sopra, qual quantità d' aria bisognerà lasciare in un cannello grande o piccolo, affinchè il mercurio si fermi ad una determinata altezza; poichè quando il cilindro sarà solamente 6. poll. sopra il segno Z, si troveranno le stesse proporzioni, facendo il medesimo calcolo, come per esempio, se l'altezza data del mercurio è 2. poll., e siasi trovato, che, come sta 28. a 26., complemento di 2. a 28., così 4., spazio dell' aria dilatata sopra i due pollici di mercurio, stanno a 3 \(\frac{1}{2}\); 3. poll. \(\frac{1}{2}\) farà la quantità d'aria, che bisognerà lasciar nel cilindro, athnchè il mercurio si fermi all' altezza di 2. poll. in un cilindro di 7. poll., immerso un poll. nel mercurio del vaso.

Che se la quantità dell' aria rinchiusa nel cannello sosse data, e Tom. II.

si volesse sapere a quale altezza si sermerebbe il mercurio dopo l'esperienza, potremo usare il calcolo algebraico, applicandovi le stesse regole, come ho insegnato nel Saggio di Logica, e nel Trattato della Natura dell'aria.

Simili equilibri dell' elasticità dell' aria si troveranno ne' cannelli pieni d'acqua, e d'aria, supponendo, che il maggior peso dell'atmossera è eguale al peso di 31. piede d'acqua, come si è trovato coll'esperienza, perchè essendo il barometro a 27. poll. e 8. linee, il barometro d'acqua era a 31. pied. e 1. poll.; ed essendo il primo a 28. poll., l'altro era a 31. piede, e 4. pollici: e s'ei sosse stato a 28. poll. e 7. linee, come talvolta succede, l'acqua sarebbe stata a 32. piedi. Se il cilindro è alto 40. piedi, e vogliasi ridur l'acqua a 16. piedi, bisognerà introdurre sopra l'acqua 12. piedi d'aria; perchè dilatandosi l'aria il doppio, ed occupando 24. piedi, farà essa equilibrio in virtù della sua elasticità con la metà del peso dell'atmossera, ed i 16. piedi d'acqua, che restano, faranno equilibrio coll'altra metà. Si suppone, che essendo una porzione del cilindro immersa nell'acqua, ove si tussa per far l'esperienza come quella del mercurio, ne restino suori 40. piedi.

Da ciò si vede manisestamente, che se si tussa nell' acqua molto prosonda una boccia a rovescio, piena d'aria, con alcuni pesi al collo, capaci di farla andare a sondo; allorchè si farà scender questa a poco a poco, l'acqua vi entrerà, e salirà nel collo a poco a poco; e quando sarà quella scesa a 32. piedi di prosondità, l'acqua, che vi sarà entrata, ridurrà l'aria alla metà dell'estensione, ch'ell'aveva nella boccia, avanti l'immersione, come io ho spiegato più a lungo nel Sag-

gio della Natura dell' aria.

Si vede ancora l'errore di coloro, che credono, che in una tromba si possa sar salir l'acqua sino a 32, piedi, attraendola con uno stantuffo, poiche per l'azione dello stantusso, non si può alzar l'acqua, che ad un altezza determinata: ed in fatti sia per esempio il corpo, o canale d'una tromba uniforme, di 20. piedi, ed abbia sopra 20. piedi uno stantusso dell' istessa larghezza, e che non possa alzarsi, e abbassarsi, che per lo spazio d'un piede; dico, che se nella parte inferiore della tromba siavi una animella, e si faccia agire lo stantusso, l'acqua non s' alzera neppure a 12. piedi. Poiche sia essa alzata a 11. piedi, s' egli è possibile, ovvero si versi l'acqua sopra l'animella sino all'altezza di 11. piedi, e si rimetta lo stantusso; vi resteranno 9. piedi d'aria fino allo stantusso: e quest' aria, che si rarefarà, alzandosi lo stantuffo 1. piede, non potrà esser rarefatta, se non in ragione di 9. a 10.; e perchè 21., che è il complemento di 11. piedi a 32., che è il peso dell' atmosfera, sta a 32., come 9. a 13 1, bisognerebbe, per sostener l'acqua

l'acqua a 11. piedi, che lo stantusso s' elevasse a 4. piedi, e 7, per sar equilibrio sra il peso dell'atmossera, e l'elasticità diminuita dell'aria rinchiusa, unita al peso di 11. piedi d'acqua, come abbiamo di sopra spiegato. D'onde ne segue, che per l'elevazione dello stantusso ad un piede solamente, l'animella non s'aprirà, e l'acqua non salirà

più alto di 11. piedi.

Per assegnar le regole di quest' elevazione d'acqua nelle trombe, si farà uso del calcolo algebraico in questa maniera: Si chiami A l'altezza, ove dee falir l'acqua nel canal della tromba per l'azione dello stantusso, astraendo dal peso dell' animella. Sia il canal della tromba alto 12. piedi sopra la superficie dell'acqua, che si vuole alzare, e supposto che vogliasi alzare fino a questi 12. piedi con un sol colpo di stantusso, si faccia quest analogia: come 20. complemento di 12. piedi a 32. Ita a 32., così 12. piedi d'aria ordinaria a un quarto proporzionale; questo quarto proporzionale sarà 19 ; lo che farà conoscere, che bisognerebbe che il canale della tromba fosse tanto grande da alzare lo stantusso sino a 19. piedi ! sopra i 12. piedi per sar salir l'acqua fino a 12. piedi con un sol colpo di stantusso; ma se l'azione dello stantusso sosse limitata a 2. piedi, si dirà; come 32 - A, sta a 32, così 12 - A, sta a 14 - A; il primo termine è il complemento dell' altezza incognita, ove s' alzerà l' acqua, ed il secondo termine si è 32. piedi d'acqua, cioè il peso dell'atmosfera, il terzo termine sono i 12. piedi meno quest' altezza, ed il quarto sono i 2. piedi, ove s' alza lo stantusso, uniti a i 12. piedi, meno la medesima altezza: ora il prodotto di 14 — A moltiplicato per 32 — A, è 448 — 46 A -+ A A, ed il prodotto de' due termini di mezzo è 384-32 A, riducendo l'Equazione, sarà AA = 14 A - 64, e perchè non si può cavare da 49, quadrato di 7, metà delle radici, il 64, questo è un contrassegno, che continuando a tirar colla tromba lo stantusso, si farà salire in più volte l'acqua fino allo stantusso; e per sapere quanto ella salirà al primo colpo, bisogna supporre, che lo stantusso sia alzato due piedi: vi sarà dunque un tubo unisorme di 14. piedi. E secondo ciò che è stato detto nel Saggio di Logica, e nel Trattato della Natura dell' aria, si farà questo calcolo. L' aria rinchiusa era 12. piedi; 12. piedi + A sta ad A, come 32. sta a 2 - A; ridotta l'equazione, si troverà che AA = 24 - 42 A; e finalmente che il valore della radice farà un po' meno di 4, che tolti da 2., resterà 1 1 poco più; ed in conseguenza l'acqua non falirà al primo colpo dello stantusto, che un poco più di piedi 1 2.

Se avessimo supposta d' un piede l'azione dello stantusso, per l'istesso calcolo si saprebbe sin dove s'alzerebbe l'acqua al primo colpo

E 4 dello

dello stantusso; e se vuol sapersi sin dove ella può alzarsi dopo più colpi, bilogna dire, come 32 — A sta a 32., cost 12 — A sta a 13 — A; riducendo l'equazione, si troverà 13 A - 32., eguale ad A A: il quadrato di 6 i metà delle radici è 42 i, da cui levando 32., resta 10 i, la di cui radice è un poco meno di 3 🚉; levisi questa da 6 🛊, resta 3 🚉; aggiungali a 6 1, farà 9 2, e questi numeri 3 2, e 2 faranno le due radici; lo che farà vedere, che l'acqua non può mai salire, quando il tubo è vuoto, se non a 3. piedi, e 2 poco più, quantunque si faccia agire lo stantusso quanto si vuole: ma se si avesse ripieno il tubo sino a 9. piedi, e 3, si potrebbe far salire l'acqua sino a 12. piedi per mez-

zo di reiterati colpi dello stantusso.

Supponghiamo frattanto, che il tubo fino allo stantuffo sia 14. piedi, e lo stantusfo si muova 2. piedi; 32 — A starà a 32., come 14 — A a 16-A. Per trovar facilmente l'equazione, bisogna moltiplicare 32. per 2., disserenza di 14. e 16.: il prodotto è 64. per il numero assoluto, e 16 A farà il numero delle radici, ed A A farà eguale a 16 A - 64.; il quadrato della metà delle radici è 64., da cui levando 64. resta zero, la di cui radice è zero, che sottratta, ed aggiunta a 8. sa sempre 8., lo che significa, che non vi è che una sola radice, e che l'acqua non può falire che ad 8, piedi; ma che per poco che fi faccia agire lo stantusto più alto di due piedi, l'acqua salirà fino a 14. piedi. L'analogia è facile, perchè effendo falito lo stantusso a due piedi, il tubo sarà 16. piedi, ed essendo l'acqua a 8. piedi, vi resteranno 6. piedi d'aria; ma 32. sta a 24, complemento di 8. piedi a 32, come 8. piedi d'aria dilatata, a 6. piedi d'aria comune: l'acqua dunque non s'alzerà più di 8. piedi, se lo stantusso non si solleva più di 2. piedi.

Da questo si vede che per far salir l'acqua per aspirazione ad un altezza considerabile, come per esempio, di 20. piedi, bisogna diminuir la larghezza del tubo della tromba, e fare, che lo stantusso possa alzarsi, e abbassarsi d'una sufficiente quantità: perchè, supposto che la superficie dello stantusso sia 4. volte più larga della base del tubo, un piede d'elevazione dello stantusso, equivarrà a quattro piedi d'uno stantusso, che non fosse più largo del tubo: se dunque l'azione di esso è di piedi 14, sarà lo stesso come se, essendo dell'istessa larghezza del tubo, si alzasse 6. piedi. Ora, essendo i quattro termini dell'equazione, 32 - A, 32., 20 - A, 26 - A; vi sarà sei volte 32., cioè 192. per un termine dell'equazione, e l'altro 26 A, secondo quel che si è detto; farà dunque A A eguale a 26 A, meno 192.; il quadrato della metà delle radici è 169., minore di 192. e perciò facendo agir lungo tempo lo stantusto, si farà salir l'acqua sino a 20. piedi.

Se nell' esempio superiore si prendono gli 8. piedi per il più al-

to termine dell' acqua, quando il tubo è 14. piedi, e l'azione dello stantusso di 2. piedi, è facile il provare, che se si suppongano sopra l'animella 9. piedi d'acqua, questa finirà di falire per l'azione dello stantusso a' 2. piedi; perchè vi resteranno 5. piedi d' aria. Ora è minore la ragione di 5. a 7., che di 27., complemento di 5. fino in 32., a 32.; e perciò l'acqua falirà più alto di 9. piedi. La proporzione sarà sempre più diseguale, prendendo 10. ò 11. piedi, e se si prendono 7. piedi in vece di 8., l'acqua falirà anco in questo caso, perchè vi resteranno 7. piedi d'aria; ora, 25. complemento di 7. a 32. sta a 32., come 7. a 8 ; Dunque se lo stantusso va fino a 2. piedi, farà salir l'acqua più alto di 7. piedi. Essa salirà ancor più facilmente, se non vi se ne versi che fino a 6. piedi: perchè vi saranno 8. piedi d'aria: ora, 26. complemento, sta a 32., come 8. a 9 3; Dunque se in vece di 9 3, che fa l'equilibrio, lo stantusso va fino a 10. piedi, egli farà falir l'acqua anco più facilmente, che quand'ell'era a 7. piedi, e più facilmente ancora, quando ella sarà a 5. piedi. Se si volesse sapere quale azione dello stantusso sarebbe necessaria per far salir l' acqua a 30. piedi, bisogna prendere un numero un poco maggiore della metà di 30. come il 16. ove farà la maggior difficoltà di alzar l' acqua: il complemento è 16.; il resto dell' acqua è 14.; come 16. a 32., così 14. a 28: bisognerà dunque che lo stantusso s'alzi 14. piedi, ovvero, se il tubo ha due pollici di diametro, il diametro dello stantusso sia poll. 7 1; perchè il quadrato di 7 1 è 56 1, che è un poco più di 14 volte 4., quadrato di 2. pollici, ed allora basterà, che l' azione dello stantusso sia un piede: ma siccome l'elevazione è più difficile a 18. piedi, bisogneranno 8. poll. di diametro allo stantusso, affinchè essendo la di lui azione di un piede, egli alzi l'acqua più alto di 18. piedi. Si spiega facilmente per la stessa forza d'elasticità dell' aria la seguente esperienza, che è molto curiosa.

Prendasi un tubo AG (Fig. 43. Tav. II.) chiuso in sondo, largo 12. ò 15. linee in circa, ma un poco più stretto in A, assinchè possa chiudersi esattamente con un dito; empiasi d'acqua, e vi si metta una figurina di vetro, o di rame, vuota di dentro, e con un soro in D, tanto grande, quanto servirebbe perchè vi passasse uno spillo, assinchè l'aria, e l'acqua possano entrarvi, e la sua gravità specifica in paragon dell'acqua sia sì ben proporzionata, che se vi si aggiunga un poco di peso, ella vada al sondo, e se le si tolga ella vi nuoti dentro come la cera. Applichisi il dito sull'apertura A, e si pigi quanto si può; la figurina scenderà in B, o più basso, e sino in sondo; s'alzi il dito, ella risalirà e se dopo che ella è salita in E, o in C si ponga di nuovo il dito, ella comincerà a scender nuovamente. La causa di questi

efferti si è, che quando si preme l'acqua vol dito, si preme anco l'aria, che è dentro la figurina, onde questa si condensa, benchè non si condensi l'acqua, e per conseguenza si fa entrare un po' d'acqua nella figura per il foro D, lo che rende la sua gravità specifica maggiore di quella dell'acqua, e così ella discende: ma allorchè levasi il dito, l'aria rinchiusa rispinge l'acqua per l'istesso soro in virtù della sua elasticità, che ritorna a operare liberamente; e riprendendo la sua dilatazione, la figura con l'acqua, e l'aria chiusa, riprende la sua primiera disposizione, e risale. Che se levasi il dito con prestezza, una piccola porzione d'aria escirà in un subito con l'acqua dal soro, e l'una, e l'altra col loro urto contro l'acqua del tubo, farà girare la figura. Accade talora, che egli esce troppa aria dalla figura, e che, essendo questa in fondo, non può risalire, benchè siasi levato il dito, allora bisogna cacciar il dito molto dentro il tubo, e poi ritirarlo in maniera, che egli riempia il canale esattamente; affinchè in luogo di esso dito non v'entri aria esteriore; e succederà, che essendo allora l'aria della figura meno pigiata, si dilaterà molto più dell' ordinaria, e farà escir dalla sigura molta più acqua; lo che la renderà più leggiera, e la farà falire in alto, purchè si tenga sempre il dito nel tubo senza mai levarlo affatto: qualche volta il peso della figura, e dell' aria, che vi è rinchiusa, è tanto ben proporzionato alla gravità specifica dell'acqua, che mettendo il dito in A, la figura scende fino in F, e levando il dito, ella risale: ma se si faccia scendere sino in B, e si levi il dito, ella finisce di scendere; lo che procede, perchè il peso dell'acqua A C non preme abbastanza l' aria della figurina per farvi entrare acqua sufficiente per renderla d'una gravità specifica eguale a quella dell'acqua, laddove il peso dell'acqua A B preme l'aria bastantemente per questo effetto; lo che la fa scendere sino al fondo, ove il peso dell'aria essendo ancor maggiore, fa condenfar l'aria della figurina più di prima, e vi fa entrare un po' più acqua: d'onde ne segue, che si stenta più a farla rifalire. Da ciò si vede l'errore di coloro, che credono che l'acqua, e l'aria non pesino sopra i corpi sottoposti, e così giudicano, perchè noi non fentiamo il peso dell'aria. Ma bisogna considerare, che il nostro corpo è disposto naturalmente per soffrire la pressione dell'aria tal quale ell' è d' intorno a noi; e questa si è la cagione per cui non ne risentiamo alcun incomodo. Ma se noi fossimo trasportati in un aria il doppio più rarefatta, la materia aerea, che sarebbe nel nostro sangue, e nell'altre parti del nostro corpo, che son caldissime, ritornerebbe a mescolarsi nell'aria, e farebbe de ribollimenti, che incomoderebbero molto il nostro corpo, e noi ne resteremmo molto incomodati. Vedesene l'esperienza, allorchè si chiude un uccello nella macchina del Vuo-

Vuoto; poichè quando si è ridotta l'aria ad una dilatazione doppia, o tripla di quella, che è vicina alla terra, l'uccello muore in breve tempo, perchè non essendo il suo sangue caldo premuto più dalla elaslicità ordinaria dell' aria, getta fuori una quantità di bolle, come appunto l'acqua calda, che vi si chiuda nello stesso tempo: che se al contrario si sosse in mezzo ad un aria doppiamente condensata, si sossirebbe molto, quantunque a pena se ne risentisse la sua pressione; perchè se da una parte ella premesse il petto per impedir la respirazione, dall' altra parte l'aria che vi entrerebbe per la respirazione, avendo una simil forza di elasticità, impedirebbe l'azione dell'aria esterna: d'onde ne segue, che coloro, che vanno 7. ò 8. piedi sotto l'acqua, non ne devono risentire alcun peso sensibile, premendoli essa egualmente da tutte le parti, ed essendo il peso dell'atmosfera eguale a 32. piedi d'acqua, questi 8. piedi aggiunti non ne aumentano la pressione, che di Lin circa, che non può esser molto sensibile. Alcuni oppongono a queste ragioni, e contro questi effetti dell' elasticità dell' aria, che servendosi d' un tubo aperto da ambe le parti, per sar l'esperienze dell' aria chiusa sopra il mercurio, se alcuno chiude col dito l' apertura superiore del tubo, per impedir la comunicazione dell' aria esterna colla rinchiusa, succede, che, allorchè si fa l'esperienza, pare a colui che ne chiude l'apertura, che il suo dito sia quasi succiato, e attratto dal mercurio che scende, e ne risente anco un dolore quasi d' un pizzicotto: d'onde concludono essi, che l'aria dilatata nel tubo non fa forza per sostenere una parte dell'aria dell'armosfera, perchè ella s'appoggerebbe contro questo dito, e lo rispingerebbe piuttosto, che tirarlo a se. Per sodisfare a questa difficoltà, bisogna considerare, che quando si chiudono de' corpi, come una frutta grinzosa nella macchina del Vuoto, e che si è estratta una gran parte dell' aria, che vi era dentro, questi corpi gonfiano, e si dilatano; e che se vi si sosse chiusa la metà d'un dito per mezzo d'una vescica tagliata da ambe le parti, o per qualche altro mezzo, questa parte del dito gonfierebbe moltissimo, e si sentirebbe un gran dolore; d'onde ne segue, che la parte del dito, che chiude l'apertura superiore del tubo del barometro, essendo contigua all' aria molto dilatata, ed essendo il resto premuto da tutto il peso dell'atmosfera, questa piccola parce deve enfiare, e fare una gran convessità verso il di dentro del tubo, lo che non può farsi senza dolore ; e più l'aria sarà raresatta nel tubo, più quest'ensiagione, e questo dolore sarà sensibile, ed il debole rispingimento di quest' aria rarefatta non basterà per impedire l'enfiagione della cima del dito, poichè il resto, che è nell'aria libera sarà molto più premuto.

Si può anco opporre, che quando vi sono sospesi nel tubo 28. pol-

lici

lici di mercurio, se si solleva il tubo senza tirarlo suori del mercurio, il vaso risente un peso eguale a quello del mercurio rinchiuso, ciò che non dovrebbe succedere, se egli s'equilibrasse col peso dell'atmossera. Si risponde a questa dissicoltà con dire, che l'aria superiore al tubo non ha allora altra aria che l'equilibri; perchè quella che dovrebbe sostenerla sotto il tubo, sostiene il mercurio che vi è: dunque si dee sostenere tutto il peso dell'aria superiore, che pesa 28. pollici di mercurio; e se il tubo non sosse più di 14. pollici, ed il mercurio vi stesse sollevato sino in cima, allora non si risentirebbe se non il peso di 14. pollici di mercurio, perchè l'aria, che s'appoggia sul mercurio del vasetto, sosterrebbe questi 14. poll., e farebbe anche una forza di 14. pollici contro la cima del tubo internamente: così egli farebbe equilibrio con la metà del peso superiore dell'aria, e la mano sosterrebbe il rimanente.

Anco la fiamma può fare equilibrio con la sua forza d' elasticità con gli altri corpi; ma siccome non v'è che la siamma della polvere da schioppo, che possa esser compressa senza estinguersi, e questa dura pochissimo tempo, così egli è difficile fare esperienze del suo equilibrio; e la forza della sua elasticità è sì grande, che non si è potuto trovare ancora un peso tanto grande, cui ella non possa sorpassare, ro-

vesciando esta i Bastioni intieri, e le Montagne.

Per intender come si fa da essa una forza così grande, si può supporre, che una certa quantità di polvere riempia un tubo molto largo posto a piombo, e che un gran peso, la cui larghezza occupi, e riempia precifamente quella del tubo, premendo la fiamma di questa polvere, la faccia rinferrare in se stessa fin a tanto, che ridotta in un piccolo spazio, s' equilibri questo peso con l'elasticità della siamma, fenza che questa si spenga; lo che può concepirsi succedere nello spazio d' un secondo, ed in questo stato la forza elastica della fiamma farebbe equilibrio col peso, in maniera, che se il peso s'accrescesse, questa stessa fiamma si ridurrebbe ad un minore spazio, posto ch' ella non si spegnesse; e la sua elasticità, che sarebbe allor più forte, farebbe anco equilibrio con questo maggior peso. Ora se si finga che in quelto momento s'accenda qualche quantità di nuova polvere, l'elasticità della fiamma sarà accresciuta, e non potendo più il peso sar equilibrio, sarà spinto in alto, ed essendo una volta in moto la continuazione dell' estensione dell' elasticità della siamma, che si svilupperà, e si estenderà sempre più, accelererà sempre più il suo moto, e lo spingerà finalmente molto in aria.

Ciò supposto, egli è facile intendere, che se si pongono in una mina 10., ò 12. migliaia di polvere, e che, essendo accesa tutta questa

pol-

polvere, possa essa occupare uno spazio di 200. piedi d'altezza, e 100. di larghezza, accaderà, che se n'accenderà sul principio una piccola quantità, che non basterà per sollevare tutto il Bastione: ma avendo questa siamma la proprietà di non si spengère, essendo premuta, se ne accenderà 30. ò 40. volte più di quel che ne potrebbe contener la camera della mina, s'ella sosse scoperta; ed allora, se la sua elasticità è molto sorte, comincerà essa ad alzar la terra che le sta sopra, la quale essendo una volta in moto, e continuando il resto della polvere a insiammarsi, e riempiendo lo spazio lasciato dalla terra nel cominciare a sollevarsi, sicchè la sua elasticità sia ancor più sorte del peso della terra, che è già smossa; essa accelererà la sua velocità sempre più, e spingerà sinalmente il Bastione in aria, e dalle parti, o almeno una porzione di esso, sinchè tutta la siamma abbia acquistata l'estensione, che prenderebbe naturalmente nell'aria libera.

Poca polvere fa effetti simili ne' cannoni; perchè ella s' accende successivamente, quantunque in poco tempo, senza urtar la palla, sinchè l'elasticità della siamma premuta, non superi la resistenza della palla; ed allorchè ella comincia a muoverla, il resto della polvere, che presto s' accende, aumenta la sua forza elastica, ed accelera la velocità della palla, sino a portarla per lo spazio di 7.0800. pertiche.

Da ciò si vede, che un cannone di 20. piedi dee portar la sua palla più lontano d' un altro di 10. piedi, perchè la polvere ha più tempo d'accendersi, e di accrescer la sua elasticità, mentre la palla

percorre questi spazj.

Si vede ancora, che se una dramma di polvere accesa ha la sorza di smuovere una palla, che non stia bene unita al cannone, essa non sarà spinta tanto lontano, quanto lo sarebbe s' ella sosse ben pigiata, e stoppata, o incalzata in altra maniera, che le impedisse esser messa in moto, sinchè non sosse accese 2. ò 3. dramme di polvere: poichè in questo ultimo caso, il principio del suo moto sarebbe più veloce, e la sua accelerazione maggiore.

Per la stessa ragione, essendo la polvere molto fine, e facile ad essere infiammata, porterà la palla più lontano, che se ella fosse grofsa, perchè di quella se n'accende più nel tempo che la palla resta

nel cannone.

### DISCORSO III.

Dell' Equilibrio de' Corpi fluidi, cagionato dalla Percoffa.

L fanti; si può misurarne la forza, se facendola escire da un tubo molto largo, si dirige a percuotere l' ale d'una rota posta orizzontalmente, purchè quest' ale sieno situate tutte obliquamente per il medesimo verso, come quelle de' mulini a vento. In molti luoghi si fa uso della fiamma, che fale ne' cammini, per far girare delle piccole macchine vicino al fuoco; quanto è maggiore il fuoco, più è veloce il moto della fiamma: ma questo moto non può aumentarsi molto coll' arte, e la sua percossa non ha molta forza; un razzo s'alza per la percossa della siamma contro l'aria, ma s' egli pesa troppo, non può alzarsi, così si può misurare il suo equilibrio. La siamma del sulmine, che è velocissima, fa una grandissima forza, atterrando essa torri, e massi. La velocità della fiamma aumenta ancora la forza di bruciare, come s'offerva negl' incendi, quando il vento è gagliardo. Se ne vedono ancora effetti molto fensibili, quando gli smaltatori soffiano il suoco delle lor lucerne contro il vetro, o contro i metalli per fonderli: ma non potendosi maneggiar facilmente la fiamma per mantenerla nella medesima velocità, o in una stessa larghezza, e costando troppo il mantenerla, se ne sa uso rare volte nelle macchine; per questo non è necessario esaminar qui la forza di essa, nè paragonarla con quella degli altri corpi fluidi.

L'aria, e l'acqua s'impiegano nelle macchine per farle muovere per mezzo della percossa. Si può conoscere l'equilibrio, che sanno tra loro, e con gli altri corpi solidi, che esse percuotono, con le seguen-

ti Regole.

# REGOLAI.

I getti d'acqua non urtano con lo sforzo di tutte le lor parti, come i corpi folidi. Fig. 44. Tav. II.

#### SPIEGAZIONE.

A B è un getto d'acqua, che esce dal cilindro CD; ed EF un cilindro di legno; è chiaro, che le parti che compongono EF, essende collegate, ed unite insieme, fanno esse tutte insieme forza nel percuotere un corpo con l'estremità F; ma un getto d'acqua, come AB, che ha la direzione AdB, non può agire, che colle prime sue parti:

perchè essendo sluida l'acqua, e composta d'infiniti piccoli corpicciuoli, che sdrucciolano gli uni su gli altri, come farebbero i granelli piccolissimi di sabbia; i primi solamente in B posson fare la prima forza su' corpi, che incontrano, ed essi si ristettono, o si deviano prima che gli altri, che sono in d, abbiano anch' essi urtato il corpo opposto. Per ben intender ciò, bisogna considerare, che la velocità, che ha l'acqua, all'escir d'un piccol foro fatto in fondo d'un tubo molto largo, è molto differente dalla velocità di quella, che esce da un tubo di larghezza eguale per tutto; tanto che in quest' ultimo caso ella comincia a escire con pochissima velocità, ed uguale a quella d'un cilindro di diaccio, che si lasciasse cadere: poiche, sia un tubo largo uniformemente A B (Fig. 45. Tav. II.) pieno d'acqua, fostenuta in B con un dito; egli è chiaro, che la medesima velocità, che prende l'acqua B all' escire, è eguale a quella, che è in A, e che tutto il cilindro d' acqua cade tutto d'un pezzo, come se e' fosse solido; e per conseguenza segue esso le stesse regole riguardo alla velocità della caduta, che un cilindro di diaccio dell' istesso volume; cioè, cominciando da una piccolissima velocità, questa crescerebbe scendendo secondo i numeri impari 1. 3. 5. 7. ec.; cioè a dire, che se in un quarto di secondo ella scendesse 1. piede, nel quarto seguente ella scenderebbe 3. piedi, nel terzo 5. piedi ec. D'onde ne segue, che l'acqua, che sosse in A, essendo giunta in B, escirà molto più presto di quella, che esce la prima. Galileo ha parlato molto dell' accelerazione della velocità de' corpi cadenti nell' aria libera; ecco come io la concepisco. Se siavi un corpo leggerissimo, che percuota un corpo 100, volte più pesante, esso gli comunicherà la centesima parte della sua velocità, ed urtandolo un altra volta, gliene comunicherà ancora un altra centesima, di maniera che, se il corpo che urta, aveva gr. 101. di velocità, il corpo percosso ne prenderà gr. 1. al primo urto, e la sua quantità di moto sarà 100. ed essendo percosso un altra volta con l'istessa velocità di gr. 101. dal corpo leggiero, riceverà un nuovo grado di velocità, che unito al primo farà 2. gradi: il terzo urto gli aggiungerà un altro grado, e così di mano in mano, come si è provato nel Trattato della percossa de' corpi. L'istesso succederà, se qualche debole potenza tira a se un corpo pesantissimo, tirandolo in più volte. Ora, sia un corpo tirato, o spinto da una materia fluida leggerissima, dee succedere, che se nel primo momento del suo sforzo, trascorre esso una linea con una velocità uniforme, al secondo urto, e nel secondo momento, ne trascorrerà 2., ed al terzo 3. ec.

Ora, se si prendano più numeri per ordine, cominciando dall'unità, come 1, 2, 3, 4 ec. sino a 20., e si contino 20. momenti, la somma di questa progressione sarà 210.; e se si contino 40. momenti, secondo la stessa progressione sino a 40., la somma di questi ultimi numeri sarà 820. che è quasi quadrupla di 210., somma de' 20. primi
numeri: ma continuata detta progressione all' infinito, la sua somma
sarà quadrupla della prima precisamente, perchè la proporzione del
disetto diminuisce sempre; come ha concluso anche Galileo nel suo
Trattato dell' accelerazione del moto de' corpi cadenti. Che se il moto si sa attraverso un corpo sluido molto pesante, l' accelerazione cesferà ben presto, e il corpo cadente si ridurrà ad una velocità uniforme; come pure, se egli è un corpo molto leggero, che cada per l' a-

ria libera, come è stato provato nel Trattato della Percossa.

Si può giudicare ancora del lentore nell' efcire delle prime gocciole d'acqua, quando i canali sono uniformemente larghi, colla seguente esperienza. Prendasi un tubo recurvo di 2. ò 3. piedi di altezza, come CDG (Fig. 46. Tav. II.) largo egualmente per tutto; vi si versi dell' acqua dalla parte C, finchè ella non esca da G; chiudasi l' apertura in G, e si finisca d'empire il tubo fino in C; mettasi dipoi un altro dito su questa apertura, ed aprasi l'altra in G; l'acqua non escirà, se il tubo non ha più di 3. ò 4. linee di larghezza; levisi il dino, che chiude l'apertura in C, e rimettasi prestissimo; l'acqua non spillerà da G più alto di 4. ò 5. linee, laddove se il tubo CD è molto più largo dell' apertura G, per esempio s'egli è largo 9. linee, e l'estremità 2. ò 3. linee, ed aprasi, e chiudasi colla medesima prontezza la piccola apertura in G, le gocciole d'acqua, che esciranno da G, s'alzeranno quasi fino all'altezza C. Si conoscerà ancora l'istesso lentore dell'acqua nel suo primo uscir dal tubo, come A B nella Fig. 51. 52. Tav. III., e l'accelerazione di essa, se empiasi d'acqua questo tubo, e fe fostenendola con un dito, sostengasi ancora con un altro dito della stessa mano una pietruzza: poichè levando in un tratty la mano, vedrassi scender la pietra, e l'acqua inferiore con la medesima velocità fino a 12. ò 15. piedi.

Per pruova di questa regola si sa ancora un esperienza molto cu-

riofa, nella maniera, che segue. Fig. 49. Tav. II.

Prendasi un tubo lungo MN, alto 8. ò 10. piedi, liscio, ed eguale al di dentro quanto più si può, pieno d'acqua, la quale si sosterrà
con un dito, e si lascerà poi escire in un tratto, vicino al punto R. sull'
estremità del regolo QR, il quale servendo di bilancia dee essere orizzontale, ed appoggiato dall'altra parte sul sostegno OV, ed il punto R dee esser lontano dalla base del tubo, d'onde esce l'acqua, solamente 5. ò 6. linee, cioè una linea più della grossezza del dito, che
sostien l'acqua; allora se all'altra estremità R siavi un peso Q, 4 ò 4 mi-

nore del peso di tutta l'acqua del tubo, questo peso Q non s'alzerà subito che comincerà a cader l'aequa, benchè sembri che tutta l'acqua graviti sopra R, ma allora solamente, quando il tubo sarà quasi vuoto; lo che sa vedere, che le prime parti dell'acqua solamente sanno l'impressione, e che allorquando esse escono lentissimamente, come appunto fanno sul principio del lor cadere, non possono alzare, che un peso molto minore del peso di tutto il cilindro: ma quando poi hanno acquistato una gran velocità cadendo dall' altezza M, quelle che restano, alzano col loro grand'urto ciò, che le prime non potevano alzare con un urto piccolo al principio del lor cadere. Che se si alzi l'istesfo tubo 2. ò 3. piedi fopra R, e vi si lasci in sondo l'acqua all'altezza solamente d'un pollice, se il tubo sia largo 7. d 8. linee, questa farà una impressione minore, nel cader sopra R, per alzare un peso in Q, che una palla di cera, o di legno, che pesi meno della metà, e cada dall' istessa altezza; lo che sa vedere, che la palla sa impressione con tutte le sue parti, e l'acqua dell'altezza d'un pollice, solamente con le parti più vicine alla sua prima superficie, che percuote la bilancia, le quali sono anco un poco aiutate dalle più lontane, che-cadono per fianco. Poiche, quantunque l'acqua urtando non agisca con tutte le sue parti, e benchè sia difficile determinare sino a quale altezza dell'acqua si devon dette parti prendere, egli è però verisimile, che le prime che cadono, agiscano più, e quelle che sono un po' più alte sino a 2. ò 3. linee, un poco meno, ed anco fino a c. d 6. linee, come appunto succederebbe a 5. à 6. granelli di fabbia contigui A E F D B (Fig. 47. Tav. II.) che cadessero sul regolo GH da una certa altezza, non essendo tutti nella medesima linea perpendicolare, de' quali i due DB contribuirebbero un poco all' urto del primo, quantunque no'l facessero con tutto il lor peso, e con tutta la lor velocità, non essendo nella medesima linea di direzione, ed i più alti AEF vi contribuirebbero anco un altro poco, e farebbero sì, che il regolo farebbe percosso più gagliardamente, che se vi fossero solamente i granelli B, e D.

Essendo pertanto composta l'acqua di piccoli corpicciuoli contigui, molto più piccoli de' piccolissimi granelli di sabbia, e che ruzzolano, e sidrucciolano facilissimamente gli uni sopra gli altri, un piccolo cilindro d'acqua, come GH, percuoterà un po' più sorte d' un minore, come LH, perchè vi sarà maggior numero di piccoli corpicciuoli posti direttamente gli uni sopra gli altri nell'altezza GH, che nella minore LH.

# R E G O L A IL

L'acqua, che esce di sotto una conserva da qualche apertura rotonda, sa equilibrio col suo urto con un peso eguale al peso. L'un cilindro Tons. II. F d'acqua, d'acqua, che ha per base quest'apertura, e per altezza quella che è dal centro dell'apertura sino all'altezza della superficie superiore dell'acqua.

Fig. 48. Tav. II.

Si dimostra questa proposizione, e nello stesso tempo la forza della percossa dell'aria, in questa maniera: ABCD è un cilindro vuoto, di cui le due basi AD, BC son di legno, ed il resto di cuoio, sostenuto, e steso da più cerchi di legno, o di fil di serro FE, HI, LM, di maniera che si possa farne abbassar la base A D molto vicino alla base BC, che si suppone immobile; N è un apertura fatta nella base BC, d'onde può escir l'aria chiusa nel cilindro; questi è caricato d' un peso P posto sulla superficie A D, e sotto questo cilindro si accomoda una bilancia come quella della Fig. 49. Tav. II., in maniera, che essendo il regolo QR posto orizzontalmente, il punto R, che è vicino alla sua estremità, sia molto vicino all'apertura N, e direttamente sotto il suo centro: ciò fatto, dico, che se pongasi un peso Q sull'altra estremità della bilancia, il di cui asse si suppone mobilissimo su' punti C, e D, e l'aria, cui fa escir con violenza dal foro il peso P nello scendere, faccia equilibrio col peso Q, supposto egualmente distante dall'asse CD, questo peso starà al peso P nella ragione medesima, che la superficie dell' apertura N, sta all'intera superficie della base BC: poiche, se con un soffietto il di cui cannello sia largo quanto l'apertura N, si spinga l'aria contro questa apertura, con una forza eguale a quella dell'aria, cui fa escire il peso P; s'equilibreranno queste due forze, ed il peso P non scenderà, perchè dall' apertura non escirà aria; ed allora l'aria spinta dal soffietto, riempiendo quest'apertura, sosterrà la sua parte del peso P, come l'altre parti della base BC sostengono il resto di questo peso, e la parte sostenuta dall'aria spinta, starà all' intero peso P nella proporzione dell' apertura N all' intera larghezza della base BC; dunque reciprocamente, l'aria che esce da quest'apertura, dopo levato il soffietto, farà equilibrio, per mezzo del suo urto, con un peso, che starà al peso P, come l'apertura N sta alla bafe BC. Che se chiudasi l'apertura N, ed un altra se n'apra della stessa larghezza vicinissima alla base AD, nel punto K, l'aria escirà con la stessa velocità, come dall'apertura N, se la base A D è caricata dallo stesso peso P, e per mezzo del suo urto, farà equilibrio con un medefimo pefo.

Che se il cilindro è caricato successivamente di diversi pesi per sar discendere più o meno presto la supersicie A D, l'aria, che escirà dall' apertura N, farà equilibrio col suo urto, con pesi che staranno fra loro nella medesima ragione de' pesi, che caricano successivamente la base A D: La ragione si è, che la proporzione fra il gran peso P, ed

il

il piccolo, che fa equilibrio, è sempre la medesima che quella della base BC, all'apertura N; d'onde ne segue, che i piccoli pesi staranno fra loro nella stessa proporzione de' pesi grandi, che si metteranno successivamente sulla superficie AD. Che se empiasi d'acqua lo stesso cilindro, il getto che si farà dall'apertura K per lo sforzo del peso P, farà l' effetto medesimo, che faceva l' aria; cioè col suo urto egli farà equilibrio con un peso, che starà al peso P, come l'apertura K a tutta la base BC; perchè allora il peso dell'acqua rinchiusa non contribuirà punto, almeno sensibilmente, alla sorza del getto, poichè ell' è quasi tutta al di sotto; e se un getto d'acqua dell'istessa larghezza, e dell' istessa velocità urtasse direttamente in K, quello, che esce da quest' apertura, lo fermerebbe, e farebbe equilibrio con esso, e sosterrebbe una parte del peso P, secondo la proporzione dell' apertura K alla superficie BC; d'onde ne segue un paradosso molto sorprendente, cioè, che l'aria, e l'acqua, che escono successivamente dalla stessa apertura K, qualunque siasi il peso, che si mette sulla base A D, alzano gli stessi pesi colla lor percossa, quantunque l'acqua sia d'una materia molto più denfa, e più pefante di quella dell'aria: ma in ricompensa succede però, che l'aria esce molto più presto dell'acqua, perchè si è veduto in molte esperienze, che quando il cilindro è pieno d' aria, si vuota in un tempo quasi 24. volte minore, che quando egli è pieno d'acqua:

Per esempio, se l'ania si vuota in 2. secondi, l'acqua si vuoterà in 48., d'onde si può concludere, che affinchè un getto d'aria faccia l'istesso essetto col suo urto, che un getto d'acqua di egual larghezza, bisogna che la sua velocità sia quasi 24. volte maggiore di quella

dell'acqua.

Ora l'isse. To dee succedere, se ABCD sia un vaso cilindrico pieno d'acqua, e iperto di sopra: perchè l'acqua che dee escire dall'apertura No diendo sermata da un altro getto, che l'incontri direttamente nel punto No, questo getto sosterrà una parte dell'acqua di tutto il cilindro; cioè il cilindro che ha per base l'apertura No, ed il resto della base sosterrà il resto dell'acqua: dunque rolto questo getto, il getto, che escirà dall'apertura No, farà equilibrio col suo urto con un peso, che sarà eguale al peso di questo piccol cilindro, che ha per base il soro No, e l'altezza eguale ad AB, se il cilindro ABCD è tutto pieno.

# R E G O L A A LILL

I gesti d'acqua eguali in larghezza, che escono da piccole aperture fatte nel sondo di più tubi pieni d'acqua a dissepenti alterze; fanno F 2 equilibrio con pesi, che sieno fra loro in ragione dell'altezze de' tubi. Fig. 45. Tav. II.

### SPIEGAZIONE.

Sia un granitubo AB, ed uno minore CD, che abbiano in E, F, aperture eguali; si è dimostrato di sopra, che escendo l'acqua dall'apertura E, farà equilibrio con un peso eguale al peso del cilindro d' acqua EG; e che il getto che esce da F, farà equilibrio con un peso eguale al peso del cilindro d'acqua FH: ora avendo questi piccoli cilindri le basi eguali per ipotesi , avranno i lor pesi in ragione dell' altezze: d'onde ne segue, che i pesi con i quali questi getti s' equilibreranno, faranno fra loro come le altezze A B, CD; perciò egli è chiaro, che la prima velocità d'un getto nell'escire dee esser tale, che la prima goccia d'acqua che esce, sia disposta a sollevarsi all'altezza della superficie superiore dell' acquait poiche supposto che l'acqua fosse nel cilindro largo ABCD (Fig. 50. Tav. II.) in AD, e che vi fosse un cilindro di diaccio della larghezza dell'apertura F; che fosse sospeso dal punto G direttamente sull'apertura F, alla distanza d'una mezza linea in circa, e si lasciasse andar l'acqua in un tratto, ella farebbe col suo urto salir più alto il cilindro FG, poichè ella può sar equilibrio con un cilindro della stessa larghezza, e dell' altezza FE: dunque se l'acqua s'alzasse solamente fino in G dal punto F, ella non potrebbe restare a questa elevazione; poichè la forza dell' acqua susseguente la spingerebbe più alto, se ella fosse solida come un cilindro di diaccio; d' onde si può giudicare, che la prima gocciola s'alzerebbe fino in A E senza la resistenza dell' aria, ed altri impedimenti: aggiungasi di più, che l'acqua che esce da F, alzandosi per equilibrarsi coll'acqua A'D, la prima goccia, che si solleva, dee aver la forza di falire sino all' altezza dell' acqua superiore della conserva, se si astragga dalla resistenza dell' aria: come si è spiegato nel primo Discorso, ove si è satto vedere, che elevandosi per equilibrarsi, ella sale anco più alto dell' acqua superiore, a motivo della velocità acquistata per il gran moto, che il getto prende per follevarsi all' altezza dell' acqua superiore.

Avendo ripiena d'acqua la conserva ABC D all'altezza di 16. pollici sopra l'apertura F del getto, sinchè essa passasse sopra gli orli quasi una linea; (perchè, come si è detto, ella non versa dall'orlo, sinchè non è sopra a questo una linea e mezzo, o due, particolarmente se gli orli della conserva son unti col sego) si pose sopra essa un regolo OL orizzontalmente, che era per conseguenza quasi una linea più basso della supersicie superiore dell'acqua; e si osservò, che lasciando spillar l'acqua un poco obliquamente dall'apertura F, e mantenendo

il

regolo, il vertice dello zampillo arrivava al regolo, lo che si conosceva da un poca d'acqua, che vi restava attaccata, che avrebbe avuta ancora forza bastante per alzassi un poco più alto anco per di linea: ma quando l'acqua era a livello degli orli del vaso, nè gli passava, l'acqua non s'attaccava al regolo, perchè l'aria resisteva un poco alla forza del getto.

Che se il tubo era alto due piedi, il getto arrivava a poco meno di 2. linee sotto il regolo: ma allorchè era il vaso meno alto, per esempio, 7. ò 8. pollici, e l'aperture avevano 3. ò 4. linee di diametro, i getti s' alzavano sempre sensibilmente tant' alto, quanto la superficie dell'acqua, perchè la poca aria, per cui dovevano passare, non poteva

diminuire sensibilmente la lor forza.

Ora, secondo la dottrina del Galileo, una goccia d'acqua, che s'è alzata 2. ò 3. piedi, allorchè ricadendo ell'è giunta allo stesso punto, d'ond'ella aveva cominciato a sollevarsi, ella dee riprendere nello stesso punto la medesima velocità, che l'aveva fatta alzare; d'onde ne segue, che si può prendere per una regola, o legge di Natura, che l'acqua che esce di sotto un vaso da una piccola apertura, ha la velocità medesima, che avrebbe acquistata una grossa gocciola d'acqua cadendo dall'altezza della superficie dell'acqua del vaso sino all'apertura dello zampillo, astraendo dalla resistenza dell'aria.

### CONSEGUENZA.

Ne segue dunque, che le velocità dell'acqua, che esce al disorto de' vasi, che hanno altezze ineguali, stanno fra loro in ragion sudduplicata di queste altezze; poichè la velocità di ciascun getto dee fargli sollevare all'altezza del lor vaso respettivo, e poschè, per quel che ha dimostrato Galileo, i corpi che si muovono con differenti velocità, si sollevano ad altezze, che sono fra loro in ragion duplicata di queste velocità; dunque le velocità stanno fra loro in ragion sudduplicata dell'altezze.

# REGOLLANIE

I getti d'acqua di larghezza eguale, che hanno le velocità disuguali, sostengono con la toro percossa pesi, che stanno fra loro in ragion duplicata di queste velocità.

### SPIEGAZIONE

Potendosi considerar l'acqua come composta d'una infinirà di piccole particelle impercettibili, dee succedere, che allorche si muovono Tom. II. F 3 quequeste due volte più presto, altrettante più di numero percuoteranno nello stesso tempo, e per questa ragione, il gerro, che è due volte più veloce d' un altro, fa doppia forza mediante la sola quantità de' piccoli corpi, che percuotono; e perchè esso si muove due volte più presto, fa ancora doppia forza, mediante il suo moto; e per conseguenza i due sforzi insieme devono fare un effetto quadruplo, e l'istesso dee essere riguardo all' altre proporzioni. Questa regola si pruova ancora in questa maniera: (Fig. 45. Tav. II.) A B è un cilindro quattro volte più alto del cilindro CD; l'apertura E è eguale all'apertura F; i due cilindri son pieni d' acqua. Ora, dovendo il getto, che esce da E, sostenere un peso eguale al peso del piccol cilindro d'acqua GE, e dovendo il getto, che esce da F, sostenere un peso equale al peso del piccol cilindro HF, ed essendo il piccol cilindro GE quadruplo del piccol cilindro HF; ne segue, che i pesi alzati saranno come 4. a 1. Ma per la conseguenza della regola precedente, la velocità del getto F, sta a quella del-getto E in ragion sudduplicata dell' altezza FH, all'altezza EG, e perciò ella starà come 1. a 2. Dunque una velocità doppia d'un getto dell' istessa larghezza, sosterrà un peso quadruplo, e ciò sarà ancora rispetto a tutte l'altre proporzioni. Da ciò ne segue, che un getto d'aria, 24. volte più veloce d' un altro, sosterrà un peso 576. volte più grande, essendo 576. il quadrato di 24.; e perchè un getto d'acqua 24. volte meno veloce, fostiene il medesimo peso, si può giudicare, che l' aria è 576. volte più rarefatta dell' acqua, poichè muovendosi con la stessa velocità, il getto d'acqua sostiene un peso 576. volte più grande.

Si può conoscere per esperienza la forza della percossa dell' aria con la macchina della Fig. 51. 52. Tav. III. e con quella della Fig. 49. Tav. II. A BCD è un vaso cilindrico di latta, ben saldato, aperto in CD, e posto a rovescio in un altro cilindro EFGH, in fondo a cui yi è un cannellino ben saldato LI, che entra nel cilindro posto a rovescio, e passa un poco sopra l'acqua NK, che è nel cilindro EH. Si carica successivamente di più pesi differenti la base superiore A B per far discendere questo cilindro, e per far escire nello stesso tempo l'aria con violenza dal cannello IL, fotto al quale si accomoda una bilancia, come quella della Fig. 49. Tov. II. caricata in una estremità di differenti pesi per provare la forza della percossa di quest'aria. L'esperienze si troveranno conformi alla dimostrazione di sopra esposta, cioè, che se con un soffietto s' introduca dell'aria nel cannello LI, di tanta forza, che impedifica di ficendere al peso M, ed al cilindro AD; allora quest' aria introdotta fa l'istesso effetto, come se si metresse un dito nel punto L, per impedire all'aria l'uscita; e siccome in questo stato il

dito

dito sosterrebbe la sua parte del peso M, unito a quello del cilindro A D, ed il resto sarebbe sostenuto dal rimanente della base G H, e questa parte starebbe a tutto il peso sostenuto in ragion della base G H, nell'altezza di CD, all'apertura L; di maniera che se tutto il peso soste cento libbre, e la base G H sosse roo, volte maggiore dell'apertura L, l'aria introdotta nel cannello sosterrebbe la centesima parte di tutto il peso: dunque reciprocamente, se si levasse il sossietto, l'aria che escira con la velocità medesima del vento del sossietto, che le impediva di escire, sarà equilibrio con un peso eguale a questa centesima parte.

Da questi raziocinj ne segue, che se due cilindri pieni d'aria, della medesima altezza, colle basi ineguali, son caricati da pesi eguali, essendo disposti come il cilindro ABCD, ed avendo eguali i sori, pe' quali dee escir l'aria, i pesi che alzerà l'aria nell'escire, staranno fra loro in ragion reciproca delle lor basi; poichè sieno questi due cilindri ABCD, a b c d, posto ciascheduno di essi in un altro cilindro pieno d'acqua, come abbiamo spiegato nella figura precedente, e sieno eguali i due pesi M, ed m, posti sopra i cilindri ineguali, ed i pesi alzati sieno P, e p, cioè P da M, e p da m, stando la base GH al soro L, come il peso M al peso P, alzato dall'aria, che esce da L; ed il soro 1, eguale ad L, stando alla base bg come il peso p, alzaro dall' aria, che esce da l, al peso M, ovvero m; perturbando la proporzione in egual ragione, la base GH starà alla base gb, come il peso p al peso P. Che se i pesi, che caricano i cilindri, son proporzionali alle lor basi, esti alzeranno pesi eguali, mediante la percossa dell'aria, che faranno escire da fori eguali, come se la base GH è 24., e la base g b 12, ed il peso M sia 12, libbre, ed il peso m 6, libbre, essendo l'apertura L, come anco l'apertura 14., i pesi P, e p saranno ciascheduno di 2. libbre, del che è facile la pruova.

### CONSEGUENZA DELLA PRIMA DIMOSTRAZIONE.

Ne segue, che il tempo dell' escita dell' aria dal cilindro maggiore, starà al tempo dell' escita dell' aria dal cilindro minore, quando
saranno caricati di pesi eguali, in ragion composta di quella della base GH, a quella della base gb, e sudduplicata della stessa base GH,
alla medesima base gb; perchè se le velocità sossero eguali, questi tempi sarebbero fra loro come le basi: ma i pesi elevati, essendo in ragion
reciproca delle basi, ed essendo le velocità per la terza regola in ragion sudduplicata de' pesi elevati, le velocità saranno reciprocamente in ragion sudduplicata delle basi, cioè, sa velocità per l, starà alla
velocità per L, in ragion sudduplicata della base GH, alla base gb; e
per conseguenza il tempo dell' escita dell' aria dal cilindro maggiore,

F 4 / sta

starà al tempo dell' escita dell' aria dal minor cilindro in ragion composta di quella della base GH, alla base gb, e della sudduplicata delle medesime basi fra loro; lo che si è ritrovato conforme all' esperienza: perchè un cilindro con la base del diametro di 8. poll. e 7. lin., ed un altro di 5. poll. e 6. lin., essendo caricato ciascheduno di 44. once, il maggiore si vuotò in 47. mezzi secondi, ed il minore in 12.: ora le basi GH, e gb son tra loro, come i quadrati de' lor diametri GH, e gb; e 74. poll., che son quasi il quadrato di GH, che è pollici 8. linee 7., sta a 30., che è quasi il quadrato di gb, che è pollici 8. linee 7., sta a 30., che è quasi il quadrato di gb, che è pollici 8. lore 74. a 19. appresso a poco; e come 74. a 47. media proporzionale tra 74, e 30, così 19, a 12: d' onde si vede, che 47. sta a 12. nella ragione composta di quella della base GH, a quella della base gb, e della sudduplicata della medesima base GH alla medessima base gb.

### REGOLA V.

I getti d'acqua della stessa, velocità, e di fori disferenti, sostengono mediante la loro percossa, pesi, che stanno fra loro in ragion duplicata de'

diametri de' fori . Fig. 53. Tav. HI.

Sieno due superficie AB, CD, con i fori E, F, da' quali passino i due getti d'acqua EN, FM; è manisesto, che la superficie del soro E, sta alla superficie del foro F in ragion duplicata del diametro GH, al diametro KL, e supposte le velocità eguali, se il diametro GH è doppio del diametro KL, vi sarà nella base GH un numero di corpicciuoli d'acqua, che percuoteranno, quadruplo del numero di quelli, che sono nella base KL; faranno dunque un essetto quadruplo, e se le superficie de' getti son reciproche all'altezze delle conserve, faranno essi equilibrio con pesi eguali.

Per sapere la forza dell' acque correnti, allorchè queste urtano l' ale de' mulini, o di altre macchine, bisogna saper la lor velocità, e paragonarla a quella dell' acque che escono dalle conserve. Bisogna ancora sapere la gravità specifica dell' acqua, riguardo agli altri corpi:

ecco l'osservazioni, ch'io ne ho fatte.

Feci fare un vaso di rame quadrato da tutti i lati, alto, e largo interiormente i piede, che conteneva perciò l'ottava parte d'un piede cubo; lo posi sopra un de' piatti della bilancia, e sull'altro il suo peso corrispondente esattamente; dipoi per un apertura satta verso l'angolo della supersicie superiore, l'empiei con somma diligenza d'acqua: in molte esperienze trovai, che quest'acqua pesava lib. 8 i, e per conseguenza un piede cubo d'acqua doveva pesare 70. libbre. La botte di Parigi contiene pied. 8. cubi; in ciascun piede cubo capiscono 36. pin-

te, quando son misurate esattamente, siechè l'acqua non sopravanzi gli orli, ma quando gli sopravanza più che può senza versarsene, contiene 35. pinte; ognuna di queste ultime pinte pesa 2. libbre, e l'altre, 2. libbre meno 21. denaro. La botte di Parigi contiene 288. pinte di queste ultime, e 280. dell'altre. Da ciò si vede, che un cilindro d'acqua alto un piede, e la di cui base abbia un piede di diametro, non pesa che 55. libbre, perchè la proporzione del cerchio al quadrato circoscritto, sta quasi come 11. a 14: sicchè come 14. a 11., così 70. libbre stanno a 55. libbre; perciò un cilindro alto un piede, e della base d'un poll. pesa 6. once, e tre denari incirca; perchè la 144. ma parte di 55. lib. è once 6 ½, e 3. denari sono ½; sopra questi dati ho satte

le seguenti esperienze.

Avendo attaccato un piccol battello ad un altro molto grande, che stava immobile nel mezzo del corso del fiume, ove era rapidissimo; si misurava, lungo il piccol battello, una distanza di 15. piedi, secondo la sua lunghezza; si gettava dipoi un pezzetto di legno, o qualche filo d'erba alla distanza di 2. ò 3. piedi dal piccol battello, in faccia appunto al luogo, ove era il primo segno de' 15. piedi, e si contava coll' oscillazioni d'un pendolo di mezzi secondi, quanto tempo impiegava per giungere all'altro fegno; fe egli era di 10. mezzi fecondi, si concludeva, che in questo luogo l'acqua del fiume aveva una velocità da fare 3. piedi in un secondo. Dipoi si fece uso d'un arganetto, nel di cui asse erano posti due regoli, che co' loro piani si tagliavano ad angolo retto. Verso la cima d'uno di questi regoli si era alzata un afficella quadrata larga 6. pollici, che si faceva tuffare perpendicolarmente 2. ò 3. pollici fotto l'acqua corrente, e nell' istesso tempo si poneva in cima all' altro regolo, che era orizzontale, un peso distante dall'asse, quanto il mezzo dell'assicella, e si aumentava questo, o si scemava, finchè facesse equilibrio con la percossa dell'acqua contro l'assicella, o paletta. Si fecero molte di queste esperienze, ove l'acqua era più rapida, ed in altri luoghi, ov' ella era meno veloce, e si trovaron sempre quasi le stelle proporzioni corrispondenti alla forza dell'acqua, che esce di sotto un cannello alto 12, piedi: ecco la maniera di farne il calcolo.

Avendo trovato, che l'acqua la più rapida faceva in un secondo piedi 3 \$\frac{1}{4}\$, e che allora sosteneva mediante l' urto della paletta lib. 3 \$\frac{1}{4}\$, si diceva, il getto che esce dal sondo d' un vaso alto 12. piedi, ha nel suo escire una velocità da fare in un secondo 24. piedi, secondo la dottrina del Galileo, che abbiamo spiegato di sopra; questa velocità è dunque quasi sette volte e mezzo maggiore di quella del siume. Il quadrato di 7 \$\frac{1}{4}\$ è 56 \$\frac{1}{4}\$; e per conseguenza, se questo getto è della me-

desima larghezza della paletta, dee sostenere un peso quasi 56. volte maggiore. Ora 12. piedi cubi d'acqua pesano 840. libbre, il quarto delle quali è 210., e questo si prende, perchè la paletta è solamente i piede, e perchè una colonna d'acqua, alta 12. piedi, con la base di i piede quadrato, pesa 210. libbre; e se dividesi 210. per 56. il quoziente sarà quasi 3. libbre, e i, che è il peso che abbiamo trovato nell'esperienza.

Ho trovata parimente la forza dell'acqua corrente in molti altri luoghi del fiume, ed anco nell'acquidotto d'Arcueil. Feci un esperienza presso alla riva del fiume, ove l'acqua corrente saceva un piede e ‡ in un secondo, ed essa faceva equilibrio con 9. once di peso: per paragonarla alla velocità di 3. piedi e ‡, bisogna prendere il quadrato di 1‡, che è 10 ½; contenuto quasi 6. volte e ‡ nel quadrato di 3‡, che è 10½; perchè il prodotto di 6‡ per ½ è 9½, che sono un

poco più di 60. once, che fanno lib. 3 1.

Le rote de' mulini, che sono sulla Senna a Parigi tra il Ponte Nuovo, e il Ponte al Cambio, non hanno alla loro estremità, che la metà della velocità dell'acqua corrente, che le percuote; lo che è lo stesso, che quando un peso in moto ne incontra un altro immobile della stessa gravità, ed a quello s' unisce, perchè essendo uniti insieme, non hanno subito dopo la percossa, che la metà della velocità di quello che ha percosso. E così si può supporre, che la resistenza dello sfregamento dell'asse della rota, di quello della macine, e del grano ch' ella rompe, unito al peso della rota, e delle sue palette, equivale quasi alla resistenza d'un peso eguale a quello dell'acqua, che percuote; e per conseguenza queste resistenze devono ritardare quasi per metà la velocità dell'acqua, che le percuote. Si osserva la medesima proporzione nella rota della tromba della Samaritana.

Quì bisogna considerare, che l'acqua d'un siume non è veloce egualmente nella superficie, che nell'altre parti; perchè l'acqua vicina al sondo è molto ritardata dall'incontro delle pietre, dell'erbe,

e dell'altre ineguaglianze.

Ecco l'esperienze che ho fatte di queste diverse velocità:

Ho messo in un piccol canale d'acqua corrente unisormemente, due palle di cera, attaccate a un filo lungo un piede, una delle quali aveva in mezzo delle pietruzze per render la sua gravità specifica un poco maggiore di quella dell'acqua, di maniera, che quando le due palle erano nell'acqua, la più pesante faceva tendere il filo, e faceva immergere la più leggiera più di quel che avrebbe satto da se stessa, e per questo mezzo la sua parte superiore era quasi a sior d'acqua, sicchè il vento non poteva agire sopra di essa. Ho sempre osservato,

che

che la palla inferiore restava indietro, principalmente ne' luoghi, ove era dell' erba in fondo dell' acqua, vicino alla quale passava questa palla; perchè questo canale non era profondo, che tre soli piedi: ma quando si mettevano queste medesime palle in un luogo, ove l'acqua, incontrando qualche ostacolo, s' alzava un poco, e dipoi prendeva un corfo più rapido, come si vede sotto i Ponti; la palla inseriore avanzava la superiore, lo che faceva vedere, che l'acqua di mezzo si muoveva allora più veloce di quella della superficie; e ciò procede, perchè l'acqua alzandosi un poco più alto per l'incontro dell'ostacolo, acquista una maggior velocità, scorrendo con un maggior pendio, e questo moto violento fa ch' ella s' abbassi, e passi sotto a quella della supersicie; come per esempio, se ABCD è il corso dell'acqua superiore, (Fig. 54. Tav. III.) e verso B per un ostacolo l'acqua si alzi fino alla linea punteggiata ÉF, essa scorrerà più presto per il pendio maggiore EFC; e per la velocità, ch' ella avrà acquistato in C, continuerà la sua direzione al di sotto di CD, come in GH; e per conseguenza ella correrà più presto in G, ed in H, che in I, e D; e da questo procede, che ne' fiumi mediocri vi son sempre delle grandi cavità sotto i Ponti; se ne vede la pruova in tutti i Ponti dell'argine di Nogent fopra la Senna: perchè l'acqua che si è alzata per l'incontro delle pile del Ponte, acquista una maggior velocità, e passa con violenza sotto l'acqua della superficie fino al fondo, donde ella trosporta la sabbia, e la strascina un poco più basso, ov' ella s'ammassa: ma allorchè l' acqua è nel suo letto, e nel suo corso ordinario, e mediocre, la superiore dee correr più presto di quella, che è un piede sotto: poichè, sia AB una linea orizzontale (Fig. 55. Tav. III.) e CB il pendio del fondo del fiume, DE l'acqua, che è più bassa un i piede della superiore FG, ambedue parallele a CB: ora essendo l'acqua viscosa, e le di lei parti contigue essendo un poco legate insieme, l'acqua DE trasporterà quella, che le sta sopra immediatamente, quasi con la sua stessa velocità; e dipoi quella che è in FG, la quale movendosi anche da se stessa, a cagione del suo pendio, va un po più presto dell'acqua DE, lo che si potrà meglio comprendere, se si suppone, che FL sia un'asse, che nuoti full'acqua, la di cui inclinazione sia parallela a CB, ed abbia sopra una palla ben tonda; perchè quest'asse trasportata dall'acqua, trasporterebbe la palla, mentre questa ruzzolerebbe da se stessa sull'asse fino in G, e per conseguenza la sua velocità sarebbe maggiore di quella dell' affe.

Ho spesso osservate ancora dell'erbe, che portava l'acqua, ed ho veduto manisestamente, che quelle che erano fra due acque vicino al sondo, più avanzate di quelle, che erano vicine alla superficie, erano

stissimo avanzate, e lasciate indietro dalle superiori; e se io gettava nella medesima corrente una quantità di grosse scheggie di legno, delle quali alcune andavano a sondo più presto dell'altre, io vedeva sempre le superiori preceder le altre per ordine, a proporzione, che esse erano più, o meno lontane dal sondo; dalle quali esperienze apparisce, che ne' siumi, che corrono liberamente, l'acqua superiore va più veloce di quella del mezzo, e questa più di quella, che è vicina al sondo; e ne' siumi, che son costretti di passare per un luogo stretto, essendo ritenuti da ambe le parti, l'acqua del mezzo va più presto di quella della supersicie, se non vi sieno che 3. ò 4. piedi di prosondità.

Ecco come si può calcolare la forza delle ruote de' mulini del-

la Senna.

Suppongo che vi sieno due ruote in un folo asse, e che esse abbiano 5. piedi di semidiametro, e che le assi, che servono di pale, o palette, abbian 2. piedi di altezza nell'acqua, e cinque piedi di lunghezza: fuppongo ancora, che la velocità dell'acqua, che urta le palette, sia di 4. piedi per secondo, come suol essere: perchè l'acqua -s' alza un poco per l'incontro della barca, che porta il mulino, e per confeguenza in faccia alla barca corre più presto, che s' ella non fosse trattenuta: ora, come abbiamo detto di fopra, una conserva alta 12. piedi, da cui esca un getto quadrato largo i piede, può sostenere 210. libbre; la sua velocità, che è 24. piedi per secondo, è sei volte maggiore di quella, che percuote le ruote del mulino: dunque quest'acqua che percuote una paletta di i piede, non dee sostenere che la 36.ma parte di 210. libbre, per la prima regola; dunque ella sosterrà lib. 5%. Il piede quadrato sosterrà il quadruplo, cioè lib. 23 1, e perchè le palette d'una rota hanno 10. piedi in superficie, esse sosterranno lib. 233; l'altra ruota avrà la stessa forza; dunque tutte due sosterranno libbre 466 \* messe in un regolo orizzontale egualmente distanti dall' asse, quanto è il mezzo delle palette di 4. piedi.

La forza della percossa del vento contro l' ale d' un mulino a

vento si trova così.

Si prenda un arganetto simile a quello di cui si è parlato nell'esperienze precedenti; AB in questa Fig. 56. Tav. III. rappresenta il suo asse; GH è un regolo orizzontale, che attraversa l'asse del cilindro ad angoli retti; IL è un altro regolo posto perpendicolarmente sopra GH; MNOP è pure un regolo perpendicolare posto obliquamente sotto un angolo di 45. gradi, relativamente al regolo GR; ora se si supponga un getto d'acqua, che percuota direttamente il regolo IL verso il punto Q, e che saccia girare il cilindro secondo l'ordine delle lettere abcd, egli agirà con tutta la sua sorza per sostenere il peso R:

ma

151 1/1

ma se un altro getto d'acqua eguale percuote direttamente il regolo MO nel punto S, che si suppone tanto lontano dall'asse, quanto il punto Q, egli non potrà sostenere il peso R, perchè la sua direzione non farà parallela alla direzione dell' estremità del regolo I L, ed egli non potrà sostenere se non un peso, che starà al peso R, come il lato d'un quadrato alla sua diagonale; e se lo stesso getto è parallelo all'asse A B, e percuota l'istesso punto S, bisognerà diminuire ancora il peso R nella medesima proporzione per far l'equilibrio, perchè questo getto percuoterà obliquamente questo regolo sotto un angolo di 45. gradi, ed allora il corpo R non avrà più che la metà del suo peso: perchè se ABCD è un quadrato, la prima ragione sarà come AC, ad AB, (Fig. 57. Tav. III.) e la seconda come AB ad AE, metà di AC, come si è spiegato più lungamente nel Trattato della Percossa, alla fine della 13. proposizione della Parte II. Ora il vento, che percuote l'ale d'un mulino a vento, le percuote obliquamente, e s'egli incontrasse ciascheduna ala sotto un angolo di 45. gradi, non gli resterebbe di sorza altro che quella, che seguita la proporzione della diagonale d'un quadrato al suo lato per questo solo motivo: ma se quest'ala, che è obliqua all' asse, lo fosse secondo lo stesso angolo, questa seconda causa diminuirebbe ancora la forza del vento, secondo la stessa proporzione, come si è detto del getto d'acqua, e la diminuzione totale per queste due cause, sarebbe della metà della forza del vento, quando esso percuote direttamente questo regolo, come IL, disposto a muoversi sul principio fecondo la sua direzione, di maniera, che se la sua forza totale fosse 80., essa sarebbe ridotta da queste due cagioni a 40. Ma perchè l' ala, la cui obliquità è 45. gradi (Fig. 56. Tav. III.) riceve una minor larghezza di vento, che quando ell'è opposta direttamente, ella riceve di più una terza diminuzione, secondo la medesima ragione di AC ad AB, e la diminuzione totale farà come AC ad EF, o come 80. a 40 ½ in circa. Che se l'obliquità dell' ala è NO, e l'angolo di AB, ed NO sia 60. gradi, allora la prima causa sola diminuirà della metà la forza del vento, e la ridurrà da 80. a 40., e le due altre insieme la ridurranno da 40. a 31. in circa; dal che si giudicherà, che torna meglio, che l'ale de' mulini abbiano quest' obliquità, che quella di 45. gradi.

Per sapere la forza d'un vento, che percuotesse la vela d'un vascello, bisogna sapere la velocità del vento: questa si trova, lasciandogli trasportare una penna leggerissima di piuma da un luogo sisso, e contando il tempo, ch'essa impiega a percorrere un certo spazio, come di 30. ò di 40. piedi. Supponendo ora, che il vento saccia 24. piedi in un secondo, come egli sa ordinariamente, quand'è molto vio-

len-

lento, ma che però è molto meno, che nelle gran rempeste, e negli uracani, e' si muoverà tanto presto quanto un getto d'acqua, che esce da un ford posto 12. piedi sotto la superficie dell' acqua di una conserva : e perchè il vento dee muoversi 24. volte più veloce dell'acqua per far l'istesso effetto, e' non farà più di quello che faccia l'acqua di larghezza eguale, che non fa se non un piede in i", o un getto, che ne fa 24., se la larghezza del vento è 24. volte maggiore di diametro, ovvero 576. volte in superficie. Ora un getto d'acqua di 4 piede, in quadro, escendo da un vaso dall' altezza di 12. piedi, può sostenere, come abbiamo detto di sopra, un peso eguale al peso d'una colonna quadra d'acqua, che abbia per base un quadrato di 4 piede, e per altezza 12. piedi; e siccome 4 piede cubo pesa lib. 81, raddoppiando quest' altezza, avremo lib. 17 \(\frac{1}{2}\) per una colonna quadrata alta 1. piede, e larga 4 piede, e s'ella è alta 11. piedi, allora 210. libbre faranno sostenute da un getto di 4 piede in quadro: dunque assinche il vento, che va egualmente presto, sostenga l'istesso peso di 210. lib. bisogna che la vela, ch' egli urta, sia 24. volte più larga, e più lunga di 4 piede, bisogna cioè, che ella abbia 12. piedi di larghezza e lunghezza, ò piedi 6. di larghezza, e 24. di altezza; ed allora il vento, che farà 24. piedi in 1", sosterrà 210. lib. poste sopra un regolo orizzontale, attaccato all' asse medesimo della vela quadrata di 12, piedi, alla medesima distanza dall'asse, che il mezzo della lunghezza della vela, che dee esser posta a piombo: ma se il vento sa solamente 12. piedi in 1", non sosterrà che lib. 52 \ , che sono \ di 210. libbre.

Se vogliasene sar l'esperienza in piccolo, bisogna servirsi dell'arganetto della Fig. 56. Tav. III. e prendere una vela larga, ed alta 1. piede, la quale avendo 1. piede di superficie, non sosterrà, che la 144.<sup>ma</sup> parte di 52. libbre 1, cioè once 5., se questo peso sia distante dall'asse, quanto il mezzo della piccola vela; ma bisognerà scegliere

un vento, che faccia 12. piedi in 1".

In questa maniera si calcoleranno facilmente le forze differenti

dell'acqua, e de' venti cagionate dalla percossa.

Per paragonare la forza de' mulini a vento, con quella de' mulini della Senna, de' quali ho parlato, suppongo, che ciascuna delle 4 ale sia alta 30. piedi, e larga 6. piedi, cioè 180. piedi in superficie; se il vento non sa che 12. piedi in 1", sostiene onc. 5 % di lib. percuotendo un ala d'un piede in superficie; s' egli ne percuote una di 180. piedi in superficie, sosterrà quasi 66. libbre: ma bisogna sottrarne i & a capione della tripla obliquità dell' urto, come abbiamo provato; se l'obliquità è 30. gradi, vi resteranno dunque 29. lib., e le 4. ale susteranno 100. lib.; ma la distanza dell'asse dal mezzo deil'ala è 20. piedi,

e quel-

e quella dal mezzo delle palette fino al loro asse, non è che 4. piedi: dunque per questa cagione i mulini a vento aumenteranno del quintuplo la lor forza, e se la rota dentata di ciascuno ha 2. piedi di diametro, la forza del mulino a vento sarà 10. volte 100., e quella de mulini a acqua sarà di 2. volte 466. libbre, quando il vento sa 12. piedi in 1, e la corrente dell'acqua 4. piedi; i medesimi calcoli si faranno per le minori, o maggiori velocità dell'acqua, o de' venti, e per l'ale più o meno grandi.

Alcuni hanno intrapreso di fare i mulini orizzontali, che girasse-

ro a tutti i venti; io ne ho veduti di tre sorti.

I primi avevano l'ale concave, e convesse sotto un angolo di 45. gradi, come nella Fig. 58. Tav. III. A B è la sommità del concavo, e CD la sommità del convesso; soffiando il vento in tutte due, non agirà nell' istesso modo; perchè egli scapperà dall' una, e dall' altra parte dell'ostacolo CD, lungo i piani CL, e CN, e non agirà che come 8 a 5 - , ed incontrando poi il concavo, e non potendo scappare, agirà con tutta la sua forza, come se vi sosse una tela tesa sopra EQHF, e così agirà con tutta la forza della sua percossa nella ragione di 8., ed essendovi 6. ale simili, sempre ve ne saranno 3., che riceveranno un impulso, maggiore un po' meno di \delle tre altre, lo che fara necessariamente girar le ruote, ma con poca forza, di maniera, che non potranno girare se non a vuoto, se non si facessero grandi a dismisura, e in questo caso non potrebbero sosteners, e correrebbero rischio d'esser portate via da venti impetuosi: per dargli tutta la perfezione, bisognerebbe che l'angolo E A Q sosse 30, gradi, ed allora la proporzione della forza del vento farebbe nel concavo, rispetto al convesso, come 4. a 1., siccome abbiamo spiegato nelle regole della caduta de' corpi. alla fine del Trattato della Percossa della 3. edizione. Si porrebbero fare le facce CN, CL anco mobili, e BE. BQ, affinchè esse si serrassero un poco nell'ala CD, e s'aprissero nell'altra, lo che accrescerebbe ancora la proporzione; bisognerebbe anco mettere queste 6. ale a due a due l'una sopra l'altra, assinchè ricevessero meglio il vento, ed allora questi mulini potrebbero fare quasi l'istesso effetto di quelli, de' quali si è parlato.

La feconda sorta aveva la larghezza delle sue ale in una situazione verticale, ma la tela, che le rivestiva, era sopra telai mobili, che da una parte s'appoggiavano interamente sull'estremità de'legni, o mazze, che giravano quando il vento sossima contro ad esse; e così ricevevano queste tutta la sorza; ma dall'altra parte, girando sopra de'perni, e non avendo contrasto, cedevano esse al vento, e con questo mezzo una parte del vento passava tra l'aperture, ch'esso faceva, per

lo che faceva molta minor forza, che dall'altra parte, e la ruota girava necessariamente: ma essa girava debolmente, ed anco a vuoto; e allorchè alcuni mulini a vento ordinari giravano con un vento mediocre, questi intanto o non giravano, o giravano molto adagio, non restando nella parte percossa interamente dal vento, un quarto di forza di più, che nell'altra; e ciò dipendeva dal ricevere le mazze, e le traverse tanto vento da una parte, che dall'altra, ed i telai dalla parte, che s'aprivano, non lasciavano di cadere un poco, mediante il lor peso, e d'essere incontrati dal vento, che gli sosteneva, non alzandosi mai all'altezza orizzontale: ma s'aprivano solamente a mezzo, un poco più, o un poco meno; e per questo erano inutili la maggior parte del tempo, nè potevano macinare, che a venti molto violenti.

La terza sorta si era di far coprire la metà del numero dell' ale da una mezza circonferenza cilindrica di latta, o d'altra materia leggeri, che era voltata direttamente al vento da una gran banderuola molto lontana dal centro della macchina, e con questo mezzo tre ale solamente da una parte ricevevano l'impressione del vento, senza essere impedite dalle 3. dell'altra parte: ma non poteva farsi in grande, questa macchina a cagione dell'enorme grandezza, che sarebbe bisognato dare alla mezza circonferenza cilindrica, e la quale perciò potrebbe esser facilmente gettata a terra da un vento mediocremente violento.

Ho veduto anco un modello di mulini a vento orizzontali, che fono, per quanto si dice, in uso nella China; son fatti a guisa d'una lanterna, ed hanno più ale, che girano su' perni verso il centro, ed il punto opposto verso l'alto, ed incontrano delle caviglie, che le fermano in certe situazioni per ricevere il vento più direttamente, che fia possibile, e quando quest' ale hanno fatto un mezzo giro per la rivoluzione della macchina, elle si rivoltano incontro al vento, come le banderuole, e non ne ricevono, che piccolissima impressione, per non nuocere a quelle, che sono dall'altra parte, dalla quale il vento le incontra direttamente, o quasi direttamente; e finalmente niuna ve n' è dall' altra parte, che non riceva il vento molto obliquamente, e per questo mezzo il vento agisce sempre quasi due volte più da una parte, che dall'altra, lo che produce un sufficiente moto nella macchina, il di cui asse è piantato nel mezzo della macine, che le sta fotto; e per questo ancora non è necessario d'applicarvi altre ruote, e lanterne, come gli altri mulini, per lo sfregamento delle quali re sta diminuita la forza.

Si può con l'istesso metodo di sopra esposto calcolare la velocità del vento, che è necessaria per abbattere gli alberi, o i pilastri ritti, che non sostengono cosa alcuna: eccone gli esempi.

Sia

and the same

Sia un telaio di legno ABCD (Fig. 59. Tav. III.) come quelli da impannate, largo un piede, che pesi lib. 1 &, cioè once 20., con i suoi fogli incollari, esposto direttamente al vento, e posto a piombo sopra un piano orizzontale, ed abbia i quattro piccoli bastoni quadrazi, larghi 1. pollice: dunque un vento di 12. piedi per 1", percuotendolo', sosterrà quasi 6. once, come abbiamo mostrato di sopra; e perchè questo relaio è grosso 12. linee, la merà della grossezza, in cui è il centro di gravità, sarà 6. linee: poichè non si considera il peso del soglio; e perchè la distanza del suo centro di gravità al punto d'appog-Tio è 6. poll., il vento agirà in leva in ragione di 6. poll. a 6. linee, o come 12. a 1., ed essendo EF l'asse del moto, la proporzione della forza del vento contro il peso del telaio di 20. once, sarà come 72. once, prodotto di 6. once per 12., a 20. once; abbifogna dunque un minor vento per fare equilibrio: e se prendasi un vento di 6. piedi per 1", egli non avrà se non il quarto di 72. once, cioè 18. once, e se il 36. quadrato di 6. dà 18., 40. darà 20. once ; la radice quadrata di 40. è un poco più di 6 ; ci bisognerà dunque un vento, che faccia piedi 6 in i" per rovesciare questo telaio di foglio; io ne ho fatto l'esperienza in cima dell'Osservatorio, e nella Samaritana.

Si calcolerà anco la forza necessaria a rompere un ramo d'un albero grosso z piede, che abbia 15. piedi di fusto, e 30. piedi di rami colle foglie; (Fig. 60. Tav. III.) il vento percuoterà 900. piedi superficiali; la resistenza assoluta della parte bassa del ramo per esser rotta, essendo cirata di sù in giù, sarà 207360 : perchè la resistenza d'un bastone di 3. linee è stata già trovata 350. libbre. A B è il susto del ramo, DBEF il giro de' rami, e delle foglie, e C il centro, la distanza AC è 30. piedi, la proporzione di 30. piedi al terzo della grossezza verso A, che è 2. poll., è di 180. ad 1.; dividendo 207360. per 180. il quoziente sarà 1152; bisognerà dunque il valore di 1152. libbre per rompere il ramo in A: vi sono 900, piedi di superficie nelle foglie, e rami dell'albero, e perchè 2. piedi superficiali percossi da un vento di 12. piedi per 1" sostengono & di libbra, essi sosterranno 450. volte, 14, cioè 337. libbre in circa, che è un numero molto minore di 1152: sia dunque come 337. a 1152., così 144. quadrato di 12. sta a 492 2; dunque la radice quadrata è 22 f in circa; bisognerebbe dunque, che il vento facesse 22. piedi & in 1"per rompere un talaramo d'albero.

L'urto del vento contro le vele d'un vascello per farlo inclinare, o rovesciare, seguita le stesse regole, e quelle dell'equilibrio: perchè se si pone sopra un vascello ABC (Fig. 61. Tav. III.) di cui il centro di gravità sia nella linea DB, un peso nel punto C, esso s' inclinerà, ed il centro di gravità comune sarà bD; quel che resterà nell'acqua

Tom. II. G farà

farà equilibrio a se stesso, ed il peso C al rimanente del vascello E A, che resterà dall' altra parte sopra l'acqua: ora la vela D percossa dal vento, sa l'istesso effetto d'un gran peso, e si possono paragonare le lor sorze come sopra, secondochè il vento sarà grande, e la vela sarà elevata sopra il vascello; ed usando la maniera spicgata di sopra, si potrà conoscere qual velocità di vento può rovesciare un vascello, se sappiasi il peso del vascello, e di ciò ch'egli contiene, l'ampiezza delle sue vele, l'obliquità, o la direzione della percossa, paragonandone la sua sorza con quella d'un peso, come C: ma bisogna considerare, che il vascello non gira mediante il vento, come se vi sosse un asse nel punto B, che girasse sopra due perni immobili, e ch'egli non si rovescia tanto sacilmente, come seguirebbe in questo caso: ma però ondeggiando può prendere una continuazione di moto, che unita ad una grande, e repentina busera di vento puo fargli romper l'equilibrio, e rovesciarlo.

Allorchè non si ha, che una certa quantità d'acqua per impiegare in una qualche percossa, si può accrescere la sua forza, facendola

uscire sotto una maggiore altezza. Fig. 62. Tav. III.

AB è il pelo d'un fiume trattenuto; CD è un'apertura di un piede quadro, d'onde dee uscir l'acqua; sia E il mezzo dell'apertura, e l'altezza BE 3. piedi. Si è mostrato, che l'urto dell'acqua per CD sosterrà il peso d'un solido d'acqua, che abbia per base il quadrato di CD, e l'altezza EB di 3. piedi; questo peso sarà dunque 3. volte 70. libbre, ovvero 210. libbre. Sia frattanto l'acqua trattenuta in maniera, che la sua altezza sia 12. piedi sino in F, che è il mezzo dell'apertura quadrata GH; il getto per F farà due volte più veloce che per E; se si faccia dunque, che come la diagonale d'un quadrato sta al suo lato, così CD stia a GH; la superficie di quest' apertura farà la metà di quella di CD, e vi passerà altrettanta acqua nello stesfo tempo, perchè ella passerà due volte più presto, ed il peso ch'ella fosterrà con la sua percossa, sarà eguale al peso del solido, che avrà per base il quadrato di GH, e per altezza FB: ma avendo quest' ultimo folido la fua altezza quadrupla del primo, e la fua base solamente minore per la metà, peserà appunto il doppio; ed il getto per GH sosterrà un peso doppio di quello, che è sostenuto dal getto CD; d'onde si vede, che per sar girare un mulino, che mancasse d'acqua, e ne avesse solamente la merà dell' ordinaria, dandogli una profondità quadrupla, la stessa acqua lo farebbe girare, e farebbe l'istesso effetto, che se vi fosse il doppio d'acqua.

# PARTE TERZA.

Della misura dell' Acque correnti, e zampillanti.

## DISCORSOL

De' pollici, e linee d'acqua, colle quali s' esprime la misura 'dell' acque correnti, e zampillanti.

I Fontanieri misurano la quantità d'acqua, che danno le sontane, per mezzo de' pollici, e linee circolari, che contengono superficialmente l'aperture, ch' esse riempiono, scorrendo molto adagio: ma non hanno benissimo determinato qual sia la quantità d'acqua, data da questi pollici, e linee circolari in un certo tempo, nè quale debba esser l'altezza dell'acqua sopra queste aperture, per avere questa determinata quantità d'acqua; pertanto resta necessario a sapersi, cosa sia un pollice d'acqua: perchè se l'acqua sosse solla sosse apertura circolare d'un pollice, darebbe molta più acqua per questo pollice, che s'ella sosse alta sopra di esso una sola linea; perchè, come abbiamo mostrato nella II. Parte, una maggior altezza d'acqua dà maggior velocità a i getti, ed i passaggi dell'acqua per una stessa apertura stanno in ragione delle velocità, che ha l'acqua nell'escire; lo che si prova così. Fig. 63. Tav. III.

ABè una tinozza piena d'acqua, CEDB uno de'lati di essa, in cui è un foro I; GHè un cilindro di legno, o di diaccio, che pas-

la per questo foro con velocità uniforme.

Se si suppone, che in i" questi s'avanzi per lo spazio GH, egli è chiaro, che in questo tempo passerà interamente, e precisamente il soro I, se comincia ad entrarvi dalla cima H; e che se si muove due volte più adagio, bisognerà ch' egli impieghi 2" per scorrerlo tutto; e per conseguenza ne passerà la metà solamente in i", e così rispetto all' altre proporzioni.

Si può tirare la stessa conseguenza, rispetto a getti d'acqua, cioè, che passerà il doppio d'acqua nell'istesso tempo dall'apertura I, quand'essa è il doppio più veloce, e che se in un minuto ella dà 10. pinte G 2

passando da questo foro con una certa velocità ne darà 30. nell'istesso

tempo, s'ella sia 3. volte più veloce.

Ciò supposto, egli è chiaro, che se vi sieno due sori rotondi eguali in una conserva, uno posto un piede sotto la superficie superiore dell' acqua, e l' altro 4. piedi, da quest' ultimo escirà nell' istesso
tempo it doppio d'acqua, poiche si è provato, che l'acqua escirà da
quest' ultimo il doppio più veloce, che dall' altro.

Da ciò si vede, che per determinare la quantità d'acqua, che dee passare per l'apertura d'un possice, posta a piombo, bisogna necessariamente determinare a qual'altezza esser dee la superficie dell'acqua, che somministra l'erogazione) sopra il possice circolare.

Ecco alcune esperienze, che sono state fatte per determinar que.

st'altezza, e la quantità d'acqua, che esce in un certo tempo.

### PRIMA ESPERIENZA.

Mi servii d'una tinozza di latta MB (Fig. 64. Tav. III.) lunga 2. piedi, e larga 10 poll., con un soro quadro in C, largo quasi 16. lin.; a questo si era applicata una piastra di rame, che aveva un soro circolare satto esattissimamente, del diametro d'un pollice: essendo questa tinozza situata in maniera, che il soro d'1. poll. rimaneva verticale, s'empì d'acqua sin sopra il soro, chiudendolo con una mano, e vi si lasciò cadere l'acqua dalla botte FG, che era molto vicina, in tal quantità, che passando tutta dal soro circolare C, il pelo dell'acqua della tinozza restasse sempre, quasi una linea più alto del soro.

Per fare quest' esperienza con tutta l'esattezza; seci un apertura in L nel fianco della tinozza, un poco più alta del foro circolare, per fervir di scarico all' acqua soprabbondante, di cui si scemava l'altezza come si voleva, per mezzo d' una lamiera di latta, che vi s'attaccava con una materia molto viscosa di cera, e trementina. Aveva applicato anco un'altra piccola lamina di latta M, lontana 2. pollici per parte dal foro C, ed 1. linea meno i più alta di esso; questa era parallela all' acqua della tinozza, ficche quando l' acqua s'alzava un poco più sopra di questa, come per esempio, per la grossezza d' di linea, ero sicuro, che il pelo superiore dell' acqua era più alto una linea del foro C, e senza quest'invenzione sarebbe stato dissicilissimo assicurarsene; perchè l'acqua fa ordinariamente un piccolo alzamento concavo di 2. linee in circa, intorno ai corpi, ch'essa tocca, quando sono umidi : lo che impedifce di poter ben norare l'altezza del pelo dell'acqua rispetto all'apertura C. Eravi anco nella tinozza una traversa DE per ricevere l'urto dell'acqua, che cadeva dal vaso F G nella conserva, affinche non facesse ondate, e questa traversa era distante quasi 3. pollici

dal fondo della tinozza, ed era forata in molti luoghi, perchè l'acqua vi passasse liberamente; disposto bene tutto questo, si chiudeva il soro con una mano, o in altra maniera, e si empiva la tinozza, sinche l'acqua sosse 3. è 4. linee sopra la piccola lamiera M, e dipoi si lafciava escir l'acqua nello stesso tempo dal soro, e dalla botte; e se l'acqua della tinozza si sermava a quest' altezza di 3. è 4. linee, o saliva più alto, si abbassava un poco lo ssogo L, sinchè si vedesse esser rimasta pochissima acqua sopra la piccola lama M, come per esempio per la grossezza d' di linea, e rimanesse sensibilmente in questo stato un poco di tempo. Allora si poneva sotto, in un tratto, un vaso N, per ricevere l'acqua, che esciva dal soro circolare C, e dopo 30" precisamente si levava in un tratto, e si misurava dipoi la quantità d'acqua che era dentro.

Per notare il tempo dell' escita dell' acqua, io mi serviva d'un pendolo di filo sottilissimo, caricato nella estremità d'una palla di piombo di 8. linee di diametro; la lunghezza del filo era di 3. piedi, e 8. linee fino al centro della palla dal punto di sospensione; questo pendolo impiegava t'in ciascuna oscillazione, e me ne assicurava paragonandolo con un pendolo, o orivolo giustissimo, che mostrava i secondi; ho reiterato più volte la stessa esperienza, ed ho trovato, che in 60" passava da questo soro d'un pollice, allorchè il pelo dell' acqua della tinozza era 7. linee più alto del centro del soro, quasi 13. pinte i misura di Parigi, pesando ciascheduna pinta due libbre meno 7. dramme.

Ne' paesi vicini alla Linea, il pendolo dee esser più corto, a cagione del moto della Terra, che in detti luoghi è maggiore, che in Francia. Il Sig. Richer, e il Sig. Varin ne hanno fatte dell' osfervazioni; la prima a Caienna, ov'egli l'ha trovato più corto 1. lin. 1. e l'altro nell'isola Gorea vicina a Capo Verde, ove bisognava che sosse folamente di pied. 3. lin. 6 1: si dimostra quest' effetto in questa maniera; ABC rappresenta un meridiano, che passa per i poli BC, (Fig. 65. Tav. III.) ed AEF è la linea equinozziale; GHMN è il Parallelo di Parigi: se si suppone farsi il moto della Terra d'Occidente in Oriente, una pietra, che sosse in A, s'allontanerebbe dalla terra per una tangente; e perchè il punto A sarebbe egualmente veloce. se il moto verso il centro K non superasse questo moto, la pietra s'aliontanerebbe dalla terra secondo la linea A I: ma questo moto verso il centro essendo più sorte, la pietra non s'alza; ma non lascia però di perdere una parte della sua tendenza al moto verso K. L' istesso fuccederà ad una pietra, che fosse nel punto G, ma la sua tendenza al moto per la tangente sarà molto meno forte, perchè il punto A si muove molto più presto del punto G. Dunque ritarderà meno una pie-Tom. II. G 3

tra, che cade da G verso K centro della terra, ed anco la situazione obliqua del piccol cerchio GM, rispetto alla linea GK, può scemare un poco questo ritardo verso il centro: perchè GL linea obliqua a KG, essendo eguale a GO, il punto L sarà meno lontano da K, che il punto O; per queste due cagioni essendo rilasciata la pietra in I, scenderà meno presto verso A, che la pietra in L non discenderà verso G; dunque il moto del peso d'un pendolo sarà più lento verso A, che verso G, e per conseguenza per farli isocroni, bisogna che il filo

del pendulo sia più corto verso A, che verso G.

Egli è manifesto, che non si può trovare precisamente la stessa quantità d'acqua in tutte l'esperienze, e che vi si troverà sempre qualche piccola differenza per più cagioni, cioè, perchè egli è difficile di cominciare a contare i secondi nel momento medesimo, che l'acqua comincia a escire; perchè non si può levare il vaso precisamente quando finisce il 30.mo secondo; perchè l'apertura, ond'esce l'acqua, non è persettamente perpendicolare, o non è esattamente un pollice, o perchè il filo del pendulo si può un poco allungare, o scorcire nel tempo dell' esperienza; o finalmente perchè il pelo dell'acqua è un poco più, o un poco meno alto d'una linea, ove è la piccola lamiera M; le quali cose tutte impediscono la precisa esattezza: ma fra il più e il meno, ho trovato questa misura di 13. pinte 1. Se vogliasi sapere quant' acqua danno i fori circolari più piccoli, come di 6. linee di diametro, o di 4, bisogna situarli in maniera, che i loro centri sieno 7. linee sotto il pelo dell'acqua della tinozza; perchè se la parte più alta di ciaschedun foro fosse posta una linea sotto la superficie, essi darebbero molta meno acqua di ciò che devon dare, attesa la proporzione delle lor grandezze; ma se si dispongono in maniera, che i centri delle loro aperture sieno all' istessa distanza dal pelo dell'acqua, essi daranno quantità d'acqua proporzionali: eccone l'esperienze fatte.

#### SECONDA ESPERIENZA.

Ho satto escire più volte l'acqua dall'istessa rinozza per un soro di 6. linee, il cui centro era sempre 7. linee sotto il pelo dell'acqua nel tempo dell'escita, ed ho trovato sempre 15. mezzi sessieri (a) poco più, o poco meno, quantunque la superficie di questo soro non sia, che il quarto di quella d'un pollice circolare, e benchè secondo questa proporzione non ne dovesse escire in un minuto, che il quarto di pinte 13 \(\frac{1}{2}\), secondo la quarta regola dell'equilibrio cagionato dalla percossa. Questa disserenza procede da più cause.

I. Per-

<sup>(</sup>a) Il mezzo sestiere è una misura, che contiene di pinta, di quelle, che sono a. libbre Parigipe, meno 7. grossi, o dramme.

I. Perchè l'acqua della tinozza, benchè sia alta una linea sopra il soro d'un pollice, ella non vi si mantiene alta, lungo il medesimo soro, se non per un terzo di linea, nel tempo della sua escita; lo che si conosce sacilmente, mediante una restessione particolare di luce, che si sa in questo luogo, ove l'acqua s'abbassa più, che nel resto della tinozza, e quest'abbassamento si sa, perchè l'acqua, che succede a quella, che esce, dee venire dalle parti vicine, come abbiamo spiegato di sopra, ed essendovi troppo poco alta presso al foro, bisogna ch'ella s'abbassi quasi tutta per passare; lo che seema la forza della pressione dell'acqua, e ne ritarda la velocità.

II. Perchè venendo poc' acqua di sopra, bisogna in ricompensa, che ne venga di molto lontano per succedere a quella, che esce, lo che ritarda la sua velocità: ma l'istesso non accade nel soro di s. linee, perchè non dovendo dare che il quarto dell'acqua, che dà il soro d' 1. poll., ed essendo la sua apertura sommersa 4. linee sotto il pelo dell'acqua, non vi si sa un abbassamento sensibile; e per conseguenza l'acqua è premuta da queste 4. linee intere; oltre di che l'acqua, che dee succedere a quella, che esce, non vien di tanto lontano, come quando il soro è largo 1. poll., ed assinchè l'acqua, che è direttamente sopra il soro d'un pollice, sosse 7. lin. più alta del suo centro, bisognerebbe che nel resto della tinozza ella sosse alta quasi 8. linee.

Un altra causa ancora si è che le velocità dell'acqua nell'escire da' sori, essendo in ragione sudduplicata dell'altezze dell'acqua, come è stato detto; se vi sia una tinozza A B (Fig. 66. Tav. III.) con un apertura orizzontale a b e d nel sondo, ed un altra verticale e f g h, eguali fra loro, e l'acqua sia nella tinozza precisamente all'altezza e f, per questa apertura verticale non devono escire che dell'acqua, che escirà nel medesimo tempo per quella che è nel sondo della tinozza.

fe si mantien l'acqua all'altezza ef; lo che si prova cost.

L'acqua che esce dal sondo dell'apertura verticale e b, ha la sua velocità, rispetto a quella, che esce da LI, in ragion sudduplicata dell'altezza e g all'altezza e L, e così rispetto a tutte le divisioni o-rizzontali, che si posson fare nel quadrato e f g b a distanze ineguali; d'onde ne segue, che se la velocità dell'acqua della prima divisione verso la cima è 1., ovvero R. 1., quella della teconda sarà R. 2, quella della terza sarà R. 3. ec. cioè saranno nella stessa proporzione, che l'ordinate d'una parabola. Sia dunque ACD una parabola (Fig. 67. Tav. 111.) la cui base sia la stessa del rettangolo CDPO, el sia diviso l'asse AB in più parti eguali dalle linee EF, GH, IL; MN ec. parallele a BD; queste linee saranno l'ordinate. Ora per la proprietà di questa sigura, i quadrati son fra loro come i segmenti dell'asse, che

lor corrispondono, AE, AG, AI, AM ec., e questi segmenti son fra loro come i numeri 1. 2. 3. 4. ec. Dunque questi quadrati staran fra loro come 1. 2. 3. 4. ec. e per conseguenza le linee OEF, RGH, SIL, TMN, saran fra loro, come R. 1, R. 2, R. 3, R. 4, ec. Se si prendono per tanto tutte l'ordinate, che tirar si possono parallele a BD, infinite di numero nella parabola, queste staranno alle linee infinite, che compongono il rettangolo CDA, come la parabola sta al rettangolo; ma il triangolo CAD, che è la metà del rettangolo PQCD, è della parabola, come ha dimostrato Archimede; dunque se il triangolo è 3, il rettangolo sara 6, e la parabola 4; dunque, ell'è del rettangolo.

Quelli che non fanno le proprietà della parabola, potranno colcalcolo conoscere questa verità appresso a poco, prendendo in numeri il seguito di quest' ordinate, estraendone le radici quadrate, per le decimali, come si vede nella Tavola seguente, nella quale la prima colonna mostra i numeri interi, la seconda le decimali, la terza le

centesime, ec.

| ,  |           | Interi. | Dec. | Cent. | Mill. |
|----|-----------|---------|------|-------|-------|
| R. | 1. eguale | a 1,    | 0.   | 0.    | 0     |
| R. | 2.        | I.      | 4.   | . 1.  | 4     |
| R. | 3.        | 1.      | 7.   | 3-    | 2     |
| R. | 4-        | 2.      | 0.   | 0.    | . Q:  |
| R. | 5.        | 2       | 2.   | .: 3• | 6     |
| R. | 6.        | 2. 1    | 4.   | 4.    | 9     |
| R. | 7.        | 2.      | σ.   | 4.    | 5     |
| R. | 8.        | 2.      | 8.   | 2.    | 8     |
| R. | 9.        | 3.      | 0.   | 0.    | 0     |
| R. | 10.       | 3-      | I.   | 6.    | 2     |
| R. | II.       | 3.      | 3    | · I.  | 6     |
| R. | 12.       | 3-      | 4-   | 6.    | 2     |
| R. |           | 3.      | 6.   | 0.    | 5 .   |
| R. | 14.       | . 3·s   | 7.   | 4.    | 31.   |
| R. | 15.       | 3.      | 8.   | 7.    | . 2   |
| R. | 16.       | 4       | 0.   | 0.    | 0     |
|    | 17.       | 4       | 1.   | 2.,   | 3     |
|    | 18.       | 4       | 2.   | 4     | . 21  |
| R. | 19.       | 4.      | 3-   | 5.    | 8     |
| R. | 20.       | 4.      | 4    | 7.    | 2     |
|    | 21.       | 4       | 5.   | 8.    | 3     |
| R. | 22.       | 4       | 6.   | 9,    | I     |
| R. | 23.       | 4-      | 7-   | 9.    | 2     |
| R. | 24.       | 4.      | . 8. | 9.    | 9     |

Si vede ancora, che se si prendono i sei numeri del mezzo de' primi dodici, questi supereranno insieme la somma de' tre primi, e de' tre ultimi; e che la somma de' 6. primi, e de' 6. ultimi de' 24., sarà minore della somma de' 12. di mezzo, come dee necessariamente acca-

dere, e come se dimostra in questo modo.

Gli estremi de' quadrati de' numeri, che sono in progressione aritmetica, fon maggiori di quelli de' numeri di mezzo, come i quadrati di 2., e di 8., che fanno 68., son maggiori di 52., somma de' quadrati di 4., e di 6.; l'eccesso è 16, prodotto del quadrato della disserenza per il numero della progressione gora poichè i quadrati dell' ordinate della parabola sono in progressione aritmetica, e poichè gli estremi insierne sono eguali ai medi, ne segue, che le lor radici non sono in progressione aritmetica, e che le prime, e l'ultime son minori di quella di mezzo: perchè se fossero eguali, questi quadrati estremi sarebbero più grandi; e perchè le quantità d'acqua, che escono, seguitano le lor velocità, ne segue, che se vi sono 8. divisioni nel quadrato ABCD (Fig. 68. Tav. III.) le quattro di mezzo, che formano il rettangolo EFGH, daranno più acqua de' quattro estremi, che formano i due rettangoli AH, FD; e che LMNO, che è la metà di questo rettangolo, ed il quarto del quadrato grande, darà più del quarto di tutta l'acqua, che dà il quadrato grande.

Per questa cagione, e per quella della disficultă dell' acqua nell' uscire, segue che un soro quadrato di s. linee, che abbia sopra, 4 linee d'acqua, dà più del quarto di quella, che dà un pollice quadrato, che abbia sopra di se l'acqua, alta solamente una linea vicino al soro: egli è vero, che in proporzione v'è meno sfregamento con gli orli del soro grande, chè del piccolo, lo che è un poco vantaggioso al grande; ma essendo l'altre circostanze tutte più considerabili, dec

lcir

escir sempre più acqua in proporzione per i sori minori sino a 2. linee di diametro, che per i più grandi; il che ho trovaso consorme

all' esperienze.

L'istesso dee succedere appresso a poco, e per le stesse cause ai fori circolari, cioè, che se si prende nel cerchio grande ABCD, il piccolo interiore, e concentrico EF (Fig. 69. Tav. III.) di cui il diametro EF sia eguale alla metà di AC, e per conseguenza la superficie sia eguale al quarto di quella del cerchio grande, passerà da questo soro un poco più d'un quarto di quella, che passerà dall'intera apertura ABCD; e questo si è trovato consorme a tutte l'esperienze ne' piccoli alzamenti d'acqua sopra i sori, avendo sempre dato il cerchio grande quasi 13. pinte si un minuto, ed il piccolo 15. mezzi sestieri, come si è detto.

Succede ancora, che se il piccol soro per cui passa l'acqua, è situato orizzontalmente nel sondo della tinozza, di maniera, che l'acqua esca perpendicolarmente dall'alto al basso, n'escirà più nell'istesso tempo, che se nell'altra tinozza l'apertura sosse verticale, ed il getto orizzontale, quantunque il pelo dell'acqua sosse tanto sopra il centro di quest' ultima, che sopra l'altra; lo che procede, perchè l'acqua escendo dall'alto al basso, s'accelera, ed a motivo della sua viscosità tira seco più presto le parti, che le son contigue, e quelle ancora che son vicine al soro al di dentro della tinozza; e n'escirà ancor meno da un egual soro, se questi è disposto in maniera da sar zampillar l'acqua perpendicolarmente all'insù per l'apertura C(Fig. 70. Fav. III.) perchè l'acqua va più presto in D, che in E, e così quella di sotto è sempre un poco ritardata.

Con molte esperienze si è trovato, che se in un certo tempo escivano da un getto di 4. linee d'apertura, 15. pinte d'acqua, che esciva all'ingiù, non n'esciva poi più di 14. in circa, quando si faceva escire perpendicolarmente all'insù, quantunque caricata da una eguale altezza d'acqua, e ciò accade particolarmente nell'altezze mediocri delle conserve: perchè se queste sieno 20. ò 30. piedi, la disserenza è molto meno sensibile a cagion dell'acqua, che esce dall'alto al basso con tal velocità, sul principio, che non si sa grand'accelerazione nell'acqua del getto, che è sotto il soro; perchè cadendo una goccia d'acqua, non acquista molto più velocità di quella dell'acqua, che esce da un soro, quando il pelo dell'acqua della conserva è sopra esso piedi, come è stato spiegato in sine della terza edizione del Frattato della Percossa del corpi.

Per tutte queste ragioni, e da tutte queste esperienze si vede, ch' egli è dissicle determinare ciò che sia un pollice d'acqua: e perchè l'ero-

l'erogazioni de' getti d'acqua si fanno ordinariamente da aperture mediocri di zampilli, o tubi, applicati a conserve molto alte, si dee piuttosto regolarsi sull'esperienze fatte con sori mediocri di 4. d 6. lin., che sopra quelle d'un pollice intero. Io ho scelto la media tra l'esperienze fatte con sori differenti, tanto per la facilità del calcolo, quanto per

avere una misura certa, e togliere ogni difficoltà.

Chiamo quì pollice d'acqua, l'acqua, che escendo in un minuto, dà 14 pinte, misura di Parigi, di quelle nelle quali l'acqua passa un poco sopra gli orli, e che pesano 2 libbre. L'apertura d'un pollice darà questa quantità, se l'acqua sia una linea sopra il soro; ma bissognerà ch'ella sia più alta due linee nel resto della conserva, assinchè ella sia più alta nuna linea appunto sopra il soro. Per i sori di 6 linee, o minori di 6 linee, basterà, che l'acqua nel vaso sia 7 linee

sopra il centro de' fori.

Questa misura così determinata, è comodissima per il calcolo, perchè nello spazio d' un ora il pollice darà 3. botti di Parigi, e 72. in 24. ore. Coloro che non conoscono la misura di Parigi, e conoscono la libbra, potranno sare sacilmente questi calcoli; laddove se si prendessero per un pollice 13. pinte si di quelle, che pesano lib. 2. meno 7. dramme, un pollice non darebbe che 66. botti, più sin 24. ore, e queste frazioni darebbero molta dissicoltà, quando si volessero conoscere le disserenti quantità d' acqua, escite sotto disserenti altezze da vasi. Per consermar questa regola, ho satta la seguente esperienza.

#### TERZA ESPERIENZA.

Mi servii di un vaso quadro per tutti i versi, che conteneva un piede cubo sino al 12.000 pollice; ma l'ultima divisione era di 2. linee sotto l'orlo del vaso. Vi seci cader l'acqua da un soro circolare d'un pollice satto in una tinozza, come l'ho descritta qui sopra Fig. 64. Tav. III. La piccola lamina M era posta 2. lin. più alta della parte superiore del soro, di maniera, che lungo l'apertura, la superficie dell'acqua restava più alta una linea, quando ell'era 2. linee più alta nel resto della tinozza. Questo piede cubo restò pieno d'acqua nello spazio di 2. minuti, e \(\frac{1}{2}\), sino al 12.000 pollice: d'onde ne segue, che il soro circolare così disposto, dà 14. pinte, ò 28. lib. d'acqua in un minuto, poich'egli diede 35. pinte in 2. minuti, e \(\frac{1}{2}\).

Si sapranno per questo mezzo i pollici d'acqua, che dà una mediocre sontana, o un ruscello corrente; perchè basterà raccoglierne l' acqua in un vaso, o in altro luogo, che contenga l'acqua, e si possa misurare, contando per un qualche spazio di tempo i minuti, o i secondi; per esempio, se in 30" son entrate nel vaso 7. pinte, si dirà,

che

son satte alcune altre ancora per i getti verticali, alti 5. d 6. piedi, e si fempre trovata la stessa ragione sudduplicata dell' altezze de' vasi. Si potrà dunque prender per vera la seguente regola.

# Regola per la misura dell'acque zampillanti.

L'erogazioni de getti d'acqua, che si fanno da fori eguali sotto differenti altezze, stanno fra loro in ragion sudduplicata dell'altezze delle

superficie superiori dell'acqua delle conferve.

Per poter trovar facilmente col calcolo tutte le quantità d'acqua, che escono dalle conserve di qualunque alterza, io ho scelto un altezza mezzana, a cui si possano rapportare facilmente tutte l'altre; que st' altezza è 13. piedi, ed ho trovato con più esperienze esattissime, che un soro rotondo di 3. lin. di diametro, situato 13. piedi sotto il pelo dell'acqua d'un largo tubo, dava un pollice; cioè che in 1. minuto escivano 14, pinte, misura di Parigi, di quelle, che pesano 2. lib-

bre, e delle guali 35. formano il piede cubo

L' esperienze ne sono state fatte così: Il tubo era ricurvo da piede, ed aveva un piccol ricettacolo C (Fig. 71. Tav. III.) che conteneva quasi 30. pinte; in G eravi un soro di 3. linee, e tale era il suo diametro, che le due punte del compasso, la cui apertura era 3. linee appunto, entravano precisamente senza toccarne gli orli, e senza lasciar spazio. DEGF è una linea orizzontale, in cui era il soro G; la distanza da D a C, ove era il pelo dell' acqua nel ricettacolo, era 13. piedi; si erano misurate 14. pinte in tre vasi, e si versavano in maniera, che l'acqua restava sempre al segno B, fatto all'altezza C, in un lato del vaso, ed allorchè nel versare l'acqua, ella restava più bassa qualche linea, se ne versava un po' più presto, sicchè passasse il segno di altrettante linee in circa; si teneva chiuso il soro G con un dito, e fi metteva in moto un pendolo a secondi : chi teneva chiuso il foro; cominciava ad aprirlo al principio d'un secondo, e contava i secondi di seguito, dicendo; o, r, a, z, ec. Quelli che versavano l'acqua, osservavano bene, che l'acqua fosse precisamente all'altezza del segno, quando si cominciava a contare, e finivano di versare le lor 14. pinte tra o", e il 60". Feci quest' esperienza in altra maniera per evitare il dubbio dell'ineguaglianza dell'acqua, che fi versava; posi 7. pince nel vaso da un segno H, ad un alrro:L, in egual distanza dal punto B; si teneva l'apertura chiusa sinchè si cominciassero a contare i secondi, e si osservava, che il pelo dell'acqua fosse al punto L.

E facile il giudicare, che in quest' erogazione, esciva sensibilmente tant'acqua, quanta ne sarebbe escita, se ella sosse restata sempre

all' altezza mezzana B di 13. piedi, perchè se ell' esciva con più velocità, essendo in L, esciva poi con minore, essendo in H, nella stessa

proporzione.

L'esperienze ch' io ho fatte a grand' altezze, come di 35. piedi, diedero quasi , ò i meno della ragione sudduplicata di 13. piedi a quest' altezze, e quelle che ho fatte all' altezza di 6. ò 7. piedi davano un po' più; lo che nasce dallo ssregamento maggiore, o minore con gli orli del soro di 3. lin., e dalla maggiore, o minore resistenza dell' aria: ma siccome queste disserenze sono poco considerabili, si posson fare i calcoli precisamente, secondo la regola della ragione sudduplicata. Ecco una Tavola delle quantità dell'acqua, che danno le conserve di disserenti altezze sino a 52. piedi da uno zampillo di 3. lin. di diametro.

Tavola dell' erogazioni d'acqua in un minuto, da uno zampillo di 3. lin. di diametro, situato n differenti altezze sotto il pelo dell'acqua nel vaso.

| Altenze de' vali |    | Quantità dell'acqua |      |  |
|------------------|----|---------------------|------|--|
| Piedi 6.         |    | Pinte               | 9 \$ |  |
| 9-               | 1  |                     | 11 2 |  |
| 13.              |    |                     | 14-  |  |
| 18.              |    | * 1                 | 16 4 |  |
| 25.              | 4  |                     | 19 5 |  |
| 30.              | 3- | *                   | 21 1 |  |
| 40.              |    |                     | 24 1 |  |
| 5.2.             | ٠  |                     | 28.  |  |

Ecco come ne ho fatto il calcolo; sia 2. piedi l'altezza del vaso; il prodotto di 2. per 13. è 26.; dunque la radice è 5 in in circa; come 13 a 5 in, così 14. pinte a 5 i in circa: d'onde si conclude, che un vaso alto 2. piedi per un soro di 3. linee, darà 5. pinte i in un minuto.

Se l'altezza fosse 45. si prenderebbe la radice quadrata di 585. prodotto di 13. per 45.; questa radice è 24 i in circa; dunque come 13, a 24 i , così 14. a 26. in circa, d'onde si conoscerebbe, che un vaso di 45. piedi, darebbe 26. pinte in un minuto per un soro di 3. linee.

Quando si applica a un vaso largo un tubo stretto, e questo perpendicolare, esce più acqua, che se non vi sosse il tubo, o vi sosse in sondo del vaso un apertura eguale al soro del tubo. Eccone alcune esperienze da me satte. Fig. 72. Tav. III.

ABCD

ABCD è un vaso largo, ed alto 1. piede; si applica all'apertura E un tubo di vetro di 3. piedi, largo 3. linee di sopra, e 3 4 di sotto verso F: se in E vi sosse stato, solamente un foro di 3. lin, senza tubo, sarebbe escito in 60" un po' meno di 4. pinte, secondo le regole superiori; e se sosse stato largo equalmente per tutto, come AB, esfendo l'altezza GE 4. piedi, e l'apertura E 3. linee, avrebbe dato 8. pinte i in circa, per le medesime regole; ma essendovi il tubo, non ne diede se non una quantità, quasi media proporzionale tra le 4., e 8. pinte; la cagione, per cui n'esce più di ciò, che dovrebbe escire per 3. linee in F, si è l'accelerazione dell'acqua, che passa per il tubo, la quale crescerebbe secondo i numeri dispari, se vi fosse il solo tubo; ma ell' è trattenuta da quella che è nel vaso, e questo diminuisce la fuddetta accelerazione, perchè ella non può separarsene; ma altresì l'acqua del tubo fa venir fuori quella che è nella conferva più velocemente, che non verrebbe, se non vi fosse aggiunto il tubo; e con questo mezzo si fa una velocità media nell' erogazione, che muta secondo la lunghezza, e la larghezza de' piccoli tubi.

Ho osservato in quest' esperienze, che essendo il tubo di larghezza diseguale nelle due estremità, come era quello dell' esperienza di sopra, il quale era da una parte 3. lin., e dall' altra 3. lin. §, dava sempre la medesima quantità, qualunque sosse l'estremità, che s' univa al soro E; e ciò succedeva perchè tutta l'acqua si vuotava sempre nell' istesso tempo, rimanendo tutto il tubo pieno da una parte all'altra.

Ho fatta un altra simile esperienza; io aveva saldato un tubo di 6. piedi, largo 1. poll. all' apertura E d' un vaso, che conteneva un piede cubo, che essendo stato ripieno d' acqua, si vuotò con il tubo in 37", ed avendo tagliato il tubo nel mezzo H, si vuotò in 45", e tagliatolo in E, si vuotò in 95"; d' onde si vede, che la lunghezza del tubo è

cagione d'accelerazione.

Un altro vaso, nel quale l'acqua era 4. pollici sopra il soro E di 4. linee, ov'è unito il tubo EF, ha dato, quando l'acqua vi era alta 2 piedi, 12. misure e i di quelle delle quali non n'avrebbe date che 8 ; coll'altezza di 4. pollici; e se il vaso sosse arrivato sino in F, ne avrebbe date sino a 18 i; così questo è un medio proporzionale, che procede dall'accelerazione dell'acqua, che riempie sempre il tubo, e sa scender più presto l'acqua per E, ma non però tanto presto, come se il vaso avesse 28. pollici d'altezza: si son trovate appunto quesse 8. misure e i non avendo il medesimo tubo, che un pollice d'altezza, per il che poca era l'accelerazione: un altro tubo di 4. piedi sece quasi l'istesso effetto; egli era largo 4 linee da una parte, e 4 dall'altra: si adattò al soro E in due differenti situazioni, e diede la stessa.

stessa quantità d'acqua, se non che pareva, che essendo le 4 linee in E,

e le 4 ½ in F, n'escissero 3. ò 4. cucchiaiate di più.

Má avendo applicato un tubo stretto, lungo piedi 2½, con un foro di di linea, non n'esci di più, quando il tubo era della sua lunghezza, che quando egli era solamente lungo un pollice, lo che procede dallo sfregamento, che si fa lungo il tubo stretto, che impedisce all'acqua l'accelerar la sua velocità nel cadere.

# DISCORSOIII

Della misura dell' acque; che escono da zampilli di differenti grandezze.

SI è veduto nel terzo Discorso della Parte II., che l'acque che escono con velocità eguali da aperture disserenti, sacevano equilibrio, mediante la lor percossa, con pesi, che stavano sra loro in ragion duplicata de' diametri dell'aperture: L'istesso si dee dire rispetto alla quantità d'acqua, che esce da zampilli disserenti, posti ne' vasi di disserenti altezze, cioè, che questi danno quantità di acqua, secondo la ragion duplicata de' diametri de' sori; lo che così si dimostra. Fig. 73. Tav. 111.

#### DIMOSTRAZIONE.

AB è un piano con un foro rotondo ef; CD è un altro piano con un altro foro più piccolo g b; IL è un cilindro, che passa tutto per il foro ef in un tempo determinato, come di 1", con una velocità uniforme; MN è un altro cilindro di lunghezza eguale, la cui base però è più piccola, che passa però tutta per il soro g b nel tempo stesso di 2"; egli è chiaro, che se il diametro ef del cilindro I L, che è l'istesso del foro, è doppio del diametro g h, il cilindro maggiore farà quadruplo dell' altro, poichè stanno fra loro come le basi, ciafeuna delle quali si suppone eguale al foro per cui passano: pertanto, ficcome essí hanno la stessa velocità, quando la metà del cilindro grande farà passata, lo sarà ancora la metà del piccolo, e ciò che sarà passato di ambedue, starà sempre in ragione di 4 a 1: dunque se si suppone, che questi cilindri sieno getti d'acqua d'egual velocità, pasferà sempre nell' istesso tempo il quadruplo più d'acqua per il grande, che per il piccolo, che è appunto la ragion duplicata de' diametri de' sori, e così rispetto all'altre proporzioni; per confermare questa regola, ne ho fatte le seguenti esperienze.

# ESPERIENZAL

Una conserva, che aveva l'acqua all'altezza di pied. 12. poll. 4., diede, da un foro di 3. linee ben misurate, 14. pinte in 61" 1, mantenendolo pieno; e da un foro di 6. linee ben misurate, diede la stessa quantità d'acqua in 15"1, che è quasi la proporzione duplicata de diametri: perchè n' avrebbe dovute dare 56. pinte 1, quasi nel tempo di 62".

## ESPERIENZA IL

Una conserva alta 24. piedi, e 5. pollici, diede la prima volta per la stessa apertura di 3. linee, 14. pinte, in 44" 1, ed un altra volta in 45"; ed un foro di 6. linee diede l'istessa quantità in 11" in circa; e reiterata l'esperienza, escì l'istessa quantità d'acqua in 11" precisamente. Con queste due esperienze, e con molte altre simili, fatte in mediocri altezze da' 5. piedi fino a' 27., si è trovato, che i disserenti fori davano quantità d'acqua sensibilmente molto prossima alle lor superficie; onde si può far uso della seguente regola.

# Regola per l'erogazione dell'acque zampillanti.

I getti d'acqua fatti per diversi fori sotto eguali altezze, danno quantità d'acque proporzionali a' fori, ovvero in ragion duplicata de' diametri de' fori.

Tavola delle quantità d'acqua, che escono in un minuto da differenti zampilli rotondi, essendo l'acqua nella conferva all'altezza di 13. piedi.

|        | Diamet           | ri .     | Quantità d' acqua. |    |
|--------|------------------|----------|--------------------|----|
| Da uno | zampillo di lin. | I.       | Pinte 1 is         |    |
|        | •                | 2.       | 6 *                |    |
|        |                  | 3.       | 14                 |    |
|        |                  | 4.       | 25. in circa       |    |
|        |                  | 5.<br>6. | 39.                |    |
|        | •                | 6.       | 56.                |    |
|        |                  | 7·<br>8. | 76 🕏               |    |
|        |                  | 8.       | 110                |    |
|        |                  | 9.       | 126.               |    |
|        |                  | 12.      | 224                |    |
| m. 11. | H                |          |                    | Se |

Se vogliamo servirci del calcolo de' pollici, si troverà, che il soro di 3. linee darà 1. poll.; quello di 6. lin., 4. pollici, e quello di 12.

lin., 16. pollici.

Alcune cagioni impediscono talvolta l'esattezza di queste regole, di maniera, che ben spesso i sori grandi danno un poco più in proporzione, che i più piccoli, e talora meno. Parimente le altezze maggiori danno talvolta un poco più di quel che porti la ragion sudduplicata, e talvolta un po' meno. Ne ho satte le seguenti esperienze.

#### ESPERIENZA IIL

Presi un tubo di 1 pied, di diametro, alto 6. piedi in circa, in cima al quale era un tamburo, o conserva, che conteneva circa 12. pinte; in fondo v' adattai quella lamina forata d'un apertura di 12. linee, che aveva servito nelle prime esperienze, ed un altra, nel medesimo sondo, di 4. linee; il foro di 12. linee era distante un pollice in circa dall'orlo della base, e quello di 4 linee, pure un pollice; forto a questo posi una gran tinozza, divisa in due ricettacoli diseguali, e l'adattai in maniera, che l'acqua, che veniva dal foro di 4linee, entrasse nel minor ricettacolo, e l'altra acqua, che esciva dal foro di 12 linee, entrasse nell'altro maggiore; pieno il tubo, si lasciava escir l'acqua da' 2. sori, e si levava in un tratto la tinozza; di maniera, che i due fori cessavano di buttar acqua sensibilmente nell' istesso momento; ho sempre veduto, che il foro maggiore, che dovea dare o volte più del minore, non ne dava, che sole 8. volte, ed 8. volte, e qualche cosa di più in altre esperienze. La cagione di quest' effetto è la stessa di cui si è parlato sopra, cioè che l'acqua non passa sì facilmente per il grande, come per il piccol foro; perchè dovendo il grande dar 9. volte più acqua, bisogna che quella, che dee succedere a quella che esce, venga da una circonferenza di quasi un piede, e la distanza d'un lato del tubo non era che 1. poll., e la più lontana, folamente 4. poll., lo che ritardava l'uscita, non potendo l'acqua superiore venir tanto presto, quanto sarebbe stato necessario; laddove nel piccolo foro bastava una distanza d' 1. poll. da tutte le parti, per fomministrare prontamente l'acqua, che richiedevasi; e questa differenza produceva questo di differenza nelle quantità d'acqua passate, come appunto nell'esperienza d'un pollice, in cui il centro era 7. lin. più basso del pelo dell'acqua, che non dava più di 13. pinte 3, laddove il foro di 6. linee dava 4 di 15. pinte, essendo il centro del suo foro distante 7-lin. egualmente dal pelo dell'acqua superiore.

#### ESPERIENZA IV.

Per togliere all'acqua questa disficoltà nell'escire, si son fatte più esperienze in una gran botte, il cui fondo era tanto largo, che vi si adattava il foro di 12. linee alla distanza d' 1. piede dall' orlo più vicino, e si pose il piccol foro distante più d'un piede dal grande. Fattase l'esperienza colla medesima tinozza divisa inegualmente, si trovò sempre, che il foro maggiore dava sempre meno di o volte più del minore, mancandone talvolta i, e talvolta i, cioè, se il piccol soro aveva dato una foglietta (a), il grande ne dava 8 1, ovvero 8. fogliette, e : si misurarono esattamente di nuovo i due fori, e si trovò quella di 12. linee un poco più ardita in proporzione di quella di lin. 4.; almeno ci afficurammo, che ella non era più scarsa, e per conseguenza, che il difetto della quantità d'acqua, che dovea dare, non dependeva da questa cagione. Nell'esperienze fatte separatamente con fori disserenti, i grandi danno ordinariamente più in proporzione de' piccoli: tre sono le cagioni, che possono contribuirvi.

La prima si è, che vi è più sfregamento ne fori piccoli, che ne grandi in proporzione: perchè le circonferenze de' fori diversi stanno fra loro in ragion de' diametri, laddove le quantità d'acqua ch' essi danno, stanno in ragion duplicata de' medesimi diametri: se si suppone pertanto, che l'acqua, mediante la sua viscosità, s'attacchi un poco agli orli de' fori, bisognerà per questo motivo sottrarre una qualche porzione dalla larghezza de' diametri. Per esempio da un foro di 3. linee, si può sottrarre di linea; per questo in un foro di 6. linee, quantunque il quadrato di 6. sia quadruplo del quadrato di 3., e benchè i fori rotondi sieno fra loro come i quadrati satti sopra i diametri de' cerchi, nondimeno la circonferenza del foro, che ha o. lince di diametro, farà folamente doppia di quella, che ne ha 3. linee; per questo basterà sottrarne + ò à a cagione di questo impedimento; d'onde si vede, che i getti più ampi non son tanto ritardati, ed impediti quanto i piccoli, e danno più acqua a proporzione de' lor diametri.

La seconda cagione si è, che un sottil filo d'acqua trova maggior refistenza nell'aria nell'escire, che un più grosso, come succede alle palle di piombo più piccole, che non vanno tanto lontane quanto le

grosse, benchè escano dall'istesso moschetto nell'istesso tempo.

La terza cagione è l' urto maggiore dell' acqua, che si versa per mantenere l'erogazione dalle aperture più grandi; perchè per mantener piena una conserva, da cui l'acqua esce per un foro di 4. linee, basta versar l'acqua adagio con un piccol vaso: ma quando il getto è

<sup>(\*)</sup> La foglietta, mitura di Parigi, è una mezza pinta.

largo 12. linee, bisogna versarla in abbondanza, e molto presto; lo che dà un urto all'acqua, per cui ella passa più presto, che se fosse caricata dal suo solo peso; se ne è fatta l'esperienza ponendo orizzontalmente un apertura alta 1. poll., e lunga 4. pollici: la quale in 36"\frac{1}{2}, diede una quantità d'acqua, che non dovea dare se non nel quarto di 154", cioè in 38"\frac{1}{2}, lo che procedeva dal versassi l'acqua con gran sorza per mantener quella ch'esciva; e quando anche non si mantenessero pieni i vasi, l'acqua scende molto più presto per un tubo largo 3. ò 4. pollici, quando il getto è grande, che quando egli è piccolo; lo che aumenta necessariamente la velocità dell'esito. Queste tre cagioni insieme unite, son talora un poco più sorti della sola difficoltà nell'escire, e talvolta esse la eguagliano, quando si fanno l'esperienze separatamente con fori diversi.

Ecco alcune esperienze da me fatte con un foro di 3. linee, ed

uno di 6.

#### ESPERTENZA I.

Essendo il foro di 3. linee, piedi 5 \(\frac{1}{4}\) forto il pelo dell'acqua, diede 14. pinte, di 2. libbre l'una, in 93"; ed il foro di 6. linee le diede in 23", in vece di 23"\(\frac{1}{4}\).

## ESPERIENZA II.

Un vaso alto 24. piedi, e un poco più, diede per un soro di 3. linee, 14. pinte in 44" ; e per un soro di 6. lin. diede l'istessa acqua in 11", mantenendo sempre l'acqua nel vaso alla medesima altezza.

#### E-SPERIENZA IIL

Un foro di 3. linee sotto l'altezza di piedi 12 \frac{1}{3} diede 14. pinte mediocri in \( 61''\frac{1}{2} \), mantenendo il vaso pieno, ed un foro di \( 6. \) linee diede l'istesso in \( 15''\frac{1}{2} \).

#### ESPERIENZA IV.

Si fece un' segno nel tamburo, o conserva posta in cima d' un tubo, più alto del segno, che mostrava i 12. piedi, e 4. pollici; ed un altro segno altrettanto più basso, assinchè lasciando abbassar l'acqua dal segno superiore sino all'inferiore, producesse l'istesso essetto, come se si sosse mantenuto pieno all'altezza di 12. piedi, e 4. pollici; dal segno inferiore al superiore capivano nel vaso 13. pinte \frac{1}{2}. Queste escirono da un soro di 3. linee in 58", e da un soro di 6. linee in 15", in vece di 14" \frac{1}{2}.

#### ESPERIENZA V.

Essendo l'acqua nel vaso alta 24. piedi, e 3. pollici, e al segno di mezzo, diede per un soro di 3. linee 14. pinte in 44" ½, e per un soro di 6. linee in 12" ¼ in circa, e lasciando escire le 13. pinte ¼ dal segno superiore, impiegarono 42" per le tre linee, e 10" ½ per le 6. linee: quest' ultima esperienza mostra le proporzioni eguali, come la decima.

Si è trovato quasi l'istesso in un vaso di 35. piedi.

Da queste differenti esperienze si vede, che senza temere alcun notabile errore si può seguitare la Decima Regola, e che le cause opposte si compensano esattamente nel far l'esperienze.

Relativamente alla ragion sudduplicata dell' altezze de' vasi, vi so-

no due cagioni, che la diminuiscono, e due che l'aumentano.

Quelle che la diminuiscono, sono l'aria, che resiste più in proporzione ad una gran velocità, che ad una piccola, e lo sfregamento

naggiore con gli orli degli zampilli.

Quelle che l'aumentano sono quelle stesse, che qualche volta cagionano, che i sori grandi dieno più acqua in proporzione de' piccoli, cioè, che bisogna versar l'acqua per mantenere i vasi pieni ad una grand' altezza, con una sorza maggiore, che ne' piccoli; e che l' acqua scende più presto quando si lascia escire.

Queste cause si compensano fra loro esattamente: ma succede il più delle volte, che nelle grand' altezze si trovi meno di quello che porta la ragione sudduplicata: ma quando l'esperienze si fanno nell'i-stesso sondo d'un vaso, e contemporaneamente, i fori grandi danno

sempre meno in proporzione de più piccoli.

Il Torricelli ha dimostrato in un piccol Trattato, ch'egli ha fatto del Moto dell' acque, che se vi sia un vaso ABCD (Fig. 74. Tav. III.) con il foro E nel fondo, largo tra le 4. e le 5. linee, e l'acqua essendo alla linea AB, possa escire in 10. minuti senza aggiungervene, essa scorrerà spazi ineguali, scendendo in tempi eguali, di maniera, che se dividasi la linea BC in 100, parti eguali, nel primo minuto s'abbasserà per lo spazio di 19. di queste parti, nel secondo minuto di 17., nel terzo di 15. ec., e così di feguito fecondo i numeri impari, fino all' unità, talmente che l'ultima parte si vuoterà nell'ultimo de' 10. minuti. La ragione di quest'effetto è fondata sulla prima regola spiegata di sopra, che le velocità dell'acque, che escono da' vasi, sono in ragione sudduplicara dell'altezze, e per conseguenza, ch'esse stanno fra loro, come l'ordinate d'una parabola ABC, cominciando dalla maggiore AB, e terminando nel punto C; dal che segue, che gli spazi passati Tom. II. H 2

nel medesimo tempo dalla superficie dell'acqua A B, sono come i nu-

meri impari per ordine, cominciando dal maggiore.

Da questo si tira una conseguenza, che se misurisi la quantità d'acqua contenuta nel vaso sino alla linea AB, ed ella esca in 10. minuti, n'escirà il doppio nel medesimo tempo, se si mantiene sempre il vaso pieno sino all'altezza AB; lo che accade, perchè se una goccia d'acqua sosse cia d'acqua sosse caduta in un certo tempo da B sino a C, e continuasse la sua velocità acquistata nel punto C, senza aumentarla, nè diminuirla, questa trascorrerebbe nel medesimo tempo uno spazio doppio di BC: ora l'acqua che esce sul principio dal soro E, ha una velocità eguale a quella, che avrebbe acquistata nel punto C la goccia cadente, e tutta l'acqua, che esce, ha sempre la medesima velocità, se questo vaso si mantien pieno; per questo in 10. minuti n'escirà il doppio di quella che esce, quando non si mantiene il vaso pieno, ed

in 5. minuti tanta quanta il vaso ne contiene.

Ma l'istesso non succede quando questo tubo non è largo più che ½ piede, e alto 2. ò 3. piedi, come il tubo A BC D (Fig. 75. Tav. III.) con un foro K di 6. linee: perchè la velocità dell'acqua, che scende nel tempo dello scarico, dà un impulso a quella che esce, il quale unito al peso dell'acqua, la fa scender più presto di quel che ella fa, quando, essendo il tubo molto largo, scende adagissimo; ho trovato più volte, che se l'acqua esciva tutta da un tal vaso in 4. minuti, mantenendolo poi pieno, n'esciva in due minuti altrettanta appunto, meno ; e se questo tubo conteneva 24. pinte, e queste si vuotavano in 4. minuti, n' escivano solamente 20. pinte in 2. minuti, mantenendolo pieno, e affinche n'escissero 24. pinte, ci bisognavano 2', e 24": Questa mancanza procede ancora dall' esser il getto più ritardato dallo sfregamento, e dalla resistenza dell' aria in proporzione, quando egli è veloce, che quando egli è lento, come si è spiegato sopra, e così egli è sempre egualmente ritardato da queste due cause, quando il tubo è mantenuto pieno: ma egli è molto meno ritardato, quando l' acqua è all'altezza LM, ed anche meno, quando s'è abbassata fino in FG. Egli è vero, che tpesso si fa un vortice nell'acqua, ed allora ella sarà nel suo uscir ritardata, e potrà ricompensar l'effetto dell'accelerazione: questo vortice si fa, allorchè il foro non è nell'istesso piano, e quando l'acqua esce in un luógo un poco a traverso.

Nell'ultima esperienza da me satta sopra questa materia, l'acqua era alta 10. pollici sopra un soro di 4. linee, satto nel sondo interiore del vaso; io aveva situato accanto al soro, alla medesima altezza, un bastone lungo 10. pollici, divisi in 36. parti; la prima divisione vicina al soro era 1. di queste parti, la seconda era 3., la terza era 5., la quar-

ta 7.,

ta 7., la quinta 9., e la sesta 11.: la prima divisione superiore si vuotò in 39", le due seguenti nell'istesso tempo; la quarta in 36" in circa, ed ognuna dell'altre due anco in minor tempo, quantunque l'acqua facetle allora un vortice; lo che nasceva dall'accelerazione della velocità dell'acqua, quand'ella avea passato il foro. La stessa proporzione s' offerva ancor molto minore, quando il foro è molto grande in proporzion dell'altezza, come se il suo diametro sosse 1, ò 1 del diametro della base del cilindro ABCD: perchè l'acqua escirà in grand'abbondanza, e per conseguenza s' accelererà molto la sua velocità nello scendere, ed urtera sì fortemente quella che esce, che ancorchè allora il suo peso sia minore, che quando ell'era in BA, questo impulso sorpasserà questo difetto, ed escirà più acqua dal foro K, quando la superficie superiore sarà giunta in HI, o LM, che quando ella era in AB. Questa verità si conoscerà facilmente, se si considera, che allorchè il tubo è tutto aperto, l'acqua superiore scende in tempi eguali secondo i numeri impari per ordine 11, 9, 7, 5, 3, 1, ec., e che quando il tubo è molto largo, ed il foro molto piccolo, ella scende secondo i numeri 7, 9, 7, 5, 3; d'onde ne segue necessariamente, che si possono proporzionare le altezze, le larghezze, ed i fori del tubo di tal maniera, che si faccia nell'erogazioni un temperamento di velocità qual più si vorrà, cioè a dire, che potremo sar passare le due metà in due tempi eguali, e la terza parte più bassa si vuoti in un tempo tre volte minor del rimanente, e così dell'altre parti: ma allorchè l'acqua si sarà molto abbassata, come in FG, ella non s'accelererà di più, ma diminuirà sempre di velocità, perchè allora la pressione sarà scemata più della metà, e l'accelerazione cesserà necessariamente, scemando sempre fino alla fine. Si è fatto esperienza in un tubo di vetro alto 5. piedi, largo 10. linee, con un foro di 2. linee, diviso in 5. parti, che la prima di queste si passava in 7. misure di tempo, la feconda in 6., la terza in 6., e la quarta in 7. in circa, e l' altre in minor tempo, sempre scemando: d'onde ne segue, che in un tubo tale fonovi due luoghi differenti, l'uno verso la cima, e l'altro verso il mezzo del tubo, ne' quali l'acqua scende con la medesima velocità. Da questo si vede essere impossibile, che l'acqua scenda uniformemente per tutta l'altezza de'vasi cilindrici, qualunque si sieno le loro altezze, e larghezze, ed i fori, o zampilli; perchè se il peso, che essa ha in HI, unito all' urto della sua velocità, la fa escire con una certa velocità da K, l'urto dell'istessa velocità, s'ella la conservasse, unito al peso ch' ella ha in LM, che sara la minore, la farà escire meno presto, e per conseguenza l'acqua superiore scenderà più adagio in LM, che in HI; d'onde ne segue, che se sul principio l'acqua H 4

Da ciò si potrà giudicare in quanto tempo potrà votarsi un vaso per una determinata apertura: poichè sia ABCD una botte di Parigi (Fig. 76. Tav. III.) posta ritta, con un soro di 4. linee in E; l'altezza ordinaria del vino tra i sondi, che è 30. pollici, o piedi 2 ½, moltiplicata per 13, sa 32½, la cui radice prossima è 5½; e come 13. a 5½, così 14. a 6½ poco più: dunque se il soro E sosse 3. linee, n'escirebbero, se il vaso sosse mantenuto pieno, 6. pinte ½, in un minuto; ma essendo 4. linee, le superficie di questi sori sono come 9, a 16., dunque come 9, a 16, così ¼ a 10½, cioè ad 11. poco meno; e se 11. pinte vengono da un minuto, qual tempo mi daranno 280? Si troveranno quasi 25. minuti ¼, mantenendo sempre il vaso pieno d'acqua: dunque in conseguenza di ciò che si è detto di sopra, bisognerà un doppio tempo, cioè 51. minuto per vuotarlo: ed essendo il soro piccolissimo in proporzione della larghezza, le convessità AGD, BFC

non faranno differenza notabile in questo calcolo.

Torna bene scioglier qui un problema molto curioso, che il Torricelli ha proposto, ma non si è provato a sciogliere. Questo è di trovare un vaso di tal figura, che avendo in sondo un piccol soro, l'acqua scendendo, passi altezze eguali in tempi eguali. Se nella figura conoidale (Fig. 77. Tav. III.) BL sta a BN, come il quadrato quadrato di LM al quadrato-quadrato di NO; e BN a BH, come il quadraro-quadrato di NO al quadrato-quadrato di HK, e così di seguito: l'acqua scenderà uniformemente da ADC fino al foro B: poiche sia BP la media proporzionale tra BD, BH; estendo i quadrati - quadrati di KH, DC fra loro come l'altezze BH, BD, i quadrati di HK, DC faranno in ragion sudduplicata di BH a BD, ovvero come l'alrezze BP, BD: ma la velocità dell'acqua, che esce in B mediante il pelo dell' altezza BD, sta alla velocità di quella, che esce mediante il peso dell'altezza BH in ragion sudduplicata di BD a BH, cioè come BD a BP: dunque la velocità dell'acqua, che scende in H, è alla velocità dell'acqua, che scende in D, come il quadrato di HK al quadrato di DC: Ma la superficie circolare dell'acqua in H sta alla superficie circolare dell'acqua in D, come il quadrato di HK al quadrato di DC: dunque ambedue esciranno, e scenderanno egualmente presto. E se la superficie ADC s'abbassa in 1", anche la superficie GHK s'abbasserà in 1", essendo le quantità come le velocità. L'istesso accaderà all'altre superficie in E, in F ec. Ma bisogna, che il soro in. B sia piccolissimo, assinchè non si faccia accelerazione notabile, e l'acqua non esca sensibilmente, se non in proporzione del suo peso. Un tal vaso può servire di Clepsidra, o Orivolo d'acqua.

#### SPIEGAZIONE IN NUMERI.

Sia DB 16. e BI l'unità: il quadrato quadrato di IR sarà l'unità, se il quadrato quadrato di DC e 16, e per conseguenza DC sarà 2, se IR è 1. Sia BH media proporzionale tra BI, e BD, che sarà 4, per conseguenza: la velocità mediante il peso IB sarà 4, se la velocità mediante il peso DB è 16: ma il cerchio, o la superficie IR sarà 1, ed il cerchio DC sarà 4: dunque queste quantità staranno come le lor velocità, e per conseguenza nel tempo stesso si abbasseranno le superficie, o i cerchi DC, IR; e se bitogna 1" di tempo, perchè si sbassi la superficie IR, nel medesimo tempo con una velocità quadrupla s'abbasserà una superficie quadrupla, cioè la superficie DC, che è quadrupla dell' altra. La medesima proporzione si troverà in tutte l'altre superficie, componenti il corpo tutto dell'acqua, o ne' solidi d'un altezza infinitamente piccola. Si suppone in tutte queste esperienze, che nell'acqua non si sacciano vortici, nè piccoli vuoti, come accade negli imbuti, che si vuotano.

#### REGOLA.

Se vi sieno due tubi AB, CD (Fig. 78 Tav. IV.) d'altezza eguale, e di larghezza diseguale, qualunque sia questa ineguaglianza; ed esca
l'acqua da' lor sondi per eguali aperture, non escirà più acqua dal
tubo stretto, che dal largo nello stesso tempo, mantenendoli pieni, purchè il tubo meno largo abbia un diametro quadruplo in circa del soro, da cui esce l'acqua, e l'acqua non abbia ne' tubi un moto circolare: perchè escendo l'acqua da sori eguali, alzerà pesi eguali, per ciò
che si è detto di sopra; dunque ambedue avranno egual velocità, e
per conseguenza esciranno quantità d'acqua eguali nell'istesso tempo.

Se vi sia dunque una conserva di 100, piedi di diametro, ed una d'un piede dell' istessa altezza, che abbiano in sondo, o per sianco sori eguali, posti sorro altezze d'acqua eguali, esciranno da ambedue

nell'istesso tempo eguali quantità d'acqua.

Si fa quì una dimanda, cioè, se si abbiano due tubi, larghi un pollice, e d'altezze diseguali, l'uno per esempio di 5. piedi, l'altro di 10., e s'empiano d'acqua, daranno ambedue eguali quantità d'acqua nel medesimo tempo? Si risponde, che ne danno sensibilmente tanta l'uno, quanta l'altro, perchè l'acqua in ambedue cade egualmente presto, come cadono due cilindri diseguali dell'istessa materia nel principio della lor caduta; poichè l'aria resiste pochissimo all'uno, ed all'altro, ed essi sensibilmente s'accelerano egualmente secondo i numeri impari: dunque se in un dato tempo escono 6. piedi d'acqua

dall' uno, altrettanta n'escirà dall' altro. Che se ristringasi il tubo grande nella sua base sino a 4. linee, nel primo quarto di secondo, questi darà più acqua, che se sosse tutto aperto: eccone il calcolo.

Il prodotto di 13. per 52. è 676., la cui radice è 26; come 13. a 26, così 14. pinte a 28; dunque in un minuto questo soro darà 28. pinte, ò 56. libbre; e per un soro di 4. linee, libbre 99½, ed in 1" 26 once ½ in circa, ed in ‡ di secondo once 6½. Ma in ‡ di secondo il cilindro d'acqua non scende che ‡ di piede, che in una larghezza di 1. pollice non sanno che un poco più di 4. once; dunque in ‡ di secondo son escite dal cilindro grande 2 once ½ d'acqua più dal soro di 4. linee, che dal piccol cilindro tutto aperto.

## DISCORSO IV.

Della misura dell'acque correnti in un acquidotto, o in un siume.

DEr misurar l'acqua corrente in un acquidotto, o in un siume, che non si possa raccogliere in un vaso, ci serviremo del metodo seguente. Si metterà sopra l'acqua una palla di cera con entro una qualche materia un poco più pesante, di maniera che di questa palla di cera, pochissima ne resti sopra il pelo dell'acqua, perchè non sia dominata dal vento, e dopo aver misurata una lunghezza di 15, ò 20 piedi dell' acquidotto, si vedrà con un pendolo di mezzi-secondi in quanto tempo la palla di cera trasportata dalla corrente dell'acqua, scorrerà questa distanza; dipoi si moltiplicherà la larghezza dell'acquidotto per l'altezza dell'acqua, e questo prodotto per lo spazio percorso dalla palla di cera; l'ultimo prodotto, che è solido, mostrerà tutta l'acqua, che sarà pasfata nel tempo notato per una sezione dell'acquidotto; per fare quest' operazione con esattezza, bisogna che il fondo dell'acquidotto abbia l' istesso pendio della superficie dell' acqua, che vi passa, e di più si suppone, che l'acqua abbia la stessa velocità nel fondo, nella supersicie, e dalle parti.

#### ESEMPIO.

Si suppone un acquidotto largo 2. piedi, in cui l'acqua sia alta 1. piede, e che in 20" di tempo la palla di cera abbia satto 30. piedi, cioè un piede e mezzo per secondo; ma perchè l'acqua va più adagio in sondo, che di sopra, non bisogna prender più di 20. piedi; sarà dunque un piede per secondo; il prodotto di 1. piede d'altezza per 2. piedi di larghezza è 2., che moltiplicato per 20. di lunghezza, dà 40. pie-

piedi cubi, ò 40. volte 35. pinte d'acqua, che fanno 1400. pinte in 20"; e se 20" danno 1400., 60" daranno il triplo, cioè 4200. pinte, e dividendo 4200. per 14, che è il numero delle pinte date da un pollice d'acqua in un minuto, o in 60', sarà il quoziente 300, che sarà il numero de' pollici, che darà l'acqua dell'acquidotto

Si calcolerà facilmente in questa maniera il numero de' pollici che dà la Senna: poichè passando in un minuto sotto il Ponte Rosso 200000. piedi cubi d'acqua, se si moltiplichi questo per 35, che è il numero delle pinte contenute in un piede cubo, avremo 7000000. pinte, che divise per 14 danno 500000, che è il numero de' pollici, che dà la Senna, quando ell'è mediocremente alta.

Se si vogliano calcolare aperture grandi, come di una tesa quadrata, bisogna considerare l'altezza della superficie dell'acqua sopra il mezzo della tesa; sia, per esempio, l'altezza dell'acqua al disopra della tesa 5. piedi, vi saranno dunque 8. piedi sino al mezzo della tesa.

Il prodotto di 8. per 13. è 104, la cui radice quadrata è 10 ; in circa; come 13 a 10 ; così 14 a 11 prossimamente; e perchè un pollice rotondo è 16. volte più grande, che un rotondo di 3. linee, un pollice premuto da 8. piedi, darà 16. volte 11. pinte, ovvero 176. pinte, che divise per 14. danno 12. poll. † per un'apertura del diametro d' un pollice. Un foro rotondo d' un piede di diametro dà 144. volte di più; il prodotto di 12 † per 144, è 1810; il piede rotondo darà dunque 1810. pollici. La tesa rotonda contiene 36. volte un piede rotondo, il prodotto di 36. per 1810. è 65160; come 11. a 14, così 65160. a 82930: dunque la tesa quadrata sotto l'altezza di 5. piedi, darà 82930. pollici.

Da questo si conoscerà, che se si fosse trattenuta la Senna, allorchè ell'è un poco più che mediocre, sicchè ella s'alzasse di pelo 8. piedi sopra un' apertura quadrata di 10. piedi, e larga 18. piedi, ella vi passerebbe tutta: perchè dalla superficie dell' acqua trattenuta fino al centro del cerchio di 10. piedi di diametro, vi sarebbero 13. piedi d'altezza, ed essa darebbe da un soro di 3. linee di diametro, un pollice; per un pollice di diametro ella darebbe 16. pollici; per un piede, 144. volte 16. pollici, che sono 2304. pollici; e molfiplicando questo numero per 100. quadrato di 10. piedi, che è la larghezza del foro, si avrebbero 230400; e secondo la proporzione del cerchio al quadrato circoscritto, che è di 11. a 14, si troverebbero 293236. pollici quadrati in circa, ed aggiungendovi 8. piedi in lunghezza, si avrebbero più di 500000, pollici, che è ciò che dà la Senna essendo in stato mediocre, come si è detto di sopra; e per conseguenza ella passerebbe tutta per un apertura quadrata, che fosse larga 18. piedi, ed alta 10. Se

Se l'acqua fcorre per un acquidotto, o per un canal di fiume con una piccola inclinazione uniforme, acquisterà in un mediocre spazio una velocità, che non crescerà di più: perchè lo sfregamento delle sponde, e del sondo del canale, ed il ravvolgersi l'acqua sotto-sopra, e la resistenza dell'aria contro le piccole ondate superficiali, le sanno perdere una parte della sua velocità; e per conseguenza non può accelerarsi se non sino ad un certo grado di velocità, quale ella acquista in poco tempo: d'onde ne segue, che se un siume ha corso uno spazio molto lungo con un certo pendio, e questi dipoi corra per un minore, cioè per un piano meno inclinato, scemerà di velocità: perchè avendo esso acquistato nel primo pendio tutta la velocità, che vi poteva acquistare, e che non avrebbe potuto acquistare in un minore, necessariamente dovrà scemare di velocità a poco a poco in questo pendio, che è minore, sinchè sia ridotto a quella velocità, che e' vi può acquistare.

PAR-

# PARTEQUARTA.

Dell' altezza de' Getti.

#### DISCORSOL

Dell' altezza de' Getti perpendicolari.

A Bbiamo fatto veder di sopra, che i getti deono risalire all'altezza delle conserve; ma che lo sfregamento con gli orli degli zampilli, e la resistenza dell'aria erano causa, che i getti molto alti non risalissero a un gran pezzo all'altezza delle conserve.

Per bene spiegar le regole da seguitarsi nel calcolare l'altezze de' getti, secondo l'altezze dell'acqua ne'vasi, son da considerarsi le se-

guenti regole.

#### REGOLA 1.

Quando i tubi, che buttan l'acqua, son sufficientemente larghi, quanto più lo zampillo è largo, tanto più spinge lontano il getto. Se ne sa esperienza sacilmente, sacendo per sianco vicino al sondo inseriore d'una botte ritta 5. ò 6. sori disserenti all'istessa altezza orizzontale, per esempio di 1. linea, di 2. lin., di 4. lin., di 6. lin., di 10, di 12. ec.: si vedrà, che il soro più largo spingerà l'acqua sempre più lontana, purchè i sori sieno alla stessa distanza dal pelo dell'acqua. L'istesso accaderà ne' tubi larghi 3. ò 4. pollici, purchè il soro non ecceda un pollice di diametro.

La cagione di quest' effetto è facile a spiegarsi, considerando ciò che dee succedere a due palle di legno di disferente calibro: perchè essendo fra loro in ragion triplicata de' lor diametri, i lor pesi saranno pure nella stessa ragione; come anco la forza di esse per vincere la resistenza dell'aria: e per conseguenza se si scagli con la medesima velocità una palla di 2. linee di diametro, ed un altra di 4., quest' ultima anderà più lontano. Se ne vede l'esperienza, mettendo in un arme a suoco della polvere di piombo, de' pallini, e delle palle; poichè quantunque esca tutto ciò con l'istessa velocità, i pallini vanno molto più lontani della polvere di piombo, e se palle molto più lontano de'

pal-

pallini; e per l'istessa ragione una palla di cannone anderà più lontane d'una piccola palla del medesimo metallo spinta con l'istessa forza. Egli è vero, che se nella conserva l'acqua non è alta più di 2.0 3. piedi, un getto d' 8. linee non differirà sensibilmente da un getto di 10. ò 12. linee, ed uno di 4. linee anderà sensibilmente tant' alto, quanto uno di 6. linee; ma la differenza sarà notabilissima ne' getti alti 30, 50, 60 piedi, e più.

## REGOLA II.

L'altezze de' getti, paragonate voll'altezze dell'acqua nelle conferve, diminuiscono in ragion duplicata dell'altezze, alle quali i getti s'inalzano. Fig. 79. Tav. IV.

Sia ABC un vaso, o tubo zampillante dal foro D, e sia l'altezza dell'acqua nel tubo successivamente A, ed E: dico, che se la linea EH è il disetto del piccol getto sino ad E, e GA il disetto del getto maggiore sino ad A, A G starà ad EH in ragion duplicata di DH a DG.

Poichè, suppongasi, che il peso dell'aria stia al peso dell'acqua, come 1. a 600, o per facilità di calcolo, come 1. a 60., e che una fola goccia, o particella d'aria sia incontrata subito all'escir dello zampillo dalla prima goccia d'acqua del getto, e che dipoi questa salga liberamente come nel Vuoto. Egli è evidente da ciò che è stato dimostrato nelle regole del moto de' corpi, che si percuotono, che la gocciola d'acqua perderà della fua velocità, se questa velocità è espres-Ja da 61. Sia dunque DE 61, e DH 60, e la gocciola sia ritardata di di, cioè di EH. Sia frattanto l'altezza DA; la velocità della goccia starà alla sua prima velocità in ragion sudduplicata di DE a DA, e questa goccia per l'incontro d'una particella d'aria perderà ancora la 61.ma parte della sua velocità, e perderà una parte proporzionale ad HE in ragione di DE a DA: Sia AL questa diminuzione, starà DE a DH come DA a DL: ma siccome si è supposta una particella d'aria per lo spazio DE, vi saranno tante particelle d'aria per lo spazio DA, a proporzione, che DA, o DG è maggiore di DE, o DH, e diminuendo ciascuna particella sensibilmente l'altezza della goccia d' acqua nella medesima proporzione, sarà questa una seconda ragione eguale alla prima, e per conseguenza stando AL ad AG, come DE a DA, o HE ad AL; AG farà il difetto dell'altezza dell'elevazione della goccia d'acqua; ma essendovi molte particelle d'aria tra D, ed E, ciascuna delle quali ritarda il moto della gocciola nelle medesime proporzioni, il moto della goccia nello spazio DE sarà molto più ritardato, che per l'incontro d'una particella fola, come si era supposto. Ma si posson considerare tutti questi spazi d'aria, come se fossero una

sola particella, e lo spazio d'aria DA sta ancora nella medesima proporzione, che DA a DE, e per conseguenza bisogna aggiungere una seconda ragione eguale alla prima; d'onde ne segue, che se AL sta ad AG in ragion duplicata di DE a DA; GA sarà il disetto del getto sotto l'altezza dell'acqua della conserva DA, se EH è quegli dell' altezza DE; lo che bisognava dimostrare.

ESEMPIO.

Sia DA quadruplo di DE, la velocità del getto d'acqua premuta da DA sarà doppia di quella del getto d'acqua premuta da DE; se prendasi dunque, come sopra, l'altezza DE per 61, l'altezza DH farà 60; e siccome la velocità del getto maggiore è doppia, e dee alzarsi ad un altezza quadrupla, perderà, per l'incontro dell'aria, che è in DE, 4- volte l'altezza HE; cioè, in vece che il getto s' alzi a DA 244, non s'alzerà che fino a DL 240: ma essendo diviso lo spazio in 3. parti eguali, farà ciascuna eguale a DE, e se la prima sa perdere l'altezza A L, la seconda ne farà perdere nella medesima proporzione tanta, quanta le parti differenti di DE ne fanno perdere al primo getto: poichè, in qualunque parte del getto, la velocità del maggiore è sempre doppia di quella del primo; perchè vi è sempre da passare uno spazio quadruplo dello spazio dell'altro; perderà dunque, oltre la prima pame, anche tre altre parti eguali LM, MN, NG: e posta AL4, AG sarà 16; e per conseguenza il difetto AG, starà al diferto EH in ragion duplicata dio DE a DA; e se EH è 1. poll. GA farà 16. pollici :::

Lo sfregamento altera un poco queste misure, e la complicazione degli spazi dell'aria, che resiste: poichè ne getti grandi mancherà molto, assinchè lo spazio d'aria trascorsa sia in ragione dell'altezze delle conserve; lo che dee diminuire un poco questo disetto, ed è l'altezza de' getti, quella che deesi considerare; e così se DH è 60, DG sarà

240, essendo il piccol tubo 61. piede, ed il grande 256.

Su questo supposto sarà facile enscolare l'altezze de' getti per tutte l'altezze delle conserve, conosciutane una sola, come quella d'una conserva di 5, piedi, la quale, come in molte esperienze si è trovata, manca d'un pollice. Se si ha per principio adunque, che un getto di 5, piedi, la cui acqua non sia impedita, e possa scorrer liberamente nel tubo, debba avere il pelo superiore nel vaso alto 5, piedi, e 1, poll, un getto di 10, piedi avrà la sua altezza nel vaso a 10, piedi, 4, poll, i uno di 15, piedi, a 15, piedi o, poll, uno di 20, a 20, piedi, 16, poll, e così di seguito, secondo l'ordine de' quadrati. Non si sa qui il calcolo diminuendo l'altezze delle conserve: perchè se si sosse piedi preso un vaso di 100, piedi, bisognerebbe scemarne 400, pollici, cioè pie-

piedi 33 ; uno di 200. piedi avrebbe di diminuzione quasi 133. piedi; ed uno di 400. piedi il quadruplo di 133. piedi, cioè 532, e per conseguenza non salirebbe; lo che è impossibile: perchè i getti fino a quest' altezza devono sempre aumentare: ma bisogna porre, che l'altezza nella conserva d'un getto di 200. piedi, sia a 333. piedi, ed un getto di 400. piedi, sia a 932. piedi.

Per tutte le differenti altezze potrà farsi uso della Tavola seguente.

| Al tezza del getto . |      | Alterna del vafo. |      |       |            |       |      |
|----------------------|------|-------------------|------|-------|------------|-------|------|
| Piedi                | 5.   | Piedi             | 5-   | Poll. | 1-         |       |      |
|                      | 10.  |                   | 10.  |       | 4          |       |      |
|                      | 15.  |                   | 15.  |       | 9-         |       |      |
|                      | 20.  |                   | 20.  |       | 16.        |       |      |
|                      | 25.  |                   | 25-  |       | 25.        |       |      |
|                      | 30.  |                   | 30.  |       | 36. ovvero | pied. | 33.  |
| •                    | 35.  |                   | 35-  |       | 49-        |       |      |
|                      | 40-  | e t               | 40.  |       | 64.        |       |      |
|                      | 45-  |                   | 45.  |       | <b>81.</b> |       |      |
|                      | 50.  |                   | 50.  |       | 100.       |       |      |
|                      | 55.  |                   | 55.  |       | 12,1.      |       |      |
|                      | 60.  | *                 | 60.  |       | 144 ovvero | pied. | 72.  |
| c 4                  | 65.  |                   | 65.  |       | 169.       |       |      |
|                      | 70.  | 0 1               | 70.  |       | 196.       |       |      |
|                      | 75.  |                   | 75-  |       | 225.       |       |      |
|                      | 80.  |                   | 80.  |       | 256.       |       |      |
|                      | 85.  |                   | 85.  |       | 289.       |       |      |
|                      | 90.  |                   | 90.  |       | 324 ovvero | pied. | 117- |
|                      | 95-  |                   | 95-  |       | 361.       |       |      |
|                      | 100. | 1                 | 100. |       | 400.       |       |      |
|                      |      |                   |      |       |            |       |      |

Così il getto di 30. piedi avrà 33. piedi d' altezza d' acqua nella conserva; quegli di 60. piedi, 72. piedi; quegli di 90. piedi, 117. piedi; quegli di 100. piedi, 133. piedi; quegli di 120. piedi, 168. piedi: non è necessaria una tavola più lunga, perchè ordinariamente non si sa un altezza di 168. piedi; ed un getto di 120. piedi si dissiperebbe, attesa la sua sorza, in piccole gocciole invisibili, come quelle della nebbia; i tubi potrebbero rompersi; e quando i tubi sono stretti, o il soro della chiave che si gira per sar passar l'acqua è molto più stretto del rimanente del tubo, i piccoli getti son molto più disettosi, di ciò che richiedono le loro misure; ed allora esce una quantità d'acqua molto minore in proporzione dell'altezze de' vasi.

Si cal-

Si calcolerà allora l'erogazione dell'acqua secondo l'altezze delle conserve, alle quali convengono l'altezze de'getti; come, se un vaso di 30. piedi non dà che un getto di 20. piedi, mediante il disetto dell'impedimento del suo condotto, o d'altro, bisognerà allora calcolare l'erogazione dell'acqua, come se la conserva sosse alta piedi 21, poll. 4 con un condotto bastantemente largo.

Per conoscere le diminuzioni dell'altezze, maggiori della regola

quando i fori son piccoli, ho fatte le seguenti esperienze.

Un getto per un foro di una linea, in un tubo alto 4. piedi ½, era mancante quasi di 6. pollici.

In un tubo di 14. piedi, era mancante 3. piedi.

In uno di 27. mancava 8. piedi in circa; lo che mostra, che i getti

stretti non si sollevano alla lor vera altezza.

Per conoscere senza calcolo l'altezza de' getti anco prima di sarne esperienza, bisogna aver una palla di piombo, ed una di legno, ciascuna di 5. linee di diametro, e gettarle in aria colla medesima sorza: se quella di piombo s'alza 27. piedi, e quella di legno 24½, sarà segno, che una conserva di 27. piedi non sarà alzare il suo getto più di 24. piedi i, per un soro di 5. linee: perchè quantunque la palla di legno sia più leggiera dell'acqua, il piombo ancora è un poco ritardato dall'aria; e se si scagli l'istesso piombo con una pallina di legno d'una linea, e percorra il piombo 14. piedi, e la pallina 11., sarà segno, che un getto di 1. linea col carico d'acqua di 14. piedi, non salirà più d'11.

Per confermare questa regola sonosi fatte le seguenti esperien-

ze. Fig. 80. Tav. IV.

Si prese un tubo largo 3. pollici, in cima al quale erasi saldato un tamburo del diametro d'un piede. La figura del tubo era ABCD, recurva in CD. Si pose nel vaso l'acqua a diverse altezze per sar di-

verse esperienze.

Essendo l'acqua nel vaso a 24, piedi, 5, poll. sopra l'apertura D, il getto sall a 22, piedi, e 10, pollici; l'apertura dello zampillo era 6, linee; il quadrato di 22 s è 521 s. Per questo noi sacciamo, che come 25, quadrato di 5, sta a 521 s, così 1, pollice di altezza nel vaso sopra 5, piedi, stia a un poco meno di 21, poll., i quali deono essere aggiunti a 22, pied. poll. 10, per aver l'altezza del vaso, secondo le misure della Tavola precedente; lo che sa 24 piedi, e quasi 7, pollici; e questo s'accorda benissimo con l'esperienza.

Che a 22. piedi, poll. 8 ½, e non su più basso di 1. pollice. ovvero 1. poll. ½ di quello, il cui zampillo era 6. linee: ma uno di 3. linee su più

Tom. II. baf-

basso di quello di 6. linee, di quasi 8. posl., e non s' alzò più che a 22. piedi, e 2. poslici.

Un tubo di 12. piedi + fece saltare il getto, a 12. piedi, e 6. li-

nee, cioè un poco più di quel che dà la Regola.

Un altra conserva alta 5. piedi ½, in un canale molto largo, essendo gli zampilli 3. lince, 4. lin., e 6. linee, i getti arrivarono quasi 15. linee sotto il pelo dell'acqua della conserva, e quegli di 3. linee non disseriva da quello di 6. linee, che d'una linea in circa. Col calcolo, il quadrato di 5 ½ è 30 ½, e per la regola, 15. piedi sta a 1. pollice, come 30 ¼ a 1 ½ poco più, lo che darebbe l'altezza della conserva, ½ linea solamente minore dell'esperienza, lo che non è possibile ad osservassi.

I piccoli getti nelle piccole altezze perdono molto poco per la percossa dell'aria; e non sono molto meno alti di quelli di 6. linee, purchè i tubi sieno sufficientemente larghi; la maggior lunghezza non aumenta punto l'altezza del getto, nè la quantità dell'erogazione dell'
acqua, quando si mantengono i tubi pieni. Perchè il getto che può
trattenere l'acqua, che dee escire, è sempre d'egual sorza, e sostiene
de' pesi secondo la grandezza dell'apertura dello zampillo.

Avendo il vaso 26. piedi, e 1. pollice d'altezza d'acqua, e il soro di 6. linee, il getto sall a 24. piedi, e 2. ò 3. pollici; e per la Regola, essendo il quadrato di 24‡, 588 å, come 25. sta a 588 ½, così
1. pollice a 23. pollici ‡ in circa, che devono esser aggiunti a 24. piedi, e 2. pollici, per sar l'altezza della conserva, che perciò sarà 26. pie-

di, 1. pollice 1, come mostra l'esperienza.

La medesima altezza di conserva con uno zampillo di 10. linee, sece salzo a 23 piedi, e 9. pollici, e per uno zampillo di 3. linee s'alzo a 22 piedi. Nella prima di queste esperienze il disetto procedeva dall'esser lo zampillo troppo largo per un condotto di 3. pollici, e dall'esservi gran sfregamento, correndovi l'acqua con molta velocità; e nella seconda procedeva dalla piccolezza del getto, il quale dovendo attraversare molt'aria, era molto ritardato, e diminuito così d'altezza, come abbiamo spiegato nella I. e II. considerazione.

Essendo l'acqua nel vaso alta 35. piedi, meno ½ pollice, per uno zampillo di 6. linee, il getto sall a 31. pied. e 8. ò 9. pollici; per la regola il quadrato di 31. pied. ½ essendo 1002. in circa; e 25. sta a 1002, come 1. a 40. pollici in circa, cioè a 3. piedi, 4. poll., i quali aggiunti a 31. piedi, 8. pollici, sanno 35. piedi; così quest' esperienza

conforme alla Regola.

Nell' istessa conserva so zampillo di 3. since alzò il getto a 28. piedi; quegli di lin. 4, a 30. piedi; ed uno di 15. linee, a 27. piedi sola-

men-

mente per le medesime ragioni dette di sopra, cioè, perchè in quest' ultima esperienza il canale del tubo non era abbastanza largo in proporzione della grossezza del getto, e dell' erogazione dell' acqua; e nelle due prime, essendo grande l'altezza, l'aria resisteva troppo al piccol getto di 3. e 4. linee.

Ho fatto anche dell'esperienze con un vaso alto 50. piedi, ed i getti hanno seguitato l'istesse regole; lo zampillo di 6. ò 7. linee face-

va i getti più alti.

Quando in cima d'un tubo di 50. d 60. piedi, largo 3. pollici, vi è un vaso largo 1. piede, succede, che quando si lascia andare un getto di 9. ò 10. linee, non sale questi tanto alto, quanto richiederebbe l'altezza del vaso; perchè l'acqua del vaso non può scendere tanto presto dalle parti, che sono sontane dal foro, per entrar nel tubo, e vi si fa ordinariamente una specie d'imbuto, mettendosi l'acqua in vortice a cagione della troppo grand' erogazione d'acqua, che si fa per lo zampillo, unita allo sfregamento nel tubo, come abbiamo spiegato di sopra. Da ciò ne proviene un effetto molto sorprendente, ed è, che quando il getto è falito ful principio ad una altezza di 45. piedi, diminuisce, e non sale più di 44. piedi, e dipoi risale a 46. da 47, lo che avviene dopo che l'aria può entrare per l'apertura del tamburo: perchè allora, oltre l'accelerazione dell'acqua, che va più presto, l'altezza del getto si fa secondo l'altezza dell'acqua dal fondo del tamburo, e l'acqua non è più trattenuta dall'acqua superiore: questa ragione è confermata dalla feguente esperienza. Fig. 81. Tav. IV.

Feci fare il vaso ABCD alto 6. piedi, ed un piede sorto la bocca seci saldar di dentro una lamiera, rappresentata da EF, con un buco in G, di 8. linee di diametro. Vi versai l'acqua sinchè cominciasse a escire dallo zampillo D, e chiuso questo, seguitai a empire il vaso. Per empirlo più presto, bisogna fare un piccol buco in K sotto F, assinchè entrando l'acqua nella conserva per il soro G, possa facilmente escirne l'aria, e chiuderlo dipoi quando sia pieno il tubo sino in EF, per poter sintre d'empire il vaso sino ad AB. Pieno questo, apersi il soro D, e sul principio salì il getto sino in I, e diminuì a poco a poco, sino che l'acqua del vaso calò sotto la lamiera EF; ed allora l'

acqua s' alzava fino verso K.

La cagione di quest'effetto è la stessa, che quella della maggiore erogazione d'acqua, allorchè ad un vaso largo si pone un tubo stretto: perchè allora l'acqua esce per il cilindro d'acqua GLMD, come se sosse questi un tubo, non avendo l'acqua rimanente, moto considerabile a motivo della lamiera: ma quando l'acqua è sotto G, e l'aria comincia a passarvi, tutta l'acqua EFM liberamente agisce sopra D,

ed

ed il getto dec salire quasi sino ad F. Più maraviglioso ancora sarà l'essetto, se il soro Dè 6. ò 7. linee, ed il soro G 3. ò 4; perchè il getto non passerà sul principio il punto N, e scemerà sino in O, e giun-

ta l'acqua sotto G, risalirà il getto quasi sino in F.

Parimente se vi sia un sisone ABDC, che faccia escir l'acqua da un valo EF (Fig. 82. Tav. IV.) la cui superficie sia IK, essa salirà per il piccol soro C sino in H; e se il sisone sosse meno lungo, il getto s'alzerebbe meno dal suo soro C; quando poi non vi sarà più acqua nel vaso sotto A, il tubo si vuoterà da A, sino aB, e quando l'acqua sarà in B. il getto salirà sino in I, se il sisone è largo 5. d 6. linee, ed il soro C, piccolo, come di 2. linee: perchè allora la velocità si sa per l'altezza CB, e sul principio si saceva solamente per l'altezza CK, e diminuiva sempre sinche l'acqua del vaso sosse sotto A.

Pare che il peso dell'acqua faccia alzare il getto per ridursi all' equilibrio, sicchè se si premesse l'acqua vicina allo zampillo con un peso eguale a quello dell'acqua del tubo, il getto salirebbe egualmente in alto: Ecco un esperienza che ho satta per provarso. Fig. 83. Tav. IV.

A B C e un tubo di vetro largo 1. pollice \(\frac{1}{2}\); la sua altezza D A è r. piede; lo zampillo, ovvero foro C, è linee 2 \(\frac{1}{2}\); si versa del mercurio dall'apertura A, sinchè sia pieno il fondo E F: dipoi si mette dell'acqua adagio adagio dentro lo spazio C F, e chiusa l'apertura C con un dito, si finisce d'empire il tubo di mercurio sino in A. Quando si leva il dito dal soro C, l'acqua C F s'alza 12. ò 13. piedi in circa. La cagione di questo grand'alzamento è la gravita specifica del peso del mercurio, che sta a quella dell'acqua, come 14. a 1. Per conseguenza un piede di mercurio in D A, peserà quanto 14. piedi d'acqua, che sossero in un maggior tubo, e sacessero la stessa forza per sa falir l'acqua dal soro C. E perchè un vaso di 14. piedi sa falir l'acqua quasi a 13. piedi, un piede di mercurio dee far l'istesso effetto. Non importa che il tubo sia largo o stretto, purchè sia proporzionato al foro C.

Effetti simili succederanno per mezzo di pesi posati sopra una sciringa, in vece del peso dell'acqua, o del mercurio. Fig. 84. Tav. IV.

fosse grosso quanto il corpo della sciringa ABCD, ed avesse un altezza capace di contener 20. libbre d'acqua. Ora essendo il tubo largo 3. pollici, vi saranno 9. pollici di superficie, di cui ciascuno pesa once 6 1; vi son dunque 55. once, o lib. 3. onc. 7. sull'altezza di ciaschedun piede; e se il vaso sosse o lib. 3. onc. 7. sull'altezza di ciaschedun piede; e se il vaso sosse si piedi, vi sarebbero lib. 20. onc. 10: dunque il getto s'alzerebbe/6. piedi, supponendo, che lo sfregamento dello stantusso equivalesse a 10. once: così se i due pesi sosse 40. libbre, farebbero salir l'acqua quasi a 12. piedi; e se sosse o libbre, ella salirebbe tanto, come se il tubo sosse alto 30. piedi.

Ma se facciasi un tamburo di rame GKPH (Fig. 85. Tav. IV.) di cui il piano superiore sia tanto grosso da far gran resistenza, e vi si metta un cilindro vuoto IL; ripieno il tamburo d'acqua fino in MN; per un foro O vi si cacci con una sciringa dell'aria, che venga trattenuta poi da un'animella posta al di dentro; chiuso il foro Z; quando l'aria sarà condensata 4. volte, il suo effetto sarà eguale a 4. volte 32. piedi d'acqua; e se il tamburo avesse 1. piede di diametro, l'altezza di ciascun piede d'acqua peserebbe 55. libbre; dunque tutto peserebbe 128. volte 55. libbre, ò libbre 7040; sarebbe dunque necessaria la forza di 7040, libbre per condensar l'aria 4, volte: ma il foro O era † di pollice, e la base HP un piede, sicchè la proporzione sarebbe come 1. a 2304, e la forza di 4. libbre farebbe entrar tant' aria, quanto è il quadruplo di questo numero, cioè tanta da sostenere il peso di 9216. libbre; fosterrebbe dunque tanto peso quanto quello di 128. piedi d'acqua, e per conseguenza allorchè s'aprisse il foro Z, il getto salirebbe quasi 100. piedi.

Che se il tamburo sosse più largo, l'aria che sosse tra MN, e GK non sarebbe più dissicile a condensarsi per il soro O, come si è provato nel Trattato della Percossa, e sarebbe l'istessa sorza per alzar l'acqua sino a 128, piedi, come un tubo di tutta la larghezza pieno

d'acqua.

Ho fatto ancora la seguente esperienza. Ho preso due schizzatoi ineguali, l'uno avea 2. pollici e 4 di diametro, l'altro 3 4; in quello di 2. pollici e 4, lib. 5. di peso sacevano scendere lo stantusso a vucto; ed avendo empito tutto lo schizzatoio, e spingendo lo stantusso con una sorza equivalente quasi a 12. libbre, seci alzar l'acqua per un soro di 8. linee, a 4. piedi in circa: ora un piede d'altezza del tubo dello schizzatoio val quasi 32. once, ò 2. libbre; e 4. piedi equivagliono a 8. libbre in circa: se dunque la sorza era 13. libbre, togsiendo 5. libbre per lo ssregamento dello stantusso, restavano lib. 8. per il peso equivalente all'acqua d'una conserva alta un poco più di 4 piedi e del diametro di poll. 2 4: l'altro schizzatoio diede lo stesso in proporzione.

Tom. II. 1 3 Se

Se spingasi lo stantusso. A BKI nel corpo della tromba CDFE, (Fig. 86. Tav. IV.) che sia più stretto in cima, come in HI, il grande sfregamento dell'acqua per il tubo stretto GIH trattiene considerabilmente la sorza dell'impulsione per sarvi passar l'acqua contenuta in ABEF, ed ella vi passerebbe meglio, se questo canale arrivasse sollamente in I, e molto meglio se il condotto sosse più largo del corpo della tromba, entro cui si muove lo stantusso, come LMNO, lo che converrà considerare quando vuol alzarsi l'acqua a grand'altezza per mezzo di tromba.

Finalmente si può far salire un getto molt' alto col metodo seguente. Fig. 87. Tav. IV. Prendasi un vaso cilindrico ABC di rame, in cima rotondo, alto 2. piedi, largo 8. pollici, fermato sopra un piano di legno, o di ferro. Si adatti ad esso lo schizzatoio, o corpo di tromba DEF collo stantusfo NQ, e l'animella F, come si fa ordinariamente nelle trombe, in maniera, che scendendo lo stantusfo con la forza di uno, o due uomini, comprima l'acqua, e la faccia entrare: nel vaso per il tubo GH, armato d'un' animella in H, come si è insegnato nel principio di questo Trattato; si attacchi dall' altra parte. del cilindro vuoto, o vafo, un altro tubo IL recurvo in cima, che abbia in L uno zampillo di 12. linee; se si adatteranno anco due altre: trombe simili a' fianchi del vaso, vi si potrà fare entrare una grandisfima quantità d'acqua. Gli stantusti potranno accomodarsi in cima ad. alcune leve, come in N, per acquistar forza, appoggiandole in O. Quando si faranno agire gli stantusti colle leve, l'acqua entrerà nel vaso-ABC, e passerà sul principio nel tubo IL con una sorza mediocre; ma continuando, si spingerà tant' acqua, che non potrà escir tutta: dallo zampillo L; allora ella salirà in P, e condenserà l'aria rinchiusa in cima del vafo; e se spingasi l'acqua con maggior forza, salirà più alto in R, condenfando l'aria sempre più; e quando sarà 8. volte più densa dell' ordinario, premerà essa l'acqua RSHI per farla escire: per IL, come se vi fossero sopra HI, 7. volte 32. piedi d'acqua, cioè 224. piedi, lo che produrrebbe un getto d'acqua, per il foro L, altopiù di 120, piedi. Bisogna però che le tre trombe somministrino acqua. bastante: perchè lo zampillo L di 12. lin. ne getterà più di 64. pollici.

Condensandosi l'aria in ragion de' pesi, da' quali è caricata, se facciasi una macchina AB (Fig. 88. Tav. IV.), composta di una cassa EFGH piena d'acqua sino in IL, cioè un poco sotto EF, e d' un rubo MN ben saldato in M, ed in O, con le due lamine EF, GH, che sinno il sondo, e il coperchio della cassa, assinchè l'aria non vi penetri; le cassa EG servirà di conserva. Bisogna ancora che vi sia un altra cassa CDTK piena d'aria, eguale alla prima, alla quale pure

fia.

sia ben saldato il tubo MN. Cando si verserà l'acqua per il soro M, scenderà questa per N in KT, e slita in PQ, l'aria contenuta nello spazio QPCD, e nel tubo XY ben saldato colle due casse, non potrà etcir da A, e si condenserà a poco a poso, sinchè s'equilibri il peso dell'acqua in MN, colla forza elastica dell'assa rinchiusa. Per esempio, se l'acqua s'è alzata fino in RS, l'aria contequta nello spazio CDSR, nel tubo XY, e nello spazio EIFL, sarà condensata dal peso dell'acqua MS, e premerà l'acqua IHGL; allora se aprali lo zampillo A, il cui tubo scende vicino ad HG verso V, l'acqua salirà fino all' altezza AZ, eguale quasi all' altezza MS, perchè l' aria premuta dall' altezza dell'acqua MS, fa la stessa forza sull'acqua IG, come se il tubo MS pieno d'acqua fosse sopra l'acqua IL; e l'acqua, che escirà dal getto, passando per M, rientrerà nella cassa inferiore, e per questo mezzo il getto durerà finchè tutta l'acqua, che è dall'estremità V del tubo A V fino all'estremità Y del tubo XY. sia escita per lo zampillo. Questa macchina porta il nome di Herone: egli l'ha descritta nel suo Trattato, intitolato, De spiralibus, secondo la traduzione del Commandino.

Si può far salir quest' acqua molto più, crescendo l' altezza del tubo M N.

La hellezza de' getti consiste nella loro uniformità, e trasparenza all'uscir dello zampillo, senza sparpagliarsi, che poco, in cima del getto. Molte maniere sono state ricercate di costruire i getti, tra le quali alcune son preferibili all'aitre per più ragioni. I peggiori zampilli sono i cilindrici: perchè questi impediscono molto l'altezza del getto; i conici l'impedifcono meno; ma la miglior maniera si è, di forare la lamina orizzontale, che chiude l'estremità del tubo, facendovi un buco liscio, e pulito, procurando che la lamina sia persettamente piana, pulita, e uniforme. Ecco alcune esperienze, che n'ho fatte. Avendo fatto un buco D di 3. linee (Fig. 89. Tav. IV.) nel tubo ABC di latta, alto 15. piedi, il getto era perfettamente bello, le faliva 14. piedi: ma essendo stato fatto il tubo più alto fino a 27. piedi, ed avendovi fatto un foro di 6. linee, il getto non sall più di 12. piedi; sparpagliandosi molto, e separandosi in molte gocce, perchè l'acqua, che manteneva il getto, era spinta a traverso con forza, come si vede nella Fig. 90. Tav. IV., che rappresenta una parte del tubo BC. Poiche l'acqua ED, FD, che vien dalle parti, ha una gran velocità transversale, che la porta in DL, ed in DM; e GD è portata in DN, ed HD in DO; lo che disperge il getto, perchè la poca acqua, che vien direttamente da P in D, non basta per raddirizzare il getto.

Per sfuggir questo disetto, seci mettere in G uno zampillo largo,

e lungo un pollice, come vedesi nella ng. 91. Tav. IV., in cui BCD mostra la parte BCD della Fig. 89.; si sece nel cannello DQ un soro di 6. linee in Q, ed allera il getto su più bello, e s' alzò 3. ò

4. piedi.

Feci far dipoi l'estremità del canale secondo la figura curva ILM NOP (11g. 92. Tav. 11.) e nella lamina QP seci mettere uno zampillo simile alla Fig. 93.; egli era un po'conico, ma vi era una lamina interiore rappresentata da EQ con un soro d'un pollice nel mezzo, e la lamina superiore AIB avea pur nel mezzo un soro di 6. lin.; lo che era così satto, assinchè non vi sosse altro ssregamento, che coll'orlo interno della lamina EQ: poichè non ve ne poteva esser che pochissimo in EA, e BQ: ma ciò riuscì malissimo: perchè il getto salt molto meno, e si sparpagliò più che non aveva satto per un semplice zampillo conico, lo che poteva procedere da' moti dissernti dell'acqua, che essendo passata da EQ percuoteva con violenza la lamina AB alle parti dell'apertura, e rissettendosi impediva all'acqua escir direttamente.

Finalmente seci mettere in PQ (Fig. 92. Tav. IV.) una piastra ben pulita con un soro di 6. linee ben rotondo, e pulito; allora il getto su bellissimo, e s' alzò a 32. piedi, essendo l'acqua nel vaso alta 35. piedi, e 5. pollici, laddove gli altri getti non s' alzavano più di 27. ò 28. piedi; lo che segue, perchè l'acqua prende la direzione del suo moto dopo l'angolo R, e poca ne viene lateralmente dalle parti Y, e Z, che contribuissono anch' esse alla direzion del getto, essendo la piastra pulitissima, ed essendo il tutto eguale dall'una e l'altra parte, e trattemendo l'una egualmente il moto laterale dell'altra: ora il getto per questo zampillo saliva sino a 22. piedi senza separarsi se non nel ricadere, e si sermava pochissimo nella cima quando arrivava a 32. piedi, e molto meno, che per gli altri zampilli. Ho veduto una piastra con un soro di 4. linee, e 6. ò 7. sori più piccoli all'intorno, che facevano una specie di sascetto, di cui tutti gli spilli erano bellissimi, e trasparenti, e quel di mezzo s'alzava a 18. piedi.

I getti s'allargano necessariamente a misura, che s'alzano, e la ragione si è, che essi scemano a poco a poco di velocità, ed essendo l'acqua medesima, quella che mediante la sua viscosità si tiene unita senza separarsi, bisogna ch'ella occupi più spazio nel luogo ov'ella va

più adagio in ragione della velocità alla velocità.

Per l'istessa ragione, l'acqua che passa da un soro di 5. ò 6. linee, quando l'altezza di essa nel vaso non è più di 3. ò 4. pollici, va sempre ristringendosi sino a ridursi in gocce, quando il silo d'acqua è divenuto troppo sottile: perchè la quantità d'acqua dec esser la medessima in tutti gli spazi, ch'essa percorre in ricadere, i quali in tempi e-

guali

guali sono fra loro come i numeri dispari andantemente; d'onde si vede che il silo d'acqua diventerebbe alla fine più sottile d'un capello: ma prima di giugnere a questo segno, l'acqua si separa, e si divide in gocce, che accelerano sempre il lor moto, sinch'esse abbiano

acquistata la lor maggior velocità.

Non bisogna regolar il consumo dell'acqua dall'altezza de' getti. ma dalla velocità nell' uscir dallo zampillo. Ora negli zampilli d'una linea, o due, i getti nella salita non s'accostano tanto all'altezza dell' acqua nel vaso, quanto s'accostano quelli di 5. ò 6. linee, e nondimeno danno l'acqua in ragione de lor fori, come si è veduto. Per conoscere le cagioni di questi effetti differenti, bisogna considerare, che i globi piccoli stanno a' grandi in ragion triplicata de' lor diametri: ma nel lor moto son ritardati dall'aria, in ragione delle superficie de' lor cerchi malfimi, e superano questa resistenza dell' aria secondo le differenze de' lor pesi, come abbiamo spiegato di sopra: d' onde ne segue che se scarichisi un moschetto caricato di palle, e pallini di piombo, le palle anderanno molto più loutano de' pallini, benchè escano dal moschetto colla medesima velocità, come abbiamo spiegato. Lo stesso dee intendersi de' grandi, e piccoli zampilli, posti sotto altezze eguali d'acqua: perchè, quantunque all'escir degli zampilli i getti abbiano quasi la stessa velocità, nell'attraversar molt'aria, i piccoli son ritardati dalla loro escita sino alla loro massima elevazione, a proporzione, molto più de grandi; e per conseguenza i grandi saliranno molto più de' piccoli, ma non daranno perciò più acqua a proporzione, o almeno con una differenza considerabile, poichè questa non dee valutarsi se non dalla velocità, che hanno i getti nell'escire dallo zampillo, la quale è molto proffimamente eguale ne piccoli, come ne grandi.

Quando vi è un getto mantenuto da una sufficiente quantità d'acqua, e che si buca il canale. sacendo un apertura eguale a quella dello zampillo, per servirsi dell'acqua che esce, si troverà la diminuzione del primo getto, nella seguente maniera. Fig. 94. Tav. IV.

Sia ABCD una conserva, che abbia 13. piedi d'acqua sopra lo zampillo H di 6. linee, il getto dee essere quasi 12. piedi 4, se il con-

dotto è largo 3. pollici.

Si faccia in I un foro di 6. linee, d'onde esca l'acqua IL; per il getto HM escono 4. pollici d'acqua per le Regole date; e perchè ne dovrebbe escire quasi altrettanta per il soro I, il canale è troppo stretto per date la medesima altezza a due getti eguali ad HM; perciò subito che si lascerà escir l'acqua IL, il getto HM scemerà un poco, ed essendo che i due sori H, ed I, dieno 8. pollici in circa, e l'acqua NO, che somministra l'acqua al vaso, non sia più di 4. pollici per

fupposto, il vaso si vuoterà a poco a poco, s' egli è molto largo, e pressissimo, se non contiene più di \(\frac{1}{2}\) botte, ovvero 100. pinte. Bisogna dunque, che l'acqua scenda nel tubo, sinchè il getto HM dia solamente 2. pollici: perchè allora dando anco il soro I, 2. pollici, verrà ad crogarsi tutta l'acqua ON. Ora 13. piedi stanno alla lor metà \(\frac{1}{2}\), come \(\frac{1}{2}\), a 3\(\frac{1}{2}\); dunque l'altezza dell'acqua essendo PQ di 3. piedi e\(\frac{1}{4}\) sopra H, il getto sarà solamente 3. piedi, 2. pollici, e qualche linea, secondo le regole superiori: e per conseguenza si vedrà scemare il getto HM, sinche non abbia più di 3. piedi, 2. poll., e qualche linea, e l'acqua NO manterrà l'altezza dell'acqua, all'altezza QP.

Che se chiudasi di nuovo il soro I, il getto H comincerà a crescere sino in HM, e nell'istesso tempo l'acqua del condotto s'alzerà sopra P, e ritornerà nella conserva BD all'altezza primiera: nell'istesso

modo possiam regolarci in casi simili.

Se l'altezze de vasi fossero estremamente grandi, i getti si dissiperebbero per l'incontro, ed urto violento dell'aria, ed in vece di salir più de getti di alcune conserve meno alte, s'alzerebbero meno. Io ne

ho fatte le seguenti esperienze.

Feci porre in una balestra un piccol tubo largo 1. pollice, e lungo 8. pollici, attaccato sortemente nel taglio della corda della balestra, e tesa la balestra, seci alzare perpendicolarmente, ed empire il tubo d'acqua; spinta l'acqua dalla sorza della balestra esci dal tubo, e incontrando con violenza l'aria si disperse: coloro che erano per parte non viddero alzassi il getto; ma viddero cadere molte piccole gocce d'acqua, alla distanza di più di 20. piedi in cerchio, intorno a quello che teneva la balestra, il quale asseurò aver veduto salir l'acqua 30. piedi in circa: pure questa velocità conveniva a una conserva di 600. piedi, e il getto secondo le regole doveva essere 300. piedi.

#### ALTRA ESPERIENZA.

Più volte ho fatto caricare una pistola con 4. pollici d'altezza d'acqua in vece di palle, e scaricando quest'acqua contro una porta alla distanza di 20. piedi, alzando la pistola sotto un angolo di 45. gradi, perchè l'acqua non si versasse, non ve n'arrivò neppure una gocciola. La seci scaricare un altra volta alla distanza di 10. piedi, e seguì l'isstesso; e quando quegli, che aveva tirato, si muoveva innanzi, ed alzava il viso, sentiva cadere delle piccole gocce d'acqua. Finalmente si scaricò alla distanza di 7. piedi contro una carta messa in cima d'una porta, ed allora la carta si bagnò tutta, e si vide che l'acqua s' era dispersa in un cerchio di 2. piedi di diametro; ed avendola scaricata di nuovo alla distanza di 8. piedi, la carta non si bagnò. Se si calcoli quest'

quest' acqua come un cilindro largo 5. linee, ed alto 4. pollici, e si divida il prodotto per una superficie larga 2. piedi, si troverà, che la sua grossezza non sarà più di di di linea, perchè il solido prodotto dal quadrato di 5, moltiplicato per 48. è 1200, ed il solido del quadrato di 288. linee per de un po' minore di 1220. linee cubiche, ed il cilindro stretto è 943. linee cubiche, e quello di 2. piedi di diametro nella base è 931. Accade dunque, che essendo ridotta l'acqua ad una grossezza ancor minore, come quando si scaglia dalla distanza di 10. piedi, ella si separa in piccole gocce, alcune delle quali s' alzano in vapori, e l'altre cadono, ma sono impercettibili.

L'istesso effetto si vede nel rompersi una bottiglia di sapone: perchè le particelle di questo siuido, che son troppo piccole, s'alzano in vapori visibili, ed il resto cade. Uno spillo d'acqua, che esciva da un soro di i linea, posto sotto l'altezza di 100, piedi, incontrando una

mano nel falire a traverso, si dispergeva pure in vapori.

Si potrebbe opporre, che se si tirasse dell'acqua con un cannone, d'un piede di calibro, l'acqua anderebbe più lontana di 10: piedi; questo s'accorda: ma non anderà però 100, piedi, come si può pro-

vare, ed esperimentare.

Ora questa velocità è sì grande, che alcuna conserva accessibile non ne può dare una eguale : poichè potendo l'acqua fare colla prima velocità colla quale escirebbe, 1000, piedi in 1", come sa il suono; supponghiamo, che la conserva abbia 10000, piedi d'altezza, e che la velocità d'un globo d'acqua d' 1. piede, faccia nel cadere 13. piedi in 1", farà essa 26. piedi orizzontalmente: il prodotto di 13. per 10000. è 130000, la cui radice quadrata è 360, proffimamente; come 12, a 360, così un secondo a 28. in circa. Se si suppone dunque, che un globo d'acqua di 1. piede s'acceleri secondo l'ordine de' numeri dispari, lo che però egli non fa che fino a una mediocre dittanza, caderà da 10000. piedi in 28", e farà pure in tale spazio di tempo 20000: piedi orizzontalmente, mediante una velocità uniforme, eguale alla velocità acquistata in 28", ed in 1" quasi 714. piedi, che è una velocità minore della velocità prodotta dalla polvere da schioppo nel cannone. Ma non essendovi luoghi accessibili, alti 10000, piedi, non si può veder l' effetto di questi getti d'acqua, oltre di che questa altezza di 10000. piedi, darebbe da un foro di piedi 1', pollici 64512. in circa, che farebbero un fiume troppo grande, che non potrebbe essere ad un alrezza sì grande.

Bisogna creder dunque, che i maggior getti non devon giungere a 300: piedi: perchè avendo la conserva 600. piedi d'altezza d'acqua, bisognerebbe che il getto avesse 6. pollici di diametro, ed il condotto

dovrebbe esser largo 20. pollici, e darebbe 16128. pollici, che è tuttavia una quantità d'acqua troppo grande; e così bisogna ridursi a 100. piedi d'altezza, e ad uno zampillo di 12. ò 15. linee: perchè quando anco sosse 150. piedi, non comparirebbe alla vista molto più alto, quando si sosse da esso lontani 20. piedi.

## DISCORSO IL

Dell' altezza de' Getti obliqui, e delle loro ampiezze.

Getti, che escono orizzontalmente, o obliquamente, descrivono una linea curva, che è una parabola, o una semiparabola, di cui il Torricelli dopo il Galileo ha data la dimostrazione: ma non bisogna computare la resistenza dell'aria; nondimeno se i getti hanno poca forza, la linea curva farà sensibilmente parabolica, resistendo poco l'aria a una piccola velocità, e facendosi l'accelerazione della velocità della goccia cadente, o la diminuzione di quella che sale, sensibilmente secondo i numeri dispari. Anco nelle velocità mediocri de' getti, la curvatura di essi s'accosta molto alla parabola; perchè se da una parte la direzione orizzontale è ritardata a poco, e non ha un moto uniforme, anco l'accelerazione non si fa, sino alla fine della caduta, secondo i numeri dispari, ma si ritarda per la resistenza dell'aria, come si è spiegato di sopra, e così un disetto compensa l'altro, e come si vede nella seguente Fig. 95. Tav. IV., in cui la vera parabola è ABC, se in 3. piccoli intervalli di tempo eguali il mobile percorre orizzontalmente i 3. Ipazi eguali AE, EG, GD, e percorra, in scendere lo spazio AI nel primo tempo; I M triplo di AI nel fecondo; M N quintuplo di AI nel terzo. Ma se l'urto dell'aria sa che il mobile non giunga che in H in vece di arrivare in D, in questi tre tempi auco l'urto dell'aria l' impedirà di scendere negli stessi tempi fino in N, e non giungerà che in K, e tirando la parallela KL, che taglierà HF in L dentro la curya ABC, la curva AOL, che sarà descritta da questo moto ritardato in proporzione (lo che non è però vero in rigore) farà un altra parabola interiore alla prima ABC. Da questa proprietà de' corpi mossi nell'aria, si deducono i seguenti Problemi.

#### PROBLEMA.

Data l'altezza mediocre d'una conferva, essendo il getto obliquo, trovare ov'egli toccherà il viano orizzontale. Fig. 96. Tav. IV.

Sia AB il tubo della conserva, C lo zampillo, CD una linea pa-

ral-

rallela ad AB, DEC un mezzo cerchio, il cui centro H; il Galileo, e il Torricelli hanno dimostrato, che se la direzione del getto nell'uscire dallo zampillo è per la linea CE, che saccia con la linea DC l'angolo DCE di 45. gradi, continuando HE perpendicolare a DC sino in F, sicchè EF sia eguale al raggio del cerchio HE, il punto F sarà il vertice della parabola CFG descritta dal getto, CE la tangente di questa parabola per il punto C; e CG l'ampiezza della parabola

doppia di HF, o CD.

Che se diasi al getto un altra direzione CL, bisogna abbassare la perpendicolare LM sopra CD, e presa MLN, doppia di ML, il punto N sarà il vertice della parabola, che descriverà questo getto, di cui CR sarà l'ampiezza doppia di MN; e così di tutte l'altre direzioni. D'onde ne segue, che se l'angolo LCE è eguale all'angolo ECO, il getto per la direzione CO anderà lontano quanto il getto, che ha la direzione CL; ed essendo QOP eguale, e parallela a MLN, sarà P il vertice della parabola di questo getto; e queste s'incontreranno ambedue sulla linea orizzontale CG nel punto R, poichè la loro ampiezza CR quadrupla di ML, o doppia di MN, sarà comune ad ambedue.

I getti delle bombe piene di polvere, seguono l' issesse regole: d'onde ne segue, che se siasi trovato coll'esperienza, che una bomba colla direzione d' un angolo di 45. gradi, va lontana 500. tese, essa anderà perpendicolarmente 250. tese: perchè se CGè 500. tese, e la bomba abbia descritto la parabola CFG, ella non s'alzerà più di CD, che è il diametro del semicerchio, che sarà per conseguenza 250. tese, merà dell'ampiezza CG della parabola CFG: ma bisogna considerare, che la resistenza dell'aria altera un poco queste misure: perchè più aria bisogna trapassare per CFG, che per CD; così la bomba s'accosterà più al punto D in proporzione, che al punto G. E per la stessa ragione, se la direzione della bomba sosse CL, e cadesse ella nel punto R, anderebbe un poco più lontana per la direzione CO, perchè più aria bisogna passare per la parabola CNR, che per la parabola Cl'R. Ecco l'esperienze da me sattene con l'acqua, che dee esser ritardata dall'aria, più d'una palla di serro, o d'una bomba.

Nella medesima figura supponghiamo AB un tubo, alto 6. piedi dalla superficie dell'acqua d'un vaso in D, fino allo zampillo C; la direzione del getto CFG era sotto un angolo di 45. gradi sull'orizzonte, e, come si è detto di sopra, CG. che era l'ampiezza della parabola, doveva esser 10. piedi: ma il getto si separava verso la fine, e la parte di esso più vicina a' 10. piedi, era 9. piedi, e 10. pollici; e per conseguenza, questo getto mancava di , cioè . Ma avendo satte

altre

altre esperienze sopra altezze maggiori, il getto diminuiva più a proporzione la sua ampiezza, mediante la maggior resistenza dell'aria; e questa diminuzione dee sarsi in ragion di quella dell'altezze de' getti, e così bisognerà prendere il doppio dell'altezza perpendicolare de' getti per sapere l'ampiezza del getto parabolico all'elevazione

di 45. gradi.

I getti di mercurio fanno l'istesso, ma la loro estremità si sparpaglia più de' getti d'acqua, e la cagione si è, che il mercurio superiore BF (Fig. 97. Tav. IV.) incontrando l'inferiore CED, sorucciola
sopra di esso, ed al contrario il mercurio che è in E scende mediante
il suo peso, e mediante l'urto del superiore, e questo cagiona, che
le gocce del mercurio son fra D, ed F molto separate fra loro; ma
non si separano però molto in larghezza. E se mettasi l'occhio nel
piano della direzione del getto, questi comparirà per tutto come un
filo della medesima larghezza, che egli ha all'uscir dello zampillo,
perchè non sparpagliandosi punto nell'escire, le gocce più vicine all'
occhio coprono tutte l'altre inseriori per tutta l'estensione del getto.

Per provare coll' esperienza, che le materie più pesanti sanno le lor parabole più grandi, ho sospeso una palla d'acciaio ad un filo lungo 42. poll., ovvero 3. piedi ½, ed avendolo alzato ad un arco di 50. gradi, lo lasciai in libertà, questi ritornò, dopo esser salito dall'altra parte, a 49. gradi, e minuti 45; l'arco di 25. minuti, che mancava, era della larghezza di 6. linee, e per conseguenza non perdeva se non una linea e mezzo in circa, nel cadere sino al punto di riposo. Io vi messi dipoi una pallina di cera della stessa grossezza caricata d' un piccol peso, dimaniera che la sua gravità specifica era eguale a quella dell'acqua; ed avendola alzata a 50. gradi, ella ritornò all'issesso dell'acqua; perdeva dunque essa mediante la resistenza dell'aria 8. volte tanto, quanto quella d'acciaio, lo che è quasi secondo la proporzione della gravità specifica dell'acqua all'acciaio.

Quando in un tubo i fori non sono all'istessa altezza, ed i getti sono orizzontali, si può sapere la lunghezza de' getti sopra un piano orizzontale per le medesime regole in questa maniera. Fig. 98. Tav. IV.

Sia ABCD un vaso cilindrico, o d'un altra forma, bucato in F, e G; mantenendosi l'acqua sempre all'altezza AB, ed essendo HI un piano orizzontale, si vuol sapere ove caderanno i getti F, e G sul piano HI. Si suppone, che il lato del tubo BFGH, in cui sono i sori F, e G, sia a piombo: sulla linea BH, presa per diametro, descritto il semicircolo BLKH, si tirino le perpendicolari FL, GK alla linea BH, sino al semicerchio in L, e K, e presa HI doppia di GK, e HM

dop-

doppia di FL, i getti descriveranno le semiparabole GI, ed FM, come si è detto di sopra: d'onde ne segue, che se N è il centro del semicerchio, il getto, che escirà da N, anderà più lontano di tutti, poichè NO, che è il semidiametro, è l'ordinata maggiore di tutte l'altre, come GK, FL. E se si prendono altezze eguali sopra, e sotto N, i getti caderanno nello stesso punto sulla linea orizzontale HI.

Se si volesse sapere a qual altezza sia l'acqua in un vaso, o in una conferva ABCD, si faccia in qualunque luogo di essa un buco, per esempio in G. ed avendo notato un qualunque punto I, d'onde passa il getto, si tiri la linea orizzontale per il punto I, e per il punto G la linea GH perpendicolare ad IH. Divisa HI in due parti eguali, delle quali una sia GK, si trovi la linea GB terza proporzionale dopo GH, e GK; questa linea GBè l'altezza dell'acqua nel vaso sopra il foro G; lo che non è che l'inversa della Proposizione precedente, come facilmente si conosce, supponendo, che l'altezza della conserva sia BH sopra il piano orizzontale HI, ed il soro del getto sia in G: perchè secondo gli Elementi della Geometria, mediante il semicerchio le tre linee GH, GK, e GB sono in proporzion continua; lo che corrisponde a ciò che il Galileo ha dimostrato nella sua s. proporzione del moto de' Proietti, ov'egli dice, che le metà dell'ampiezze delle Parabole de' Getti sono medie proporzionali fra l'altezza della semiparabola, e l'altezza del fluido sopra il foro del getto.

# PARTE QUINTA.

De' Condotti dell' acque, e della Resistenza de' cannoni.

# DISCORSO PRIMO.

De' Cannoni de' Condotti.

Quando l'acqua, che mantiene i getti, passa per un lungo canale di cannoni molto stretti, la velocità dell'acqua vien diminuita dallo sfregamento, di che se ne è fatta l'esperienza in questa ma-

niera. Fig. 99. Tav. IV.

ABCD è un tubo di 6. pollici di diametro, alto 6. piedi; il tubo CE è largo 3. pollici, ed il tubo GF, 1. pollice. Si erano fatti tre fori ne' punti H, I, L; quegli che era in H aveva 2. linee, quegli in I 4. linee, e l'ultimo in L, 8. linee. Nell'altro braccio F G i fori K, N, M erano disposti parimente secondo la larghezza de' fori, rifpetto alla vicinanza del tubo ABCD. Pieno il tubo AD, si aprivano successivamente i tre fori H, I, L; essendo sempre chiusi gli altri, il getto L era il più alto; poi il getto I, ed il getto H era il più basso di questi tre. Dall'altra parte il getto per il soro grande M era il più basso, quegli per N un poco più alto, ed il minore per K era il più alto di tutti tre; la ragione di questi effetti non sarà difficile a conoscersi, se si consideri, che molt'acqua esce per i fori L, M, e che per mantenerla bisogna, che l'acqua scenda con maggior velocità per il tubo stretto, che per il largo, lo che vi cagiona un gran sfregamento, che ritarda la velocità dell'acqua, e l'impedifce di scorrer così presto da somministrarne la quantità necessaria al getto. Ma ne' fori H, e K, siccome la velocità per i tubi è 16. volte minore, che quando l'acqua esce per L, ed M; lo sfregamento nel tubo stretto è poco considerabile, e non ritarda sensibilmente il getto K più che il getto H; e così sono essi alti quasi egualmente: ne segue ancora, che se si scemano i due fori I, ed N, ciascuno per esempio d' una linea, allora il getto I salirà meno di prima, ed il getto N più; perchè vi sarà minor sfresfregamento nel canale FG, che supera il disetto della fesistenza dell' aria, e nel canale CE questa diminuzione di sfregamento non sarà considerabile, ma la resistenza dell'aria lo sarà un poco più che nel getto di 4 linee; questo si è quel che ha ingannato molti di coloro, che hanno satte le loro esperienze in tubi stretti quanto FG, ed hanno concluso con la maggior parte de' Fontanieri, che l'acqua saliva più c-scendo da zampilli stretti, che da'larghi; lo che è contro la ragione, e l'esperienza, eccettuato il caso, che i condotti sieno troppo stretti.

Accade l'istesso, quando gli zampilli son lunghi tra i 6, ò 7. pollici, o anco tra' 2. ò 3. Perchè il getto sarà più alto, escendo da una semplice apertura fatta nella lamina, che sia grossa una linea, o una mezza linea: se ne può sar esperienza facilmente, se prendasi un tubo ABCD, largo 6. d 7. pollici, (Fig. 100. Tav. V.) e nel tube EF sufficientemente largo si facciano in G, ed H due fori eguali; il primo abbia lo zampillo GI, e l'altro non abbia, che la groffezza del metallo: si vedrà che il getto H s' alzerà più del getto GI, e quanto più si scemerà l'altezza GI, tanto più il getto l s'accosterà all'altezza dell'altro H: d'onde ne segue, che gli zampilli lunghi, che si mettono ordinariamente alla gola de' delfini nelle fontane, sono difettosissimi, e sebbene lo zampillo sia un poco conico, il getto nondimeno è ritardato. Eccone un esperienza: da un tubo di vetro alto 1. piede, e largo 1. pollice, con un foro di lin. 2 ½, non s'alzò il getto più di pollici 10 ½, quando lo zampillo era conico; ed applicatovene uno cilindrico, s' alzò poll. 11 1.

Per regolare la larghezza de' tubi da condur l' acque, secondo l' altezze delle conserve, e la grandezza degli zampilli, ho satte le se-

guenti osfervazioni.

A Chantilly vi è un condotto fatto di pezzi di cannoni di quercia forati; le aperture hanno 5. pollici di diametro. L' altezza dell'acqua nella conserva è a 18. piedi, ed il condotto a pendio sino a un canale orizzontale è quasi 104. tese. Messo a secco il canale, si bucò di sopra un cannone, e vi si applicò uno zampillo di 10. linee; trattenuta l'acqua dalla parte di sotto, il getto s'alzò 15. piedi, così vi era un qualche piccolo impedimento nel condotto lungo, e nello zampillo: perchè secondo le regole doveva alzarsi 17. piedi in circa. A 80. tese più a basso s'applicò nel medesimo condotto un altro zampillo, e tenuto aperto questi solo, l'acqua non s'alzò più che 14. piedi in circa, lo che si può attribuire a disetto dello zampillo, che era fatto peggio dell'altro. Si lasciarono dipoi aperti tutti due gli zampilli insieme, ed il getto superiore s'alzò 12. piedi, e l'altro 11; lo che ci sece conoscere, che un condotto largo 5. pollici non è sufficiente per u-

Tom. II.

K

no

no zampillo di 14. o 15. linee, con una tale altezza di conserva, ovvero per 2. zampilli, di 10. linee l'uno. Si chiusero i buchi, e si lasciò libero il getto ordinario, che è per parte al canale, ed elevato 2. ò 3. piedi di più, alla medesima distanza dalla conserva, alla quale era l'ultimo soro. La conserva era alta circa 16. piedi sopra lo zampillo, che era conico, ed aveva 12. lin. di diametro; il getto alzò 14. piedi, in vece di 15, ed un poco più, ch'esser dovea secondo le regole, e ciò senza dubbio procedeva dall'esser lo zampillo conico, come si è dimostrato.

Altre esperienze ho satte con quell' istesso tubo di 50. piedi, di cui s' è parlato, in cima al quale era un tamburo di 1. piede. Vi s' applicò di sotto, un condotto orizzontale della stessa larghezza di 3. pollici, lungo 40. piedi, e vi si messe in cima uno zampillo di 6. linee; il getto s' alzò quanto s' alzava allorchè lo zampillo era alla distanza d' un piede dal tubo: il getto sece anco gl' istessi essetti, cioè, che dopo essessi lanciato sul principio ad una certa altezza, seemò a poco a poco quasi un piede; e giunta l'acqua in sondo al tamburo, il getto s' alzò di nuovo, e sall un poco più alto, che sul principio; e così un condotto orizzontale lungo 40. piedi, e largo 3. pollici non diminuì un getto, che esciva da uno zampillo di 6. linee.

Si è trovato anco per esperienza, che uno zampillo di 7. linee non è salito meno di quello di 6. linee, a 35. piedi dalla conserva, per un condotto di 3. pollici, e così, che il tubo di 3. pollici poteva aver 52. piedi d'altezza per uno zampillo di 6. linee: si può prender dunque per sondamento, che una conserva di 52. piedi dee avere un condotto di 3. pollici di diametro, quando lo zampillo è 6. linee, e che il

getto s'alzerà a tutta l'altezza, ch'egli dee avere.

Per paragonare la larghezza di questo condotto con quella, che debbono avere le conserve, e le larghezze degli zampilli, si fara questa regola di proporzione.

Come il numero de pollici, che danno i getti, sta

Al numero de' pollici d' un altro getto;

Così il quadrato del diametro del condotto del primo, sta

Al quadrato del diametro del condotto dell' altro.

Questa regola è fondata sulla necessità che vi è, che la velocità dell'acqua corrente sia eguale ne' due condotti, assinchè non vi sia più sfregamento nell'uno, che nell'altro. Pertanto se il numero de' pollici è quadruplo, bisogna che la superficie del diametro del condotto sia 4. volte maggiore, assinchè la velocità ne' tubi sia eguale.

Seguitando questa regola, se si vuol sapere qual larghezza conviendarsi al condotto per avere un getto di 100. piedi da uno zampillo di 12. linee, bisogna prendere 52. piedi d'altezza, che per uno zampillo

di

di 6. linee, in un condotto di 3. pollici di diametro, dà 8. pollici; e perchè, secondo la tavola dell'altezze de'getti, una conserva di 100. piedi di getto, dee aver l'acqua alta in essa 133. piedi ;, si dirà, come 52. stà a 133., così 64. quadrato di 8. sta a 170; e la radice quadrata di 170. essendo 13. in circa, si vede, che la conserva di 133. piedi per un foro di 6. linee darà 13. pollici, e per un foro di 12. linee darà 52. pollici d'acqua: dunque come 8. a 52, così 9. quadrato di 3, che è il diametro del condotto, dee stare a 58 1, di cui la radice quadrata è 7 proffimamente, che farà il diametro del condotto ricercato, ma per maggior sicurezza si può farlo 8. pollici.

Quando gli zampilli sono ineguali, e l'altezze delle conserve eguali, basta fare i diametri de' condotti nella stessa proporzione fra loro. che i diametri degli zampilli: perchè allora gli sfregamenti faranno eguali, e l'acqua scorrerà più presto in un de canali, che nell'altro:

eccone un esempio.

Un tubo alto 13. piedi dà 1. poll. per un foro di 3. linee: dunque per uno di 6. linee darà 4. pollici; e per conseguenza se il condotto si mantiene della stessa l'acqua correrà 4. volte più presto, e soffrirà un quadruplo sfregamento; perchè dunque l'acqua scorra con egual velocita, bisogna che il quadrato del diametro del suo condotto sia 4. volte più grande, ed allora la radice di questo quadra-

to stara alla radice dell'altro, come 6. a 3.

Nel Condotto di Chantilly segue un effetto molto sorprendente: i cannoni di esso, che sono di legno, sono infilzati l'uno dentro l'altro, e passano per un piccolo stagno, e dipoi per un lungo canale; d'onde ne segue, che se chiudess in un tratto l'entrata della conserva, sicchè l'acqua non entri più nel condotto, il getto, che è di 14. piedi, non cessa affatto; ma continua ad alzarsi a più di due piedi senza intermissione; supponendo, che la bocca della conserva fosse ben chiusa, si potrebbe attribuir quest' effetto a questa cagione, cioè, che escendo l'acqua con gran velocità, il peso di quella dello stagno, e del canale, apra qualche piccolo adito tra i corpi de' cannoni, che entrano l'uno dentro l'altro, e così facciafi una piccola espirazione d'acqua; in quella maniera che si fa una espirazione d'aria molto sensibile, quando essendo vuoto questo condotto, vi si rimette in un tratto l'aria della conserva: perchè allora l'aria essendo premuta, forza i cannoni, e si sa un po' di strada tra quelli, che sono incastrati l'uno dentro l'altro. Ora l'espirazione che fassi di quella poca acqua dello stagno, e del canale, è bastante per mantener questo getto all'altezza di 2. piedi.

Segue ancora all'istesso getto un altro effetto straordinario, ed è, che se mettesi la mano sullo zampillo, e vi si tenga per 10" d 12",

l'acqua

l'acqua non spilla subito, che si leva la mano, e comincia ad alzarsi a poco a poco a 3. pollici, poi ad un piede, e finalmente a 2. piedi successivamente in un tempo considerabile. Ho veduto l'istesso effetto in un canale d'acqua, che scorreva orizzontalmente per un condotto di rame: poichè avendolo chiuso con una mano, assinchè, trattenendo un poco quest'acqua, acquistasse maggior sorza, ed andasse più lontana, sui sorpreso, che non escisse subito se non pochissima acqua: ma finalmente a poco a poco ella riprese la sua sorza ordinaria; ecco come io

spiego quest' effetto. Fig. 101. Tav. V.

Nel canale di Chantilly, il quale, per la lunghezza di 80. tese dal getto, ha pochissimo pendio, l'acqua vi scorrerebbe lentissimamente, se non sosse spinta dall'acqua superiore, che ha moltissimo pendio. Pertanto, se si suppone ABCD il pendio maggiore, e il canale mezzo pieno da CD sino ad FG, l'acqua vi correrà con gran velocità, ed urterà con la medesima impressione quella, che è in GHDE, e per il moto, che avrà acquistato in questo tratto, si porterà con gran velocità alla bocca dello zampillo IL, e l'empirà tutto; ed essendo percossa dall'acqua successiva, s'alzerà anco 2. piedi; ma quando ella è trattenuta, si serma il suo moto, e torna anco indietro verso BGD, alzandosi nella parte superiore del tubo vicino a C: dal che procede, che levata la mano, e reso all'acqua il suo libero moto, essendo la sua altezza in B, minore dell'altezza del punto L, non può essa far sorza per scorrere, o per sollevarsi in aria, se non dopochè il tratto superiore del canale ABCD ha riacquistato il suo moto primiero.

Bisogna evitare di accodare i cannoni de' condotti ad angoli retti; poichè l'acqua col suo moto urtando nella parte del cannone, che trova opposto, lo può far scoppiare, ed è ritardata considerabilmente

mediante quest' incontro.

Se si vuole, che i getti d'acqua conservino la loro forza per molti anni, bisogna fare i condotti un poco più larghi di ciò che dà il calcolo; perchè dentro ad essi vi si ammassa della terra, e del sudiciume, che ritarda un poco l'erogazione, e sonovi anco dell'acque, che portano delle parti pietrose, e che attaccandosi insieme, induriscono, e turano il condotto: io ne ho fatta l'osservazione nell'acquidotto d'Arcueil; e presso l'Osservatorio, ove si fa la separazione dell'acque, si vede una vasca, che ha nel mezzo un grosso getto alto i piede; la circonferenza di questa è di rame, e vi si son fatti molti sori circolari d'un pollice di diametro, per sar conoscere la quantità d'acqua, che è nell'acquidotto; ma intorno a questi sori a poco a poco si è ammassata una materia pietrosa, che sinalmente gli ha turati assatto, onde l'acqua non può più passarvi: e questo sa maraviglia, poichè sem-

brerebbe che l'acqua dovesse trasportare il sudiciume, che vi si ferma: ma ciò succede nell'istesso modo, che si ammassa la neve sopra o per parte ai rami delle siepi, quando nel gran freddo nevica con vento: poichè trasportando il vento delle piccole particelle, o atomi di vapori diacciati, gli introduce nelle sessive di questi rami, e ritenendo i primi, ed aggruppandosi con quelli, che seguono, vi se ne sa un ammasso alto 2. ò 3. pollici. L'acqua parimente trasportando delle piccole parti pietrose, delle quali s' impregna nel passar per mezzo alla terra, ne sicca alcune ne' pori del metallo, e quelle che ne vengon dopo s'uniscono alle prime, secondo la sua disposizione, e la sua sigura: Molte ne passano, che non vi s' attaccano: ma in uno spazio d'anni vi se ne ammassano tante, che bastano per otturare affatto l'aperture, come se fossero una sola pietra molto dura, di maniera, che si è obbligati quasi ogni 50. anni di levare tutti i cannoni, e farli di nuovo.

Allorchè l'acqua d'un condotto grande si divide in più condotti per fare più getti, bisogna considerar tutti i pollici d'acqua, che debbon dare insieme tutti questi getti, per determinare la larghezza del canal maestro, e ridurli poi col calcolo a una sola apertura di getto.

#### ESEMPIO.

Un condotto principale d'acqua si divide in 6. canali, due de' quali hanno uno zampillo di 3. linee di diametro per ciascheduno, due altri ne hanno 5. per ciascheduno, uno ne ha 6, ed un altro ne ha 8, l'altezza dell'acqua nella conserva si suppone 52, piedi: dunque se i condotti son bastantemente larghi, e siavi nel vaso acqua bastante per somministrarne a tutti, gli zampilli di 3. linee daranno ciascuno 2. pollici, secondo le regole, e le tavole date di sopra; quelli di 5. linee daranno ciascuno pollici 5 3, quegli di 6. linee darà 8. pollici, e quegli di 8. linee darà 14. poll. 3; perciò, secondo la regola precedente, per 52. piedi d'altezza d'acqua il diametro dello zampillo dee stare al diametro del condotto, come lin. 6. a 3. polt, ovvero come 1. a 6., che è lo stesso.

Ma siccome in questo esempio non abbiamo che l'erogazione dell'acqua, che è 37. poll. \$\frac{2}{3}\$, e l'altezza della conserva di 52. piedi, così bisogna cercare qual sarebbe il diametro dello zampillo, che darebbe questa quantità d'acqua; lo che si ha per mezzo della regola della misura dell'acque zampillanti della II. Parte; e si trova 13. linee in circa; si farà dunque come 1. a 6, così 13. a 78. linee di diametro per il condotto di tutta l'acqua; ovvero 6. poll. \$\frac{1}{2}\$, e ciascun condotato degli zampilli di 3. linee di diametro, farà largo poll. \$\frac{1}{2}\$: essendo. chè per la regola precedente, i diametri de' condotti sieno tra loro Tom. II.

nella ragione medesima de' diametri degli zampilli, essendo l' altezza dell' acqua nella conserva l' istessa: ciascuno di quelli, che somministrano l' acqua agli zampilli di 5. linee, avranno 2. poll. ½, quegli dello zampillo di 6. lin. avrà 3. pollici di diametrò, e quegli di 8. lin. avrà 4. pollici. E se la conserva può somministrare 37. poll. d'acqua, questi getti si manterranno sempre, e butteranno continuamente. Si vedrà il getto di 8. lin. di zampillo, alzarsi più di tutti, e per sapere la sua altezza, si troverà nella tavola della Regola II. del Discorso I. della Parte IV., che un getto di 50. piedi dee avere l'acqua nella conserva all'altezza di 58. piedi, poll. 4; e per questo il getto è tra 45, ed i 50. piedi, e molto prossimo ai 45; e se fassi il calcolo per mezzo della regola per il getto alto 46. piedi, si troverà l'altezza dell'acqua nella conserva 52. piedi, e i pollice; d'onde può concludessi, che il getto non arriverà interamente a 46. piedi, benchè la conserva sia alta 52. piedi.

# D I S C O R S O II.

Della forza de' cannoni di condotto, e della grossezza, che devono avere, attesa la lor materia, e l'altezza dell'acqua nelle conserve.

A Llorchè le conserve son molto alte, o che si conduce l'acqua per un condotto da un luogo molto alto, i cannoni del condotto corrono rischio di rompersi, particolarmente se il condotto si tiri per vallate prosonde; e sarebbe cosa da dispiacer molto, se dopo aver satto gran spese, qualche cannone crepasse, o per disetto di ben saldarlo, o per debolezza: dall'altra parte non torna conto di impiegar troppo piombo, o rame, per sare i cannoni molto grossi, quando grossezze mediocri sosseno, su su conto di supre di que se mediocri fossero sufficienti; ecco l'osservazioni da farsi sopra di que sto articolo.

I corpi solidi, e duri resistono ad esser rotti mediante i piccoli legami delle lor particelle, che sono intralciate fra loro; vi sono delle materie facili a rompersi, come il diaccio, ed altri corpi, che si rom-

pono difficilmente, come il ferro, il marmo, ec.

Si chiama resistenza assoluta d' un solido all'esser rotto, quella che sa, quando esso si tira per dividerlo, o romperlo; così se si sospende un cilindro di legno AB (Fig. 102. Tav. V.) con delle corde a una trave per mezzo d' una grossa testa A, e si attaccano verso la basse B, delle corde, che tengan sospeso un peso C di 1000. libbre, capace di romper questo cilindro verso il punto D, più alto, o più basso, staccando, e separando le sue parti intralciate; si dirà, che la sua re-

sistenza assoluta è 1000. libbre. Nell'istesso modo si saprà la resistenza assoluta d'una striscia di carta, se si facciano due anelli I, L (Fig. 103. Tav. V.) in cima di essa con avvolgerla a due bastoni GH, MN; poichè sospeso al bastone MN il peso O con due corde K, e Z, se questa striscia vien rotta come in P, dal detto peso precisamente, allorchè sarà di 4. libbre, si dirà, che la resistenza assoluta di questa striscia è di 4. libbre.

Galileo ha fatto un Trattato della resistenza de' solidi, nel quale dà l'istessa definizione della resistenza assoluta, e colla sua maniera spiega la forza, che aver dee un peso, allorchè egli è sospeso all' estremità d'un solido fitto nel muro; per esempio, se il muro è A B (Fig. 104. Tav. V.) ed il solido CDEF, ed il peso G sia sospeso in F, per mezzo della corda FG, dic'egli, che la lunghezza FD è come il braccio d'una leva, e che la grossezza CD è come la contralleva, di maniera, che se volesse separarsi una parte, che è in C, e che la resistenza assoluta fosse di 10. libbre, bisognerebbe, che il peso G fosse solamente di 2. libbre, se la lunghezza FD sosse 5. volte più grande di DC; ma considerandone un altra parte, come I, egualmente distante da C, e D. non ci bisognerebbe più d'una libbra in G, perchè la leva FD sarebbe allora 10. volte più grande della contralleva DI; e perchè egli suppone, che la rottura si faccia contemporaneamente in tutte le parti di CD, alcune delle quali sono tra D ed I, e l'altre tra I, e C, pretende, che bisogni considerar l'aumento della forza del peso secondo la ragione di FD, alla diftanza media DI, lo che pertanto ripugna a più esperienze fatte da me con folidi di vetro, e di legno, nelle quali ho veduto, che bisognava prendere la ragione di E D ad una linea minore di DI, come di DC, ò 1, ec. e non di FD, alla metà di DC. Per trovare questa proporzione, e rigettare quella del Galileo, io ho fatto i seguenti raziocinj.

I. Suppongo primieramente, che il legno, il ferro, e gli altri corpi folidi abbiano le fibre, e le lor parti ramose, ed intralciate fra loro, e non possano separarsi se non con una certa forza: che esse tutte insieme constituiscano la fermezza, e resistenza di questi corpi ad esser rotti, quando si tirano perpendicolarmente in giù, secondo la lor lunghezza.

II. Che queste parti possano distendersi più, o meno, per mezzo di disferenti pesi, e che vi è finalmente una distrazione, che non possono esse sossimi fenza rompersi, talmentechè, se bisogna, che un solido sia distratto 2. linee per esser rotto, e che un peso di 500. libbre possa fare questa distrazione, un peso di 125. libbre non lo farà distendere più di 1 linea in circa, e che così ciascuna distrazione sarà equilibrio con un certo peso.

Ciò

Ciò supposto, si consideri la bilancia ACB (Fig. 105. Two. V.) mobile sul punto d'appossio C, caricata in B d' un peso F, che sa equilibrio con i pesi eguali G, H, I; la distanza BC è a CE come 12. a 1; CD è doppia di CE, e CA doppia di CD: ora se il peso Gè 12. libbre, bisognerà un peso in F di 4. libbre per sostenerlo, poichè la distanza BC è tripla di CA; non bisogneranno più di 2. libbre in F per sostenere il peso H, ed una libbra solamente per sostenere il peso I: e in tal modo un peso di 7. libbre in F sarà equilibrio con questi 3. pesi, ciascuno di 12. libbre in G, H, ed I; se dunque si aggiunge un piccol peso in F, i 3. pesi si solleveranno; e benchè si sollevino inegualmente, ciascuno agirà con una gravità di 12. libbre, secondo la propria distanza dal punto C, ma non succede l'istesso delle parti d'un

solido, che si rompe a traverso: e per farlo vedere,

Supponghiamo, che FC sia 12. piedi (Fig. 106. Tav. V.) CA, 4; CE, 2, e CB, 1. piede; ed il folido ACPQ sia unito al solido immobile ACPQ per mezzo delle 3: corde eguali, ed egualmente forti DI, GL, HM, un poco tese, le quali passino a traverso i piccoli sori nel folido ACPQ, ed annodate sopra l'altre, come si vede nella figura; fi. supponga ancora, che assinchè ciascuna corda sia pronta a rompersi, bisogni che sia distratta 2. linee più di ciò che ella non è, e che un peso R di 4. libbre sospeso in F possa esser force abbastanza per ridar la corda I.D a questa distrazione di 2. linee, e che aggiungendovi un piccolissimo peso, debba essa rompersi: egli è chiaro, che bisogneranno due libbre in R per distendere 2. linee, la corda GL, essendo sola, ed 1. libbra solamente per distendere parimente la corda HM, se il centro del moto è in C: ma perchè, quando la corda DI è distratta 2. linee, la corda GL non è distratta che una linea, e la corda HM una ½ linea, quando si tirano tutte insieme, ne segue per la seconda supposizione, che un peso d'i. libbra in circa farà allora equilibrio con la tensione della corda GL, che non è più d'una linea, e che non bisogneranno, che sole 4. once per far equilibrio con la tensione della corda HM, benchè la resistenza totale di quest'ultima sia 1. libbra; e per conseguenza per ridur le tre corde in questo stato, basterà che il peso R sia lib. 5 \(\frac{1}{4}\), e che se vi s'aggiunge un piccolissimo peso, la corda DI si romperà, e quasi nell'istesso momento le due altre, perchè resistono esse molto meno, che tutte tre insieme.

Applichiamo ora questi razioeini al solido ABCD (Fig. 107. Tav. V.) sitto a traverso nel muro EADO, e supponghiamo, che tirandolo in giù perpendicolarmente, bisognassero 600. libbre per romperlo: dico, che se AD è diviso in tre parti eguali ne' punti G, H; e CD stia a DH, come 60. a 1. basterà, che il peso L sia 10. libbre

per

per rompere il solido, laddove secondo il Galileo, bisognerebbe, che e' sosse 15. libbre, poichè CD sta a DI metà di DA, come 60. a 1 1.

ovvero come 40, a. I., essendo 600. il prodotto di 15. per 40.

Per provare questa proposizione, supponghiamo, come abbiamo spiegato quì sopra, che la fibra in A debba distrarsi 16. particelle per rompers, e che bisogni una eguale distrazione per romper le fibre in G, I, ed H: egli è chiaro, che quest' ultime non resisteranno con tutta la lor forza per impedir la rottura della fibra verso A, e che se esse resistono in ragione della lor distanza dal punto D, e se bisognano 16. lib. in L per romper la fibra in A, ne bisognerebbero solamente 12. per romper la fibra in G, 8. per romper la fibra in I, e 4. per romper la fibra in H; ma perchè, quando la fibra in A si rompe, la fibra in G non sarà distratta più di 12. parti, quella in I più di 8, e quella in H più di 4. ne viene ancora un altra simil proporzione; in luogo di 12. lib. per romper la fibra in G, non ne bisogneranno, che 9. libbre, cioè 1 di 12, e 4. lib. per romper la fibra verso H. Ora 12. è media proporzionale tra 16, e 9, e 4. tra 16, e 1, e per conseguenza questi numeri 1, 4, 9, 16 essendo quadrati, se si concepisce la lunghezza A D divisa all' infinito, le resistenze di tutte le fibre saranno nella proporzione de' quadrati andantemente, cominciando dall' unità; ma se si prendono numeri qualunque di quadrati andantemente, cominciando dall' unità, tre volte la lor fomma meno il numero triangolare, che corrisponde all' ultimo termine della progressione, sarà eguale al prodotto del maggior quadrato per il numero della progressione, cominciando da zero, e questo numero triangolare eccedente starà a questo prodotto secondo la progressione all'infinito \(\frac{1}{2} \) so all'infinito sarà come niente, e per conseguenza tutti i quadrati all' infinito presi insieme, non faranno, che il terzo di altrettanti quadrati eguali al più grande, aggiungendovene uno, per il primo termine zero della progressione, nella stessa maniera, che se prendesi una progressione per ordine, o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ec., la somma di tutti questi numeri è la metà del prodotto del più grande per il numero de' termini della progressione.

Per provare per induzione questa proprietà de' quadrati andanti, prendiamo l'unità, che è il primo quadrato, il triplo dell'unità è 3; l'unità moltiplicata per i numeri de' termini della progressione, o, 1, è 2, che è minor dì 3. del primo numero triangolare 1, che è la metà del numero 2; 1, e 4 fanno 5; tre volte 5 fa 15; il prodotto per la progressione, o, 1, 2, è 12 minor del 15. di 3, che è il secondo numero triangolare, e che è † di 12; 55. è la somma de' 5. primi quadrati; tre volte 55. è 165; il più gran quadrato 25. moltiplicato per

i 6. termini della progressione, 0, 1, 2, 3, 4, 5, è 150 minore del 165

di 15, che è i di 150.

Per sapere se l'esperienza fosse conforme al mio raziocinio, feci tornire due pezzi di legno ben secco, uno di essi rappresentato da A B (Fig. 108. Tav. V.) che aveva alle cime due piccole palle, essendo il rimanente C D grosso per tutto 3. linee; l'altro EF era in tutta la sua lunghezza grosso 3. linee; posi la cima di quest' ultimo fino al punto G in un piccol buco fatto in una trave, che lo conteneva esattamente, ed attaccai all' altra cima in F un peso di 6. libbre; la distanza GF era 4. pollici, o 48. linee, e per conseguenza ell'era 48. volte più grande del terzo della grossezza del bastone cilindrico GF, poichè questo terzo non era che una linea; e secondo il Galileo, la proporzione del pefo era aumentata 32. volte: ma il bastone si curvò un poco, e la distanza non fu più, che come 30. ad 1. in circa; il peso I di 6. libbre sospeso al punto F sece rompere il bastone nel punto G: or se la sorza di questo peso non sosse stata aumentata che 30. volte, non dovrebbe fare che un sforzo di 180. libbre, che è il prodotto di 30. per 6: io sospesi dipoi il bastone A B con 4. corde attaccare ad una corda, che era avvoltata due volte al collo D, ed era ritenuta dalla palla BD, ed accomodai pure 4. altre corde alla palla CA per sospendervi un peso di 180, libbre, che doveva rompere il bastone AB, tirandolo in giù verticalmente, se la regola del Galileo fosse stata vera, ma esso però non si ruppe. L'esperienza si fece in presenza de' Sigg. di Carcavy, di Roberval, ed Huyghens; feci aggiungere de' pesi di 10. ò 12. libbre, l'uno dopo l'altro, e finalmente quando vi furono in tutto quasi 330. libbre, egli si ruppe nel punto H. Ora, se prendesi la proporzione di 47. a 1. (che è il terzo della grossezza) poichè il bastone si piegò un poco prima di rompersi; il prodotto di 47, per 6 è 232 in vece di 330; ma egli è verisimile, che se si sossero messe solamente 300. libbre, e vi si fossero lasciate appese per qualche tempo, come si lasciarono le 6. libbre in I, si sarebbe rotto egualmente; ma finalmente la proporzione su molto più grande, che 30. a 1, e non vi mancò che in circa, sicche ella non fosse come 47. a 1; e tal difetto potè procedere dall' effere il bastone forse più debole verso il punto G, o un poco più grosso: si ricominciò l'esperienza lasciando molta grossezza nelle cime del bastone EF, e 2. pollici solamente di grossezza da G verso F, asfinche questa parte si piegasse pochissimo. Mi serviì dipoi di alcuni cannoni di vetro sodo, grossi i di linea, e trovai sempre appresso a poco, che bisognava prendere la proporzione della lunghezza del cilindro di vetro a un terzo della sua grossezza: ed in un esperienza, in cui secondo il Galileo, non farebbero bisognate più di 30. libbre per

rompere la verghetta di vetro situata a piombo tirandola in giù, bisognò attaccarvene 50. Il Sig. Hubin, per poter sospendere il detto cilindro di vetro, adattò alle cime di esso due piccole palle.

Si può opporre, che nel legno, nel vetro, o ne' metalli, non vi è cosa alcuna che si distragga avanti, che si rompanano accordo, che la distrazione del vetro non è sensibile, ma quella de' metalli si riconosce facilmente dal veder le corde del cimbalo, di qualunque metallo esse sieno, distendersi sensibilmente; d'onde ne segue, che anco un cilindro grosso un pollice dee distendersi, ma perchè si distenda sensibilmente ci bisognerà un peso di più di 2000. libbre; e poichè in una percossa una palla di vetro, e d'acciaio si affonda, e dipoi si rimette, ammaccandosi per la percossa, e rimettendosi nella sua primiera sigura, si vede, che anco il vetro, e l'acciaio può distendersi. Se si lascia cadere un cilindro di legno secco, grosso un pollice, sopra una pietra piana, egli rimbalza, e conseguentemente ha dell'elasticità, e le sue parti soffrono estensione, e pressione: e perchè l'esperienza sa vedere, che un fottil bastone, che pieghisi per romperlo, ristringendosi nella concavità della sua piegatura, si distende necessariamente nella convessità, prima di rompersi; si può concludere, che è necessario uno ssorzo per sar la

compressione verso la concavità.

Ciò supposto, se ABCD (Fig. 107. Tav. V.) sia un bastone quadrato fitto nel muro, si può concepire, che da D fino ad I, che è la metà della groffezza AD, le sue parti sono compresse dal peso L, e più quelle vicine a D, che quelle vicine ad I, e che da I fino ad A esse si distendono, come abbiamo spiegato, ed alla parte I A si potrà applicare l'istesso raziocinio delle corde, Fig. 106; d'onde ne seguirà, che come sta la lunghezza IF al terzo della grossezza IA, nella stessa ragione s'aumenterà la forza del peso L per rompere il solido: e siccome bisogna più forza per premere le parti verso D, che verso H, fe si suppone, che questa forza diminuisca secondo l'ordine de' numeri fino all' unità, bisognerà ancora la stessa proporzione della lunghezza IF, al terzo della larghezza DI per far questa pressione; e siccome egli è molto verisimile, che queste pressioni resistano quanto le estensioni, e vi bisogni anco un peso per farle, così la forza del peso L si dividerà tra queste estensioni, e queste compressioni; ed aggiungendo il terzo della grossezza IA, al terzo della grossezza ID, il tutto sarà eguale al terzo della grossezza AD; sicchè seguirà lo stesso, come se tutte le parti si estendessero: per ridurre adunque la distrazione presso il punto A alla rottura, bisogna, che il peso L sia un poco maggior di 10. libbre per rompere il solido ABCD, se la lunghezza CD sta al terzo della groffezza AD, come 1. a 30; e un poco più di 300. libbre saranno necessarie per romperlo, tirandolo di sù in giù perpendicolarmente: perchè lo stesso dee succedere per lo sforzo del peso, come

se le parti tra I, D, si distraessero come le superiori.

Ho veduto con l'esperienza satta col Sig. Hubin, che un filo di vetro grosso di di di di di di linea, e lungo 4. piedi, si estendeva di linea senza rompersi, e lasciandolo in libertà, riprendeva la sua primiera estensione; se ne secero estendere tre della medesima grossezza, che si ruppero, essendo stesi una linea e mezzo. Per conoscer ciò, v'era alle cime di ciascun filo una palla di vetro di 2. d 3. linee; si teneva ferma una di queste palle tra due chiodi incrociati, sitti presso la cima d'una cavola fino alla lor metà, di maniera, che facendo anco della forza non si smuovevano sensibilmente; e per conseguenza la palla del filo, che era obbligata tra' due uncinetti, non si poteva accostare verso l'altra parte della tavola. Il filo per tutta la sua lunghezza posava sulla tavola, ma tirandolo mediocremente non vi posava più; v' erano tre piccoli buchi fatti con uno spillo, per distinguere quanto il filo s'allungava; la palla dall' altra cima, che si tirava, toccava la tavola, e si notava, che toccava con la sua estremità il primo buco, tirandolo mediocremente; e tirandolo più forte, arrivava fino al fecondo, e tirandolo ancor più, giungeva al terzo, ed allentandolo un poco, ritornava al fecondo, o al primo. Per far meglio l'esperienza, sarebbe stato necessario, che si fosse cacciata in un buco, fatto in un pezzo di ferro, una delle cime del filo, e che l'altra cima fosse stata attaccata a 2. ò 3. piccole cordicine, che unite insieme ne avessero formata una sola, che si sarebbe potuta avvolgere ad un bischero di liuto, o d'altro strumento per distendere il filo, avvolgendolo a poco a poco. Si sarebbero fatti de' fegni per riconoscer l'allungamento, e si potrebbe ancora far sonare il filo di vetro come una corda di cimbalo.

Ciò supposto, ecco l'esperienze che ho fatte per la resistenza de' solidi: queste regole possono essere di grand'uso agli Architetti per le

travi, per gli sporti, ec.

Un cannon di vetro grosso f di linea s' è rotto mediante il suo pro-

prio peso, sportando 6. piedi suori del buco ov' era sitto.

Un cilindro di marmo nero di lin. 5. di diametro, ha sostenuto orizzontalmente 190. libbre, cioè 10 ½ alla distanza di 48. linee. Il quadrato di ½ è ½; il suo prodotto per 1. piede di lunghezza, ovvero 144. linee, è ¾, ovvero 400. linee, e però 6. piedi saranno 2400. lin. cubiche; come 14. a 11, così 2400. a 1886. linee, e perchè un pollice cubico, ò 1728. linee pesano 2. once, dramme 1; 1886. linee peseranno quasi 2. once, e 3. dramme.

La metà della lunghezza di 6. piedi è 36. pollici, ovvero 432. li-

nee; come il terzo di i di linea, cioè i, sta a 432, così 2 once i a 1814, che divise per 16. once danno 113. libbre, once 6, che sarebbe il pesto, che sosterrebbe perpendicolarmente questo cilindro di vetro grosfo i di linea.

Una verga di vetro grossa lin. 1 1, e lunga 11. poll., posta sopra due regoli distanti fra loro 9. poll., larghi, e grossi un poll., essendo caricata nel mezzo d'un peso di libb. 1 1 messo in un vasetto di latta sospeso con una corda, si ruppe nel mezzo: una simil verga posta nell'instessa maniera, ma serrata nelle cime fra due regoli, e due assicelle di legno larghe quanto i regoli, si ruppe mediante un peso di libbre 3, e un oncia, sospeso nel mezzo; la rottura si sece nelle due cime vicime a' regoli, ed anco una delle cime si ruppe alla distanza di 3. linee dall'appoggio; così si può prendere per regola, che le due estremità vicino all'appoggio si rompono in questo ultimo caso, e per conseguenza ci bisogna una forza doppia di quella, che si richiede, quando l'estremità son libere, e quando la verga si rompe nel mezzo.

Una verga simile posta col suo mezzo sul taglio d'un coltello (verso le cime di questa si era messa della cera lacca per impedire alle corde, che sostenevano il peso, di scorrere, e per segnare la lor distanza, che era 9. pollici) non bisognò più d'una libbra e mezzo, e circa 3. once per romperla; cioè, questo peso si era messo in due vasetti, in ciascuno de' quali eravene libbre 1. meno 2. once ½; la verga si ruppe alla distanza di tre linee dal coltello; cioè 3. linee lontano dal mezzo, ove era un segno bianco per conoscere il mezzo della verga.

Una lama di spada posta con la punta all' ingiù in un buco obliquamente, sostenne 68, libbre, ed una piccola lama di serro ne sostenne 80.

E' manisesto, che se un solido A B si rompe con un peso L (Fig. 109. Tav. V.) sospeso nel mezzo E, essendo appoggiato in cima a' due regoli G, F, dee rompersi egualmente quando l'appoggio è in E, e le due potenze in A, e B, eguali fra loro, e che prese insieme sieno eguali alla sorza del peso L, poichè si sa sempre in E l'istessa forza. Il Galileo ha dimostrato, che il medesimo peso, che rompe il solido in E, romperà un solido della stessa grossezza sitto in un muro sino al punto A, se la sua lunghezza è eguale ad A E; d'onde segue, ciò ch' io ho trovato coll' esperienza, cioè, che un vetro piano A B lungo 12. pollo posato, ed appoggiato sulle cime, e che resta in salso per 9. pollici, essendosi rotto con un peso di libb. 1. onc. 10. e dramme 5, si ruppe con lib. 3. onc. 5. e dramme 4., allorchè l'estremità si serrarono con alcune cordicelle tra due appoggi, e assicelle piane; perchè allora debbon rompersi in A, e B vicino agli appoggi; e perchè i due pezzi E A,

EB resistevano nelle loro estremità due volte più, che il solo pezzo EA

nella sua estremità A, bisognò mettere in L un doppio peso.

L'istesso Autore ha dimostrato ancora, che se gli appoggi sono a doppia distanza, la metà del peso, che era in E, basterà per rompere il solido; e la ragione di ciò si è, che la leva diventa il doppio più lunga, ed il peso per conseguenza ha doppia sorza, restando la contralleva l'istessa; ma se il solido è il doppio più grosso, sarà necessario un peso quadruplo, perchè e vi è il doppio di parti da distaccare, e la sorza della leva scema per la metà; per questo il peso dee esser quadruplo, e generalmente i pesi debbon esser in ragion duplicata della grossezza.

Dal detto fin quì si deduce la soluzione d'un Teorema molto sorprendente, cioè, che se sia un quadrato di legno, o di vetro, o di altra materia fragile, posato sopra un telaio, e serrato nelle sue estremità sortemente, come si serrano i vetri ne' telai delle finestre; il medesimo peso distribuito in tutta la di lui estensione, che lo romperà, romperà ancora qualunque altro quadrato della stessa grossezza, comun-

que siasi largo. Fig. 110. Tav. V.

#### DIMOSTRAZIONE.

ABCDè il telaio, che tien serrato il quadrato di vetro; EFè un altro telaio più piccolo, che ferra un altro quadrato di vetro della medesima grossezza; dico, che questi sosterrà il medesimo peso distribuito: poichè sia QH una striscia posata sul piccol quadrato, e per facilità di dimostrazione sia la striscia IL nell'altro quadrato doppia in lunghezza di QH, e della stessa largezza, e grossezza; egli è chiaro, per quello che ne ha dimostrato il Galileo, che se mettasi un peso nel mezzo di QH, precifamente sufficiente a romperla, la metà di questo peso posato nel mezzo di IL, la romperà; ma se raddoppiasi la larghezza di IL, e la striscia sia MKNS, ci bisognerà il peso intero per romperlo: perchè la leva rimarrà la stessa, ma vi sarà il doppio di parti da distaccare; e se si distribuisce il primo peso per la lunghezza di QH, bisognerà raddoppiarlo per romper la stritcia QH, come ha provato lo stesso Autore: bisognerà dunque ancora raddoppiare il peso per rompere MS doppia di IL; ma se si aggiunge in croce un altra striscia O P nel piccol quadro, bisognerà raddoppiare il peso, come io ho provato anco coll'esperienza: perchè una semplice striscia essendosi rotta con un poco meno di due libbre, e mezzo, essendo poi in croce, ci bisognarono lib. 4. onc. 11. poro più, che è poro meno del doppio, lo che può procedere dal non essere stato doppio il quadrato di mezzo; se dunque si mette un altra striscia GR in croce,

lar-

larga come IN, questa sosterrà l'istesso peso della croce POQH, e se si continua a sar queste croci più larghe nelle medesime proporzioni, quella della grande sosterrà sempre un medesimo peso distribuito; sinalmente si può continuare ad accrescere la larghezza di queste croci, sinchè non vi restino che 4 piccolissimi quadrati negli angoli di ambedue i telai; d'onde si dee conchiudere, che se si compiscono questi due quadrati, succederà sempre l'istesso essenti in tutte l'altre proporzioni: perchè se il quadrato di mezzo del piccol telaio, sa che la croce non sostenga un peso doppio di quello, che sostiene la striscia, anco il quadrato del grande sarà l'istesso effetto.

Queste regole servono per i solidi fragili, come il legno secco, il

vetro, il marmo, l'acciaio, ec.

Ma per le materie flessibili, che si rompono solamente col tirarle, come la carta, la latta, le corde, ec. son necessarie altre regole, delle quali ecco le principali.

# Regole per i solidi flessibili.

Le strisce di carta, di latta, e di altra simil materia, si rompono egualmente, corte, o lunghe, che sieno. Fig. 111. Tav. V.

#### SPIEGAZIONE.

BC è una striscia di carta incollata, o di latta, consitta sopra i due appoggi EG, FH, e non essendo punto piegata per la lunghezza CB, si pone sul mezzo della striscia un bastoncino IL, e s'attaccano alle cime, che passano di quà, e di là dalla carta, due corde per sostenere il peso P; perchè se si mettesse una corda sulla striscia di carta, ella la piegherebbe, o la taglierebbe. La striscia essendo di carta, larga o. linee, si ruppe con un peso di 4. libbre.

Una simile striscia con i sostegni più vicini il doppio, le di cui cime erano avvolte a due bastoni GH, MN, come si vede nella Fig. 103. Tav. V., si ruppe, attaccando al bastone inferiore un peso di 4. libbre.

Alcuni oppongono, che le corde KZ sostengono una parte del peso, e che la sua gravità non è impiegata a romper la striscia IL;
ma egli è evidente che la striscia regge tutto ciò che le è attaccato sotto, si stendano, o nò, le corde: e per provarlo, ho satto la seguente
esperienza. Fig. 112. Tav. V.

Un fil di rame avvolto a spirale, e sostenuto in A da una mano, con il peso C appeso in B, si distendeva in una certa maniera mediante questo peso, più, o meno, secondo che egli era più, o meno pesante, ma tutte se distanze delle spire erano persettamente eguali, e quando

ſī

si sosteneva con la mano in D, le distanze rimanevan le medesime senza mutarsi, dal che si conosceva manisestamente, che la estensione delle spire superiori, quando si reggeva il silo in A, non minorava punto la forza del peso rispetto alle spire inferiori. L'istesso succede a una corda lunga, che sostenga un peso: perchè tutte le parti ne sossione la medesima estensione, senza che le superiori scemino la estensione dell'inferiori, nè le inferiori quella delle superiori; e tanto una corda lunga, quanto una corta, sostengono sempre il medesimo peso, se non che egli accade, che in una lunga corda può trovarsi un disetto ov'essa si rompa, piuttosto che sin una più corta.

L' istesso segue nelle strisce di latta: perchè in una lunga vi sarà forse un disetto, che non sarà in una corta, sicchè se si sosse presa la parte, che non si ruppe, sosterrebbe questa un maggior peso, non es-

sendovi più il difetto: io ne ho fatte più esperienze.

Una striscia di latta, larga lin. 3 \(\frac{1}{4}\), sostenne 100. libbre senza rompersi, e si ruppe con 130. d 128, e tirata in giù a piombo, non si ruppe con 120. libbre, ma con 123. Si ruppe in un luogo, ov'era difettosa; si può giudicare, ch' ella avrebbe sostenuto un maggior peso, se si sosse tirata più diritta, e non vi sosse stato questo difetto.

Una striscia di latta, larga lin. 4 ; , che aveva di vano nel piccol telaio, detto di sopra, poll. 5., non si ruppe con 180. lib., nè si sinì

di rompere, mettendovi altri pesi.

Una striscia di carta, larga 6. lin, incollata nelle cime a due traverse opposte d'un telaio, che aveva di luce poll. 5, si ruppe con libbre 41, e bisognò aggiungervi 4. once per romperne un altra eguale tirata di sù in giù; due altre pure di 6. linee si ruppero con 4. libbre, tenendovi attaccato il peso per lo spazio di 1 di minuto, tanto nel gran-

de, che nel piccol telaio.

Un altra striscia di carta della stessa forza, larga lin. 6 1/3, si ruppe con 4. libbre; ell' era posta nella medesima maniera sopra ambedue i telai; pendeva da tre corde un vasetto appeso ad una corda, sostenuto da un bastoncino posto sopra la striscia; si mettevano nel vasetto a poco a poco de' pesi, sinchè la striscia si rompesse. S' incollò della carta nel telaio grande, la cui luce era 9. pollici, e nel piccolo ancora, la cui luce era 5. pollici; nel mezzo della carta si pose un girello di cuoio si 3. pollici, e 4. linee, e nel centro di questo un peso di piombo di 4. libbre, la cui base, che posava sul cuoio, non era larga più di pollici 2 ½; si ammontarono più pesi sopra questo primo, e la carta non si ruppe, che con un peso di 42. libbre.

L'altra carta sul piccol telaio si ruppe con 34. lib., ma il girello di questa, sopra di cui si era posto il peso, non era largo più di poll. 1 2.

Per

Per paragonare quest' esperienze fra loro, e con le strisce di carta, la larghezza del cuoio, che era sul telaio grande, essendo 3. poll., e la base del peso pollici 2 1/2, il cuoio non posava bene sulla carta colle sue estremità, e si può prendere, che la larghezza della striscia, che occupava il diametro fosse 5. volte più grande di quella della striscia di 6. linee, che aveva sostenuto 4. libbre, e prendendo un altra striscia CD in croce (Fig. 113. Tav. V.) della stessa larghezza, se la prima A B sosteneva 20. libbre per esser quintupla di 4. libbre, tutte due ne sostenevano 40; le due libbre di più erano sostenute dalle 4. strisce diagonali E, R, G, F, che soffrono pochissimo, per le ragioni dette di sopra, rispetto alle corde, perchè esse son più lunghe dell' altre, e non vengono estese tanto, quanto è necessario perchè si rompano. Nel piccol telaio la striscia A B non era larga, più della striscia di 6. linee, che 3. volte e mezzo; dovea ella dunque sostenere 14. libbre, e le due in croce 23. libbre, le 6. libbre rimanevano per le 4. strisce diagonali, e benchè questo sia più in proporzione, che nel telaio grande, ciò fegue appunto per l'ineguaglianza della materia, che ha la sua resistenza assoluta, minore in un luogo, che in un altro. Che se le basi de' pesi fossero state eguali in tutti due i quadrati di carta, avrebbero questi dovuto sostenere l'istesso peso; la rottura si sece in ambidue fra il peso, e il telaio di legno.

Dopo aver fatte molte esperienze di questa sorte, ne seci molte sopra de' canali pieni d'acqua; seci fare un tubo di 50. piedi, di cui si è parlato sopra, ed avendolo saldato col tamburo cilindrico d'un piede, chiuso da tutte le parti, posai il tamburo nelle sue estremità sopra tre sostegni. Le basi erano lamine di rame, grosse una linea, ed il tutto era di latta; il tubo largo 3. pollici, era saldato in un soro satto nel mezzo della lamina superiore, e la superficie cilindrica di latta era

faldata con le lamine in questa maniera. Fig. 114. Tav. V.

A B rappresenta il diametro della piastra superiore; i piccoli quadrati C, e D, la grossezza d' un fil di ferro, che contornava la latta componente la cassa, lungo la piastra, e serviva per meglio saldarvela; EFè il tubo di latta alto 50. piedi; la piastra inseriore era saldata come la superiore, con la cassa di latta; s'empì d'acqua il tamburo, e il tubo, e quando su pieno, le piastre si piegarono, divenendo convesse, mediante il peso dell'acqua, e siccome questa faceva la sorza d'una leva, la di cui cima era G, e la contralleva la larghezza della saldatura sull'estremità della latta, e sulla larghezza del fil di serro, così la saldatura si staccò, mediante questa sorza, separandosi le prime le parti più vicine a G; lo spazio che si aperse su 4. pollici, per cui passò tutta l'acqua; si risaldò di nuovo, e nella nuova esperienza si aperse la salda-

Tom. 11.

tura della piastra inseriore: seci risare un altro tamburo, nel quale la latta era ripiegata sulle piastre, e le copriva, e vi era suldata benissimo; si accrebbe dipoi il tubo EF sino all'altezza di 100. piedi, e questi rimase pieno molto tempo senza rompersi, ma finalmente una saidatura della cassa s'aperse di sotto da S sino a R, e si ruppe dipoi a traverso da R sino in T; le piastre s'erano incurvate più d'un pollice, ma la lor saldatura con la latta non si ruppe, perchè sacendo la forza di leva, come nella prima esperienza, ed anco molto più, a motivo della sorza dell'acqua, la parte saldata della latta si sollevava con la piastra, e però non poteva aprirsi nella saldatura; si era tenuto lungo tempo questo tubo pieno sino a 30. e 90. piedi, ma niente si ruppe; e perche 100. piedi d'acqua agivano su questa cassa di latta, come se il tubo sosse sono piedi d'acqua agivano su questa altezza, come si è provato nel Discorso dell' equilibrio, si può tener per certo, che un tubo di latta di 80. piedi, largo un piede, essendo pieno d'acqua, non scoppierà.

Feci dipoi mettere un tamburo di piombo in vece d'un tamburo di latta, grosso lin. 2 ½, largo 1. piede, alto 18. pollici; ma era piegato nel corpo come un barile fino alle piastre di piombo piane, larghe egualmente 8. pollici, e grosse lin. 2 1; le saldature superavano di à poll le piastre, e quella porzione, che si era rimboccata sulle piastre per unirle, talmente che erano larghe più d'un pollice; ed erano alte più di 8. linee; s'empì d'acqua il tubo alto 100, piedi, e le due piastre s' incurvarono più d'un pollice 1, ma non scoppiò il vaso in nessun luogo: perchè la saldatura si sollevò con il rimanente, e la grossezza del piombo era troppo grande. Ci è del piombo poroso, per cui sarebbero esciti degli spilli d'acqua, com' io ne veddi una volta l'esperienza in un tamburo d'un piede 1, grosso 2. linee, benchè il tubo non fosse più di 15. piedi: finalmente per finir l'esperienza, feci rastiare con un coltello, e limar nel corpo il tamburo per un altezza di 6. pollici, e 4. di larghezza, e quando la sua grossezza su ridotta, ove si era limato, a poco meno d' una linea, allora ivi il piombo si gonsiò, e vi si fece una crepatura alta 3. pollici, per cui escì tutta l'acqua: si può dunque con sicurezza servirsi d'un tubo di 100. piedi, largo 12. poll., e grosso 2. lin., oppure una lin. 1, se il piombo è buono. Ecco come si può spiegare la resistenza del tamburo di latta; bisogna considerarlo come una striscia di latta, larga 1. piede, che dee rompersi con lacerarsi: ora questa striscia è 24. volte più larga di quella di 3. linee, che sosteneva 120. libbre; dee dunque sostener circa 445. volte più; e perchè l'acqua del tubo pesava allora 5500. libbre, giacchè bisogna considerarla come se fosse della larghezza d'un piede, alta 100. piedi; ed un piede cilindrico d'acqua pesa 55. libbre, le quali moltiplicate per

bastantemente giusta; e se la saldatura sosse stata forte per tutto, il tamburo avrebbe potuto sostenere 100. libbre, o due piedi d'acqua più alta; bisogna considerare, che non deesi valutare l'essere il peso distribuito per tutto, benchè veramente egli sia così distribuito nel sar la rottura (a): se vuol sapersi la proporzione della resistenza degli altri tubi, eccone le regole da seguitarsi; si suppone, che le piastre sieno sorti bastantemente.

## REGOLA I.

Se l'altezza della conserva è doppia, vi sarà un doppio peso d'acqua, e perciò bisognerà nel tubo una grossezza doppia di metallo, affinchè il numero delle parti da separarsi sia il doppio. Se il diametro è più largo il doppio, vi bisognerà nel tubo doppia grossezza: perchè le medesime parti della latta non saranno caricate di più, e sono solamente doppie.

## REGOLA II.

Se le piastre sono le meno forti, e vi debba seguir la rottura, supponendole di ferro di getto, o d'un altra materia cruda, e facile a rompersi, allorchè i tubi avranno un altezza quadrupla, bisognerà solamente raddoppiar la grossezza del metallo, come si è provato di sopra: perchè allora la piastra si rompe con leva, e la contralleva diviene il doppio più grande, e vi è il doppio di parti da staccare. L'istesso succederà se il diametro è doppio: perchè vi sarà un peso quadruplo; bisognerà dunque raddoppiar solamente la grossezza: dall'altra parce queste piastre differenti possono sostenere il medesimo peso, ma essendo quadruplo il peso, bisogna raddoppiar la grossezza, e se l'alcezza, e la larghezza del tubo sono insieme maggiori, bisognerà fare il calcolo dell'altezza, e dipoi quello della larghezza, come nell'efempio superiore; bisognerà raddoppiar la grossezza per l'altezza quadrupla, e raddoppiar questa per la superficie quadrupla della base; dunque bisognerà quadruplicare la grossezza della piastra: ma quando il tubo sia di latta, o di rame ben slessibile, se la conserva è 4. volte più alta, vi farà il quadruplo di peso; sarà dunque necessaria una grossezza quadrupla, e se il diametro è doppio, vi sarà pure un peso quadruplo, e bisognerà quadruplicar pure la grossezza, lo che farà una grosfezza 16. volte maggiore: così se 1 linea di grossezza di rame può sostenere l'acqua d'un tubo alto 60. piedi, e largo 4. pollici; se l'altezza'

<sup>(</sup>a) Vedasi sopra di ciò la seguente Memoria del Sig. Parent.

tezza è 240. piedi, e la larghezza 8. poll., vi bisogneranno 8. linee di

grossezza di rame.

E' sempre meglio fare i cannoni un poco più grossi di ciò, che dà il calcolo: perche spesso avviene, che nella materia vi sono de' disetti. Si son veduti de' condotti di serro gettati, di 4. poll. di diametro, e grossi 3. linee; ne' quali molti de' cannoni, che si uniscono insieme per comporre il condotto, si rompevano, perchè nel gettarli, vi erano restati de' voti, e in questi luoghi la materia era disettosa: si è veduto ancora spillar l'acqua da' lor pori le prime volte, che si adopravano, ma finalmente questi pori venivano intasati dalle particelle eterogenee, che porta l'acqua, e qualche tempo dopo servivano molto bene.

## D I S C O R S O III.

# Della distribuzione dell' Acque.

Per distribuir l'acqua in diversi getti, e per saper quanta dar se ne dee a ciascheduno, lo che può anco servire per la distribuzione, che si sa più Particolari dell'acqua d'una sorgente, bisogna avere una Misura comune, l'aperture della quale sieno quadrate, e non cir-

colari. Fig. 115. Tav. V.

A B sia l'orlo del vaso, che serve di Misura comune, e C D l'altezza dell'acqua, bisognerà situare l'aperture quadrate due linee in circa forto la superficie CD, secondo una linea retta orizzontale EN: Pertanto se siasi divisa questa Misura in più quadrati d'un pollice per tutti i versi, come EFPH ec., questi daranno più d'un pollice: perchè se i fori circolari danno 14. pinte in un minuto, i quadrati ne daranno una quantità, che starà a 14, come 14 a 11, essendo la ragione di 14. a 11. proffimamente quella del quadrato al cerchio inscritto: se dunque un pollice rorondo dà in un minuto 14, pinte, un pollice quadrato darà poco meno di 18. pinte: perchè 11. sta a 14, come 14. a 17 %; bisognerà dunque dividere EF in 14. parti eguali, e se ER contiene 11. di queste parti, il rettangolo ERSH sarà prossimamente eguale a un pollice circolare, e darà un pollice, cioè 14, pinte d'acqua in un minuto, se però l'acqua del vaso, che serve di Misura, resti sempre all' altezza CD. Si faranno più aperture di seguito, eguali ad ERSH forto la medelima linea EN, come RLTS, LMVT ec.; e se si vuol dire i poll. bisognerà dividere uno di questi rettangoli, come OQIG, per merà colla linea XY, e ciascuna merà darà i pollice d'acqua, cioè 7. pinte in un minuto, e così di tutte l'altre divisioni, prendendone

done il terzo, come I KZQ, o il quarto ec. Vi è anco questo vantaggio, così facendo, che se l'acque, che mantengono questi getti, scemano, e che nello scorrere non riempiono più d'; o della metà, o di ; dell'altezza de' fori del vaso, tutti i Particolari perderanno proporzionatamente, lo che non s' ottiene, quando i fori son circolari; e se in proporzione vi è maggiore sfregamento ne' piccoli fori, che ne' grandi, (a) sarà questa perdita ricompensata dall'avanzarsi più presto l'acqua ne' piccoli getti, che ne' grandi: se vogliasi dare 3. d 4. pollici d'acqua, si prenderanno 3. d 4. aperture intere, ciascuna eguale ad ERSH, come EHVM, eguale a tre aperture; ma bisognerà separare un poco l'aperture, quando non si dà che un pollice a ciascun Particolare, perchè le loro acque si consonderebbero, se non vi sosse tra loro più di 2. d 3. linee di distanza; bisogna che l'imboccatura di ciaschedun tubo sia larga abbastanza per ricever l'acqua di ciascuna divisione.

Ecco come si può distribuire una sontana in una Città a più Particolari.

Suppongo che la fontana dia 40. pollici d'acqua nell' Estate, e 50. d'Inverno, e 45. nell'altre stagioni: bisogna fare p'ù conserve, co-

me FGHI, ove l'acqua si scarichi. Fig. 116. Tav. V.

Nella prima, che sarà la più grande, si lascerà alzar l'acqua sino ad un altezza AB, ove si farà un apertura per cui possa traboccare l'acqua per mandarla altrove, e si faranno i fori per la prima distribuzione in C, D, E, un piede sotto AB; questi sori potranno essere, presi insieme, tanto grandi da lasciar passare 20. pollici d'acqua, ed i 25. pollici rimanenti passeranno di sopra ad AB. Egli è chiaro, che quando l'acqua sarà in maggior copia, l'elevazione dell'acqua corrente sarà maggiore al disopra di AB, e quando ella sarà più scarsa, farà minore; ma non farà, che d'un pollice al più; talmente che quando l'acqua, che entra nella conserva, sarà 50. pollici, ne passerà quasi 20. pollici i in circa per i 3. sori, e non ne passera più di 19 i in circa, quando nella conferva entreranno 40. pollici folamente: l'iste sso si farà riguardo all' acqua, che passerà sopra ad AB, e rispetto a quella, che passerà per i fori; e gli si faranno delle piccole conserve in altri Quartieri della Città, ove si distribuiranno a' Particolari i 25. pollici, ed i 20, offervando sempre di fare i fori 12. pollici, ò 10. almeno fotto A.B. Finalmente succederà, che nell' abbondanza d'acqua Tom. II. L 3 avan-

<sup>(</sup>a) Per determinare la diversa diminuzione della quantità dell'acqua dependente dallo sfregimento ne' fori, o zampili di differente diametro, della quale parla in più luoghi di questo Trattato

il Sig Mariotte senza assegnar la maniera di determinarla precisamente, vedisi il Problema del Sigi Carié a c. 193 di questo Tom. II.

avanzeranno 5. ò 6. poll. d'acqua, che si daranno al Pubblico in qualche luogo poco frequentato, per un qualche uso, siccome non durerà questa molto tempo, lo che s'osserverà anco negli altri condotti C, D, E: perchè anco in questi vi saranno sempre degli avanzi d'acqua, che s'erogherà in vantaggio della Città, o per formare vivai, o altri serbatoi d'acqua da conservarsi molto tempo, senza che ve n' entri della nuova, da rinnuovarsi poi di tanto in tanto; ed il resto sarà egualmente distribuito sul piede di 45. pollici, sè non che ne toccherà

qualche volta un poca più, talvolta un poca meno.

Frontino Autor Romano ha parlato di questi condotti d'acqua in altra maniera; egli chiama Quinaria, ciò che noi chiamiamo pollici, ma la sua Quinaria era un poco più piccola: pare, che la maniera d'applicar ciò ch'egli chiama calice, a piè del quale v'era un piccol tubo della grandezza della sua Quinaria, non potesse esser giusta, e torna meglio condur fino a un Quartiere della Città, 10. pollici, se non fi debbon dare più di 10. pollici d'acqua a' Particolari, che vi fono, e scaricarli in una conserva lunga, a cui si applicherà una Misura Comune, come si è detto di sopra, distribuendo un pollice, o i pollice, fecondo il diritto de' Particolari, e quando alcuni di essi non ne vogliono più di una linea, che è la 144, parte d'un pollice, o 2, linee, che è la 72. parte del pollice, allora bisognerà fare la Misura comune in una maniera diversa da quella detta di sopra. In una piccola conserva separata, ove si farà passar l'acqua di 5. linee sopra l'aperture, fatto un foro quadrato largo 4. linee, si leveranno de della larghezza, lasciando stare l'altezza di 4 linee, che darà la nona parte d'un pollice, cioè 16. linee; la metà di questa larghezza darà 8. linee, e il quarto 4. linee; ovvero si farà passar 6. linee ½ d'acqua sopra una apertura d'una linea in quadrato, dalla quale si leveranno 1, per avere il valore d'una linea rotonda precisamente, che darà i di 14. pinte in un minuto, e 144. pinte in 24. ore, di quelle delle quali 36. fanno un piede cubo: Se si raddoppia la larghezza, questa sarà 2. linee, le quali daranno una botte in 24. ore, e 12. pinte in un ora, e 3. pinte in un quarto d'ora; e per esser sicuri di non darne più, o meno di 2. linee, bisognerà contare il tempo, nel quale questo foro empie un mezzo festiere, e se ciò si sa in 75", la misura sarà giusta: bisognerà condurre questa poca acqua in canali d'un pollice almeno, perchè essi potrebbero intafarsi, essendo più piccoli, ed anco ogni 10. anni sarà bene offervare, se le Misure sono ripiene di qualche materia pierrosa, che diminuisca l'aperture, ed in questo caso bisogna rifarle di nuovo.

Allorchè i cannoni de' condotti non fon molto larghi, vi s' ammassa ne' luoghi più bassi un fango sottilissimo, che portano sovente se-

CQ

co l'acque anco più chiare, il quale venendo a indurirsi, chiude interamente il canale; per questo tornerà bene in questi luoghi più bassi fare dell'aperture di tanto in tanto per far escir l'acqua con violenza, che trasporterà seco questo limo, purchè egli non sia petrissicato.

Succede ancora, che essendo obbligati a far passare un canale sopra qualche eminenza, bisogna far saldare alla parte più alta del condotto del canale un altro piccol tubo, che si chiama ssiatatoio; questi
ha una chiave a una mediocre altezza sopra il cannone del condotto,
la quale s' apre di tempo in tempo per far escir l'aria, che essendo
trasportata con l'acqua s' ammassa nella parte superiore del condotto,
ed essendo compressa dall'acqua, ssugge ribollendo, dando de' colpi
sì violenti contro i cannoni del condotto, che spesso vi si fanno delle
aperture, se questi non è tanto sorte da resistervi, e finalmente lo sa
scoppiare, se egli è di una materia fragile.

.. . 

# R E G O L E PERIGETTI D'ACQUA DEL SIG MARIOTTE

SOCIO DELL' ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE. (\*)

Della quantità d'acqua, che esce. da disferenti zampilli, secondo le disferenti altezze delle Conserve.

N piede cubo d'acqua pesa 70. libbre, e contiene 36. pinte, mifura di Parigi, quando son misurate giuste: ma se l'acqua passa gli orli della misura, come può succedere, senza ch'ella si versi, la pinta d'acqua peserà allora 2. libbre; e 35. faranno il piede cubico. La botte di Parigi contiene 280. di quest'ultime pinte, e 288. dell'altre.

Un pollice d'acqua si è l'acqua, che esce da un soro circolare d'un pollice di diametro posto verticalmente in un lato d'una vasca, allorchè la superficie dell'acqua, che mantiene il getto, resta sempre una linea sopra il soro, cioè 7. lin. sopra il centro di questo, senza alzarsi, o abbassarsi di più. Per questo soro passano in un minuto di tempo 28. libb. d'acqua, ovvero 14. pinte di quelle, che pesano 2. libbre.

Egli è vero, che nel luogo dell'apertura, ed immediatamente sopra l'apertura, l'acqua è più bassa, che altrove, ove ella dee esser più alta una linea; perchè s' ella sosse all'istessa altezza, l'estremità della superficie dell'acqua non sopravanzerebbe l'orlo superiore del soro nell'escire, ed allora in un minuto non darebbe più di 13. pinte, e i in circa.

Se

a Parigi 1693 in fol. Dall' Edizione fattane in detta Raccolta, nella quale fi stimarono degne d'essere inserite, noi l'abbiamo prese, tradotte, e date nuovamente alla suce, per dar tutto ciò che ci resta di quest' Autore, che sia relativo ai Moto dell'Acque, avendole di più giudicate molto utissi per la Fratica.

<sup>(\*)</sup> Queste Regole de Getti d'acqua del Sig-Mariotte sono estratte in parte dal suo Trattato del Moto dell' Acque, e sono un Estratto per la Pratica con alcune considerazioni particolari, che egli avea intenzione di presentare al Sig. di Louvois, come si vede in sino della Presazione della Raccolta dell' Opere diverse di Mattematica, e di Fisica dell' Accademia Reale delle Scienze, impressa

Se si vuol sapere quel che danno i fori circolari più piecoli, come d' à pollice di diametro, o d' 4 di pollice; bisogna situargli talmente, che i lor centri sieno 7. linee sotto la superficie dell'acqua, che è un pollice sopra il soro, qual superficie è segnata dalla linea FF, nella Fig. 1. Tav. V. nella quale i centri A, B, C, D di differenti fori son tutti in una linea parallela a FF, è non come nella Fig. 2. nella cuale gli orli superiori sono egualmente distanti dalla linea F.F. Pertanto, se il soro B ha o linee di diametro, la sua superficie non serà più d' di quella d'un pollice, e non dovrebbe dare che di sa pinte nello stesso tempo d'un minuto; e pure ella dà f di 15. pinte, quantunque tutta la superficie dell'acqua del vaso non sia più alta d'una linea sopra il foro d'un pollice, lo che procede da più cagioni, da me spiegate nel mio Trattato del Moto dell' Acque. La principale si è che l'acqua non s'abbassa sensibilmente sopra questi piccoli fori, e vi sta alta come nel resto della superficie: laddove nel soro d'un pollice, per far sì, che il centro sia sommerso 7. linee, bisogna che il resto della superficie dell' acqua sia quasi 8. linee sopra questo centro; perchè per mantener l'acqua del foro di 12. linee, vi bisogna il quadruplo dell' acqua, che bilogna per il foro di 6. linee. D'onde avviene, che l'acqua che dec succedere a quella, che passa per il foro grande, vien di più lontano, e per conseguenza ella non vi succede con tanta facilità, e inoltre l'acqua non è sopra il soro grande, che all'altezza di più d'una linea, laddove sopra il piccolo ve n'è per l'altezza di 4. linee, lo che facilità la successione del suo scarico. Inoltre, l'esperienze esatte di questi scarichi son difficilissime a farsi, e può prendersi sbaglio nella grandezza de fori, nell'altezze dell'acqua ne' vasi, e ne' tempi dello scarico. Di più i getti d'acqua orizzontali danno più acqua de' verticali, ed un poco meno di quelli, che escono dall'alto al basso.

l'er ben determinare un pollice d'acqua, e facilitare i differenti calcoli, secondo le dissernti aperture, e le diverse disposizioni degli zampilli, si può supporre, che un pollice d'acqua dia 14. pinte, o 28. libbre d'acqua in un minuto; e su questo dato io ho fatto i cal-

coli seguenti.

Se si ha un pendolo di 3. piedi, 8. linee 1 dal punto di sospensione sino al centro della piccola palla, questi farà un secondo a ogni

oscillazione, ed un minuto in do. oscillazioni,

Se si vuol sapere senza Misura quant' acqua dà una sontana mediocre, bisogna raccoglierne l'acqua in un gran vaso; e se in ; minuto, o in 30" ella dà 7. pinte, si dirà ch' ella dà un pollice d'acqua; s' ella dà 21. pinta, ch' ella ne dà 3. pollici, ec.

Secondo quetta determinazione un pollice d'acqua darà 3. botti di

Parigi in un ora, e 72. in 24. ore. Una linea è la 144.ma parte d'un pollice, e dà una mezza botte in 24. ore; due aperture d'una linea daranno una botte; ed un apertura di 3. linee di diametro, che sono-9. linee superficiali, darà 4. botti e 1, in 24. orc.

Ho trovato con più esperienze, che una conserva alta 13. piedi sopra il foro d'uno zampillo di 3. linee, dava un pollice d'acqua, cioè 14. pinte in un minuto, salendo verticalmente. Questo si può prendere

per fondamento dell' erogazione degli altri getti d'acqua.

Quando le conserve sono alla medesima altezza, e gli zampilli differenti, le quantità d'acqua son proporzionali a' fori, da' quali esce l'acqua, o ai quadrati de lor diametri. Così se una conserva di 12. piedi ha uno zampillo di 6. lin. di diametro, darà 4. pollici; e se il foro ha un pollice di diametro, il getto verticale darà 16. pollici, purchè i canali, che portano l'acqua, sieno d'una larghezza sufficiente, secondo le regole, che si daranno quì sotto. Per calcolare quest'erogazioni d' acqua, bisogna prendere il quadrato di 3. che è 9; e se lo zampillo nuovo ha 5. lin. di diametro, bisogna sar questa regola del Tre: se 9, quadrato di 3, dà 14. pinte, quante ne darà 25, quadrato di 5? Si troverà, che il quarto numero sarà 38 \*, e così degli altri zampilli. Eccone una Tavola.

# Tavola delle quantità d'acqua, che escono in un minuto da diversi zampilli circolari, essendo l'altezza dell' acqua nel vaso a 12. piedi.

| Da | uno zampillo           |       |              |
|----|------------------------|-------|--------------|
|    | di 1. lin. di diametro | Pinte | r te t       |
|    | di 2. lin.             |       | 6 -          |
|    | di 3. lin.             |       | 14.          |
|    | di 4. lin.             |       | 25. in circa |
|    | di 5. lin.             |       | 39. in circa |
|    | di 6. lin.             |       | 56.          |
|    | di 7. lin.             | b     | 76 +         |
|    | di 8. lin.             |       | 1110 ±       |
|    | di 9. lin.             |       | 126.         |

Se si dividono questi numeri per 14, il quoziente darà i pollici d'acqua; cost 126, pinte, divise per 14, son 9, pollici. Si può opporre, che in alcune esperienze, i fori grandi danno più acqua in proporzione de' piccoli; ma questo procede da cause straniere, dando spessif-

fimo

simo i sori grandi meno acqua in proporzione. Ecco l'esperienze che io ne ho satte. Ho preso un tubo alto 6. piedi, di 6. pollici di diametro, in sondo a cui seci un soro di 4. linee, ed uno di 12. Pieno d'acqua, si apersero i due zampilli, e si lasciò escir l'acqua sinchè il tubo si sosse mezzo vuotato; l'acqua ch'esciva da'due sori si raccoglieva in due disserenti vasi; ed in vece, che il maggiore desse 9. volte la quantità data dal minore, come doveva dare, non ne diede, che 8. volte in circa.

Quando l'altezze dell'acqua nelle conserve son differenti, le più alte danno più, che le più basse, in ragion sudduplicata dell'altezze, cioè come la minore altezza alla media proporzionale tra essa, e l'al-

tezza maggiore.

Secondo questa regola, se l'altezza minore dell' acqua della conferva è 3. piedi, e lo zampillo 3. linee, bisogna prendere il 6. che è il medio proporzionale fra 3. e 12; e perchè 6. sta a 3. come 14. pinte a 7, si dedurrà, che la conserva con 3. piedi d'altezza d'acqua, darà pollice, cioè 7. pinte in un minuto per un foro di 3. linee. Se l'altezza sosse 4. piedi, bisogna prendere il 48, prodotto di 4. per 12, la cui radice è 7. prossimamente: e come 12. a 7, così 14. a 8 d; lo che sarà conoscere, che questo getto d'acqua darà quasi pinte 8 d in un minuto.

Tavola delle quantità d'acqua, che esciranno a disserenti altezze d'acqua nelle conserve, da uno zampillo di 3. linee, in un minuto.

| Sotto l'altez | za  |       |                        |
|---------------|-----|-------|------------------------|
| di piedi      | 6.  | Pinte | 10. scarse             |
|               | 8.  |       | 11 ½ scarse            |
|               | .9- |       | 12 de scarle           |
| 1.            | IO. |       | 12 % scarse            |
|               | 12. |       | 14.                    |
|               | 45. |       | 15 - scarle            |
|               | 18. |       | 17 8                   |
|               | 20. |       | 18 12                  |
|               | 25. |       | 20 3                   |
|               | 30. |       | 22 t                   |
| **            | 35- |       | 24. scarse             |
|               | 40. |       | 25 1                   |
| ·             | 45. |       | 97 8                   |
|               | 48. |       | 28. ovvero 2. pollici. |

Allorchè le conserve hanno più di 50. piedi d'altezza, gli zampilli di 3. linee son troppo stretti, e la quantità dell'acqua divien sensibilmente minore della proporzione sudduplicata di 12. a 60. ò ad 80. ec. sì per lo sfregamento, maggiore in proporzione, sì per la maggior resistenza dell'aria.

Quando per mancanza di fufficiente larghezza ne' tubi del condotto, o per altri impedimenti, l'acqua non fale quanto dovrebbe, bisogna calcolar la quancità dell' acqua secondo l'altezza della conserva, che conviene al getto, sulla Tavola seguente: per esempio, se una conserva di 45. piedi non facesse alto il suo getto più di 20. piedi, bisognerebbe fare il calcolo dell'erogazione dell'acqua, come se l'altezza della conserva sosse 21. pied. e 4. pollici. Gli zampilli di lin. 1 1 non vanno tant' alto quanto quelli di 4. ò 5. linee, fotto un altezza d'acqua di 8, 10, ò 12. piedi ec.; ma non bisogna lasciar di calcolare la quantità dell'acqua secondo l'altezza della conserva, quando il condotto è libero. Talvolta, nel far l'esperienze, si trova, che, essendo i canali molto difuguali, i maggiori danno l'acqua in ragione maggiore della sudduplicata. Ma questo procede dalla necessità di versar con una velocità grande l'acqua per mantenere il getto maggiore, che ne consuma molta, il che dà un urto all'acqua della conserva, che la fa escir per lo zampillo con velocità maggiore di quella, che le imprime il folo suo pelo.

# DELL' ALTEZZA DE' GETTI.

La resistenza dell' aria impedisce, che i getti non salgano sino all' altezza del pelo dell' acqua nelle conserve, e quanta più aria debbono attraversare, tanto più è considerabile la disserenza. Ecco una regola per cui si può sapere quanto diminuiranno i getti dall' altezza della conserva.

Prendasi una palla di piombo del diametro d'un pollice in circa, ed una palla di legno del diametro quasi eguale a quello del soro, la di cui gravità sia poco minore di quella dell'acqua, sicchè galleggiando sull'acqua, vi stia quasi tutta sommersa: si gettino ambedue in alto con la stessa forza, talmente che la palla di piombo arrivi sino all'altezza dell'acqua nel vaso, o molto vicina; s' osservi sin dove arriverà la palla di legno, e questa sarà l'altezza all'incirca del getto.

L'altra regola per mezzo del calcolo si è, che le disserenze dell'altezze delle conserve, e dell'altezze de' getti crescono in ragione duplicata della loro altezza, cioè in ragion de' quadrati della loro altezza: per esempio se il primo getto è 5, piedi, e la sua conserva sia più alta d'un police, un getto di 10, piedi avrà la sua conserva più

alta

alta 4. pollici; perchè 5. sta a 10. come 1. a 2, ed il quadrato di 2. è 4: dunque come 1. sta a 4, così 1. poll. a 4. pollici. Si suppone, che i tubi sieno sufficientemente larghi, secondo le regole che se ne daranno.

Tavola delle differenti altezze de' Getti.

| Altezze de' Getti | . Altezze delle Confer | Altezze delle Conferve. |  |  |  |
|-------------------|------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Piedi 5.          | Piedi 5. Pollici       | 1.                      |  |  |  |
| 10.               | 10.                    | 4                       |  |  |  |
| 15.               | 15.                    | 9.                      |  |  |  |
| 10.               | 21.                    | 4.                      |  |  |  |
| 25.               | 22.                    | I.                      |  |  |  |
| 30.               | 33.                    |                         |  |  |  |
| 35.               | 39-                    | I.                      |  |  |  |
| 40.               | 45.                    | 4.                      |  |  |  |
| 45.               | 51.                    | 9.                      |  |  |  |
| 50.               | 58.                    | 4                       |  |  |  |
| 55-               | 65.                    | 1.                      |  |  |  |
| 60.               | 72.                    |                         |  |  |  |
| 65.               | 79•                    | ı.                      |  |  |  |
| 70.               | 86.                    | 4-                      |  |  |  |
| 75-               | 93.                    | 4-<br>9-<br>4-          |  |  |  |
| 80.               | 101.                   | 4.                      |  |  |  |
| 85.               | 109.                   | I.                      |  |  |  |
| 90.               | 117.                   |                         |  |  |  |
| 95-               | 125.                   | 1.                      |  |  |  |
| 100.              | 135.                   | 4.                      |  |  |  |

Lo sfregamento con gli orli degli zampilli scema un poco di questa proporzione nelle grand' altezze: per questo egli è necessario, che in queste grandi altezze gli zampilli abbiano un soro di 10. ò 12. lin., perchè se n' avessero 2. ò 3. linee, l' acqua salirebbe molto meno di ciò che dà questa Tavola; oltre di che l' aria resiste molto più a un piccol corpo, che ad un più grande, come se ne vede l' esempio nell' armi a suoco, che portano più lontano una palla grossa, che una piccolissima, come la munizione, o la polvere di piombo. Se un tubo alto 136. piedi sa salire il getto a 100. piedi, essendo lo zampillo 12. linee, non si dee dedurre, che un tubo di 344. piedi, per un medesimo zampillo saccia salire il getto a 200. piedi, benchè l' altezza di 344 piedi ecceda di 200. piedi l' altezza 144, quadruplo di 36: nella velocità di questi getti l' aria resiste tanto, che l' acqua mediante l' urto si

riduce in particelle impercettibili, che non possono alzarsi molto. Ho sperimentato, che e' bisogna ancora, che i tubi abbiano una gran larghezza sino allo zampillo, e tanto più grande, quanto è più largo lo zampillo. Ecco le regole per queste grandezze.

Una conserva di s. piedi, con uno zampillo di 6. linee, dee avere il tubo vicino allo zampillo, largo 2. pollici in circa. La miglior figura per il cannone del condotto fino allo zampillo dee effer fimile ad A BC, nella Figura 3. Tav. V.; cioè la piegatura in B non dee essere ad angoli retti, come nella Fig. 4 a b c d: e nelle mediocri altezze, cioè fino a 10. ò 12. piedi, non bisogna che lo zampillo in cima sia lungo come cd, perchè lo sfregamento ritarderebbe il getto moltifsimo; ma basta la grossezza del metallo, come nella Fig. 1. Se la conserva è alta 21. piede, e 4. pollici, ed il foro dello zampillo 6. linee, il getto non salirà 20. piedi, se il canale del condotto non è più di 2. pollici; perchè lo sfregamento sarà troppo grande nel tubo stretto, ove l'acqua scorrerà due volte più presto, che quando l'acqua nella conserva è alta 5. piedi, e per conseguenza bisogna farlo più largo, affinchè l'acqua vi scorra quasi con l'istessa velocità: bisogna dunque in vece di 2. pollici, ch' egli ne abbia 2 \( \frac{1}{4} \) in circa; perchè essendo le velocità in ragion sudduplicata dell'altezze, la velocità di quest'ultimo getto sarà doppia dell'altra, e perciò il quadrato del diametro della larghezza del suo canale dee esser quasi doppio dell'altro. Sopra questa regola è fondata la Tavola seguente.

Tavola delle Larghezze de' Canali, e de' differenti zampilli, secondo l'altezza delle Conserve.

| Altezza delle<br>Conferve |      | Larghezza degli<br>zampilli. |               | Largbezza<br>de' Canali. |  |  |  |
|---------------------------|------|------------------------------|---------------|--------------------------|--|--|--|
| Piedi                     | 5.   | Lince                        | 3, 4, 5, 86.  | Linee 22.                |  |  |  |
|                           | 10.  |                              | 4,5,06.       | 25.                      |  |  |  |
|                           | 15.  |                              | 5,06.         | Pollici 2 #              |  |  |  |
|                           | 20.  |                              | 6.            | 2 1 -                    |  |  |  |
|                           | 25.  |                              | 6.            | 2 3 .                    |  |  |  |
|                           | 30.  |                              | 6.            | 3.                       |  |  |  |
|                           | 40.  |                              | 7, ò 8.       | 4 .                      |  |  |  |
|                           | 50.  |                              | 8, 8 10.      | 5 1.                     |  |  |  |
|                           | 60.  | ,                            | 10, 0 12.     | 51,00.                   |  |  |  |
|                           | 80.  |                              | 12,0 14.      | 6 ½, ò 7.                |  |  |  |
|                           | 100. |                              | 12, 14, 0 15. | 7, 8 8.                  |  |  |  |

Se il getto dell' acqua ha uno zampillo di 12. linee, e la conserva sia alta 84. piedi, il getto sarà quasi 65. piedi. Se i minori canali, vicino allo zampillo, son 7, ò 8. pollici, darà il getto quasi 40. pollici; e per uno zampillo di 14. lin., darà 54. pollici, che sanno 3888. botti in 24. ore: e se la conserva ha 50. piedi in quadro, bisognerà ch' ella sia alta circa 13. piedi, per poter mantenere il getto 24. ore; e per mantenerlo solamente 12. basterà ch' ella abbia 50. piedi in quadro, e 10. piedi d'altezza per contenere 1944. botti. Se i getti d'acqua non buttano continuamente, e che vi sieno ne' tubi del condotto le chiavi per fermar quando si vuole il corso dell'acqua, bisogna che le loro aperture sieno appresso a poco della larghezza de' tubi; perchè se sossi perche se si posso tenere in questi luoghi i canali più larghi, ed adattar le chiavi in maniera, che le loro aperture sieno larghe quanto il rimanente de' canali.

Quando le conserve son molto alte, ed i cannoni più bassi son larghi 5. ò 6. pollici, sono più pericolosi a rompersi mediante il peso dell'acqua; e quanto più son stretti, più difficilmente si rompono, se i cannoni son della medesima grossezza: ecco le regole da seguitarsi. Supposto che l'altezza di 30. piedi d'acqua in una conserva non rompa, o non faccia scoppiare nelle saldature un cannone di rame, grosso di linea, il quale essendo meno grosso, come per esempio di linea, possa rompersi; se si allargheranno i cannoni senza rialzare l' acqua nella conserva, bisogna aumentarne la grossezza in ragion de' diametri: perchè da una parte, il peso dell' acqua sta in ragion duplicata de' diamerri; perciò, se il diamerro è doppio, il peso dell'acqua farà quadruplo, e la circonferenza faldata farà doppia, lo che rende la resistenza doppia. Dunque vi resta solamente la ragione semplice de' diametri, se si suppone che il peso dell'acqua faccia separare, e staccare le parti del metallo, e della saldatura, come le parti d'un bastone, che si tirasse perpendicolarmente: così se il canale è 6. pollici, fotto 30. piedi di altezza d'acqua, bisogna che il metallo del tubo sia grosso ½ linea; s' egli è largo un piede, bisognerà dargli una linea.

Quando le conterve son più alte, essendo le stesse le larghezze de canali, bisogna accrescere la grossezza del metallo a proporzione dell'altezze: così sotto una conserva di so. piedi, essendo il canale largo 3. pollici, dee l'istesso esser grosso \frac{1}{2} sinea; e sotto una conserva di 120.

piedi, dee esser grosso 1. linea.

Se i canalí son più alti, e più larghi, bisogna considerare ambedue le proporzioni. Così se il canale è alto so. piedi, e largo 8. pollici, bisognerà prendere ½ linea, attesa l'altezza di so. piedi; e rispetno a 8. poll., così i linea a i; lo che farà vedere, che il metallo do-

vrà in questo caso avere lin. 1 di grossezza.

Se si suppone, che le saldature sieno più difficili a separarsi dalle parti del metallo, si può considerar la piastra della Fig. 3. Tav. V. ove è lo zampillo, come la parte più debole, e tale da doverti rompere nel mezzo, o vicino agli orli della faldatura: e perchè un regolo di legno appoggiato nelle due cime può sostenere nel mezzo un peso doppio di quello, che sosterrebbe, se sosse due volte più lungo; e se il peso è distribuito in più parti eguali per la lunghezza d'un regolo, questi senza rompersi, ne può sostenere il doppio di quello che sosterrebbe, se il peso sosse tutto nel mezzo; ne segue, che se la piastra sosse quadra, e caricata d'un altezza di 20. piedi d'acqua non si rompesse, non potrebbe essa sostenere più della metà dell'istesso peso, se ella sosse il doppio lunga, fenza crefcer la fua larghezza: ma farebbe allora caricata dal doppio d'acqua, e non potrebbe per conseguenza sostenere che il 4: Dunque, secondo la dottrina di Galileo, bisognerebbe raddoppiarne la grossezza per renderla sufficientemente forte. L'istesso accaderà, s' ella fosse quadra; perchè da una parte il peso dell' acqua farebbe doppio, ma sarebbe raddoppiata anco la sua resistenza; ed esfendo rotonda, resisterebbe pure a proporzione.

A' canali dunque di diametro differente, e d'altezze eguali, bisogna aumentar la grossezza del metallo della piastra, ov'è lo zampillo, secondo la ragion de'diametri, se la piastra è la parte più debole.

Quando i condotti dell'acque son molto lunghi, per esempio di 1000. tese, il lungo sfregamento scema l'altezza de' getti, e la quantità dell'acqua, principalmente se i canali son troppo stretti. Ecco se

regole da seguitarsi.

Se sia una conserva di 80. piedi, ed acqua sufficiente da mantener 6. getti, ciascuno di 9. linee, bisognerà prendere il quadrato di 9. che è 81; il prodotto di questo per 6, dà 486, la cui radice quadrata è 22. prossimamente: da questo si conosce, che i 6. getti di 9. linee di diametro, danno quanto un solo di 22. linee. E perchè un getto di 22. linee di diametro dà molto più, che quello d' 1. pollice, cioè in ragione di 484. a 144, quadrati di 22, e di 1; bisogna ancora, che la larghezza del canale sia nella medesima proporzione, rispetto ai 7. pollici, che convengono all'altezza di 80. piedi. Dunque come 12. a 22, così 7. a 12 \(\frac{1}{6}\) in circa; dal che si vede, che il canal maestro sino ai sori di distribuzione, dee aver 13. pollici di larghezza, ed ognuno de' 6. tubi, 7. pollici; ed in questo caso il getto s'alzerà più di 60. piedi; e se al canal maestro si danno 14. pollici di larghezza, il getto s'alzerà

Tom. 11. 65. pie-

65. piedi, non ostante il lungo cammino del Condotto. Gli altri calcoli

fi faranno secondo queste regole.

Ne' getti molto alti, e grossi, bisogna dispor gli ultimi tubi, ed i loro zampilli appresso a poco secondo la Fig. 5. Tav. V. A BCD: perchè supposto, che il canale A BC sia largo 7. pollici, bisognerà ristringerlo la metà, e dare ad FD 3. ò 4. pollici d'altezza; e sare un altro ristringimento sino alla larghezza dello zampillo: e se la sua apertura è larga 1. pollice, e debba salire 50. ò 60. piedi, basterà che lo zampillo sia alto 6. sinee ad angoli retti per dirigere il getto; e se non dovesse salire più di 50. piedi, basterebbe che sosse alto 3. ò 4. linee: perchè quanto più DE sarà alto, tanto più scemerà l'altezza del getto, e quanto più lo zampillo sarà liscio, tanto più il getto sara bello.

Per divider l'acqua in diversi getti, e saper quanta se ne dara a ciascuno, lo che può servir anco per le distribuzioni, che si sanno a' Particolari, dell'acqua d'una forgente, è necessario avere una Misura, le cui aperture sieno quadrate, e non circolari. Per esempio, nella Fig. 6. Tav. V. AB è l'orlo del vaso, che serve di Misura, e CD è l'altezza dell'acqua; bisognerà situare i fori quadrati, 2. linee in circa forto il pelo dell'acqua CD con disporgli in una linea orizzontale EN. Se si divida pertanto in più quadrati alti un pollice, come EFPH, questi daranno più d'un pollice: perchè se i fori circolari danno in un minuto 14. pinte, i quadrati ne daranno una quantità, che starà al 14. come 14. a 11, che è la proporzione proffimamente del quadrato al cerchio inscritto. Se dunque un pollice circolare dà in un minuto 14pinte, un pollice quadrato darà un poco meno di 18. pinte, stando 11. a 14, come 14. pinte a 17 %. Bisognerà dunque dividere EF in 14. parti eguali; e se ER contiene 11. di queste parti, il rettangolo ERSH farà appresso a poco eguale ad un pollice circolare, e darà 1. pollice d'acqua, cioè 14. pinte in un minuto, se l'acqua della conserva, che serve di Misura, stia sempre all'altezza CD. Si faranno poi andantemente più rettangoli eguali ad ERSH fotto la stessa linea, come RLTS, LMVT, ec. Se si vuol dare ad alcuno i pollice d'acqua, bisognerà dividere un di questi rettangoli z r o g per metà colla linea XY; e quefli darà i pollice d'acqua, cioè 7. pinte in un minuto, e così per tutte l'altre distribuzioni, prendendone i, come i kaq, di ec. Vi sarà ancora questo vantaggio, che se l'acqua, che mantiene l'erogazione, scemi, e non riempia se non -1, 1, dell' altezza dell' aperture della M sura, tutti i Particolari perderanno a proporzione, lo che non s'ottiene, quando i fori son circolari, e se vi è un poco più di sfregamento, in proporzione, ne' fori piccoli, che ne' grandi, questo sarà compensato col succeder l'acqua meglio in un piccolo getto, che in un grande. Se si voglion dare 3. à 4. pollici d'acqua, si prenderanno 3. à 4. aperture intere, eguale ciascuna ad ERSH, come EMVH e-

guale a 3. pollici, ec.

Con queste regole posson superarsi tutte l'altre dissicultà, che si possono incontrare intorno a' getti d'acqua. Come se si avesse una conserva, o una sorgente alta 40. piedi sopra lo zampillo, la quale possa mantener 20. pollici d'acqua, e se si voglia impiegar tutta in un sol getto, bisognerà vedere la Tavola; ove si troverà, che uno zampillo di 3. linee, posto sotto 40. piedi d'altezza d'acqua, dà in un minuto 25. pinte 2: dipoi si farà questa regola del Tre; se 25. pinte ; vengono da 9, quadrato di 3, che mi daranno 280, pinte, che 20, pollici danno in un minuto? Si troverà il quoziente 98 1, la cui radice quadrata è 10, prossimamente; dal che si conoscerà, che lo zampillo dee aver 10. linee in circa di diametro, e che questo getto, che s'alzerà quasi 35. piedi, consumerà 20. pollici, buttando continuamente. Ma se ci basta, che il getto butti 12. ore continue nel giorno, si potrà lasciar riempire nella notte una gran conserva, che contenga 720. botti, ed avremo acqua bastante per un getto di 14 linee, o per 2. di 10. linee in circa, ciascuno de' quali butti 12. ore continue.

#### IL FINE.

,

### DELLE MATERIE PRINCIPALI

# CONTENUTE IN QUESTO TRATTATO.

#### PRIMA PARTE.

Di varie proprietà de corpi fluidi, dell' origine delle fontane, e delle cause de'venti.

#### DISCORSO

Di varie proprietà de' corpi fluidi. pag. 7. Lo stato naturale dell'acqua si è l' esfer diacciasa. Delle parti dell' acqua cangiate in aria. Esperienza per mostrare, che l'aria s' infinua nell' acqua, e nella spirito di vino . Osfervazioni sulla formazione del diaccio, e perchè egli si fenda. Della materia fulminante, she è nell' acqua Offervazioni, e congetture fulla viscosità di alcuni corpi fluidi. 13.

#### DISCORSO II.

Dell' origine delle Fontane. 14 Risposta all' opposizioni sull' origine delle jontane. Tom. II.

Osfervazioni circa l'aumentarsi, e il diminuirsi di alcune sorgenti. 17. Delle Sorgenti, e Laghi, che si trovano in cima alle Montagne. 18. Osfervazioni sulla quantità d'acqua, che piove. Calcolo dell' acqua necessaria per mantenere la Senna.

#### DISCORSO III.

Dell'Origine, e Cause de' Venti. 11. Congetture sulle cause de' Venti. 25. Offervazione sopra il Vento, che si sente nelle bocche delle fornaci da calcina. 29. Osfervazione circa il periodo de Venti a Parigi, e ne' contorni. 29. Esperienza sul moto dell' aria. 30. Della cagione de' turbini. Della causa delle direzioni differenti de' Venti, e del fumo de' cammi-Spiegazione delle Tempeste, e degli Uracani. 36.

> PAR-M 3

#### PARTE SECONDA.

Dell' Equilibrio de' corpi fluidi.

#### DISCORSO L

Dell' Equilibrio de' corpi fluidi dipendente dalla gravità. 40.

Principio universale di Meccanica. 44.
Pruove della gravità dell'aria. 46.
— dell'acqua. 46.
Regola dell'equilibrio dell'acqua, dipendente dal suo proprio peso. 50.
Esperienza dell'equilibrio dell'acqua.

Regola dell' equilibrio de' differenti liquori, proveniente dalla gravità.

Regola I. dell'equili rio de corpi folidi, de quali la gravità specifica è minore di quella dell'acqua. 56. Proprietà dell'acqua d'attaccarsi, o

di sfuggire alcuni corpi. 57. D'onde dipenda, che alcuni corpi più pefanti dell'acqua, stanno a galla. 58.

Le materie gelate son più leggiere, anco delle medesime suse. 60. Applicazione della regola preceden-

Regola II. con alcune offervazioni. 61. Regola III. per i corpi più pefanti dell'acqua. 63.

Regula IV.

Esperienza, che mostra, che alcuni
corpi più leggieri dell' acqua possono andare a fondo.

64.

#### DISCORSO II.

Dell' equilibrio de' corpi fluidi dipendente dalla elasticità. 65.

Della proporzione della condensazione dell' aria. 65. Della rarefazione, o dilatazione dell' 66. aria . Regola per l'alzamento dell'acqua nelle trombe aspiranti. Esperienza sull'elasticisà dell'aria. 73. Confutazione dell'errore di quelli, che credono, che l'aria non pesi sopra i corpi sottoposti . 74-Della forza elastica della fiamma della polvere da schioppo. 76.

#### DISCORSO III.

Dell' equilibrio de' corpi fluidi dipendente dalla percossa. 78.

Della percossa della siamma. 78.

Della percossa dell'aria, e dell'acqua. 78.

Regola I. della percossa de' getti d' acqua. 78.

Dell' accelerazione della velocità de' corpi cadenti. 79.

Della lentezza delle prime gocce d' acqua nell' uscire dalla bocca de' tubi.

Regola II. dell' equilibrio dipendente dalla percossa, de' getti d' acqua, che escono di sotto d' vasi. 81.

Regola III. dell' equilibrio dipendente dalla percossa, de' getti d' acqua in ragione dell' altezze de' vast. 83.

Conseguenza per la velocità de getti d'acqua, che sono in ragion sudduplicata dell'altezze de vasi. 85.

Regola IV., de' getti d'acqua eguals, e di velocità difeguali, che fostem gono, mediante la lur percossa, de' pesi in ragion duplicata delle velocità.

Espe-

| Esperienza per conoscere la forza del-<br>la percossa dell'aria. 86.                                                | PARTE TERZA.                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseguenza, in cui si vede qual' è la<br>proporzione de' tempi dell' uscita<br>dell' aria da due cilindri disugua- | Della misura dell' acque correnti, e zampillanti.                                                                         |
| li per fori eguali, e caricati di                                                                                   | DISCORSO I.                                                                                                               |
| pesi eguali. 87.<br>Regola V. per i getti d'acqua egual-<br>mente veloci, ma diseguali in gros-                     | Del pollice per la misura dell'acque.                                                                                     |
| fezza, che mediante il loro urto<br>fostengono pesi, che stanno fra loro<br>in ragion duplicata de fori. 88.        | Prima esperienza per determinare la quantità d'acqua, che dà un pollice in un certo tempo. 100.                           |
| Del peso del piede cubo d'acqua, e della quantità delle pinte, che contiene.                                        | Proposizione, ove si dimostra, che il<br>pendolo, che mostra colle sue oscil-<br>lazioni un secondo di tempo, dee         |
| Per misurare la velocità, e la forza<br>della percossa dell'acqua corren-<br>te. 89.                                | esser più corto ne' paesi più vicini<br>all' Equatore, che verso i Poli. 101.<br>Dissicoltà, che s'incontrano nell' espe- |
| Della forza delle ruote de' mulini, che<br>fono fulla Senna. 90.                                                    | rienza precedente. 102.<br>Esperienza II. fatta con un foro di                                                            |
| Esperienze per le disseremi velocità dell'acque correnti, sì nel fondo, che nella superficie.                       | 6. linee di diametro, e delle dif-<br>ferenze tra l'aperture verticali, e<br>orizzontali. 102.                            |
| Calcolo della forza delle ruote de'<br>mulini della Senna. 92.                                                      | Le quantità dell' acqua, che danno<br>fori eguali posti l'uno sopra l'al-                                                 |
| Per la forza della percossa del vento contro l' ale d'un mulino 92.                                                 | tro, sono tra loro nella medesima<br>proporzione, che l'ordinate d'una                                                    |
| Per la forza della percossa del vento contro la vela d'un vascello. 93.                                             | parabola.  Diverse cause, che producono alcune                                                                            |
| Paragone della forza de' mulini a ven-<br>to, co' mulini della Senna. 94.                                           | irregolarità nella regola dell' ero-<br>gazione dell' acque. 105.                                                         |
| Descrizione, e giudizio di più muli-<br>ni a vento, che girano a tutti i<br>venti.                                  | Si determina per Pollice d'acqua<br>quel foro, che dà 14 pinte, mi-<br>sura di Parigi, in un minuto di                    |
| Per il calcolo della velocità del ven-<br>to, capace di rovesciare alberi, ed                                       | tempo.  Terza esperienza d'un piede cubo ri-                                                                              |
| altri corpi. 96. Per aumentar la forza d'una certa quantità d'acqua. 98.                                            | pieno in 2. minuti ½. 107.  Mezzo per conoscere quanti pollici d' acqua dà una fontana, o un ru- scello. 107.             |

#### DISCORSO IL

Della misura dell' acque zampillanti, secondo le differenti altezze delle conserve. Esperienza prima per la quantità dell' acque zampillanti. 103. Esperienza seconda. 108. Regola per la misura dell'acque zampillanti. Tavola dell' erogazioni dell' acqua date da uno zampillo di 3. linee in un minuto, sotto differenti altezze d' ac jua nella conserva. Paragone della quantità dell' acqua escita da un semplice foro fatto in

#### DISCORSO III.

una conserva, colla quantità escita

dopo avervi applicato un tubo. 111.

Della misura dell'acque, che escono da zampilli di disserenti grandezze.

Prima esperienza. 113. Seconda esperienza. 113. Regola per le quantità dell'acque zampillanti. Tavola delle quantità dell'acqua che escono da differenti zampilli circolari in un minuto, fotto l' altezza di 13. piedi d'acqua. Terza esperienza fatta con due fori differenti nell'istesso tempo. Quarta esperienza sull'istesso. Tre cause, che possono far sì, che le aperture grandi dieno ordinariamente più delle piccole. Cinque esperienze sopra questo soggetto . 116. Due cause, che diminuiscono la ragione sudduplicata, e due, che l' accrescono. 117. In qual proporzione si vuota un vaso da un foro fatto nel fondo. Da un vaso mantenuto sempre pieno esce nell' istesso tempo il doppio dell' acqua che esce, quando si vuota senza aggiungeroi acqua. Offervazione sul fatto precedente. 113. Per giudicar del tempo in cui si vuota un vafo. Problema, della figura d'un vaso, da cui escendo l'acqua, scende in tempi eguali per spazi eguali. Regola dell' acqua che esce da 2. tubi diseguali per eguali aperture. 118. Questione sulla quantità dell' acqua, che esce da due tubi d'egual diametro, e d'altezze ineguali. 119.

#### DISCORSO IV.

Della misura dell' acque correnti in un acquidotto, o in un siume. 122.

Metodo per questa misura con alcuni esemps, ed il calcolo dell' acqua della Senna.

# PARTE QUARTA.

Dell' altezza de' Getti.

#### DISCORSO I.

Dell' altezza de'getti verticali. 125.

Regola I. con alcune esperienze. 125. Seconda Regola per la diminuzione de' getti relutivamente alle conserve, con un esempio. 126.

Ta-

| I avota di questa diminissione dati              | ***                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| altezza di 5. piedi fino a 100. 128.             | DISCORSO II.                            |
| Esperienze per confermar questa Re-              | De' getti obliqui, e delle loro am-     |
| gola. 129.                                       | piezze. 140.                            |
| Esperienza d' un caso particolare,               |                                         |
| quando l'acqua della conferva non                | Problema: data una altezza mediocre     |
| somministra acqua bastante per il                | del vaso, e l'obliquità del getto,      |
| getto.                                           | trovar la sua ampiezza. 140.            |
| Esperienza fatta con un sifone re-               | Osfervaz. su' getti di Mercurio. 142.   |
| curvo. 132.                                      | Esperienza per provare, che le mate-    |
| Esperienza dell' acqua caricata di mer-          | rie più pesanti descrivono parabole     |
| . curio per l'altezza de getti. 132.             | più grandi. 142.                        |
| Conferma coll' esperienza de' pesi at-           | Per trovare le ampiezze de getti oriz-  |
| taccati al corpo d'uno schizza-                  | zontali. 142.                           |
| toio . 133.                                      | Per trovare l'altezza dell'acqua in     |
| Esperienza dell' altezza de' getti per           | una conserva, o tubo, per mezzo         |
| mezzo della compressione dell' a-                | dell' ampiezza d' un getto orizzon-     |
| ria . 134.                                       | tale, che esca da una apertura del      |
| L' impulso è trattenuto dallo sfrega-            | tubo . 143,                             |
| mento in un piccol tubo attaccato                |                                         |
| ad un grande. 134.                               | DADEE OUTSIE                            |
| Macchina per spinger l'acqua molto               | PARTE QUINTA.                           |
| Mucchina per spinger l'acqua molto lontano. 134. | De' condotti dell' acqua, e della re-   |
| Macchina di Brone per mezzo della                | fistenza de' cannoni.                   |
| compressione dell' aria. 135.                    | • 1                                     |
| Esperienza sulla più bella figura de'            | DISCORSO L                              |
| getti d'acqua, e della maniera di                |                                         |
| fare, e dispor gli zampilli. 135.                | De' cannoni de' condotti. 144.          |
| L'acqua, che esce da un sovo, caden-             | Varie offervazioni sulla grosfezza de'. |
| do verticalmente, si riduce final-               | cannoni di condotto, secondo i get-     |
| mente in gocce. 136.                             | ti, che mantengono, a differenti al-    |
| La quantità dell' acqua si regola se-            | tezze . 144.                            |
| condo la velocità del getto all' uscir           | Esperienze contrarie agli zampilli ci-  |
| delle zampillo, e non secondo la                 | lindrici, o conici, e favorevoli a      |
| fua altezza. 137.                                | quelli fatti nella piastra. 145.        |
| Regole per la diminuzione d'un get-              | Osfervazioni per regolare la larghez-   |
| to, se si prenda una parte dell'                 | za de' canali di condotto, secondo      |
| acqua, che lo mantiene. 137.                     | l'altezza delle conserve, e la gran-    |
| Esperienza per provare, che le trop-             | dezza degli zampilli. 145.              |
| po grandi altezze delle conferve non             | Regola dedotta dalle offervazioni pre-  |
| giovano niente. 138.                             | cedemi. 146.                            |
| ,                                                | M 5 Efem-                               |
| t ·                                              |                                         |

| 180                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Esempio di questa Regola.<br>Osservazioni particolari sopra | 146.        |
| canali di condotto, che                                     |             |
| Chantilly.                                                  | 147.        |
| Della suddivisione de' canali                               | di con-     |
| dotto, con un esempio.                                      | 149. E      |
| DISCORSO I                                                  | I.          |
| Della forza de' cannoni di                                  | condot-     |
| to, e della resistenza                                      | de' foli-   |
| di.                                                         | 150. R      |
| D 11 CO                                                     |             |
| Della relistenza assoluta de' soi                           | idi. 150. S |

Soluzione di alcune opposizioni.

fil di vetro.

#### de' folidi con la fua dimostrazionc . 158. egola per la refistenza de folidi. che son flessibili, con alcune esperienze. 159. sperienza d'un filo avvolto a spirale, per l'allungamento de' corpi flessili . 159. sperienze sulla resistenza de cannomi di condotto. legola Prima per la refistenza de medefimi. 163. Seconda Regola. 163. Discorso III. Della distribuzione dell' acque. 164.

#### Confutazione della Proposizione di Galileo, intorno alla resistenza de' so-Esperienze, che confermano la regola dimostrata della resistenza de' so-Per la distribuzione d'una sorgente in più luoghi d'una Cistà, ovver• 152. a più Particolari. 153. Esperienze dell' allungamento di un Dell'aperture per ripulire i canali, e degli sfiatatoj. 156. Esperienze della resistenza de' so-156. Regole de' Getti d' acqua per la Teorema d'un caso della resistenza Pratica.

### FINE DELLA TAVOLA.

## DELLA RESISTENZA

#### DE TUBI CILINDRICI

DI UN DATO DIAMETRO, E CARICATI DA QUANTITA'
D' A C Q U A D A T A.

# DELSIG. PARENT.

Memoria estratta dagli Atti dell' Accademia Reale delle Scienze di Parigi dell' anno 1707.

Si vuol ora trovare la forza, che fa tutta quest'acqua per squarciare la piccola zona inferiore A BCD a b c d del tubo, per esempio in Cc.

Per ottener questo, tiro il diametro della base COD (Fig. 91. e 92.) e considero, che tutto il fluido, che posa sulla superficie del semicerchio BCD sa forza per separar la semicirconferenza CBD dall' altra semicirconferenza CAD in Dd, ed in Cc; e che parimente tutto il fluido, che è contenuto nel semicerchio CAD sa forza per separar questa parte dalla prima ne' medesimi luoghi Cc, Dd, L; e questi sforzi in Cc, ed in Dd si fanno in senso contrario, secondo le tangenti HCI, LDM. Inoltre tirando ancora il diametro AB perpendicolare a CD, si può riguardare tutta la forza applicata al quarto di cerchio DNB, come impiegata a far la separazione in Dd, e tutta la forza applicata al quadrante BXC, come impiegata contro la resistenza cC.

Supponendo dunque il quadrante BND diviso in un numero indefinito di parti BN, Nn, ec. e prendendo i piccoli settori BON, NOn, ec. per esprimer le forze del fluido perpendicolari a queste medesime parti, le quali sorze stanno fra loro come le medesime parti BN, Nn, secondo il principio noto d'Idraulica ec., o come i raggi medesimi del cerchio ON, On, ec., e dividendo queste sorze ON.

On,

On, ec. nelle PN, pn ec. perpendicolari a CD, e nelle parallele OP, Op ec. prese sulla medesima CD; le perpendicolari PN, pn ec. moltiplicate per la metà degli archi BN, Nn corrispondenti, mostreranno ancor le lor sorze secondo questi medesimi seni PN, pn. Dunque la somma di tutte le sorze perpendicolari al quadrante BND, sta alla somma di tutte le sorze perpendicolari a CD, come la somma de' prodotti de' raggi ON, On per le metà degli archi BN, Nn, ec. alla somma de' prodotti de' seni PN, pn, ec. per le stesse metà degli archi BN, Nn, ec.; o come il quadrante OBD sta alla metà del quadrato del raggio, che è noto; ovvero, come il semicerchio CBD sta al quadrato del raggio, cioè come il quarro della circonserenza BND sta al raggio, o sinalmente come la circonserenza intera sta al doppio del diametro.

Di più, se si tiri la corda Bn, (Fig. 92. Tav. XIX.) e si consideri, che dalla forza secondo la direzione ON contro l'arco BNn, ne rifultano due altre secondo BN, nN, che sono quelle, che rompono la zona in B, ed n; ovvero se si consideri, che dalle resistenze contrarie secondo NB, Nn, se ne compone una terza, secondo NO, nello stato dell' equilibrio, e supposti eguali gli archi BN, Nn, denotando la retta Bn la forza del fluido contro la parte BNn, 1 raggi OB, On esprimeranno le forze, secondo le direzioni BN, nN, essendo i lati del triangolo OBn perpendicolari alle direzioni BN, Nn, ON, lo che pure è noto. Dunque come la somma di tutte le corde Bn del quadrante BnD (cioè come il quadrante medelimo BnD) sta al raggio OB; così la fomma di tutte le forze perpendicolari al quadrante BnD, sta alla forza, che sbrana la zona, secondo la direzione NB, ò nN, e così l'intero circuito, al doppio del diametro, come sopra. Sarà dunque ancora, come la intera circonferenza al raggio, così la forza del fluido contro tutto il cerchio, alla fua forza, che sbrana in B, ed in w.

Da questo ne segue un paradosso sorprendente; cioè, che il tubo AG, e la zona Ab (Fig. 91 Tav. XIX.) restando sempre della medesima altezza, quanto più il diametro AB della base sarà grande, tanta più sorza avrà il fluido per romper la sascia Ab; perchè, secondo l'analogia detta di sopra, la somma delle sorze contro il circuito ACBD, aumentando in ragion del diametro AB, la sorza secondo la taugente NB, ò nB crescerà aneora nella medesima proporzione, contro ciò, che apparisce naturalmente. Poichè naturalmente siamo portati a credere, che siccome ciascuna parte eguale della zona Abè caricara egualmente, sinche l'altezza AC si mantien la medesima, qualunque sia la grandezza del diametro AB; così balli, ch'ella sia sorte egualmente per sa-

re una resistenza eguale; lo che è però assatto contrario a tutto ciò,

che si è di sopra dimostrato.

Chiamando adunque r il raggio O D della base del tubo; e c la circonferenza A C B D; H l' altezza del tubo; ed b quella della zona A B; E la sua grossezza; sarà (Hbc) tutta la colonna, che gravita contro quessa zona: e supponendo l' altezza H misurata in piedi, resterà solamente da moltiplicarsi questo valore per il peso d'un piede cubo di questo siuido, come per esempio per 70. libbre, per avere il peso dell'acqua, che agisse contro la zona (Ab = 70 Hbc); che ci darà l' analogia  $(c \cdot r :: 70 Hbc \cdot 70 Hbr)$ . dunque 70 Hbr mostrerà la forza dell'acqua di siume, che rompe la zona, e degli altri sluidi in proporzione.

Finalmente, se si separi una striscia (Fig. 93. Tav. XIX.) QT VR dello stesso metallo del tubo AG, cioè di rame, di piombo, ec. la quale sia sospesa verticalmente in Q, e sia strappata dal peso S attaccatovi sotto; chiamando / la larghezza TV della striscia nel luogo della rottura, e la sua grossezza, p il peso S, che la rompe, avremo medesimamente quest' altra analogia. Come la superficie della rottura el della striscia QR sta alla superficie della rottura della striscia Ab=bE, così il peso S=p alla sorza, che rompe la striscia Ab in Ce=70 Hbr, lo che darà l'equazione pE=70 Hrel, d'onde si dedurranno l'equazioni  $E=\frac{70 Hrel}{p}$ , ed  $H=\frac{pE}{70 rel}$ , nelle quali bisogna avvertire di misurar sempre E, ed e con una stessa misura, di ridur sempre il prodotto Hr in piedi quadrati, e sue parti, o di misurar sempre Il, ed r in piedi, se sue parti, come pure l, che è della stessa specie di H.

Sia per esempio nell'esperienza, che il Sig. Mariotte riporta nel suo Trattato del Moto dell' Acque pag. 163. Tom. II. di questa Edizione, una striscia, ed un tubo, tutti due di latta;  $l = \lim_{t \to 0} \frac{1}{4}$ , ovvero  $\frac{19}{576}$  di piede;  $r = \frac{1}{2}$  piede; p sia lib. 120; E = e; sarà  $H = \frac{120 \times 1 \times 576}{79 \times 13}$ 

<sup>=\</sup>frac{24 \times 576}{7 \times 13}, ovvero 152 piedi, in vece di 152, come ha creduto quefl' Autore, sopra una saldatura crepata, cui egli ha preso in vece
della materia vera del tubo, e senza sar rislessione alle considerazioni
fatte di sopra; considerando solamente tutto il peso dell'acqua sostenuto dal contorno più basso del tubo, come un peso sospeso ad una
striscia di latta, contro quello, che noi abbiamo dimostrato. Egli dice
nell'istesso luogo, che non si dee vulutare, che il peso dell'acqua sia distribuito per tutta l'estensione della striscia, benchè veramente sia così distribuito nel romperla, lo che distrugge la seconda considerazione da noi riportata, e che per conseguenza non porrebbe sostenessi. Finalmente ecco

il raziocinio, che questo Autore sa alla pagina seguente. Se il diametro del tubo è doppio, bisognerà, che il tubo sia due volte più grosso; perchè le medesime parti del tubo non sossiriamno un maggior carico, ed esse sono solamente doppie. Ora egli è evidente, che questo raziocinio si distrugge, perchè dall'esser le medesime parti egnalmente caricate, doveva concludere al contrario, che esse non dovevano avere se non la medesima grossezza, senza imbarazzarsi a pensare, se il carico totale è doppio; poichè essendo egli doppio, ed il numero delle parti doppio, avrà ciascuna parte sempre il medesimo carico; ed essendo la cagione che sa rompere una parte, il solo ssorzo che questa sossire indipendentemente dall'altre.

Si trova nel Libro, intitolato, Diverse Opere di Mattematica, e di Fisica di quest' Accademia, impresso nel 1693. una simil regola dell'istesfo Sig. Mariotte, cui egli pretende dimostrare con questo raziocinio. Da una parte, dic' egli, il peso dell'acqua sopra la base, è in ragion duplicata de' diametri, rimanendo sempre l'acqua all'istessa altezza; ma le circonferenze de' tubi son tra loro in ragion semplice de' medesimi diametri: se dunque il diametro della base è doppio, il peso dell'acqua sopra questa base sarà quadruplo, e la circonferenza del tubo sarà doppia, lo che renderà la sua resistenza doppia, supponendo sempre la medesima, la sua grossezza. Dunque non vi resterà, che la semplice ragione de' diametri, supponendo, che l'acqua separi la eirconferenza del tubo, come un bastone, che si tirerebbe direttamente. Ove si vede, che il nostro Autore prende qui la forza, che fa l'acqua fulla base, in vece di quella, che ella fa contro il circuito, per paragonarla colla retistenza del medesimo circuito, lo che repugna. Inoltre egli prende sempre tutta la resistenza del circuito del tubo, in vece della relistenza di ciascheduna parte, lo che è contrario a quel che abbiamo notato di sopra.

Del rimanente questo Autore ci dà in questo luogo per principio: Che un tubo di rame alto 30. piedi, e del diametro di 6. pollici, dee effer

grosso 1 linea.

Il che posto, egli è facile trovar le grossezze convenienti a tutte l'altezze, ed a tutti i diametri de tubi, crescendo, o scemando queste grossezze, a misura, che l'altezze, o i diametri s' aumentano, o diminuiscono.

Nell'istesso libro pag. 516. si trova un Opuscolo del Sig. Romer del 1680. ov'egli dice: Che niuno aveva ancora spiegato abbastanza la proporzione de' tubi de' Condotti, per diverse altezze, e diametri dati. Dimostra poi alcune proposizioni, che crede poter esser a ciò utili. La seconda di queste si è: Che l'acqua sotto altezze eguali forza i tubi in ragion de' lor diametri. La ragione, che n'adduce è la stessa del Sig. Mariotte,

riotre, detta di sopra, e perciò non starò a consutarla. Stabilisce nella quarta: Che le sorze de' tubi stano in ragion duplicata delle sor grossezze, essendo tutto il rimanente eguale: mentre al contrario, egli è già manisesto, ch' esse sono in questo caso nella medesima proporzione delle grossezze, che mostrano il numero delle sor sibre. Per provarla paragona se disferenti strisce, delle quali son composti questi tubi, a tanti anessi di differenti diametri, e grossezze diverse, dalle quali sia ricoperto un cono retto nella sua superficie esteriore; ma egli è manisesto, che se strisce, che son tanti piani non possono esser paragonate agli anessi, che son prismi; onde questa prova è nulla.

Finalmente questo medesimo Autore riporta un esperienza fatta a Versaglies, nella quale un tubo di piombo del diametro di 16. pollici, grosso linee 6 \frac{1}{4}, sostenne un carico di 50. piedi. D' onde egli è facile dedurre le sorze di tubi simili per disserenti diametri, ed altezze date.

Su queste due esperienze ho calcolata la Tavola, che segue.

Tavola, che contiene le groffezze de' Cannoni de' Condotti per differenti diametri fino a 20. pollici, e per altezze differenti fino a 100. piedi.

|                        | Diametri de' Cannoni in Pollici.         |              |              |              |        |              |      |              |              |                  |              |
|------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|------|--------------|--------------|------------------|--------------|
|                        |                                          | 2            | 4            | 6            | 8      | 10           | 12   | 14           | 16           | 18               | 20           |
| c Can-                 | Grossezze de' Cannoni in Linee, e Punti. |              |              |              |        |              |      |              |              |                  |              |
| oni in<br>iedi .<br>10 | Piombo<br>Ram€                           | o. I         | 0. 2<br>0. I | 0. 3         | 0. 4   | 0. 5         | 0. 2 | 0. 2         | 1. 2         | 0. 3             | 1. 4         |
| 20                     | Piombo<br>Rame                           | o. 2<br>o. 1 | 0. 4<br>0. I | i. 1<br>o. 2 | 1. 2   | 1. 4         | 1. 5 | 2. 1         | 2. 3         | 2. 5             | 3. I<br>I. I |
| 30                     | Piombo<br>Rame                           | o. 3         | I. 0         | 1. 2<br>0. 3 | 1. 5   | 2. 2         | 2. 5 | 3. 3<br>1. 1 | 3. 5         | 4. 2             | 4· 5<br>1· 4 |
| 40                     | Piombo<br>Rame                           | 0. 4<br>0. I | I. 2         | 1. 5         | 2. 3   | 3. I         | 3. 5 | 4. 2         | 5. 0         | 5. 4             | б. 2<br>2. I |
| 50                     | Piombo<br>Rame                           | 0. 5         | I. 3         | 2. 2         | 3. 1   | 4 0          | 4. 4 | 5. 5         | 6. 2<br>2. I | 7- I<br>2- 3     | 8. o<br>2. 5 |
| 60                     | Piombo<br>Rame                           | I. 0<br>0. 2 | 1. 5         | 2. 5<br>I. 0 | 3. 5   | 4. 5         | 5. 4 | 6. 4         | 7- 4         | <b>8.</b> 4 3. 0 | 9· 3         |
| 70                     | Piombo                                   | 10. 2        | 2. I         | 3. 2         | 4. 3   | 5. 4         | 6. 4 | 7. 4         | 8. 5         | 3.3              | 3.           |
| 80                     | Piombo                                   | 0. 3         | 2 2. 3       | 3. 4<br>1. 2 | 5. 0   | 6. 2         | 7. 4 | 8. 5         | 3. 3         | 4.0              | 12.          |
| 90                     | Piombe<br>Rame                           | 0 1.         | 3 2. 5       | 4 1          | 5. 4   | 7. I<br>2. 3 | 0. 3 | 9. 5         | 11. 2        | 12. 4            | 14.          |
| 10                     | Piomb                                    | 0 1.         | 3   3. 1     | 4. 4         | 4 6. 2 | 8. 0         |      |              | 12. 4        |                  |              |

# PROBLEMA IDROSTATICO DELSIGCARRE

Estratto dalle Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze di Parigi dell' anno 1705.

Ochi giorni sono, essendo in una Villa, ove erano de' Canali d' acqua, fu parlato di quegli zampilli, o tubi, che s'usano per regolare le quantità differenti d'acqua de getti; e vi fu alcuno, che pareva esser molto intendente di Idraulica pratica, che disse, che per aver da un tubo una quantità d'acqua quadrupla di quella, che esce da un altro tubo, bisognava, che il primo tubo sosse egualmente lungo, ma avesse però il diametro doppio di quello del primo. Mi fu dimandato se ciò era vero; risposi, che astraendo dagli sfregamenti, non v'era difficultà veruna, ma che parlando affolutamente, ed in rigore, dal tubo grande n'esciva più in proporzione, che dal piccolo, e la ragione si è, che l'acqua, che passa per il piccolo, trova, relativamente alla sua quantità, una resistenza cagionata dallo sfregamento della superficie interna del piccolo, maggiore della resistenza, che trova l'acqua, che passa per il grande: perchè, supponendosi questi tubi, eguali in lunghezza, le lor superficie interne stanno fra loro nella ragione medesima delle circonferenze, o de' lor diametri; così la superficie del tubo grande è solamente doppia del piccolo, laddove la sua apertura è quadrupla; d'onde io concludo, che per conservar l'equaglianza, bisognava che il tubo grande sosse lungo il doppio del piccolo.

Siccome il Sig. Mariotte non ha sciolto questo Problema, benchè egli abbia parlato di questi sfregamenti, e ne abbia satte dell'esperienze, non ho creduto suor di proposito di darne una soluzione generale; cioè, dato il diametro d'un tubo piccolo, determinar generalmente il diametro del maggior tubo, da cui esca una quantità d'acqua,

doppia, tripla, quadrupla ec., computando gli sfregamenti.

# SOLUZIONE.

Si chiami a il diametro dato del piccol tubo, ed x quegli del grande, ricercato. Siccome si suppone, che questi due tubi sieno egualmente lunghi, le resistenze che trova l'acqua passando per questi tubi, ed in conseguenza le diminuzioni di questi acqua stanno fra loro in ragione delle superficie interne di questi tubi, le quali cagionano lo sfregamento; ma queste superficie sono come le circonferenze, o come i lor diametri; adunque la resistenza; o la diminuzione dell'acqua, che passa per il piccolo, sta alla diminuzione dell'acqua, che passa per il grande, come il diametro del piccolo sta al diametro del grande: sicchè chiamando 44 la diminuzione dell' acqua del piccol tubo, si dirà  $a:x:=\frac{n}{n}:\frac{ax}{n}$ , che sarà la diminuzione dell'acqua del tubo grande: ma le quantità d'acqua, che passano per questi tubi, sono come i quadrati de' diametri meno le lor diminuzioni corrispondenti; chiamando dunque m la proporzione della quantità d'acqua, che vogliamo, che esca di più per il tubo grande, che per il piccolo, si avrà quest'equazione  $x \times \frac{a \times a}{n} = m a a - \frac{m a \cdot a}{n}$ , che è del secondo grado; dalla quale si deduce il diametro del tubo grande, cioè  $x = \frac{a \rightarrow a \sqrt{4mnn - 4mn \rightarrow t}}{2n}$ 

Per costruire quest' equazione, (Fig. 94. Tav. XIX.) si prenda  $CP = \frac{a}{2\pi}$ , e sul punto P si alzi la perpendicolare PM=

\* \( \sqrt{4mnn-4mn} \); se dal punto C al punto M si tiri CM, e si descriva col centro C il semicerchio A M B, la parte A P del diametro AB sarà il diametro del tubo, ricercato. Perchè CM, o CA=

 $\frac{s\sqrt{4mnn-4mn+1}}{2B}$ , dunque A P =  $\frac{a \rightarrow a\sqrt{4mnn-4mn+1}}{2B}$ .

Lo che bisognava trovare, Che se si vuole, che dal tubo grande esca quattro volte più acqua, che dal piccolo, e si supponga n = 4, dunque m = 4; allora l'equazione generale si muterà in questa,  $xx - \frac{ax}{4} = 3 aa$ ; dunque

 $\alpha = \frac{a \rightarrow a \sqrt{193}}{9}$ , che si costruisce come sopra. Poichè si prenda CP= i a, e la perpendicolare PM=a V3, dunque

 $CM = \sqrt{3 a a + \frac{1}{64} a a} = \frac{a \sqrt{193}}{8}$ , dunque  $AP = \frac{a + a \sqrt{193}}{8}$ ; di ma-

niera, che-se si suppone, che a=2, allora sarà  $AP = \frac{1+1\sqrt{193}}{4}$ ; ma

la radice di 193 è quasi 14, dunque x=1, che è molto minore di 4. L' istesso si farà in tutti gli altri casi, poichè la costruzione generale rinchiude tutti i casi particolari.

DELLA

# DELLA NATURA DE' FIUMI

TRATTATO FISICO-MATTEMATICO

DEL DOTTORE

# DOMENICO GUGLIELMINI

PRIMO MATTEMATICO DELLO STUDIO DI BOLOGNA, E DELL'ACCADEMIA REGIA DELLE SCIENZE

In cui si manifestano le principali proprietà de' Fiumi, se n' indicano molte non conosciute, e si dimostrano d'una maniera facile le cause delle medesime.

PUBBLICATO PER LA PRIMA VOLTA IN BOLOGNA L'ANNO MDCXCVIL

### NUOVA EDIZIONE

CON LE ANNOTAZIONI

# DEL SIG. EUSTACHIO MANFREDI

Professore delle Mattematiche, Soprintendente all' Acque, e Astronomo nell' Instituto delle Scienze di Bologna, e Associato alle Regie Accademie di Londra, e di Parigi.

AGGIUNTEVI ALCUNE ANNOTAZIONI DEGLI EDITORIO

# PREFAZIONE

### DELL' AUTORE DELLE ANNOTAZIONI.

A maggior parte delle annotazioni, che escono alla luce colla presente edizione del trattato della natura de' siumi del Sig. Guglielmini, era stata da me stesa in iscritto, o per lo meno concepita, e serbata in mente nelle diverse occasioni, che ebbi di esaminare come se adattassero a' casi particolari quando una, quando un' altra delle proposizioni teoriche, o delle regole pratiche, che l' Autore ha esposto in quest' opera. Mi avvisai poscia, che siccome a me senza qualche attenta meditazione non farebbe il più delle volte riuscito di penetrare ne suoi sentimenti, ne di sgumbrarmi la mente da quegli equivoci, ne' quali sovente io mi accorgeve di essere incorso in materia si difficile, così non fosse per riuscire sovercbio. se col pubblicare ciò, che io ne' casi predetti aveva meco stesso divisato, avessi renduto ad altri più agevole l'intendere gli insegnamenti dell'Autore, senza passare per tutti que dubbi, che ad essi, come a me, potevano per avventura cader nel pensiero. Con tale intendimento mi sono dato a leggeee di bel nuovo da capo tutto il libro. Ho inserito a' suoi luoghi ciò, che sotalmente a cafo, e senza alcun' ordine quà, e là aveva notato; vi be aggiunto tutto quello di più, che in una tale lettura feguita mi è occorfa di avvertire combinando fra loro i varj passi dell' opera; nè bo tralasciato di accemare se alcuna offervazione da altri più moderni scrittori dopo la prima edizione del libro fosse stata fatta, da cui potessero prendersi nuovi lumi, e ritrarre nuovo accrescimento a questa sì importante dottrina dell' acque correnti.

Se io abbia con ciò contribuita cosa alcuna a rischiarare i documenti dell' Autore, e a farne meglio comprendere tutto il sistema, debbo attenderne il giudizio degli aliri. Questo solo parmi di potermi promettere, che presso i retti estimatori io non sarò per incorrer la taccia di aver impiegata simil fatica in cosa, che nol vaglia, anzi spero, che dal Pubblico possa esser gradito, se non altro, il mio esempio nell' aver' io preso ad illustrare un libro, che, dirittamente giudicando, si dee chiamare non pure originale, ma unico nel suo genere. Ben sò, che questo mio detto a prima faccia parrà ad alcuni alquanto ardito; ma tale non sembrerà certamente a chi ben distinguendo ciò, che ha di particolare quest' opera, si sarà a considerare, che due sono le parti, e due per così dire le scienze, che in essa sinsegnano: una intorno alle acque, e l'altra intorno agli alvei de sumi.

Della prima non imendo io di attribuire merito sì speciale al nostro

Autore, che venga a scemarsene il pregio d'alcun'altro; perocche quantunque molto egli abbia contribuito a perfezionare lo fludio della imifura delle acque corrent così in questo, come nell'altro Libro, che pochi anni prima avea pubblicato col titolo Aquarum fluentium meniura, nulladimeno, ne da lui primo victinosee questa scienza il suo essere, ne da lui solo il suo avanzamento fino a quello stato (qual'egli siasi) in cui si trova. E' noto, che l'Abate D. Benedotto Caftelli, fu quegli, che avanti d'ogni altro ne getto i fondamenti coll' avere avvertito doversi nell'estimare le quantità dell'acqua de fiumi aver riguardo oltre la largbezza, e l'altezza, anco alla velocità. Scoprirono poscia il Torricelli, e il Mariotte colle loro es sperienze il vero rapporto delle velocità colle altezze all'uscir, che fa l' acqua dalle luci aperte nelle founde, o nel fundo de' vafi, e la medefima reggla fu stimato dal P. Milliet potersi applicare alle alcezze, e alle velocità delle sezioni de' fiumi : Allora solo fu, che il nostro Autore parte seguendo tal dottrina, parte correggendola secondo alcune diversità de casi, non prima da alcun' altro avvertite, trattò metodicamente di tutto ciò, che appartiene alle velocità de' canali, e alla misura delle acque, che portano; dopo di cui il Sig. Varignon, il Sig. Cavalier Neuton, il Sig. Gio. Bernulli, il Sig., Marchefe Poleni, il Sig., Pitot, ed altri grand' uomini qual con nuove meditazioni intorno a principi fisici del moto delle acque, quale con offervazioni efatte di fenomeni vanno arricchita l'Idrometria di nuove, ed utilissime cognizioni; e finalmente abbiamo ora un'eccellente trattato del P. Abate, Grandi, pieno di profonda geometria, nel quale senza ristrignersi ad alcuna ipatesi intorno alle velocità, ha spienuto ciò, che vi ha di più astruso in questa materia.

Ma della seconda, cioè a dire di quella parte, che considera le recole, e le leggi serbate dalla natura nelle direzioni, nelle declività, nelle larghezze, nelle diramazioni, nelle shoccature, e nelle altre particolarità degli alvei, per li quali scorrono i fiumi, tanto è loutano, che alcun' altro avesse trattato, che ne pure si erano avvisati i filosofi potersi sopra ciò da: re una scienza, se piuttosto non si dee dire, che albuni di loro credessero d'averne già una, ma che era falfa, e fondata sopra vane supposizioni proppo leggermente recevute come afformi. Di ciò fanno tellimonianza, e il loro comune confenso nel supporre esigersi dalla natura qualche pendenza a far, che le acque potessero scorrere, e insieme il dissenso nello stabilire la quantità di tal pendenza; e l'estimar, che facevast la maggiore, o minore velosità d'un canale unicamente dalla maggiore, o minore inclinazione; e l'immaginare, che le fole acque chiure escavassero gli alvei, e le torbide n'n potesserv, che internadi, evil figurarfi, che i recipienti, allorche gonfino, rigettaffero i doro tributary; e soprattutto il darsi a credere, cle i fiami carichi di maserie terree andaffero perpetuamente, e fenza alcun'li-

mite

mite rialzando i loro letti; con altri simili pregiudizi, da' quali non potea derivare, che oscurità, e confusione nelle teoriche, e inganno perpetuo nel-

la pratica.

La riforma dunque di tali dottrine, e lo stabilimento di questa nuova scienza fu quello scopo, a cui il nostro Autore indirizzo principalmente i suoi studi, e le sue ricerche, e questo gli fornì la miglior parte della materia al presente trattato. Egli è vero, che poco avanti i suoi tempi da più saggi professori si era incominciato a entrare in disfidenza di alcune delle massime poc' anzi dette, e quasi comunemente per l'addierro accertate, come, si può scorgere da qualche passo della lettera del Galileo sopra il siume Bisenzio, dall'architettura delle acque del Baratteri, e da alcune altre opere, che sono alle stampe. Aveva eziandio il Michelini dato qualche sapgio d'un metodo in ciò, che appartiene alle direzioni de' fiumi nel proposito de' ripari, da' quali si difendono le ripe dalle corrosioni : lavori a' quali unicamente pareva essere stato per l'addietro rivolto tutto lo studio degli Ingegneri, e de' quali abbiamo eziandio un discorso del celebre mattematico il Sig. Vincenzio Viviani; e già la proprietà de fiumi di escavare i loro letti per l'unione di altre acque, ancorchè torbide, era statu riconosciuta dugli autori più sensati, come si fa manifesto, non che da altro, da ciò, che avea pubblicato in diversi eccellenti sivi scritti il Sig. Gio. Domenico Cassini intorno all'affare del Reno.

Ma nè questo era tutto ciò, che poteva desiderarsi intorno alla natura, e alle proprietà degli alvei, nè a tal' ordine era ridotto, che constituisse un fistema. Il Sig. Guglielmini fu quegli, che primo di tutti tentò, e conduf-se a fine una sì nuova intrapresa. Considerò egli; cho il primo nascere, e formars degli alvei, o sia col profondarsi di quel piano per cui scorre l' acqua, o sia coll'alzarsi posandovi sopra materia terrea, benchè non dia sembianza di serbare alcuna regola, nulladimeno essendo opera della natura dee certamente soggiacere a quelle leggi costanti, che ella serba in sutte le altre sue opere. Vide, che per intendere queste leggi non vi era, che da pensare a due principi: alla forza dell'acqua, e alla resistenza di quella materia, la quale o compone il letto, e contrasta all'esser corresa, o scorre sopra il letto, e ripugna a scorrervi spinta verso il fondo dalla propria gravità. Avvertì, che nell'atto medesimo dell'adoperarsi la furza contro la resistenza per formare, o coll'eseavazione, o colla deposizione un fundo, e due sponde, l'una, e l'altro di cotesti due principi era variabile, e talmente variabile, che allo scomarsi quello de due, che nell'effetto intese dalla natura prevaleva all'altro ; questo all'incontro si aumentava, il che conduce per necessità ad un'equilibrio, che è come dire a un termine di stabilimento dell'alveo, e nella pendenza, e nella largbezza. Da questa necessità (che egh a lungo spiega, e dimostra nel capo 5., e che da niun' altro

altro avanti lui era stata osservata) come da assioma fondamentale, e secondo d'innumerabili conseguenze dedusse con metodo geometrico tatto ciò, che poteva desiderarsi ad una compita teorica degli alvei, e ad un'arte ben fondata per regolarli. Una dottrina si nuova, e si lontana dalle comuni prevenzioni si trova si facile, e porta seco si chiari lumi di certezza, e di evidenza, che chiunque legge resta soprassatto di non aver'egli conosciute, e dedotte da se stesso tali verità, e per dirla colle parole d'uno de' primi uomini del nostro secolo, il Sig. di Fontenelle, i sissici, i quali non dubitavano per l'addietro di non intender bastantemente la natura de' siumi, dopo aver letto questo libro banno dovuto restar convinti, che punto non l'intendevano.

In fatti, comecche nella parte puramente idrometrica abbia la dottrina dell' Autore corfa la forte di tutte le altre di argomento misto di sisseo, e di mattematico, cioè di non essere stata ricevuta, che in grado di probabilità (il che nasce dal non aversi per anco una intera evidenza, ma solo qualche congettura intorno alle vere regole della velocità de' fiumi) tuttavia il suo sistema degli alvei in 40. anni, dacchè uscì alla luce non ha trovato chi si avvisi di rivocarne in dubbio i principi; o se alcuna difficultà in qualche parte di esso è stata eccitata da chi lo trovava incomodo per li suoi fini, nello stesso suo nascere si è dileguata. Al contrario egli si è veduto, e si vede tutto giorno acquistar fede, e credenza tra' più esperti professori di quest' arte, e tra quegli Ingegneri, che bramano di appoggiare le loro opere a qualche saldo fondamento. Confessano esti, che questo libro è un fondo inesausto di utilissime avvertenze per la condotta delle acque, e che vi si trova tutto ciò, che si brama alle occorrenze, o di fare nuovi lavori, o di giudicare dell'efito di quelli, che da altri vengono proposti. Nelle dispute, che sopra tali materie insorgono non pure nel Bolognese (le cui calamità hanno data occasione di coltivar quivi più, che altrove, o piuttosto quivi banno da principio fatto nascere sì fatto studio) ma nel Ferrarese, nella Romagna, nella Toscana, in Roma, ed in altre parti d'Italia, se citano i suoi insegnamenti, e si rispetta la sua autorità; nè io so veramente se fra tanti ritrovamenti, che da un secolo in quò ba prodotti lo studio, e l'ingegno de nostri, o degli stranieri mattematici, alcuno mostrar se ne possa di maggior profitta, e di uso più immediato alla società degli uomini (al cui vantaggio parmi, che dovessero indirizzarsi gli studi, che s' intraprendono da chiunque ne è parte) d'una scienza, mercè cui si ponno oggimai non più alla cieca, ma colla scorta di qualche principio, intraprender opere grandi intorno alle diversioni, e ad ogni altro regolamento di acque correnti.

Non è già, che per tutto ciò io pretenda, che in quest' opera sia stato esausto un sì vasto argomento, nè prescritto in essa un termine agli studi

de posteri; anzi confesso, che sebbene dopo di essa niente, che io sappia, è stato aggiunto alla dottrina degli alvei, potrebbe per avventura qualche elevato, e felice ingegno andar più oltre colle speculazioni, e da termini generali, entro i quali pave, che l'Autore si sia contenuto, avanzarsi a qualche cosa di più speciale, riducendo a misura quegli essetti, de quali egli

ha solamente per così dire considerate le proporzioni.

Si può co' fondamenti spiegati in questo trattato predire, che un tal siume congiunto ad un tal' altro ne scemerà la pendenza, e ne aumenterà la larghezza, ma già non si potrebbe determinare sino a qual segno sia per giugnere nè l'allargamento, nè l'escavazione. Si può prevedere, che un torrente susso mandato a scorrere supra una pianura si formerà per mezzo di essa un'alveo curvilineo colla concavità rivolta in alto, ma non si saprebbe già delineare in un prosilo la giusta misura di quella curva, che la natura è per prescrivergli. Questi, ed altri molti problemi, che nella pratica sarebbero veramente di un'incredibile utilità, sono ancora riserbati all'industria degli Idrometri. Si può ben credere, che l'Autore ne abbia conosciuta l'importanza, ma insieme ne avrà ravvisata la dissicultà; e bisogna anco aggiugnere, che alcuni fra essi sono di tal natura, che quando si avessero metodi per risolverli, ove non si inventassero prima altre regole per accertare tutti que' dati, che dovrebbero presupporsi a tali ricerche, puco sarebbe il prositto, che nella pratica se ne potrebbe sperare.

Dopo tutto quello, che si è detto in proposito di quella parte del prefente libro, che riguarda gli alvei, e che tutta è d'invenzione dell'Autore, renderà forse maraviglia a chi leggerà le nostre annotazioni lo scorgere, che esse per lo più spettino a quell'altra parte, che versa sopra il moto delle acque, e che da tanti altri era stata trattata. Non sarà tuttavia dissicile intenderne la ragione, se si ristetterà a ciò, che poc'anzi si è accennato, cioè non avere sinora questa parte per sondamento altro, che mere i-

potesi, e conghietture.

Quan o più incerti sono i principi, su' quali una scienza è stabilita, tanto più d'oscurità, e di dissicultà conviene, che ne contengano i dogmi, e tanto siù di materia somministrino da meditarvi sopra, e da sarvi annotazioni. Veramente egli parve, che nel libro della misura delle acque correnti si persuadesse l'Autore di aver già trattata questa parte con tale evidenza, che i principi da lui stabiliti si dovessero riputare qualche cosa di siù, che semi lici ipotesi. Ciò non ostante si vedrà nelle note presenti, e si ecialmen e in quelle del primo, e del 4. capo, a quali dissicultà possano essere si ggetti, e quanta ragione abbiano gli scrittori di desiderare, che tali principi si mettano in maggiore certezza col paragone degli esperimenti, che soli ponni decidere intorno alla loro suffisenza. Io non bo voluto distinulare le dette difficultà, anzi non mi sono guardato di allontanarmi in Tom. Il.

qualche caso, ove la materia lo richiede, dal sentimento dell' Autore, il che ho stimato di poter fare salvo l'onore, che io debbo alla memoria di un tant'uomo, il quale ho eziandio il titolo di rispettare come maestro. Per altro ben sono persuaso, che se alle regole per esso stabilite non si dee dare, che il nome d'ipotesi, queste sieno per lo meno tanto verismili quanto alcun' altra, che da alcuno sia stata adottata, e ciò pure si mette in

chiaro nelle stesse annotazioni.

Siccome ad imitazione dell' Autore bo inteso di adattarmi in ciò, che bo scritto anco alla cognizione di quelli, che non sono più, che mediocremente introdotti negli studi delle mattematiche, così mi sono astenuto da entrare in ricerche talmente prosonde, che per venirne a capo sosse indispensabile l'uso della più sublime geometria, e tanto più, che nella prosessione di quest' arte bo osservato non essere, che assai rari i casi, ne' quali faccia d'uopo ricorrervi, e molto meno quelli, ne' quali siano necessari i calcoli algebratici, che non sarebbero stati intesi da molti, capaci per altro d'intendere persettamente quest' opera.

Ben so, che non ostante il pregio in cui meritamente è tenuto il prefente trattato, di poco conto sarà riputato da alcuni il mio assunto, non tanto a riguardo del libro stesso in particolare, quanto per quel discredito, in cui generalmente tengono tutte le dottrine teoriche sopra tal materia persuasi, come sono, che trattandosi d'assari d'acque non vi sia bisogno, che d'una

mera pratica.

E certamente chi negasse, che la pratica non sia indispensabilmente necessaria per mandare ad effetto quei lavori ( quali si sieno ) che occorre di fare intorno d' fiumi, agli scoli, a' canali, o ad altre acque, poco senno dimostrerebbe, vedendosi tutto giorno opere ben' intese mancare del loro servigio per essere state commesse a chi non aveva bastante capitale di pratica per eseguirle. Richiede senza dubbio ogni regola di prudenza, che il carico dell'esecuzione si commetta più, che ad altri a chi per lungo uso ha potuto offervare, ed apprendere quali facilità, o quali difficultà si sogliono incontrare su i fatti, e come profittando di quelle si possano sfuggir queste con risparmio di danavo, e di tempo, e con vantaggio dello stesso lavoro. Aggiungafi, che ne' libri teorici poco, o nulla d'ordinario si trova scritto, nè intorno a materiali, nè intorno alle manifatture de' lavori; nulla a cagion d' esempio intorno al modo di pestare, spianare, e render consistente la terra alzata in argini; nulla intorno alle scarpe da darsi alle escavazioni, alle arginature, alle ripe, secondo le qualità de terreni; nulla intorno alla scelta d' uno più, che d'un' altro legname, nè alle grossezze, nè alle lunghezze, nè alle fiture de pali, nè alla maniera d'incatenare, uè di riempiere, nè di rinvestire pignoni, fassaje, od altri ripari; nulla insomma di molte, e molte cose, che voglionsi necessariamente sapere da chi si mette a far' opere di tal natura. E Sebfebbene sarebbe desiderabile, che alcuno esperto ingegnero desse al pubblico un trattato compito, e metodico sopra tali particolarità (delle quali solamense qualche cosa si legge nelle opere del Baratteri, negli scritti del Meyer, ne' discorsi del Sig. Viviani, e in pochi altri) nulladimeno chi colla propria sperienza tali nutizie si sosse acquistato di gran lunga sarebbe da anteporre a chi stimasse di averle bastantemente apprese colla semplice lettura degli altrui libri.

Ma all' incontro, che la nuda pratica dia cognizioni bastanti per ben concepire un progetto di qualche momento in questo genere, non si può concedere, se pure non si cambiasse come alcuni fanno ciò, che propriamente è pratica, con ciò, che è vera teorica. Per avvedersi di ciò basta chiedere a quelli, che tutto stimano doversi rimettere d' pratici, se esti credano, che un pratico proponendo per avventura alcun suo pensiero in ordine u un tuglio, a una derivazione, a una diversione, o ad altro regolamento d'un fiume, parli totalmente a caso; perciocchè se così pensassero, poco mancherebbe loro per intendere, che quel tale non è nè teorico, nè pratico, ma al più, quando la riuscita del lavoro si trovasse rispondere all'intenzione, potrebbe chiamarsi un' indovino. Se poi reputano, ch'egli parli col fondamento di qualche ragione, allora egli fa gran torto a se stesso intitolandosi pratico: al contrario egli è teorico senza accorgersi di esferlo, perocchè alla teorica, e non alla pratica appartiene il riferire gli effetti alle loro cagioni, e dalla cognizione di queste prevedere quali debbano riuscir quelli; e tutto lo scrupolo, che sopra un tal' uomo potesse rimanere sarebbe, che egli nel ragionare, che ha fatto, avesse per disgrazia mal ragionato, nel qual caso niuno dovrebbe biasimare, se altri studiasse quegli Autori, che pretendono d' insegnare a ragionar meglio di lui. Che se per ultimo stimeranno non parlar egli nè a caso, nè con fondamento di ragione, ma con quella sola cognizione, che può dargli l'esperienza d'altri simili casi da lui veduti, allora se veramente in colefti casi concorrevano tutte senza eccezione le stesse stesse fime circoftanze, che concorrono nel caso, di cui si tratta, non pure convengo, che il suo giudizio debba preferirsi a quello di qualsivoglia teorico, ma dico non esfervi al montdo alcun' nomo nè teorico, nè pratico, a cui si debba affidare un tale affare, che a lui folo, a cui è toccata la rara forte di vederne il successo in cante individuali esperienze; ma se qualche circostanza è varia da un caso all'altro, forza è, o che egli arrischi un tentativo della fua pratica, o che torni a far da teorico, adducendo una ragione per cui ha ben sicuro, che la diversità di quella circostanza non possa cangiare la riuscita dell' opera.

Tanto bo stimato opportuno di dire per aprire, se possibil sosse, gli occhi ad alcuni, che in negozi d'acque si fanno besse d'ogni studio teorico, ingannati da questa popolare, ed antica ciancia, la quale non pure va tut-

N 4

to gior-

no giorno per le bocche di coloro, a'quali giova, che così si creda, ma talvolta arriva a trovar fede, ed a sedurre il giudizio anco di quelli, che più
hunno interesse di non prendere in ciò degli abbagli; concordando io per altro, e concedendo di buona voglia, che in simili affari siccome a nulla serve una pratica troppo cieca, così resti inutile una teorica troppo astratta,
e che la persezione debba consistere in un giudizioso accoppiamento dell'una coll'altra.

Possiamo tuttavia rallegrarci, che a' tempi nostri i Periti, e gli Ingegneri più saggi nella nostra Italia, fatti accorti della necessità di unire insieme cotesti due studi, abbiano cominciato a gustare colla frequente lettura di questo libro quei fondamenti teorici, che per l'addietro parevano trasscurarsi dai più di loro. Il che se continueranno a fare, non dubito, che non sieno ben tosto per ridursi a tale di aver'essi minor bisogno di mattematici per l'invenzione, di quello, che i mattematici abbian bisogno di loro per l'esecuzione delle più importanti intraprese in materia d'acque.

# A' BENIGNI LETTORI.

O considerato più volte, da che provenga, che le proposizioni mattematiche restino provate con ragioni cotante serme, che meritino nome di dimostrazioni, e sforzino gl' ingegni degli uomini all' afsenso; laddove le sissiche non ammettono, se non motivi probabili, che non oltrepassano la sfera del verisimile. Negli andati tempi, quando i filosofi si fermavano su la corteccia de' soli nomi, e assegnata che aveano per cagione d'un' effetto naturale, o una virtù, o una facoltà, o una qualità, sembrava loro d'effere arrivati all'ultimo termine del sapere, eva facile il credere, che la diversa natura degli oggetti della fisica, e della mattematica. potesse riputarsi autrice dell'incertezza dell'una, e dell'evidenza dell'altra; a' nostri giorni però, ne' quali gli uomini penetrando più a dentro, e sino al midollo delle cose, banno cominciato ad ussegnare per cagioni degli esfetti della natura, non più ideali virtù, ma in luogo loro la grandezza, la figura, e il moto de primi componenti materiali, non può dirsi, che l' incertezza della fisica abbia origine dall' oggetto di essa, quale s' innalzi di gran lunga sopra quello delle mattematiche; essendo che la grandezza, e la figura sono pure gli oggetti della geometria, siccome il moto si è quello della meccanica.

Pertanto sempre più resta con gran ragione da dubitare, e da ricercare maturamente, d' onde nasca, che sebbene restano occupate, l' una, e l'altra di queste due scienze, in trattare dell' oggetto medesimo, nulladimeno la mattematica si è tanto avanzata, e tutto 'l giorno così va avanzandosi, che sembra di non aver limiti alla sua estensione, ove al contrario, la si-lososia naturale, abbenchè nel secolo presente abbia fatto qualche progresso, contuttociò resta così indietro, come se non avesse alcuna connessione colla mattematica suddetta: e pur bisogna consessare, ch' essa è obbligata di viconoscere tutto'l suo, qualsisia, accrescimento dall'attenzione, che humo avuta i mattematici d'impiegare in vantaggio della medesima, le regole della geometria, e della meccanica.

Considerando perciò, che i mattematici, gelosissimi dell'evidenza delle proposizioni, richiedono ne'loro supposti una persetta astrazione da tutto ciò, che può alterare le conseguenze delle dimostrazioni, il che per fare, assumono delle idee puramente intellettuali, nelle quali non cade alcuna, benchè menoma impersezione; ove al contrario, i sisci sono tenuti d'ammettere ne'loro supposti tutto quello, che concorre, o che può attualmente concorrere alla produzione d'un'effetto, mi son persuaso di riconoscere in ciò l'origine dell'incertezza della silosossa naturale; e mi sono confermato in tale creden-

za col ristettere, che in quelle scienze, nelle quali i mattematici prendono a discorrere d'oggetti sissi, come sono l'ottica, le meccaniche, l'astronomia &c. si contentano, che le loro proposizioni si verisichino, dentro una certa latitudine, ed in teorica, poco curandosi, se l'esperienza sa riscontrare nell'applicazione delle medesime, qualche picciola diversità: ed in satti non sono state ricevute nel numero delle mattematiche, anche miste, se non quelle scienze, che hanno un'oggetto assai semplice, le cui assezioni dipendono, o da una sola, o da poche cagioni; e che ponno essere poco mutate dalle re-

fistenze, e dall'impurità della materia.

La multiplicazione adunque delle circostanze dalle quali, o si produce, o si varia, o s'accresce, o si scema un' effetto, è quella, che apporta tutta la dissicultà di provare le proposizioni sissiche, colla stessa evidenza, colla quale sono dimostrate le geometriche: ed in ciò non v'ha dubbio veruno; poichè chiunque ha avuta mano in cercare delle verità spettanti alla quantità anche astratta, sa bene per prova, quanto difficile si renda il metodo di rinvenirle, quando i supposti si multiplicano oltre il dovere; e non per altro viescono facili gli elementi d' Euclide in proporzione della geometria più recondita, se non perchè le loro proporzioni, il più delle volte, poc' altro suppongono, che la sola idea, o dissinizione della sigura, e se talvolta v'è qualche cosa di più, non dà tormento all'immaginazione per essere conceputa: al contrario riesce astrusa la ricerca della natura delle linee di più alto grado, solo perchè i supposti s'accrescono di numero; e perciò è d'uopo di facilitarne i metodi coll'analisi, che serve d'appoggio, o, com'altri dicono, d'estensione all'immaginativa.

Se dunque nella più astratta geometria, il multiplicare i dati serve ad accrescere la difficultà di rinvenire ciò, che da quelli può derivare; quanto più tal multiplicazione avrà luogo, in rendere difficile la ricerca devli effetti naturali, e delle regole, con che opera la natura? posciache, posta sempre la cagione medesima, e parimenti il medesimo soggetto, nel quale dee produrss l'effetto; anzi data la cognizione di più cagioni insieme operanti, ciascheduna colla sua energia; e supposta la cognizione del sugretto in ordine a tutte le circostanze, nelle quali esso si trova; dato in olere per conosciuto il concorso del mezzo, e di tutto ciò, che può estrinsecamente fomentare, o alterare, o impedire l'effetto; non è già impossibile, assolutamente parlando, ( abbenche oltre ogni credere, difficilissimo ) di trovare per via di dimostrazione ciò, che ne dee succedere, quando tutto il predetto debba overare per necessità di natura; ma non può finalmente aversi in tuti i vasi, veruna ficurezza, che tutto quello, che una volta ha cooperato a produrre un' effetto, debba altrest concorrervi un' altra; e che non si varj per conseguenza l'effetto medesimo.

Questa, e niun' altra, è la cagione, per la quale i medici banno bel

dare delle regole generali, concernenti alla curazione de' mali, ed al pronostico de' medesimi; perchè ad ogni modo rade volte si troverà, che si verisichi universalmente alcuno de' loro asorismi, abbenchè sia esso stato dedotto immediatamente dall' osservazione: e questo anche è il perchè resta screditata la chimica in molti de' di lei più rinomati esperimenti, come pure nota il samosssimo Boile nel suo libro de Insido experimentorum successi.

Quindi è, che per discorrere dell' opera della natura, non si può batter' alira strada, che quella, o di considerare le cose individualmente, oppure, volendo formare delle proposizioni universali, di porre fra supposti quelle sole cagioni, che più frequentemente concorrono a dar l'essere a un nuovo prodotto, e lasciare al discernimento di chi vuole applicarle, la cognizione dello stato individuale di ciascun caso; acciocche, ristettendo alle ragioni, possa dedurne, se, o lo statuito nella proposezione sia in tutto applicabile; o pure se alcun' altra circostanza non considerata nella dimostrazione, possa alterare in qualche parte la verità della medesima; quando però non si voglia procedere per una via puramente mattematica, quale è quella di prescindere da tutte le circostanze estrinseche, e di considerare l'esfetto, come se fosse dalla sua cagione prodotto nel voto, o dentro d'una materia perfettamente omogenea, il che quantunque possa praticarsi rispetto a certa sorta d'oggetti, che operano con una somma semplicità, come sono il raggio della luce, i tremari del suono, il moto de gravi &c. non è però sempre praticabile, rispetto a quelle cagioni, che banno un'operar più composto, e più foggetto alle alterazioni.

Ho voluto prepararvi l'animo, miei benigni lettori, col farvi conoscere la cagione dell'incertezza della fisica, acciocche vediate quello, ch'avete da promettervi di me nell' opera, che ora do in pubblico sopra la Natura de' fiumi. E' questa un trattato fisico per quello, che risguarda l'oggetto, che nemmeno è de' più semplici; ma il medesimo, rispetto al modo della considerazione, non lascia di appartenere in qualche maniera alle mattematiche; avete dunque da prefiggervi nella mente, di non aspettare da me, nè in tutte le dimostrazioni, quel rigore, che di ragione esigereste da un geometra, ne in tutte le proposizioni, quell'universalità, colla quale sono proferite le offerzioni più astratte. Io vi diedi, alcuni anni sono, la misura dell'acque correnti, nella quale so d'aver camminato con più di rigore, dal che fui obbligato a prescindere dagl' impedimenti, da' quali, o non mai, o quast mai, va scompagnata l'acqua, che corre per li canali; ma ora, che bo voluto darvi una teorica de' fiumi, non poteva io farlo con una perfetta astrazione, senz' incorrere la taccia di fingermi una materia diversa da quella, della quale si vale la natura nel formare gli alvei a fiumi medesimi. Quindi è, che necessariamente è bisognato mettere a conto gl'impedimenti, i quali, perchè sono di tante sorte, e di così diversa natura nell' operare,

che riesce moralmente impossibile il ridurli in classi particolari; perciò m' è convenuto considerarli nel loro genere, e dedarne ciò, che i medesimi possano, secondo le circostanze, tanto in alterare il corso dell' acque, quanto in produrre altri effetti, che sembrano maravigliosi. Non mi do già a credere di avere esaminati tutti i casi possibili, o considerate in ognuno di esti tutte le circostanze, che loro ponno avvenire; est nao, e quelle presto che infiniti, e queste troppo variabili; bensì penso d'avere spiegan gli efficti, che più universalmente si riscontrano ne' fiumi, e d'aver d'mostrata la connessione, che banno i medesimi colle loro vere cagioni. Nel far ciò credo efsermi riuscito di scoprire molte proprietà degli alvei, per l'avanti affatto sconosciute, la cognizione delle quali porgerà a' professori molto di lume alle occasioni, per tenersi lontani da quegli errori, che per lo passato banno prodotti sconcerti grand simi; e darà l'apertura a medesimi di esaminare i loro progetti prima di proporli, poscia di eseguirli colla scorta della ragione. B' sugna confessare, che l'architettura dell'acque ha camminato fin' ora con piede poco ficuro, a cagione del non avere mai irovato, chi le dia l' aproggio delle scienze necessarie; dal che ancora è proceduto, che la medesma è stata ripiena di falsi supposti, e d'equivoci. lo mi lusingo, d'averne scoperti molti; e per conseguenza di avere levati altrettanti inciampi alla felicità del di lei progresso, che giova sperare sia per succedere maggiore alla giornata, se i mattematici impiegberanno la meccanica, la scienza del moto, e la geometria (scienze affatto necessarie) all'avanzamento della medesima ; e s' accertino di poter farlo con frutto, particolarmente se travaglieranno attorno quella parte delle meccaniche, la quale sin' ora non è stata toccata da altri, che dal Sig. Neuton insigne mattematico Inglese, ma non in maniera da potersene valere in proposito de fiumi. L'utilità della materia può persuadere ognuno ad intraprenderne la fatica; posche difficilmente troverassi altra parte della fisica, la cognizione della quale, più di questa, sia necessaria agli usi degli uomini, essendo pochi i saesi, che, o da' fiumi non ricevano danni, o da' medefinii non ne ricavino utile, a misura delle condizioni diverse de' siumi stessi, e dell'arte, colla quale i popoli s' applicano alla loro condotta.

Quanto a me, so d'avere impiegato tutto lo sforzo possibile per promuovere questa scienza; ma non bo potuto farlo, che in picciola parte, e rozzamente; perchè avendola trovata quasi affatto incolta, m'è bisognato superare quella massima disficoltà, che suole incontrarsi nello stabilimento delle scienze nuove. C.ò, che di buono mi sia riuscito di fare, io non lo so; so bene di non avere avusa altra mira in questo mio assunto, che di cooperare alla subtilica utilià; e perciò, quando non vi sosse altro di considerabile in esso, vi sarà almeno il motivo di averne scritto a tal sine, e soddiffatto all'obbligo, ch'a tutti corre di adoperare il proprio, qual si sia, ta-

len-

lento in pubblico vantaggio. Questo motivo medesimo n' ha fatto uscire, di quando in quando, dalla pura speculazione teorica, coll'aggiugnere delle regole attenenti alle principali operazioni dell'architettura dell'acque, acciocchè i prosessori di essa possano, leggendole, ridursi alla memoria ciù, che principalmente merita d'essere considerato nell'esecuzione delle medesime. Ho procurato altresì di rendermi chiaro, quanto ho potuto, sì ne' motivi delle dimostrazioni, tra' quali ho perciò scelti i più facili, e i più famigliari; sì nella frase, nella quale non bo avuto altro oggetto, che la chiarezza; sì sinalmente nelle sigure, che voi dovete interamente all'aggiustatezza del Signore Egidio Bordoni, che nel delineare le medesime, ha voluto, oltre il renderle intelligibili, anco ornarle, col dave ssogo al suo pulito disegno: mentre io, per altro, non avrei saputo darvi, che rozzi sbozzi di pure linee, non bastanti a rendere pienamente instrutti del mio sentimento tutti quelli, che, o per genio, o per prosessione, s' applicassero alla lettura del libro.

Rispetto al metodo, voi vederete, che bo distesa la materia in quattordici Capitoli, divisi, per una parte di essi, in diverse proposizioni provate colle più limpide ragioni, che ho saputo, dalle quali ho dedotti gli opportuni corollarj: contengono, e quelle, e questi, le principali proprietà de' fiumi, le quali banno poi servito di base a molte considerazioni, parte, o inserite tra le proposizioni medesime, o aggiunte nel sine de' capitoli; e parte disposte sotto capi particolari. Avrei potuto molto più abbondare nel numero delle proposizioni; ma per isfuggire la soverchia lungbezza, mi sono contentato di portare, in luogo loro, le semplici asserzioni, aggiungendovi in succinto i motivi per prova: e tanto ho creduto bastare a chi avrà inteso le cose precedenti; il che parimente bo praticato rispetto alle regole, date per direzione della pratica. E perchè possano facilmente trovarsi. anche scorrendo il libro, le asserzioni sparse quà, e là; in luoga di annotazioni marginali, bo fatto porre in carattere corsivo ciò, che bo creduto più particolare. Per fine voglio avvertirvi, che una gran parte delle propofizioni non solo sono fondate sulle ragioni, che ho addotte in prova di esse; ma in oltre sono le medesime confermate dall'osservazione, e dall'esperienza; poichè con questi mezzi son' ia arrivato a conoscerne la verità nelle occasioni, che sin' ora bo avute frequenti, di osservare, e considerare, e speculare ad un tempo, sopra gli effetti de' fiumi, di far prendere le misure delle caduse di essi &c. Avrei potuto addurvi le predette osservazioni in prova delle proposizioni medesime; ma perchè non l'avrei fatto, che rispetto a quelle de fiumi, al più, dell' Italia, bo voluto piuttosto valermi di ragioni più generali, ed astenermi dalle predette, col lasciare, che ciascuno ne' fiumi del suo paese ne riscontri la verità, che servirmi di prove, e d'osservazioni particolari, che ne meno sarebbero state intese da forestieri. Gradite, benigni lettori, quest' effetto del mio buon desiderio d'impiegarmi in pubblico bene-TRATficio . E vivete felici -

# TRATO

# DELLA NATURA DE FIUMI.

### CAPITOLO PRIMO.

Della Natura de' Fluidi in generale, e' spezialmente dell' Acqua, e delle di lei principali proprietà, necessarie a sapersi per la persetta cognizione di questa materia.

TOn è possibile a veruno (per quanto io creda) il ben'intendere la Natura dell' Acqua, se prima non ha ben capita l'essenza, o la constituzione de corpi fluidi in generale, atteso il doversi quella, senz'alcun dubbio, connumerare fra questi. Per arrivare adunque a tale notizia dee ricercarsi prima ciò, che s'intenda sotto nome di corpo fluido, e secondo, ciò che debba avere realmente, e fisicamente quel corpo, che tale viene denominato; o, che è lo stesso, quale sia la mentale, e quale la ssica idea della fluidità. Per rinvenire e l'una, e l'altra io la discorro così. Può avvertissi da ognuno, che i Corpi tutti dell' Universo, si concepiscono dagli Uomini, secondo l'apparenza, o come uno, o come molti, e perciò alcuni vocaboli sono determinati a significare un solo individuo, come Sole, Terra &c. ed altri ad esprimere una congerie de' medesimi, come Esercito, Selva, Popolo &c. Abbenchè però questi ultimi sempre partecipino in qualche modo la ragione dell'unità, non vi è però chi non sappia, non essere questi, che moralmente, un solo individuo; ma bensì un compotto indefinito di molti e non così de' primi, ne' quadi si concepiscono dal volgo le parti come unite al suo tutto, insieme continuate, e quasi cospiranti alla sormazione di esso, che perciò è concepito come una cosa sola indistinta in se medesima, e distinta da tutte le altre. Quegli però, che non si fermano del tutto nella corteccia delle notizie volgari, apprendono bene, che tutto ciò, che viene loro rappresentato da' sensi sotto. specie d'un solo individuo, non è, che un rammassamento di parti più picciole, una distinta dall'altra, e che unite insieme concorrono alla costituzione del cutto.

Queste-

Queste parti componenti, o sono così unite una all'altra, che ripugnando all'essere separate, proibiscano, che un'altro corpo passi fra esse, o no. Nel primo caso, i composti si chiamano duri, e quando fosse tale l'unione, ed il contrasto ad essere separate, che non potesse da veruno Agente naturale essere superato, si direbbero i composti avere una perfetta durezza; ma perchè non se ne danno di tal forta, quindi è, che i corpi naturali si chiamano duri respettivamente, più, o meno secondo la diversa resistenza, che sanno le loro parti ad essere se parate; e perciò nel secondo caso, permettendo li corpi naturali, che le loro parti siano separate una dall'altra, ciò può farsi in due maniere, o in modo, che quelle, che restano, non mutino la situazione, e i toccamenti, che hanno fra di se; o pure, che in luogo di quelle ne sottentrino successivamente delle altre consimili. I primi si chiamano corpi consistenti, e i secondi corpi liquidi; e perchè può essere, che le parti, le quali restano nel composto, ne ritengano la primiera situazione, nè entrino immediatamente in luogo delle perdute; quindi è, che bilogna aggiungere una terza affezione participante in un certo modo, e della liquidità, e della confistenza, che si chiama mollizie, o lentore, siccome i corpi, che la possiedono, molli . o lenti .

Dovrà dunque chiamarsi corpo liquido quello, che, essendo considerato come un solo, è permeabile da un' altro corpo in modo però, che il permeante sia sempre circondato dalle parti di esso; cioè a dire, che queste concorrano immediatamente a riempire il luogo successivamente lasciato da quello: e questa sarà l'idea mentale idonea a

farci distinguere i corpi liquidi da quelli, che non sono tali.

Per maggiore intelligenza di che, si dee avvertire, che alla liquidità si sicercano due condizioni essenziali; La prima è l'unità della sostanza apparente nel corpo, che si chiama liquido; posciachè manisestandosi esso come una congerie di corpi minori distinti, non così facilmente sarà chiamato dall'universale degli Uomini, Corpo liquido; ma bensì una massa di più corpicciuoli, come si dice de cumuli di arena, di miglio, e fimili, i quali abbenche abbiano qualche proprietà de' corpi liquidi nulladimeno non ne partecipano il nome; e ciò nasce, perchè la denominazione, che si dà loro, è propria del componente, che apparisce al senso, e non del composto; & all'incontro ne' corpi chiamati liquidi, il nome si dà al composto, non alla parte componente, che per essere insensibile non ha avuta la sorte di essere significata con un vocabolo particolare. Di quì nasce, che per la sensibilità, o infensibilità delle parti componenti sono distinti i corpi liquidi da i cumuli, o masse predette, che è una differenza assatto accidentale,

tale, e desunta dall'impersezione de' nostri sensi; mentre per altro non può, che secondo il più, e il meno distinguersi l'essenza de' primi da quella de' secondi. Pure a fine di stare colla significazione comune del vocabolo di Liquido, è necessario richiedere in esso, come condizione essenziale, l'unità.

L'altra condizione è, che il liquido sia permeabile, senza però lasciare aperto il luogo del passaggio, che è lo stesso, che dire; che il corpo permeante sia sempre circondato, ed abbracciato dal corpo permeato. In questa condizione però vi sono alcune apparenti difficoltà, perchè non potendo succedere il liquido nel luogo abbandonato dal permeante, che per causa di un conato vicendevole, che abbiano tutte le parti componenti fra loro, supponendo separato da esse questo conato, non potrebbero, che seguitare le direzioni de' moti impressi dal permeante, e così in molti casi non dovrebbe più chiamarsi liquido, e pure non pare, che si muti essenzialmente la di lui natura. Ciò però non offante egli è evidente, che in tal caso non potrebbe esso chiamarsi, che un corpo semplicemente permeabile: poichè in sostanza la liquidità è così connessa col moto, o almeno con la potenza motiva delle parti, che non può, nè meno dall'intelletto, separarsi da esso. Pare in oltre, che un corpo possa passare per mezzo di un' altro con moto così tardo, che sebbene questo non si chiami liquido, nulladimeno però possa sempre tenerlo circondato durante il fuo passaggio; ma può dirsi, che non basta, che ciò succeda rispetto ad un certo grado di velocità nel permeante; ma bensì rispetto a tutti li possibili, e che sia un' indizio di lentore non di una vera liquidità il circondarsi sempre il corpo permeante, quando questo si muove tardamente, non quando si muove più veloce. E se bene può per lo contrario intendersi tal grado di velocità nel corpo permeante, che non possano immediatamente portarsi ad abbracciarlo le parti del liquido; si dee avvertire, che ciò sarebbe necessario in un corpo persettamente liquido, ma non negli altri, a'quali s'attribuisce maggiore, o minor grado di liquidità, secondo che più, o meno prontamente le loro parti succedono nel luogo del permeante; e perciò la liquidità anch' essa è una affezione relativa. Pochi perciò, per non dire nessuno, sono i liquidi, che non abbiano qualche lentore, il quale per appunto si discerne fra gli altri motivi, anche da quella poca difficoltà, che impedisce le loro parti d'unirsi al di dietro de' corpi, che dentro di essi fi muovono.

Vogliono alcuni, che tutte le parti della materia siano gravi, cioè, che abbiano un conato intrinseco, o se non tale, almeno originato da una cagione perpetuamente operante, che le spinga verso un punto Tom. II.

determinato, il quale si chiama Centro de' gravi. Ma altri ammettendo bene, che nel Mondo sublunare la materia tutta sia affetta di questo conato, lo niegano alla materia celeste, alla quale danno alcuni una certa tendenza verso il Sole. Io non voglio entrare quì a decidere questa controversia; ma supponendo almeno come possibile, che la materia non sia tutta grave, bisogna dire, che vi possano esfere fra' liquidi altri gravi, & altri no. I primi, perchè hanno la loro tendenza al centro, che li obbliga ad accoltarsi, quanto più ponno, al medesimo, e perciò (trovandosi liberi dagl' impedimenti) a portarsi verso di esso con una maniera di moto, la quale con vocabolo latino si dice fluxus, si chiamano perciò specialmente fluidi; ma gli altri liquidi, che non sono stati creduti dagli Uomini, assetti di gravità, come l' Aria, o l'Etere, sono stati da' più accurati detti semplicemente corpi liquidi, o spirabili, avendo loro negato il nome di fluidi, perchè gli hanno creduti inetti a fluire. Ciò che siasi di questa distinzione, io osfervo, che tra' fluidi, cioè liquidi gravi, fra' quali annovero l' Aria, con la comune de' più sensati Fisici, altri sono compressibili, ed altri nò; cioè a dire, altri ponno da una mole maggiore ridurfi ad una minore senza alcuna perdita della propria sostanza, ed altri contro qualunque sforzo mantengono la loro quantità senza accrescerla, o sminuirla, che coll'addizione, o detrazione d'altra materia. L'aria è il folo fluido compressibile, o elastico, che si abbia, per quanto sin' ora si sà, nella Natura; tutti gli altri sono incompressibili, come l'Acqua, l'Olio, il Vino &c. e se bene pare, che alcuno di essi sopporti qualche picciolissima, & insensibile compressione, ciò probabilmente nasce dalle minime bolle di Aria, che stanno racchiuse nella tessitura delle parri di esso.

Ma egli è omai tempo (a), che dall'idea puramente mentale,

(a) A tempi ne' quali su scritta quest' Opera erano gli studi della maggior parte de'Filososi quasi unicamente rivolti ad iscoprire, se possibil sosse, la sigura, la testitura, i movimenti, e le altre assezioni meccaniche delle menome particelle, che costituiscono ciascuno de' corpi naturali, persuadendosi, che da ciò dipendesse l'ultimo compimento della scienza sisica, e la persetta cognizione della natura, i cui essetti non da altri principi supponevano doversi riconoscere, che da due soli: materia, e moto. Fra quelli, che con maggiore studio, e con più attenta meditazione si adoperarono in così satte ricerche, singolar lode certamente

merita il nostro Autore, come si può scorgere dalle sue belle osservazioni intorno le figure de' sali, dal trattato del principio sulfureo, e da questo primo capo dell' Opera, che abbiamo per le mani, in cui prende a indagare le figure de' componenti di que' fluidi, ch' egli chiama naturali: l'Acqua, l'Aria, l'Etere, ed il Mercurio.

Ma comecche egli abbia sopra tale argemento sorse più d'ogni altro Scrittore ragionevolmente filosofato, mostrando
nel presente capo per mezzo delle prime
cinque proposizioni, e de'loro Cerollari
potersi spiegare rutte, ò quasi tutte le
principali proprietà dell' Acqua (della

quale

che abbiamo portata del liquido, passiamo a darne l'idea sissica, cercando, quale sia la Natura di esso, idonea non solo a rendere la ragione

quale era suo principale intendimento di ragionare) supposte le particelle di essa di figura sferica; convien confessare, che una tale Ipotesi è soggetta a dissicultà non disprezzabili, delle quali una sentii già proporre dall'acutissimo Filisoso, e Mattematico il Sig. Co: Jacopo Riccato, ed è: che se l'Acqua non sosse, che un' aggregato di piccole ssere, le quali in-fieme si toccassero ssiccome l'Autore ha dovuto supporre, che si tocchino) e che fossero solide, o piene, e non già vuote (che tali appunto pare, che egli le ponga nel 5. in ho penfato più volte, non ammettendo altro vacuo, che quello, che rimane negl'interstizi delle particelle dell' Etere) non pare possibile spiegare come si trovi in natura alcun corpo o fluido, o folido, che ecceda del doppio, anzi a molti doppj, la gravità specifica dell'acqua, laddove certamente alcuni ve ne hanno, e fra questi l'Argento vivo, che ben 13., d 14 volte l'eccedono. Imperocche posto a cagion d'esempio un vaso cubico tutto pieno di sferette di tal grandezza quale si vuol supporte quella de' menomi componenti dell'acqua, facil cofa è il dimoltrare, che la somma degli spazi, che tra le sferette rimangono vuoti sempre è minore della somma delle solidità di tutte le sserette; e perciò quando, rimosse queste, s' intendesse il medefimo vaso tutto pieno di qualunque altra materia, che non lasciasse alcuno interstizio fra le sue parti (che è quel più di materia, che da un tal vafo possa essere contenuto) non potrebbe la quantità di tal materia effere ne pur doppia di quella di tutte le sferette, che capivano nel vafo; dal che siegue non potersi trovare alcun corpo, il cui peso specifico giungaal doppio di quello dell'acqua, giacche per sentimento comune de' Filosofi ( e che pare comprovato dall' esperienza, per cui fi offervano tutti i corpi folidi cadere, prescindendo dalle resistenze, con velocità eguali) le quantità di materia contenute in ciascum corpo o solido, o aggregato di pul folidi, fono proporzionali a' peli degli steffi fotidi.

Ma comunque sia della verità di questa, o di altre simili I potesi fisiche, egli si vuol'

avvertire, che sebbene il nostro Autore prende a dedurre le proprietà de'fluidi dalla supposizione delle loro figure, non intende tuttavia, che quelle dottrine, che egli è per esporre intorno al corso delle Acque, sì necessariamente dipendano da tale supposizione, che senza di essa non potessero essere bastantemente provate. Assai certo è tutto quello, che appartiene al suo principale argomento sol che sia vera la festa proposizione di questo capo, anzi pur solamente il secondo, e il terzo corollario di esta, i quali corollari (come vedremo nelle note seguenti) vengono sì costantemente consermati dall'esperienza, che si ponno prendere come primi principi in questa materia : Quindi è, che abbiamo stimato meglio tralasciare qualche annotazione, che ci sarebbe occorso di fare a queste prime proposizioni concernenti la figura sferica delle parti de' fluidi, per passare a ciò, che più da vicino appartie-ne al movimento dell' Acque, stimando, che i principi di questa scienza abbiano assai più saldi sondamenti nell'esperienza, che in qualunque discorso, comecchè ingegnoso de' Filosofi. Un tal modo di filosofare è anco più conforme al genio del secolo, in cui seriviamo, nel quale già pare, che comincino a andare in disuso quelle fottili conghietture intorno alla figura, e alla costituzione delle particelle de' corpi naturali, o sia per distidenza di spiegare gli effetti della natura co' soli principi meccanici (come dopo Cartefio fi era cominciata a lusingare la maggior parte de' Fisici) o sia per disperazione di colpir nel segno nell'adarrarli a' Fenomeni particolari. Quindi, come faggiamente avvisa il Cavalier Neuton, più sano configlio è il ridurre lo studio della Filosofia naturale al cercare colle osfervazioni le leggi della natura, e poscia secondo quette leggi predire ne casi particolari quali debbano esfere i Fenomeni, giacche tanto per l'appunto può baftare per gli ufi della umana focietà (al cui profitto debbono effere indirizzati gli fludi degli uomini) lasciando l'investigazione delle prime cagioni a chi stima di non impiegare inutilmente il suo tempo nel rintracciarle .

gione della prima, ma anche di tutte le altre proprietà, che ne' liquidi si manifestano. Noi abbiamo detto, che il liquido è quello, che è permeabile da un'altro corpo, di maniera, che il permeante sia sempre circondato da esso; bisogna adunque, che il liquido s'accomodi fempre alla superficie del corpo permeante, ed acciò, che questo siegua, è necessario, che le parti di quello siano spinte verso il luogo abbandonato da questo. Tale spinta può essere cagionata o dal moto del medesimo permeante, dal quale (impressa che sia alle parti immediatamente contigue, ed opposte alla di lui direzione) venga poi comunicata successivamente alle altre, e ribattuta dalle resistenze trovate all' indietro, in maniera, che si faccia una circompulsione sino al luogo abbandonato dal mobile, come può succedere ne' puri liquidi: o pure pud essere originata da qualche principio interno, o universale, come dalla gravità, o dalla forza elastica ne' corpi sluidi. In questi, comecchè la facilità di accomodarsi alla sigura del mobile, nasce da uno de i due accennati principi, così è necessario, che da questi medesimi derivi una simile pronta disposizione di accomodarsi alla figura di un Vaso, che li contenga, fenza la resistenza del fondo, e sponde del quale la muterebbero, sino a figurarsi sfericamente attorno al centro de' gravi, o pure sino a quietarsi in un'altro Vaso, che li contenesse; Quindi è, che la fluidità strettamente presa può definirsi, come sece Aristotile, per una pronta disposizione, che hanno i corpi di accomodarsi alla sigura de' continenti, originata dalla gravità delle parti, che li compongono; e perciò non potendo mutarsi la figura d'un corpo, senza che le di lui parti mutino sito, ed i contatti vicendevoli, o strisciando una sopra l'altra, o staccandosi d'insieme; è necessario, che la connessione delle parti di un corpo fluido fia o niuna, o così picciola, che la gravità di esse ne possa prontamente superare il momento: dico la gravità, perchè essendo la forza elastica sempre eguale alla comprimente, ed essendo questa per lo più la gravità medesima del fluido, oppure potendo equivalere ad essa; poco importa, che si consideri la forza elastica immediatamente operante, oppure in luogo di essa il peso, dal quale la medesima prende la sua possanza.

Questo gran distaccamento di parti ne'ssuidi, siccome è evidente, così è ammesso da tutti i Fisici, li quali ancora convengono, che esso debba essere di maniera, che una particella non possa riposare quietamente, e stabilmente sopra di un' altra, come farebbro due cubi; ma debba stare in una continua vacillazione, ed indigenza di un sossegno laterale, come se si volessero porre più ssere, o palle d'Artiglieria una sopra l' altra, le quali se bene, teoricamente parlando, ponno sostentarsi, se li punti tutti de' contatti, e i centri di gravità siano

siano in una linea retta perpendicolare all'Orizzonte; nulladimeno però per ogni, anche menoma, cagione, quando non follero follenure dalle bande, si Iconcerterebbe la loro situazione perpendiculare, e rovinando al basso cercherebbero qualche sostegno. Non s'accordano però tutti gli Autori in assegnare la causa del predetto distaccamento; poichè altri vogliono, che ne' fluidi vi fia una certa perenne agitazione, che tenga in continuo moto le parti tutte de' componenti di essi; e di fatto per ispiegare la susone de' Metalli, e la liquesazione della Cera, e delle Refine ( che non fono altro, che il passaggio delle dette sostanze dallo stato di firmità, o consistenza a quello di fluidità) bisogna ricorrere al moto impresso nelle parti di este, o dal calore, o da altro; anzi nell' Acqua medesima si osfervano le vestigia, e gli effetti d'un moto insensibile, come sono la dissoluzione de' Sali, e l'estrazione di diverse tinture &c. Altri però hanno creduto non aversi veruna necessità di ammettere questo moto ne' fluidi, mentre la loro Natura può egualmente spiegarsi per la sola sigura de'minimi componenti; come per la Sferica, Sferoidea, e simili, le quali, non ammettono, per qualunque verso si svoltino, il contatto con le vicine, che in un sol punto, o in una sola linea; abbenchè altri, secondo la diversità de' liquori, abbiano eletta la figura Ottaedrica, Dodecaedrica, ed Icofaedrica, e non sia mancato chi ha creduto, l'acqua essere composta di più Cilindri sottili, e slebili a modo di anguillette, pensando, che con questa, più che con qualsivoglia altra figura si possano rappresentare, e la natura, e le affezioni tutte, che le accadono. lo non voglio farmi partigiano di alcuna delle fopradette opinioni; ma più tosto cercando di conciliarle m' appiglio a credere, che de' corpi fluidi se ne trovino di due sorti; altri cioè, ch'io chiamo fluidi artificiali, o più tosto corpi liquesatti, ed altri fluidi naturali, o liquori. I primi non si può negare, che ricevano la loro suidità da una agitazione violenta, che sconcerta le parti, e toglie loro quell'unione, la quale per altro affectano, onde al cessare di essa agitazione ben presto ritornano alla primiera coerenza: e questi sono tutti quelli, che all' accrescersi l'energia della causa liquefaciente, sortiscono proporzionalmente maggiore fluidità, e col diminuirsi di quella la vanno perdendo; ma i secondi abbenchè non siano mai privi di moto, attesa la facilità, che hanno di ubbidire a qualunque impressione, mercè il perfetto equilibrio, in cui d' ordinario si trovano; ad esso però non devono principalmente il loro fluore, ma bensì alla figura delle proprie parti, qualunque ella sia, purche dotata di qualche carvità: e questi fi delle guono da' prec'etti, pero se mantengono i gradi della propria flui bà ta a contre e mai le di como, che in loro fi trovi : e se vi soffe qualche fluido, come io credo ve ne siano molti, che riconoscesse il proprio essere dall'uno, e dall'altro degli accennati principi, io mi lusingherei di poterlo distinguere dagli altri due, coll'osservare i gradi della di lui sluidità accresciuti, o scemarsi, all'accrescersi, o scemarsi

dell'agitazione, ma non in proporzione di essa.

Troppo mi dilungherei dall' assunto intrapreso s' io volessi quì mostrare, che possono salvarsi colle supposizioni predette tutti i senomeni appartenenti alla fluidità, o piuttosto valermi de' medesimi per dimostrare la verità de' supposti; solo adunque mi dò a rissettere non ricercarsi veruna determinata figura ne' componenti de' fluidi artificiali, potendo la violenza del moto superare ogni momento di coerenza fra medesimi, o provenga questa immediatamente dalla configurazione de'minimi del composto, o pure da una pressione esterna, che produca effetto maggiore nelle figure terminate da superficie piane, e che hanno fra di se maggiori toccamenti; ed in fatti non v'è sostanza, che a forza di fuoco o non si dissolva, o non si liquefaccia. Vero è, che un medesimo grado di moto può rendere sluida una sottanza determinata, e lasciare nella sua quasi primiera fermezza un'altro corpo, che richiederà un grado di agitazione molto più grande, per essere liquefatto; e ciò proviene, non dall' efficiente, che si suppone invariato, ma bensì dalle diverse circostanze, fra le quali ha gran luogo la figura delle parti, ed il modo di combinazione, che hanno fra loro medesime. Si ricerca bene in tutti li fluidi, che le parti staccate l' una dall'altra siano insensibili, di modo che non lascino fra loro apparenti interstizi, e perciò è necessario, che il moto predetto possa sminuzzare in parti simili la sostanza del corpo, s'egli deve chiamarsi un fluido più tosto, che un cumulo di frangimenti; siccome fa di mestieri, che le parti sminuzzate conservino fra loro la contiguità, se il corpo si ha da dire liquefatto, e non risoluto in varie sostanze, o in vapori; e perciò non si riducono alla fluidità per forza di fuoco violento, che le sostanze più fisse, quali sono le terree, e le minerali.

Ma ne'fluidi naturali, oltre le dette condizioni, è necessaria una determinata figura, per cagione della quale una parte non possa avere gran connessione colle vicine, quale sarebbero o la Sferica, o la Sferoidea, o altre simili; poich' egli è certo, che toccandosi queste sigure in un sol punto, non ponno avere molto contatto, e per conseguenza nè anche gran connessione di parti. Noi abbiamo detto di sopra, cne i cumuli, o masse, per esempio, di Miglio, d'Arena, di limatura di Ferro, e simili hanno gran similitudine co' fluidi, da' quali non sono differenti, sorse che nella grandezza delle parti componenti, nella diversa pulitezza delle medesime, e nella condizione della figura più

rego-

regolare; e perciò vediamo, che simili cumuli tanto più partecipano le proprietà de' fluidi, quanto le granella sono più picciole, più liscie di superficie, e meno angolari; ond'è, che se noi c'immagineremo, per esempio, uno di questi cumuli formato di particelle minutifsime, e per conseguenza insensibili, di figura curva, e di superficie ben terfa, di modochè non posta impedire lo strisciamento dell' altre parti sopra di se; noi avremo o un vero fluido, o almeno un' esattissimo modello di esso, senza che a renderlo tale concorra alcuna essicienza di moto.

Non occorre affaticarli molto in cercare diverse figure, secondo la diversità de' fluidi, abbenchè il numero di essi sia indefinito; perchè, trattandosi di fluidi artificiali, o misti, ogni figura, come si è detto, può soddisfare, potendo, la violenza del moto superare quel più di resistenza, che proviene dalla medesima: e per li sluidi naturali egli è certo, che non sono molti, se si prendono nella loro semplicità; e forse fra quelli, che si sanno, non v'è che l'Acqua, l' Aria, e l'Argento vivo. Per gli altri corpi fluidi può bastare o la mistura dell' Acqua in sufficiente abbondanza, che li renda tali, o pure quella degli altri fluidi naturali sopra enunciati, dipendendo ogni loro diversità dalla varia missione, proporzione &c. delle materie, o saline, o folfuree, o terree, o bituminose, o d'altra natura. Basta dunque di determinare la figura delle parti di detti tre fluidi, per intendere la natura della fluidità di tutti gli altri, che da essi la parrecipano.

E cominciando dall' Acqua, egli è manifesto per testimonio de' nostri sensi, ch' ella è trasparente, e ponderosa, ma non eccessivamente; e di più, ch' ella non è compressibile, cioè, che non può ridursi per forza esterna in un luogo minore di quello, ch'essa naturalmente occupa, prescindendo dalla rarefazione, e condensazione, che patisce nell' introdursi, e partirsi da quella il calore. Per ispiegare queste assezioni, basta supporre, che le parti dell' Acqua siano sferiche: posciachè, per quello che riguarda la fluidità, toccandosi le sfere in un sol punto, egli è evidente, che i contatti saranno indivisibili, e perciò, o niuna; o quasi niuna sarà la coerenza delle parti: La trasparenza è facile da spiegarsi col mezzo de' pori, che necessariamente devono lasciare le Sfere insieme combinate, i quali faranno disposti in linee sensibilmente rette, non potendovi mai essere altro divario, che il semidiametro di una di dette sserette, ch' è insensibile, e tale, che non potremmo afficurarci con qualsifia diligenza di rirare sopra un foglio di carta una linea ben diritta, che non avesse sinuosità maggiori di quelle, che, in questo supposto, si concepiscono nella rettitudine d'un raggio di luce, che passi per gl' inter-

0 4

interstizi lasciati da dette sserette: ed in fine l'incompressibilità, ed il peso nasce dalla solidità di detti componenti, e dal non potersi ristrin-

gere li pori predetti.

Rispetto al Mercurio è necessario salvare in esso, oltre l'essere di fluido, anche la grande ponderosità, e l'opacità, il che non è così facile da ottenersi. Noi sappiamo, che il peso assoluto de' corpi nasce dalla quantità della materia, che li compone, ed il peso specifico de' medesimi è dovuto al più, ed al meno della materia compresa sotto una mole eguale. Egli è in oltre probabile, ed accettato da' migliori Fisici, che la diafaneità provenga dalla rettitudine de' pori, i quali si trovano nelle fostanze diafane, purchè essi siano permeabili da quella materia, che è il foggetto della luce; e perciò, o non avendo un corpo, poro veruno, o avendone, se essi saranno disposti in linee sensibilmente oblique; o se pure saranno piccioli a segno, che non possa penetrarvi con libertà la sostanza eterea, che verisimilmente si crede la base della luce, o ch' ella non possa mantenere, durante il passaggio per essi, le agitazioni ricevute dal corpo luminoso; è necessario, che fucceda l'opacità. Quindi è, che per ispiegare le accennate affezioni dell' Argento vivo, bisogna supporre, che le di lui parti, qualora siano semplici, & elementari (come parmi di dovere ragionevolmente asserire) posseggano tal figura, che non permetta, se non minimi contatti: E perchè tal forte di toccamento produce per necessità molti interstizi, e pori; perciò non potendosi unire alla natura del fluido omogeneo la loro deficienza, o obliquità, è necessario, che essi siano picciolissimi, anzi tanto pochi, che il loro disetto basti a supplire alla prevalenza del peso specifico. Tutto ciò mi è paruto potersi ottenere, ponendo, che le parti del Mercurio siano di figura Sferoidea, ma tale, che il di lei diametro maggiore abbia una grandissima proporzione al minore, il quale debba essere non molto più grande di quello di una particola d' Etere, e ciò perchè l' interstizio resti tanto picciolo, che l'Etere, predetto vi passi sì, ma non con libertà; e che perciò la di lui azione, nella quale consiste l'essenza della luce, o venga a perturbarsi, o resti insensibile. La grandezza del diametro maggiore di essa Sferoide serve ad ispiegare la ponderosità di esso, perchè sminuisce il numero degl' interstizi, e per conseguenza da luogo a maggior copia di materia.

L'unione dell'elastica, o sia compressibilità colla natura del ssuido naturale, che si osserva nell'Aria, non è stata sin' ora sufficientemente spiegata. La maggior parte de'Fisici si accordano nel dire, che l'Aria è composta di parti di sigura spirale, il che io non negherei; ma non sarei già facile ad approvare la spirale rivoltata intorno ad un Cilindro, o pure ad un Cono, e molto meno la semplice sigura arcuata, perchè

tal

tal forte di figure, o contrasta alla fluidità, o non soddisfa appieno alle condizioni dell'elastica. Quindi è, ch'io più tosto eleggerei una spirale avvolta intorno ad una sfera, di maniera, che le distanze delle rivoluzioni fossero permeabili dalla sola materia eterea, che perciò potesse riempire le capacità della Sfera medesima. Con tal supposto egli è chiaro, che si spiega persettamente la sluidità sempre permanente dell' Aria; posciachè siccome un gran cumulo di sferette di filograna potrebbe dirsi godere qualche sorte di sluidità, così la medesima non può negarsi all' Aria, se le di lei parti siano simili ad una di quelle. In oltre è evidente la compressibilità, potendo ognuna delle rivoluzioni spirali sottentrare, o almeno accostarsi al piano della vicina, di maniera, che tale sferetta possa comprimers, e compressa che sia, dilatarsi per la lunghezza dell' asse delle rivoluzioni medesime. E perchè tali compressioni riducono la spirale predetta dalla configurazione di una Sfera a quella d'una Sferoide, la quale è capace egualmente, che la Sfera, a produrre la fluidità, manifestamente apparisce, che l'Aria compressa, o dilatata che sia, non accresce, o sminuisce l'essere suo di fluido, ma è necessario, ch'ella lo conservi sempre; se pure non vogliamo porre tale la distanza delle rivoluzioni, che possano tutte spianarsi in un cerchio massimo della sfera medesima, nel qual caso pure dovrebbe mantenersi qualche sorte di sluidità.

La predetta figura ha un' affezione particolare, che difficilmente si trova nell'altre ipotesi, ed è, che tale spirale Sferica può essere compressa al lungo dell' asse, da qualunque lato riceva ella i conati della forza comprimente, siasi questa o esterna, o fatta dal peso delle parti superiori del medesimo sluido; anzi, se noi vorremo ammettere un moto qualsifia nell'Etere, che lo porti a traverso di tutte le sostanze composte (come per salvare moltissime apparenze, pare necessario doversi fare ) non sarà difficile nel medesimo supposto trovare la causa della stessa forza elastica; poichè posto, che una forza comprimente abbia così ristrette insieme le rivoluzioni della spirale predetta, che l' Etere non possa con libertà passare fra l' una, e l' altra; di necessità, tentando egli l'entrata, dovrà far forza per allargarle, e scostarle una dall' altra, e questa forza sempre dovrà essere maggiore, quanto più riffrette fra di se saranno le rivoluzioni della spirale; Ecco adunque la causa, per la quale le parti dell' Aria, compresse che siano, tentano continuamente di ridursi a mole più grande, nel qual conato consiste la forza elastica. Per ultimo si manifesta la cagione del poco peso dell' Aria, attefa la poca materia, che compone la di lei fostanza, e le grandi vacuità, che per conseguenza risultano non solo tra una sfera, e l' altra, ma anche dentro la corporatura di ciascheduna di esse.

to ho

Io ho pensato più volte quale differenza debba porsi fra le parti dell' Acqua. e quelle dell' Etere, il quale, se bene è un liquido, che niente si manisesta per se medesimo a' nostri sensi, rende però con li propri effetti altrettanto chiara la sua esistenza a chi lo rifguarda con gl'occhi d'una ben purgata ragione. Dopo molte meditazioni finalmente mi sono fermato a credere, che la figura delle parti dell'uno, e dell' altro fia la medesima, e che la disserenza tutta, per quello spetta alla materia, fia conflituita nella mole di esse, di gran lunga maggior nell' Acqua, che nella sostanza eterea, e per quello che appartiene alla diversità delle affezioni, consista questa nella varietà de' movimenti, da' quali è agitata l' una, non l'altra sostanza. Se ciò vorrà supporsi, sacilmente se ne potrà dedurre, che l'Etere contenuto dentro una mole eguale, per esempio di un piede cubo, ha meno di materia di quello abbia verun' altro corpo, avvegnachè i di lui interstizi, come che fatti dalle più picciole figure, che siano fra le parti materiali dell'Universo, non possono essere riempiti d'altra materia, e per conseguenza restano vuoti; dove quelli degli altri corpi essendo aperti alla sostanza eterea, non hanno dentro di se altre vere vacuità, che quelle, che restano fra le particole della medesima: Ho detto vere vacuità, perchè, se devo confessare il vero, non molto mi convincono gli argomenti di Cartesso, con li quali pretende egli di provare l'esistenza d' una sostanza più sottile dell'Etere, che riempia tutti gl' interstizi degli altri corpi, chiamata da esso Primo Elemento.

Sin qui abbiamo supposto, ma non provato, che le particole de' fluidi siano orbicolari, e precisamente, che quelle dell', acqua (il che è il nostro principale intento) siano sferiche; ora è necessario darne qualche pruova in modo, che non resti luogo di dubitare della verità di tale ipotesi. E perchè delle cose di satto non si può avere altra evidenza, che quella, la quale pasce o dall'apprensione immediata, come succede nella cognizione, che si ha di esse per mezzo de' sensi, i quali nel nostro caso non arrivano a darcela: ovvero dalla coerenza degli effetti sensibili colle idee sisiche formate nell' intelletto per ispiegarli; ci daremo a dimostrare, che, posto che l' Acqua sia un' aggregato di picciole sferette gravi, devono succedere quegli effetti, che giornalmente s'osservano esser propri di essa, e degli altri fluidi, che da essa hanno la fluidità. Io suppongo le sferette dell'Aequa gravi, senza stare a cercare d'onde provenga la loro gravità; perchè tale ricerca è più propria della Fisica, o della Statica, che di questo Trattato. Non si può per tanto negare, ch' ella si trovi nelle particelle de' fluidi, perchè essendo essi gravi, bisogna, che tali siano per la gravità delle proprie parti, siccome devono la propria mole all'aggregato delle picciole molecole, che li compongono. Prima

Prima però di venire alle dimostrazioni, egli è necessario di premettere alcune definizioni per maggior facilità del discorso. Per fare adunque strada alle medesime, si avverta, che del fluido, del quale abbiamo a parlare, si debbono intendere le parti contigue, e perciò dovendos toccare, e supponendos esse sferiche, sarà il contatto in un punto, per lo quale passerà la linea, che connette li centri; Supponiamo ora Fig. 1. Tav. VI., che si trovino più sfere A, B, C, D, le quali abbiano i centri nella linea AD, questa (1) si chiami Linea de' centri, e la serie delle sfere predette si chiami (2) Linea di sfere. Due di queste linee contigue, e parallele ponno combinarsi in due maniere, cioè, o supponendo, che la seconda linea di sfere sia talmente situata con la prima AD, che l' altra linea de' centri AE stia ad angoli retti con la AD; o vero supponendo, che faccia colla medesima angoli obliqui, come AG. Nel primo caso egli è evidente, che le quattro ssere A, B, N, E, faranno spazi quadrangolari; ma nel secondo, come che tre sfere concorrono a fare uno spazio, sarà ognuno di questi triangolare, come quello, ch'è fatto dalle sfere A, G, B. Nell'una maniera, o nell'altra, se tutte le ssere avranno i centri in un medesimo piano, (3) si dica questo Piano de' centri, e (4) le sfere tutte Piano di sfere, il quale (5) se farà orizzontale si chiami Strato, e questo nella prima combinazione (6) si nomini Piano, o Strato retto, e (7) nella secenda Strato, o Piano obliquo.

Sopra di uno strato si ponno intendere parimente situate in due maniere le altre sfere, che formano l'altezza di una massa di esse: cioè supponendo prima, che sopra ogni sfera insista a perpendicolo un' altra sfera, di modo, che la linea, che connette il centro della sfera fuperiore con quello dell' inferiore, sia perpendicolare alle due AE, A B dello strato retto, & alle due A B, A G dello strato obliquo; o pure, che infistendo la sfera superiore a perpendicolo sopra gli spazj ( siano triangolari, o quadrangolari ) la linea, che congiunge li centri delle sfere superiori, ed inferiori, sia obliqua al piano sottoposto: Io rigetto la prima maniera, abbenchè abbracciata dal Ciassi, e da Monsieur Varignon, perchè io non so darmi ad intendere, per qual cagione le sfere del fecondo strato non abbiano a posarsi nel luogo più basso, che dà loro un'appoggio più stabile di tre, o quattro sfere di base, più tosto che nel più alto, sul quale stanno in bilico, posando fopra un sol punto. Assumendo adunque, che le sfere del secondo piano superiore insistano agli spazi lasciati tra le sfere del primo; io osfervo, che o si pongano nel piano orizzontale gli strati obliqui, o pure i retti, necessariamente dee succedere nella massa delle sfere il medesimo modo di combinazione; poichè nell'uno, e nell'altro caso ogni

sfera resta circondata da dodici sfere, i contatti vicendevoli delle quali lasciano spazi, alcuni de' quali sono triangolari, altri quadrangolari, cioè otto de' primi, e sei de'secondi, come può ogn'uno osservare sacendone la combinazione, e come si può anche facilmente dimostrare. Credo nulladimeno, che vi sia qualche cagione, che determini gli strati ad essere più tosto retti, che obliqui, e perciò valerommi nelle seguenti dimostrazioni di tale supposto, col quale anche meglio, e più facilmente si arriva alle dimostrazioni.

Si consideri dunque, che, posto uno strato retto, ogni sfera superiore, infistente ad ognuno degli spazi del piano inferiore, tocca quattro sfere, come la sfera soprapposta allo spazio R tocca, e s'appoggia sopra le quattro L, N, O, P,, e perchè sono posti intorno ad ogni sfera quattro spazi, perciò ogni sfera del piano inferiore, come N, sarà toccata, e premuta da quattro delle superiori, insistenti agli spazi R, S, T, V. Ora o sia la sfera R premente le quattro sfere predette, o pure la N premuta da altre quattro; connettendo con rette linee li centri della premente, e delle quattro premute, o pure quelli della premuta, e delle quattro promenti, formeranno queste la metà d'un'ottaedro; posciachè i centri delle quattro premute sono disposti negl'angoli d'un quidrato NP, il cui lato è LN doppio del semidiametro, e perciò eguale al diametro delle sfere: E similmente le linee, che da N, L, vanno al centro della sfera foprapposta allo spazio R passando per lo contatto di esle faranno un triangolo, del quale ognuno de' lati sarà eguale al diametro d' una ssera, cioè al lato NL della base quadrata; sarà adunque un triangolo equilatero, e la sigura formata delle linee connettenti questi centri, sarà terminata da un quadrato, e da quattro triangoli equilateri; e perciò farà un mezzo ottaedro. Nella stessa maniera si dimostrerà, che le lince, le quali congiungono i centri della sfera N premuta, con quelli delle quattro prementi, faranno un mezzo ottaedro eguale di lato al predetto, tra' quali non sarà altra differenza, che di sito, essendo in un caso la base NP nel piano inferiore, ed il vertice nel superiore, e nell'altro caso la bafe TR nel piano superiore, ed il vertice N nell'inferiore; Posto ciò, si vede ben chiaro, che tutte le ssere insistenti agli spazi del piano inferiore formeranno un secondo piano di sfere parallele al primo, le quali vicendevolmente si toccheranno; e che li predetri ottaedri rivoltari colle cime, l'una contro l'altra, riempiranno lo spezio, lasciando tra di se interstizi terraedrici, come è stato dimostrato da Noi nelle R. J. Showi plosoficke. Essendo adunque, che nel mezzo ottaedro, l'asse, cice la linea tirata dal vertice al centro della bale, cada ad angoli retti sul piano di essa: quindi è, che la linea perpendicolare verso il centro 6.

de' gravi, tirata dal vertice della piramide premente, passerà per lo punto R centro del quadrato NP, e dello spazio R; e similmente la linea tirata dal vertice N al centro del quadrato TR, che si dee intendere nello strato superiore, sarà verticale. E perchè l'asse dell'ottaedro sa col lato di esso un'angolo semiretto, quindi è, che la direzione, colla quale la sfera insistente a R, spingerà le sfere sottoposte N, L, P, O, sarà semiretta. Ciò premesso venghiamo alle proposizioni.

### PROPOSIZIONE I.

SE sarà uno strato retto di Sfere, e sopra di uno de' di lui interstizi sarà situata un' altra Sfera; premerà questa le quattro sottoposte egualmen-

te, sì per la linea perpendicolare, che per l'orizzontale.

Sia fopra l' interstizio R posta una Sfera Fig. 1. Tav. 6., la quale, come si è detto, poserà sopra le quattro L, N, O, P: dico, che questa premerà la sfera N, colla forza perpendicolare eguale a quella, colla quale la medesima sfera superiore spingerà orizzontalmente la sfera stessa N. Posciachè intendasi, che la sfera superiore sia Y (Fig. 2. Tav. VI.), quale prema la N con una qualsisia sorza, che noi esprimeremo colla linea YN, e da Y si tiri verso il centro de' gravi la perpendicolare YR, e per N l'orizzontale NR; è dimostrato dalla scienza meccanica, che la sorza obliqua YN operi spingendo la sfera N, per la direzione YN, con due sorze una perpendicolare, l'altra orizzontale, e che queste hanno alla sorza YN la medesima proporzione, che hanno le linee YR, RN alla YN; ma YR è eguale ad RN, essendo l'angolo RYN semiretto, e l'angolo YRN retto; adunque la sorza, colla quale la sfera Y spinge perpendicolarmente la ssera N, è eguale alla sorza, colla quale la sfera N è spinta da Y otizzontalmente. Il che &c.

Corollario I. Di quì ne siegue, che la forza esercitata dalla Sfera Y, per la direzione YN, sta alla forza perpendicolare, o orizzontale, come YN ad NR, cioè come il lato dell'ottaedro NO, al semidiametro RN

del quadrato NP.

Coroll. II. Nella stessa maniera si dimostrerà, che le Sfere soprapposte agli spazi S, T, V, premeranno ognuna tanto perpendicolarmente, che
orizzontalmente la medesima Sfera N, colla stessa proporzione; Ed essendochè ognuna di esse spinge obliquamente con egual forza, stante l'egualità degli angoli delle loro direzioni colla linea verticale, ne siegue, che
ancora le forze così perpendicolari, che orizzontali saranno eguali, e perciò
la sfera N, sarà spinta perpendicolarmente verso il centro de' gravi da
quattro sorze, ognuna delle quali sarà eguale al semidiametro del quadrato TR; e conseguentemente la sorza, colla quale la Sfera N è spinta all' ingiù perpendicolarmente dalle quattro Sfere soprapposte, sarà qua-

drupla del semidiametro del medesimo quadrato, e dupla del diametro; e questa sarà anche la misura della forza totale, o momento libero d'una delle ssere.

Coroll. III. Spingendo adunque le due sfere R, S, secondo le direzioni RN, SN la sfera N, contro gli spazi T, V, con due forze orizzontali RN, SN, fra loro eguali, ed inclinate infieme ad angolo retto; se si tirerà per S la linea SO, parallela ad NR, e per R, la linea RO, parallela ad NS, si uniranno queste nel centro della sfera O; onde tirata ON, sarà questa la misura della sorza, colla quale le due sfere R, S, spingono la sfera N, per la direzione ONE, contro la sfera E, come è dimostrato da' Meccanici; e perchè ON è il lato del quadrato, il quale è anche misura della forza obliqua, ne nasce, che la forza colla quale la sfera N, è spinta orizzontalmente contro una delle quattro sfere, che la toccano nello stesso strato, sia eguale alla forza obliqua di una delle quattro ssere soprapposte. Nell' illesso modo si dimostrerà, che le quattro sfere L, O, B, E, sono spinte ognuna contro la sfera N, con forza eguale alla forza obliqua. Ciò si può anche provare supponendo, che gli spazi T, S, V, R, restino senza sfera, che la sfera O sia spinta per ON dalle sfere degl'interstizi M, I, e che la sfera L, sia spinta contro N, dalle sfere insistenti agl'interstizi H, 4 &c. le quali forze delle sfere O, L, saranno equilibrate da quelle, che, poste le sfere in S, R, V, T, comportebbero le S, R, contro O, e le V, R, contro L, &c. e perciò le due R, S, spingeranno N, per ON, e le due R, V, spingeranno N, per LN, &c. Sarà dunque la sfera N, spinta orizzontalmente con direzioni contrarie da forze eguali, e conseguentemente starà immobile pareggiandosi nel di lei centro le forze prementi.

Coroll. IV. Potto adunque, che la sfera N, sia spinta per le direzioni ON, LN, con sorze eguali ad ON, LN; ne siegue, che tirata per O la linea OP, parallela ad NL, e per la L la linea LP, parallela ad NO, concorreranno queste nel centro P; e PN, sarà la sorza, colla quale le due ssere O, L, spingeramo la ssera N, contro lo spazio T; sarà perciò questa sorza eguale a TR diametro del quadrato TR, e per conseguenza sarà la metà della sorza totale, o libera di una delle ssere.

# PROPOSIZIONE IL

Se farà uno strato di Sfere, e sopra uno de' di lui interstizi sia posta una sfera premente quattro di esse, le quali siano spinte orizzontalmente da quelle, che sono insistenti agli altri spazi con una forza eguale al diametro del quadrato, che è base del semiottaedro; sarà da queste forze unite soste

fostenuta la pressione perpendicolare d'una Sfera, ed ognuna la spingerà obliquamente all'insù, secondo la direzione dell'angolo semiretto, con una

forza, che valerà il lato del medesimo quadrato.

Sia allo spazio R insistente una sfera, la quale spinga obliquamente le quattro sfere L, N, O, P, le quali all'incontro siano spinte verso R, (Fig. 1. Tov. VI.) con forze eguali a PN, LO, NP, OL, secondo quello, che si è dimostrato al Corollario IV. della Propolizione antecedente; dico, che queste forze unite, faranno bastanti a sostenere il peso totale della sfera R, e che ognuna di esse spingerà all'insù obliquamente ad angolo semiretto la sfera R, con forza eguale al lato del quadrato NO. Posciache supposto (Fig. 2. Tav. VI.), che NP sia la forza, colla quale la sfera N opera orizzontalmente contro lo spazio R, egli è da notarsi, che questa forza dovendosi esercitare per NP, incontra la resistenza delle due sfere Y, &, la prima superiore, la seconda inferiore alla sfera N, e perciò la forza NP, si dividerà nelle due sfere Y, &, spingendole per le direzioni NY, N&, egualmente inclinate alla linea NP; cioè, come si è dimostrato, ad angolo di gr. 45. Condotta dunque per P la linea PY, parallela ad N&, e per lo stello punto P la linea P&, parallela a YN, sarà la forza di N, esercitata per l'orizzontale, alla forza di N, esercitata per le inclinate, come NP, a YN, ed essendo NP, diametro del quadrato, sarà YN il di lui lato; e perciò la forza, colla quale la sfera-N, spinta orizzontalmente, spinge la ssera Y all'insu per la linea inclinata NY, sarà commensurata dal lato del quadrato, base del semiottaedro. Di più, perchè la direzione obliqua NY, si risolve nell' orizzontale NR, e nella verticale RY, fara la forza, colla quale la sfera N, mediante la forza, e direzione NP, spinge insù verticalmente la sfera Y, commensurata dalla linea YR, e perchè questa è la metà del diametro del quadrato, e la forza totale d'una sfera equivale al doppio diametro del quadrato; ne siegue, che la forza, colla quale è spinta la sfera Y verticalmente da N, sia un quarto della forza totale d'una delle sfere; e perciò concorrendo a spingere in su la sfera Y, tre altre sfere, sarà l'azione di tutte unita, eguale alla forza d'una di esse, e conseguentemente tanto premerà al basso perpendicolarmente la sfera Y insistente allo spizio R (Fig. 1. e 2. Tav. VI.), quanto le quattro L, P, O, N, che circondano lo spazio medesimo, spingeranno la medesima all'insu verticalmente; e tanto la sfera Y spingerà al basso obliquamente una delle sfere, v. g. L, quanto la medesima spingerà Y, colla medesima obliquità all'insù. Il che &c.

Corollario I. Intendendo adunque, che attorno della sfera N, dalla parte inferiore degli spazi T, S, R, V, sottentrino quattro sfere,

queste spingeranno la sfera N all'insù con tanta forza, quanta è quella,

colla quale la sfera N spinge le medesime all'ingiù.

Corollario II. Essendo adunque, che le ssere sottoposte spingano obliquamente all'insù la ssera N, con una sorza eguale al lato del quadrato, v. g. VR, ed essendo la medesima ssera N spinta dalle quattro ssere orizzontali colla sorza medesima, e similmente dalle quattro insistenti agli spazi, T, S, R, V, ne siegue, che tutte le dodici ssere, che circondano la ssera N, la spingano con direzioni centrali eguali fra loro.

Corollario III. E perchè ogni sfera di qualsisia strato sottoposta allo strato superiore, può concepirsi, e come una delle circondanti alcuna delle sfere, che la toccano, e come circondata da dodici altre; ne siegue, che ogni sfera spinga, e sia spinta da tutte le parti egualmen-

te; e perciò sia constituita in un perfetto equilibrio.

Corollario IV. É perchè, come si è dimostrato al Coroll. IV. della Prop. antecedente, la pressione orizzontale sostenuta da una ssera per la forza delle soprapposte, è eguale alla metà della sorza totale, e nell'istessa maniera può dimostrassi, che la forza orizzontale, colla quale è spinta la medesima ssera dalle sottoposte, è eguale alla metà della medesima sorza totale; sarà tutta la forza, colla quale è spinta una ssera orizzontalmente, eguale alla forza totale.

Corollario V. Ogni sfera dunque circondata da dodici sfere sarà spinta perpendicolarmente, verticalmente, ed orizzontalmente con una forza,

che equivale al peso d'una sfera, o di se medesima.

# PROPOSIZIONE III.

Le forze, colle quali sono spinte due sfere esistenti in diversi strati sottoposti al primo superiore, sono proporzionali al numero degli strati soprapposti.

Noi abbiamo dimostrato al Coroll. II. della Prop. prima, che la sfera N, è spinta in giù perpendicolarmente da ognuna delle sfere T, S, R, V, (Fig. 1. Tav. VI.) con una forza, che è la quarta parte della sorza totale, o libera d'una di esse; adunque la sfera N, così sarà spinta al basso, come se sopra di essa posasse a perpendicolo un'altra sfera, e così tutte l'altre; e perchè la sfera N è eguale di peso a quella, che si sigura posare sopra di essa; premerà dunque essa le sfere del terzo strato con sorza duplicata di quella, colla quale essa è premuta, e così tutte le altre; sarà dunque lo stesso, o che si considerino le sfere del terzo strato, come premute da quelle del secondo, e del primo; o pure come premute solo da quelle del secondo, e col supposto, che le sfere del secondo siano di materia il doppio più grave, e così successivamente; e perchè la moltiplicazione della gravità si dee sare secondo la proporzione del numero degli Strati soprappositi.

sti, o che è lo stesso, della distanza dello Strato inferiore dal primo, o sia dell'altezza, perciò le pressioni patite dalle sfere de' piani sottoposti staranno fra di loro in proporzione de' numeri de' medesimi. essendo le pressioni proporzionali alla gravità de pesi prementi. Ma perchè le sfere, che ne circondano un' altra, sono situate in tre strati. si dee dimostrare, che le sfere del secondo, e terzo strato non spingono la sfera di mezzo, che colla forza del primo. Sia la sfera Y, (Fig. 2. Tav. VI.) situata in qualssia degli strati inferiori (supponiamo nel 4.) dovrà ella perciò intendersi come di peso quadruplicato; lo stesso si dovrà intendere di tutte le altre sfere dello strato, nel quale si trova Y; ma perchè alla spinta esercitata per l'orizzontale del centro di Y, non aggiunge, nè leva cosa alcuna, la gravità della sfera Y; opererà solo il peso triplicato, cioè quello di tre ssere, o de' tre strati superiori. Dovrassi bene considerare la sfera N, premuta dalle sfere de' quattro piani superiori, come quadruplicata di peso, e con tal forza, a proporzione, ella agirà nella direzione orizzontale NP; ma perchè la spinta, che sa contro la sfera Y del piano superiore per la direzione NY, trova il peso particolare di Y eguale al peso particolare di N, nella medesima direzione NY; perciò il peso proprio di Y, detrarrà dalla forza di N il peso proprio di N, o di una sfera mossa per la direzione NY, e perciò la sfera N, spingerà la Y contro quelle degli strati soprapposti, con sorza eguale a quella, con la quale le sfere superiori premono obliquamente la sfera Y; essendosi adunque dimostrato, che le pressioni superiori sono proporzionali al numero degli strati soprapposti alla sfera Y, nella medesima ragione faranno anche le pressioni verticali, ed oblique all'insù: e conseguentemente le sfere poste in diversi strati patiranno per ogni verso le pressioni, che saranno proporzionali al numero degli strati foprapposti. Il che &c.

Corollario. Perchè adunque ogni sfera è spinta in ogni parte omologamente con pressioni eguali, e queste sono proporzionali alle
altezze degli strati; ne siegue, che per trovare la forza, colla quale
una sfera è premuta, o spinta, non occorre considerare, che la sola
altezza, e perciò qualunque sia l'ampiezza degli strati, abbenchè insinita, non si muteranno le pressioni sostenute da ciascheduna delle sfere.

Fin quì abbiamo supposti gli strati, come indefiniti in ampiezza, o piuttosto, come superficie sseriche descritte attorno il centro de gravi, come quelle, nelle quali non vi è bisogno di alcun resistente per impedire, come era d'uopo, lo scostamento delle ssere degli strati sottoposti a cagione della pressione delle ssere superiori; ma da quì avanti supporremo gli strati circonscritti da' suoi termini.

Tom. II. P

#### PROPOSIZIONE IV.

Se farà uno Strato di Sfere, all'estremo del quale non si trovi alcun resistente, che possa impedire il moto orizzontale di esse, e se sarà suprapposta ad uno degli spazi una Sfera, spingerà ella le altre, e scostandole,

farassi luogo nel piano, o strato medesimo, nel quale discenderà.

Sia lo strato di sfere contenuto dalle linee AD, AX, X&, &D, (Fig. 1. Tav. VI.) e sopra lo spazio R s'intenda esservi una sfera insistente: dico, che questa discenderà, e farassi luogo fra le sfere N, O. L., P. Posciache, essendo dalla sfera R spinte immediatamente le sfere predette con una direzione orizzontale, e con una forza eguale alla linea RO; farà spinta la sfera O, da R verso O: e perchè la sfera O spinge le due F, C, per le direzioni OC, OF; per queste medesime linee saranno spinte le ssere C, F, e per la medesima tutte le altre esistenti nelle linee OF, OC. Per la stessa ragione sarà spinta la sfera N, per RN, e le sfere B, E, per le linee NB, NE, &c. Lo stesso si dimostrerà delle sfere L, P, le quali saranno spinte per le linee RL, RP, e le loro contermine per le linee LY, PZ; e perchè queste sfere non hanno impedimento veruno, il quale nè meno può nascere dal piano inseriore, che si suppone orizzontale; però le sfere N, L, P, O, obbediranno alla pressione della sfera R, e si allontaneranno l'una dall'altra sin tanto, che sia fatto luogo alla sfera R, nel piano predetto. Il che &c.

Corollario I. Egli è dunque impossibile, che una sfera sia sostenuta sopra di quattro altre, ogni volta, che le sottoposte abbiano potere di scorrere per lo piano orizzontale, nel quale sono situate, e perciò un mucchio di sfere affetterà sempre di avere la superficie disposta in uno strato, o sia piano orizzontale, o più propriamente in una superficie

sferica, il cui centro sia quello de' gravi.

Corollario II. Ma se le sfere sottoposte saranno impedite mediatamente, o immediatamente dallo scorrere, potranno esse sostenere una, o più ssere soprapposte, e gl'impedimenti sopporteranno dalle sfere contigue la prefsione, che loro è satta da una, o più ssere insistenti allo strato inseriore.

Corollario III. E perchè le pressioni patite dalle ssere inseriori sono proporzionali all'altezze degli strati superiori; quindi è, che le
spinte fatte dalle ssere contigue alle resistenze contro di queste, saranno
proporzionali anch' esse alle altezze degli strati soprapposti; ond'è, che
supposto, che tali ssere disposte in più strati siano situate dentro di
un vaso, saranno le diverse pressioni fatte da dette ssere contro le sponde
del vaso, come le altezze degli strati superiori.

E' però da avvertire, che dovendosi riempire un vaso di ssere,

sarà quasi impossibile, che esse siano per appunto tante, quante bastano a compire il numero degli strati, che quello può contenere; e
perciò sopra gli strati compiti potrà stare qualche numero di esse situate quà, e là sopra gl'interstizi dello strato superiore; ma queste,
trattandosi di sfere minime, e, per così dire, di punti sissici, non vanno considerate, non alterando in concreto alcuna delle proposizioni
dimostrate. E' anche da notarsi, che una sfera sola soprapposta all'interstizio d'uno strato, non urta tutte le sfere di esso di moto orizzontale,
nè gli urti ricevono egual pressone; onde perchè si verisichi l'asserito in
questo Corollario, è necessario, che ve ne siano tante, quante bastano a spingere tutte le sfere del piano sottoposto nella maniera detta
alli Coroll. III. e IV. della prima Proposizione.

#### PROPOSIZIONE V.

Se in un vafo, le cui sponde siano oblique all'orizzonte, ed inclinate all'indentro, siano diversi strati di sfere, che lo riempiano; tutte le sfere degli strati inferiori sopporteranno le medesime pressioni, che patirebbero, se il vuso avesse le sponde perpendicolari all'orizzonte. (Fig. 3. Tay. VI.)

Per dimostrare questa Proposizione si dee avvertire quello, che abbiamo detto di sopra al Corollario della Proposizione III., cioè, che per trovare la pressione, che patisce una sfera, non occorre far capitale alcuno dell' ampiezza degli strati, ma solo del loro numero, o altezza; e perciò (qualunque sia la figura del Vaso ACDE HILB, e quantunque picciola l'apertura della di lui bocca AB) faranno dalle sfere dello strato A.B spinte al basso perpendicolarmente per NM le sfere, che si troveranno in essa linea; e perchè, mediante questa pressione, la sfera M è spinta orizzontalmente per la linea MO colla forza medesima, colla quale è spinta perpendicolarmente, come si è dedotto al Coroll. IV. della Prop. II., spingera ella le sfere esistenti nella linea MO, colla forza medesima, non potendosi perdere, nè accrescere la spinta fatta per l'orizzontale MO; adunque la sfera O, farà spinta mediante la pressione NM, come se sponda DE resiste all'alzamento della sfera O nella stessa maniera, che farebbe l'altezza delle sfere PO; eserciterà la sfera O le medesime pressioni, che avrebbe, se sopra di essa fossero le sfere P, O, e perciò potrà spingere all'ingiù, v. g. per OR, colla forza della pressione NM, ovvero PO, ma spingendo per OR, colla forza predetta, la pressione anderà aumentandosi secondo il numero degli strati, cioè secondo l'altezza della perpendicolare OS; adunque la pressione fatta in R, ed S sarà eguale alla pressione fatta dalle altezze NM, OS, oppure dall'altezza PS, che è la medesima, che l'altezza delle sfere nel Vaso. Lo stesso si può dimostrare rispetto a tutte le altre sfere situate sul sondo orizzontale HI. Il che &c.

Si potrebbe dimostrare questa Proposizione col progresso delle dimostrazioni superiori, mediante la comunicazione delle pressioni, valendosi della figura settima; ma perchè ciò sarà facile a chi avrà inteso le precedenti; e perchè la dimostrazione addotta non manca del-

la sua forza; non ci tratterremo più sopra di essa.

Corollario I. Supposto, che nel Vaso predetto sia tra le linee constituenti la sponda, il lato FE orizzontale, sacilmente si dimostrerà nella stessa maniera, ch' esso patirà le pressioni verticali in proporzione della perpendicolare PT; posciachè essendosi dimostrato, che la ssera Tè premuta dalle altezze NM, OT in quel modo, che sarebbe dall' altezza PT; spingerà ella orizzontalmente per TF, che si suppone nel secondo strato di ssere di sotto la linea EF; adunque quattro delle inferiori concorreranno a spingere all' insù contro il piano FE una delle superiori contigue al piano, e con tanta sorza, quanta può sare l'altezza PT; adunque tutte le ssere, che toccheranno la sponda orizzontale FE la spingeranno all' insù in ragione di detta altezza; come si raccoglie dal Coroll. 1. della Prop. II.

Corollario II. E perciò, se saranno due Vasi AF, DG comunicanti insieme mediante la parte, o tubo GF (Fig. 4. Tav. VI.), l'uno, e l'altro ripieni di quegli strati di ssere, di che sono capaci, e se il numero, e l'altezza degli strati del vaso maggiore AF sarà eguale al numero, o all'altezza degli strati del vaso minore DG, tanta sarà la pressione sostenuta dalle ssere esistenti nel tubo di comunicazione GF, dagli strati del vaso DG, quanta è quella, che ricevono dagli strati del vaso AF; e perciò tanto potranno resistere colla prima alla discesa delle ssere del vaso AF, quanto colla seconda alla discesa delle ssere del vaso DG, e conseguentemente saranno le ssere del vaso DG in equi-

librio colle sfere del vafo AF.

Corollario III. Ma se le altezze degli strati nell'uno, e nell'altro caso sossero disegnali (ponghiamo la maggiore nel vaso DG) allora la
pressione, che sopporterebbero le ssere poste in GF sarebbe maggiore da G verso F, che da F verso G; dunque le ssere GF sarebbero
spinte da G verso F, ed entrerebbero nel vaso AF, spingendo all'insù
gli strati esistenti in esso, e deprimendosi gli strati nell'altro vaso DG;
e perchè all'accrescersi il numero degli strati s'accresce la sorza della
pressione, e diminuendosi gli strati, si diminuisce la pressione; anderebbe scemandosi la sorza della pressione da G verso F, ed accrescendosi la resistenza da F verso G, sino a rendersi eguali; e perchè allo-

ra solo ciò succederebbe, quando il numero degli strati nell'uno, e nell'altro vaso si sosse reso eguale; quindi è, che tanto continuerebbere a passare le sfere da un vaso nell'altro, quanto stasse a farsi eguale il numero de' piani, o delle altezze, ed allora si fermerebbero in equilibrio.

Corollario IV. Lo stesso succederebbe, se uno de vasi comunicanti sosse inclinato all'orizzonte, come NM; perchè essendosi dimostrato, che le ssere in C, M, sono così premute, come se avessero sopra di se l'altezza degli strati DC, DM; ne siegue, che trovandosi egual numero di strati, sì in NM, che in DG, ed AF, s'equilibreranno egual-

mente con quelle, che sono in DG, o in AF.

Corollario V. Essendosi dunque dimostrato, che le ssere, che toccano il sondo orizzontale di un vaso irregolare lo premono ognuna in ragione dell'altezza degli strati, qualunque sia la figura del vaso; ne siegue, che il sondo predetto, v. g. HI (Fig. 3. Tav. VI.) sarà così caricato, come se supra di esso vi sossero tanti strati eguali, quanti ponno concorrere a formare l'altezza, cioè come se il vaso avesse la figura di un prisma retto di eguale altezza a quella del vaso irregolare, e su la medesima base.

Corollario VI. Lo stesso succederebbe (Fig. 5. Tav. VI.), se il vaso avesse il sondo stretto, e nell'avanzarsi all'alto s'allargasse, come ABCD; posciachè tirata la linea CE verticale, tanto sarebbe premuta la ssera C, quanto portasse l'altezza EC, ed il simile si dica delle altre ssere sino a B; dunque il sondo BC sopporterebbe la pressione delle ssere, che lo toccassero ognuna a misura delle altezze, e perciò il sondo sosterrebbe tanto pesò, quanto può essere contenuto da un prisma, la cui

base fosse il fondo BC, e l'altezza BF.

Da tutte le Proposizioni sin' ora addotte, e da altre, che potrebbero aggiungersi per dimostrare co' principi fisici, e colla scorta della Meccanica tutte le proposizioni dell'Idrostatica, può bene vedere ognuno, che abbia qualche pratica della natura de' corpi fluidi, che tutto ciò, che si è detto d'una delle ssere, che compongono uno strato, s' adatta precisamente ad ogni punto sisco, o gocciola di un sluido; poichè d'ognuno d'essi è certo, e ricevuto come principio dagli Idrostatici. (1) Che non pesano, che secondo le altezze. (2) Che le loro impressioni ricevute dal peso delle parti superiori si esercitano per ogni verso, come in una ssera. (3) Che queste impressioni sono eguali in quallifia direzione. (4) Che sono proporzionali alle altezze medesime. (5) Che le superficie loro più alte si dispongono in un piano orizzontale, o in una superficie sferica circa il centro de' gravi. (6) Che ne' vasi comunicanti formasi l'equilibrio per la sola altezza del fluido, e perciò poca quantità di un fluido può equilibrarsi con qualsissa P 3 Tom. 11.

quantità d' un fluido omogeneo a se medesimo, purchè, le alt zze siano eguali. (7) Che il peso col quale un sluido carica il sondo d' un
vaso (di qualunque sigura egli sia) è eguale a quello di un pris na
retto di esso, di base eguale al sondo, e della medesima altezza &c.
assezioni tutte, che s' osservano ne' sluidi, e si sono dimostrate d'over
succedere ne' cumuli delle ssere. E perciò (se può dedursi alcuna cosa dalla coerenza d' una Ipotesi col satto) bisogna asserire, che la
constituzione de' Corpi sluidi da noi supposta, o sia assatto conforme al
vero, o ne abbia almeno tutta quella apparenza, che può desiderarsi
nelle cose della Natura; onde crediamo di potere continuare senza scrupolo a valerci de' medesimi principi, per dimostrare una proposizione, che è il sondamento di quasi tutta la scienza del moto dell' Acque,
e della misura del corso delle medesime.

Noi abbiamo detto, annoverando poco di sopra le affezioni più principali de'fluidi quiescenti, al numero 4, che le pressioni, o sostenute dalle parti di un fluido, o esercitate dal medesimo contro le sponde di un vaso resistente, sono fra loro in proporzione delle altezze di esso fopra le parti premute, la quale proposizione è stata riscontrata per vera ultimamente, anche medianti più esperimenti fatti dal Sig. Dottore Geminiano Rondelli Professore Mattematico, nell' Accademia Esperimentale, che fanno l'onore di adunare in mia Cafa alcuni de'più qualificati Professori di questa Celebre Università, delle fatiche de' quali spero, che a suo tempo debba vederne il Mondo Letterato preziosi frutti in avanzamento della Fisica, della Medicina, e delle Mattematiche. Detta Proposizione ha fatto credere a molti abilissimi Mattematici, che anco le velocità, che hanno le Acque nell'uscire da' fori, o dalle fistole aperte nelle sponde de'vasi dovessero avere la medesima proporzione delle altezze; afferzione, che non è conforme all'esperienze fatte, e riferite dal Torricelli, dal Marsenno, dal Baliano, e da altri, e che io per accertarmene ho voluto replicare, nella maniera, che ho distintamente riferita nel Lib. II. della Misura dell' Acque corventi, dalle quali costantemente apparisce, che dette velocità non sono come le altezze; ma bensì in proporzione dimidiata delle medesime.

Per far vedere dunque, che la prima Proposizione non ha relazione colla seconda, si osservi, che la causa, per la quale i gravi premono un piano sottoposto, è bensì la loro gravità, e la stessa è cagione, che i medesimi, levato che sia loro il sostegno, discendono verso il centro; ma d'altra maniera si dee discorrere de' conati, che il grave esercita contro le resistenze, e de' gradi di velocità, per li quali egli passa nel discendere. Egli è ben vero, che un corpo di doppio peso tenta con doppia forza di superare le resistenze, e perciò premerà

al doppio una tavola sottoposta, di modo, che si può con verità asserire, che tali conati, sforzi, o pressioni sono in proporzione de' pesi; ma non perciò si deduce bene, che un corpo doppio di peso debba discendere con doppia velocità verso il centro de' gravi, essendo certissimo, che prescindendo dalle resistenze, tutti i gravi discendono da alrezza uguale in tempi uguali, come ha dimostrato il Galileo ne' Dialoghi. Quindi è, che il diverso peso de'corpi non produce differenti velocità; e perciò il diverso peso del fluido può bene introdurre diversa pressione, ma non diversa velocità. Che se alcuno volesse porre in campo la differenza, ch'è tra' corpi fluidi, e solidi; oltre ciò, che abbiamo detto nelle nostre Epistole Idrostatiche, potrebbe convincersi coll'esperimento feguente, che meglio d'ogni altro s'applica alla presente materia. Sia il vaso ABCD (Fig. 6. Tav. VI.), il quale abbia nel fondo il foro D, e serratolo col dito, si riempia il vaso di Mercurio sino all' orizzontale AB; dipoi aperto il foro D, si misuri, mediante un pendolo, il tempo, che spende il Mercurio nell'uscire tutto dal vaso. Empiasi poi il medesimo vaso di Acqua sino alla misura predetta, e parimente si lasci votare, osservando il tempo: e si troverà, che nell' uno, e nell'altro caso, i tempi del votarsi saranno sensibilmente eguali; ed io posso asserire di propria sperienza, che in poco più di cento vibrazioni di un pendolo ben corto, col quale misurai l'uscita, prima del Mercurio, indi dell' Acqua, non trovai altra differenza, che d'una, o due vibrazioni, più nell'uscita dell'Acqua, che del Mercurio (a). Se dunque il maggior peso ne' fluidi prementi cagionasse, siccome maggior pressione, così maggiore velocità nel moto, sarebbe stato necessario, che il Mercurio, il quale è circa tredici volte, e mezza più grave in ispecie dell' Acqua, fosse uscito con velocità 13. volte in circa maggiore di quella dell' Acqua; e pure è stata la medesima, rifpetto tanto all'uno, che all' altra: ed in ciò non può ricorrersi agli sfregamenti, che patisce il fluido nell'uscire dal foro D; perchè, oltre che questi sono i medesimi nell'uno, e nell'altro caso, non ponno essi detrarre tanto dalla velocità del Mercurio. E perciò producendosi P 4

fetto adeguato, che in questa sentenza si vuol riconoscere dalla pressione.

Onde stà bene, ehe la velocità del Mercurio sia stata trovata nell' Esperimento la medesima, che quella dell'acqua, perchè così una pressione 13, volte maggiore viene ad avere spinto suori del vaso un peso 13, volte maggiore di quello dell'acqua, che nello stesso tempo era spinto suori dalla pressione dell'acqua. Veggasi intorno a ciò quello, che si dirà nell'annotazione quarta di questo capo.

<sup>(</sup>a) Quì è da notare, che volendosi sostenere, come molti lo sostengono, che
la velocità de' fluidi, che escono da' vasi
dipendesse dalla pressione di quella colonna distuido, che sià sopra il soro, si potrebbe nulladimeno spiegare l' esperienza
quì addotta, considerando, che a proporzione della pressione si debba variare
non già la velocità, ma la quantità del
moto del fluido, che esce in un dato tempo; attesochè il moto appunto, e non
già la sola velocità di esso, è quell' es-

le medesime velocità, non ostante, che i pesi, e per conseguenza le pressioni, siano tanto disserenti, egli è evidente, che i sluidi posti in moto, hanno le loro velocità regolate da altro principio; e che però di esse sin altra maniera discorrere, come apparirà dalla seguente dimostrazione.

#### PROPOSIZIONE VI.

Se un vaso sarà pieno di sfere, e nel fondo di esso sia un foro, per lo quale possano uscire con libertà alcune di esse sfere, e che il sito lasciato dalle sfere, che escono, venga riempiuto da altrettante, aggiunte nel tempo medesimo al di sopra, dimodochè il vaso resti sempre pieno; usciranno esse dopo qualche tempo, colla stessa velocità, come se sossero discese da tanta altezza, quanta è la distanza dello strato superiore dal soro. (Fig. 7. Tav. VI.)

(a) Siano nel vaso ABCD situate le ssere G, H, I, M, X, N, &c. e s'intenda nel sondo BC, aperto il soro EF, il quale subito che sarà aperto, egli è certo, che la ssera G, trovandosi senza sostegno, discenderà perpendicolarmente verso il centro, come sarebbe, se ella sosse cinque volte più grave del suo peso naturale, il che, come si è

det-

(a) Quasi tutti gli Autori, che hanno scritto di questa materia convengono, che i fluidi i quali escono da' sori aperti ne' sondi de' vasi, entro i quali si contengono, abbiano al loro uscire quel medesimo grado di velocità, che essi avrebbono acquistato cadendo liberamente dalla quiete per uno spazio eguale all' altezza, che ha la superficie del fluido sopra il piano del soro; e tale velocità comunemente si reputa la medesima, che acquisterebbe un corpo solido nel cadere dalla quiete da pari altezza.

Alcuni di loro si sono in oltre avvisati di darne qualche dimostrazione a priori, e questi sono proceduti per due strade diverse; imperocchè aleri di essi (come qui il nostro Autore, e il Cavalier Neuton nella prop. 36. del libro secondo de' principi della Filosofia, secondo le ultime edizioni) vogliono, che l'acqua, la quale esce dal soro, intanto abbia quel tal grado di velocità, in quanto sia realmente eaduta dalla superficie sino al soro, e cadutavi con moto accelerato per li medesimi gradi, che converrebbero ad un grave solido, sormando nel suo cadere per mezzo l'acqua del vaso una sigura a imbuto, che il Cavalier Neuton chiama caterassa, e che già era stata indicata dal

Sig. Guglielmini nel lib. 4. prop. 6., e geometricamente determinata nel lib. 5. prop. 9. della mifura delle acque correnti. In favore di tale Ipotesi porta qui il nostro Autore dopo il corollario 3 della presente proposizione l'osservazione del Mariotte, e d'altri, che le prime gocce d'acqua, che escono all'aprirsi del foro, abbiano velocità molto minore di quella, con cui si veggono sgorgare poscia dopo alcun poco di tempo, e che poi sem-pre mantengono, purchè la superficie dell' acqua ftia sempre nel vaso alla medesima altezza; come se ad imprimere all' acqua tutta quella velocità, che la natura le può imprimere, fosse necessario, che quella della superficie sosse attualmente scesa sino al piano del foro. Ma in contrario pare, che faccia l'esperienza, la quale mostra, che tingendo di rosso, o d'altro colore la superficie dell' acqua, mentre questa va uscendo dal foro, non si osserva la tintura comunicarii, se non lentissimamente, al getto dell'acqua, quasi che le parti di questa, che stanno a pioinbo sopra il foro o non si movessero punto, o affai meno di quello, che richiederebbe la velocità, con cui si vede sgorgar l'acqua dal foro.

E quan-

detto, non accresce le velocità; giunta dunque, che sarà, la ssera col suo centro G, nel punto L, avrà la velocità corrispondente alla caduta GL; e perchè cadendo la G, manca il sostegno alle ssere H, I; una di esse discenderà nel luogo di G; oppure vi sarà spinta la ssera M, mediante la pressone di N, che le è soprapposta, nel qual caso succederà lo stesso, che della ssera G; ma finalmente bisognerà, che levato il sostegno a qualche ssera dello strato immediatamente superiore, discenda anch' essa verso EF; e perciò, arrivata che sia col suo

cen-

E quanto alla dimostrazione, che qui si adduce, che le sserette dello strato superiore debbano sinalmente scendere sino al soro, quando ciò si conceda, non però ne siegue, che debbano scendervi in quel tempo si brieve, quasi istantaneo, in cui l'esperienza mostra cominciar l'acqua, dopo aperto il soro, ad uscire con tutta quella celerità, che poi serba; nè eziandio dee seguirne, che le ssere scese dallo strato superiore sta tanti impedimenti delle altre ssere laterali, che fanno anch'esse sorza per uscir suori, acquistino cadendo tutta quella velocità, che concepirebbero, se sossero liberamente cadute.

Altri dunque, e fra effi il Sig. Giovanni Bernulli / negli Atti degli Eruditi del 1716.) e il Sig. Ermanno (nell' Appendice alla Foronomia num. 10.) stimando non doversi riconoscere la detta velocità come effetto di un attuale discesa, han-no pensato potersi spiegare per la sola pressone del siudo superiore al foro, riputando tal pressione atta a produrre appunto quel grado di velocità, che pro-durrebbe la discesa, o sia poi, che alla pressione concorra il solo peso della colonna perpendicolare del fluido, che ha il foro per base, o sia, che vi concorra eziandio i come altri credono, e noi più sotto ci ingegneremo di dimostrare ) la forza delle parti laterali, che cospirino a metter' in moto il fluido, e a spremeralo, per così dire, suori del vaso. Si può vedere intorno a ciò quello, che è statoscritto, e dispurato fra' Signori Conte-Riceato, Pietro Antonio Michelotti, Jacopo Jurin, Daniello Bernalli, ed altricelebri Filosofi.

Altri finalmente diffidando di tutte le dimostrazioni fondate sopra qualsivoglia ipotesi sissa intorno alla maniera, in cui

opera la natura nel mettere in moto l' acqua, che esce da' vasi, hanno atteso ad accertarsi della velocità di essa per via di esperienze. Una di quelle, che si so-gliono addurre è il risalire, che sanno i getti dell' acqua fino all' altezza di quella, che è nella conserva, onde esce il tubo, per cui si dirizza in alto il getto f salvo qualche piccol divario, che si attribuisce alla resistenza dell' aria, e ad altri impedimenti) da che inferiscono avere il getto all'uscire dal soro, per l' appunto quella velocità, che l'acqua averebbe acquistata cadendo da tanta altezza. Un'altro argomento si suol ricavare dall' ampiezza delle Parabole descritte dalle vene dell' acqua, che escono da' fori aperti nelle sponde de' vasi [ giacche non si dubita, che in questi la velocità non fia la medefima, che in quelli del fondo, supposta eguale l'alrezza dell'acqua del vafo fopra il foro, il quale si vuol supporre in tal cafo di diametro affai piccolo, e infenfibile respectivamente alla altezza predetta ) le quali ampiezze, secondo le os-servazioni sattene dal Gavalier Neuton, dal Sig. di Gravesande, e da altri, si tro-vano tali, quali le richiede il moto accelerato dell'acqua, combinato con una velocità orizzontale eguale a quella, chel' acqua medefima avrebbe acquitata nel cadere dalla superficie sino al foro.

E'tuttavia da avvertire, che simili sperienze, per quanto a me sembra, ben ponno mostrare la corrispondenza, e l' analogia, che passa fra l'accelerazione dell' acqua, e quella de'corpi solidi, ma non ponno provare l'intento, se non si prende per supposto, che le parti dell'acqua nel cadere concepiscano que'tali gradi di velocità per l'appunto negli stessi tempi, ne' quali li concepiscono i solidi, il che sebbene è ragionevole a credere, non centro in L, avrà la velocità competente alla caduta HO, e nell'istesto tempo si moverà verso EF qualche sfera del piano più alto PQ, discendendo, o per la perpendicolare RL, o per le inclinate QG, PG; e nell'uno, e nell'altro caso, arrivate ad L, avranno la velocità competente alla caduta RL; e così delle altre fino alla sfera S fuperiore, nel qual caso la velocità nell'arrivare ad EF, sarà quella della caduta SL; dunque la velocità, colla quale le sfere dopo qualche tempo usciranno dal foro EL, sarà quella, che averebbero, se dallo

pare tuttavia affatto irragionevole il dubitarne, massimamente attesa la particolar maniera, con cui cadono i fluidi a differenza de' folidi, ricenendo questi sempre la loro figura, e quelli cangiandola con ristringers, ed assortigliars, a mi-sura, che si rendono più veloci, se pure non si ricorresse coll' Autore alle sterette, o ad altre parti minime del fluido col supporte solide, che è una mera ipotesi fisica, da cui sola non è ben sicuro ricavare alcuna confeguenza. Allora folo si uscirebbe da una ral dubbiezza quando gli esperimenti mostrassero, essere egua-si i tempi delle cadute dell' acqua nelle vene paraboliche, o quelli del risalire di essa ne getti rivolti in alto, a quelli delle cadute de' folidi per uno spazio eguale, del che stimo impossibile l'accertarsi con esattezza, attesa la durata quasi istantanea di questi moti anco nelle maggiori altezze, nelle quali se ne possa far da noi qualche prova.

Un'altra esperienza si era comunemente giudicata la più certa per misurare la velocità dell'acqua nel suo uscire da' vafi, e quindi paragonarla con quelle de' corpi solidi, e consiste nel raccorre, e mifurare la quantità, che ne esce sotto una data altezza della fua fuperficie in un dato tempo per un foro di data misura. Imperocche se intenderemo, che l'acqua, dopo di essere uscita dal foro, non fosse stata spinta abbasso dalla propria gravità, ma aveffe eneravia fegnitato a fcorrere orizzontalmente, ed equabilmente per tutto quel tempo, per cui si suppone esfere stata raccolta, e però avesse in un tal movimento sempre serbato quel medesimo grado di velocità, che ebbe al primo uscire dal foro [ il qual grado ienipre è lo stello per ogni goccia d'acqua, che esca, attesa la permanenza dell'acqua

nel vaso all' istessa altezza, che si ottiene con andarvene perpetuamente aggiungendo altrettanta quanta ne esce ] è manifesto, che tutta la mole d'acqua uscita dal vafo avrebbe formata una colonna . o prisma retto, la cui base sarebbe il soro, e la lunghezza mostrerebbe lo spazio corso dalla prima goccia nel detto tempo con quella velocità, con cui essa, e autre le altre fossero uscite; onde peraver la mifura della velocità, bafta aver quella della detta lunghezza, e quella si avrà dividendo la mole dell'acqua raccolta per l'area del foro. Trovata poi tal lunghezza si saprà con una semplice regola di proporzione, quanta parte di essa si scorrerebbe colla detta velocità nel solo tempo, in cui un corpo solido caderebbe dalla quiere per tanta altezza, quanta ve ne ha nel vafo dalla superficie dell'acqua fino al piano del foro [ il qual tempo si calcolerà su gli esperimenti del-le cadute de gravi già fatti dall' Ugenio, e da altri ] e quest'ultimo spazio si po-trà vedere se sia eguale a quello, che il corpo folido scorrerebbe equabilmente nel tempo calcolato colla velocità, che avrebbe acquistata cadendo dalla quiete dalla detta altezza fil quale spazio per li teoremi del Galileo è sempre doppio dell' altezza della stessa caduta ) e trovandosi tale, si potrà conchiudere, essere la velocità dell' acqua eguale a quella del corpo folido.

Ora il fatto è, che essendo stata raccolta, e misurata la quantità d'acqua uscita da vafi in diverse prove fattene da di versi celebri esperimentatori, e specialmen te dal Mariotte, e dal nostro Autore [il quale le rapporta nell'altra fua Opera della mifura delle acque correnti lib. a. prop. s., e sul fondamento di esse calcola una tavola degli spazi, che l'acqua descrivereb-

be nel

strato superiore sossero cadute sino al luogo del soro. Che se s'intenderà, che in luogo di quelle, che vanno uscendo dal soro EF, ne siano successivamente somministrate delle altre, dimodochè si mantenga sempre lo strato superiore nell'orizzontale VS, continueranno le ssere ad uscire colla velocità dovuta ad una caduta, che sia eguale all'altezza di esse ssere. Il che &c.

Si può questa verità dimostrare in altra maniera; Poichè diasi, che nel primo tempo escano dal soro EF quante ssere si vogliano; sa dun-

be nel tempo d' un minuto con quelle velocità, che effa ha uscendo da' vasi fotto varie altezze da un' oncia fino a 30piedi ] quando fopra tali misure si facevano i calcoli delle velocità dell' acqua col metodo finora esposto, queste risultavano sempre assai minori [ cioè del doppio in circa ] di quelle de' corpi folidi, come si può scorgere dagli esempi, che ne dà il P. Abate Grandt nel suo Tratrato del movimento delle acque allo Scolio. della prop. 10. del lib. 1.; onde pareva, che l'esperienza chiaramente decidesse contro il teorema proposto. I medesimi calcoli si ponno ora facilitare coll'ingegnosa regola data dal chiarissimo Sig. Pitot, e dimostrata dal Sig. Fontenelle nel tomo del 1730. dell'Istoria dell'Accademia Reale delle scienze; cioè, che moltiplicando sempre per so. il numero de' pie-di di Parigi, che si contengono nell' altezza della superficie dell'acqua del vaso fopra il piano del foro, e dal prodotto effraendo la radice quadrata, fi avrà il numero de' piedi pur di Parigi, che l' acqua dovrebbe scorrere in una seconda di tempo con quel grado di velocità, con cui esce dal soro, se la derra velocità sosse la stessa, che quella de corpi solidi caduti da eguale altezza.

Ma essendo poi state di bel suovo replicate da altri simili esperienze, si sono notate nel farle alcune particolarità non avvertite nè dal Mariotte, nè dal Guglielmini, le quali hanno dato luogo in parte a dissidare di questo metodo, e in parte a correggerlo. Osservò il Cavalier Neuton [ nella detta prop. 36. lib. 2. ] nelle vene, o zampilli dell' acqua, che esce per li sori de' vasi, un notabile ristrignimento, che si palesa a pochissima distanza dal soro, o sia questo nel sondo, o nella sponda del vaso. La proporzione

del diametro del foro a quello della vena ristretta era come di 25. a 210, effendo il foro in una lastra fottile apposta alla sponda. Attribuisce egli tale ristrignimento alla forza delle parti laterali dell'acqua, che è intorno al foro, le quali concorrendo da ogni lato, e affollandosi per uscire da esso, vi si insinuano obliquamente, e poscia a qualche distanza riunendo le loro direzioni cospirano con quella del getto, che sgorga perpendicolarmen-te al piano del soro. Il Sig. Marchese Poleni si accertò anch' egli con altre sperien-ze del detto ristrignimento, ed offervò di più, la proporzione accennata de' diametri esfer maggiore a misura, che i fori sono più piccoli; anzi esservi notabile varietà secondo le diverse figure colle quali è scavato il soro entro la grossezza della lastra, quantunque sottile, in cui egli è aperto, e tal contrazione appena renderfi manifesta ove in vece d'una semplice lastra forara si adatti alla sponda del vafo un tubo cilindrico, o pure un cono troncato fituato orizzontalmente, e che nella parte più stretta abbia il diametro eguale a quello del foro della lastra; cangiandofi tuttavia anche qui le proporzioni secondo le diverse lunghezze del tubo, ficcome si cangiano eziandio le quantità d'acqua uscite in un tempo eguale, e sono assai più grandi adoperando de' tubi, che de'semplici fori. Veggafi il racconto di queste, e di molte altre bellisfime, e affaito nuove sperienze nella sua Opera de Castellis, &c. dove riferisce eziandio altre particolarità da lui offervate, che tralascio.

Atteso il detto ristrignimento stimò il Cavalier Neuton doversi nel calcolo delle velocità dell'acqua uscita da fori aver riguardo non già al diametro del soro, ma a quello della vena ristretta, e così rà dunque necessario, che dal piano superiore VS, ne discendano altrettante ad occupare il luogo, lasciato pure da quelle del secondo piano per sottentrare nel terzo, e così successivamente; adunque nel primo tempo la velocità sarà la dovuta alla caduta da un piano in un' altro. Nel secondo tempo dunque, o discenderanno le medesime dal secondo verso il terzo piano, o no: se discenderanno, dunque nel secondo tempo anderanno accelerando il loro moto in ragione della caduta; se non discenderanno, percuoteranno le sfere sottoposte del secondo

facendo, trovava ne' suoi esperimenti le velocità dell' acqua rispondere a quelle de corpi solidi. Lo stesso conchiuse a un dipresso il Sig. Poleni dopo molti calcoli, confessando tuttavia rimaner sempre quella dell'acqua un poco minore, come si può vedere nella sua lettera al chiarissimo Sig. Marinoni Mattematico Cesareo, ove porta nuove sperienze, e considerazioni sopra tal materia, onde se così è, la proposizione di cui trattiamo si può dire stabilita per esperienza, almeno a un dipresso. Quindi si inserisce, che le ve-locità assolute dell'acqua registrate nella mentovata Tavola del nostro Autore, ed espresse per gli spazi scorsi in un minuto, fono tutte minori del giufto, per non effersi da lui tenuto conto nelle sue esperienze fondamentali della contrazione del getto dell' acqua ..

Nella medesima lettera il Sig. Poleni move dubbio, se le fila d'acqua, che coflituiscono un getto, siano in ogni caso sempre egualmente dense, e ristrette una coll'altra; mentre anco in que'cafi, ne' quali non è sensibile il ristrignimento del geeto, come quando fi cava l' acqua per merzo di tubi, ha osservato raccogliersi in tempo eguale ora più, ora meno d'acqua secondo la diversa lunghezza del tubo, che era sempre del medesimo diametro, essendo costante l'altezza dell'acqua nel vaso; anzi era anco manifestamente eguale la velocità de' getti, pòiche que-fii si vedevano descriver tra la stessa parabola. Merita nel vero questo esperimento di effere attentamente confiderato, mentre par, che vada a ferire direttamente il metodo di argomentare la velocità dell'acqua dalla lunghezza delle colonne, che hanno per base il foro so se si vuole la sezione della vena ristretta i e che sono equali alle moli d'acqua raccolte nell'esperimento.

Stimerei tuttavia, che siccome le sue sperienze, e tutte le altre fin qui riserite furono fatte con tubi, o fori di affai piccol diametro, ne' quali la fomma degli effetti irregolari, che ponno dipendere da' predetti moti obliqui, da' foffregamenti, dalle reflessioni nelle sponde, o negli orli, dall' adesione delle parti dell' acqua, dal mescolamento dell'aria, dalla relittenza di quetta a' getti, e forse da altre cagioni, può avere proporzione af-fai notabile alla forza dell'acqua, così ove gli esperimenti si facessero con aperture maggiori, tali effetti si rendessero assai meno sensibili, e svanisse ogni scrupolo intorno a questo metodo di misurare la velocità dell' acqua; anzi dovrebbe anco in tal caso rendersi meno notabile la contrazione del getto, onde verifimil-mente valendosi allora del detto metodo, si troverebbe la velocità, o la medesima, o poco diversa da quella de'solidi.

Egli è ben vero, che quando il tubo, o il foro, con cui si facesse l'esperimento, sosse di una gran luce, converrebbe, che eziandio, il vaso sosse assumino, e tale, che l'area del foro non avesse proporzione gran satto sensibile alla superficie dell'acqua, altrimenti, oltre che sarebbe difficile mantener nel vaso l'altezza di quella sempre permanente, stima il Sig. Neuton, che la velocità dell'acqua dovesse trovarsi eguale a quella d'un solido caduto non già dall'altezza della superficie sopra il soro, ma da altezza maggiore, che egli insegna di determinare nel corollario si della detta proposizione 36. del 2. libro del Principi della Filosossa delle ultime edizioni. Anco il Sig. Mariotte, nel discorso 3. della parte 3. del suo Trattato del moto delle acque, mostra con ragioni, e sperienze dovere in tal caso resare alterata la velocità.

condo piano, comunicando loro quel grado di velocità, o quella quantità di moto, che hanno acquistata per la caduta dal primo, e questo grado di velocità, o quantità di moto, si comunicherà rivoltandosi orizzontalmente, sino a toccare quella sfera del secondo piano, che dovrà discendere verso il terzo; adunque questa riceverà tanto di velocità, quanta è l'acquistata per la caduta dal primo piano; sarà dunque lo stesso, come se ella sosse realmente caduta dal primo piano; continuerà dunque nell'istesso modo la discesa accelerando il moto comunicato. Così successivamente discorrendo si proverà, che nel tempo, che una sfera sarà caduta dall'alto del vaso, sino al luogo del soro, le sfere, che sottentreranno in esso (o siano realmente cadute dal piano superiore senza ostacolo, oppure siano levate dagli strati inferiori, e spinte verso il foro) nel giungervi saranno affette di una velocità, ch'è dovuta alla caduta dal piano superiore. Usciranno dunque col medesimo grado di velocità, e mantenendosi l'altezza, continuerassi la medesima velocità: Il che &c.

Corollario I. Da questa dimostrazione apparisce, che nel principio dell'uscita, le ssere non escono con tanta velocità, quanto dopo, e che quessita va successivamente accrescendosi sino ad arrivare a quel grado, che è proprio della caduta dall'altezza sopra il soro: e finalmente, che il tempo di questo acceleramento, è tanto, quanto si richiede alla caduta dallo strato superiore sino al soro, che in poca altezza è insensibile.

Corollario II. E perchè le velocità acquistate per la caduta sono fra loro in proporzione dimidiata delle altezze; ne siegue, che le velocità, colle quali le ssere escono da sori sottoposti allo strato superiore, sono tra loro in proporzione dimidiata delle altezze, come s'osserva appunto ne get-

ti d' Acqua (a).

Corol-

(a) Se la verità del presente Corollario necessariamente dipendesse da quella della proposizione, onde egli è dedotto, sarebbe soggetta a tutte quelle dubbietà, che nella nota precedente si sono accennate, nè meriterebbe di esser presa, come dagli scrittori comunemente si prende, per primo principio della dottrina del moto delle acque. Ma tante sono le sperienze, che la comprovano, che pare mon poter rimanere intorno ad essa alcuno scrupolo, nè vi ha sorse verità sissica, aì costantemente stabilita per le osservazioni come questa; cioè, che le velocità di un medesimo suido all'uscire da un medesimo soro aperto in un vaso, stiano fra loro in ragione dimezzata delle altez-

ze del fluido sopra il soro, che che sia poi, se le dette velocità siano precisamente quelle de' corpi solidi caduti da pari altezza, di che si è ragionato nella nota precedente.

Solamente conviene avvertire, che dopo le osservazioni poc' anzi addotte del
ristrignimento delle vene dell' acqua, che
sigorgano da' sori, e delle diverse quantità, che ne escono per li tubi, da quelle,
che si, cavano per le semplici aperture di
egual diametro, le sperienze non si ponno riputar decisive, se non si paragonano
fra loro quelte sole, che sempre sono stete satte in un medessimo modo, cioèsempre per uno stesso da cangiamento ne
solo sono, senza sare alcun cangiamento ne

alla lunghezza del tubo, nè alla figura degli orli, o sia del tubo, o sia del foro, ma col cangiar folamente l'altezza dell' acqua nel vafo. Quando dunque si confrontino insieme le osservazioni fatte in tali circostanze, perpetuamente si troveranno le quantità dell'acqua raccolte in tempi eguali in ragione dimidiata delle altezze, e per conseguente anco le velocirà faranno nella flessa proporzione, giacche non sembra, che qui possa aver luogo lo scrupolo, che le velocità non fiano proporzionali alle quantità predette, a cagione delle fila d'acqua ne getti più, o meno dense, o delle direzioni più, o meno oblique, o d'altro, che fia, mentre tali irregolarità debbono esfere le medefime nell' uno, e nell' altro degli esperimenti, che si confrontano insieme, parendo, che la sola mutazione dell' altezza dell'acqua nel vaso non possa indurre in ciò diversità alcuna. Tal verità s farà palese a chiunque ridurrà a calcolo non pure le sperienze del Mariotte, o quelle del nostro Autore ( ciascuno de' quali si valeva d'una semplice lastra forata, e sempre della medesima) ma eziandio quelle del Sig. Poleni riferite nel detto libro de Castellie &c. le quali furono fatte ora con fori, ora con tubi di più figure, e con diversi cangiamenti negli uni, e negl'altri, e scorgerà con piacere f non oftante la diversità delle quantità assolute dell' acqua uscite in queste diverse maniere sotto pari altezza] la mirabil costanza della natura nel serbare la detta proporzione, o sia, che l'espe-rienza sia stata satta cavando l'acqua dal fondo, o dalla sponda del vaso, o sia ancora, che si confrontino le prove fatte nel fondo colle fatte nella sponda, purchè in tal caso sia stato adoperato un semplice foro, il quale sempre si vuol' intendere di diametro affai piccolo, in modo che l'altezza dell'acqua o si misuri dalla parte superiore, o dall' inferiore del foro fi possa riputare sensibilmente la medesima.

La stessa proporzione dimidiata delle altezze si potrebbe confermare anco per le osservazioni delle salite de' getti d'acqua nelle sontane artificiali, o per quella dell'ampiezza delle parabole descritte dagli stessi getti, quando sieno orizzontali, o pure obliqui, ma stimo soverchio trattenermi di più sopra questo particolare.

Oltre l'esperienza hanno eziandio gli i scrittori cercato di consermare quello Teorema con dimostrazioni. Quelli, che suppongono dipendere la velocità dell' acqua dall' attual discesa da lei fatta dalla fuperficie fino al foro, agevolmente lo dimostrano applicando all'acqua l' ipotest del Galileo comunemente ammessa, che le velocità de' corpi cadenti sieno in ragione dimezzata delle altezze delle cadute dalla quiete. Gli altri, che stimano dipendere la detta velocità dalla fola prefsione sono andati per altra strada. Fra questi il Sig. Varignon una prova ne addusse nelle memorie dell' Accademia Reale delle scienze del 1703., che è stata seguitata anco dal Sig. Ermanno nella Foronomia, e da altri, e che si riduce al seguente ragionamento.

Considera egli il moto di quella quantità d'acqua, che in un medesimo tempo esce dal soro F (Fig. 60. Tav. XVII.) ora sotto un'altezza d'acqua F A, ora sotto un'altezza d'acqua F A, ora sotto un'altezza F B, come essetto adeguato istantaneo delle pressioni delle colonne perpendicolari d'acqua, che hanno il soro per base. Dovendo dunque gli essetti essere proporzionali alle cagioni, sarà come la pressione della colonna F A alla pressione della colonna F B, così il moto dell'acqua, che esce in un tempo minimo sotto l'altezza F A al moto di quella, che esce in tempo eguale sotto l'altezza F B.

Ora i detti moti altro non fono, che i prodotti delle quantità d'acqua, che escono, e delle velocità colle quali escono, e però sono fra loro in ragione composta delle dette quantità, e velocità, le quali due ragioni non sono, che una stessa ragione, mentre la quantità d' acqua, che esce per un medesimo foro in un medefimo tempo è maggiore, o minore per l'appunto a proporzione della velocità con cui esce; e però la detta ragione de' moti non è altra, che quella de quadrati delle velocità; Sta dunque il moto dell'acqua, che esce sotto l' altezza F A al moto di quella, che esce. fotto l'astezza F B, come il quadrato della velocità, con cui esce sorro. F A, al quadrato di quella, con cui esce sotto F B, e per confeguente anco le pressioni delle colonne d'acqua, che cagionano questi moti fono come i quadrati delle dette velocità. Ma le pressioni sono come le al-

tezze

tezze delle colonne prementi ( trattandofi di colonne dell' iftessa base, e di materia omogenea ) dunque il quadrato della velocità, con cui esce l'acqua sotto l' altezza F A, fla al quadrato della velocità, con cui esce sotto l'altezza FB, come FA ad FB, o quello, che è lo stesso, la velocità sotto FA sta alla velocità sotto FB in ragione dimezzata di FA ad FB, il che era da dunostrare.

Un tale ragionamento, come è manifesto, sussisterebbe ancora quando le forze, che producono il moto dell' acqua, che esce dal foro, non fossero le pressioni delle colonne, FA, EB, purche fossero proporzionali ad esse, come se a cagione dette colonne. Ora, che appunto sieno mo istante, e però in tempo eguale si fertazione riferita al mulla dissereazione riferita al numero 373. delle Transazioni filosofiche della Società Regia, e lo aveva anche prima determinato il Cavalier Neuton nell' altra ipotefi, che le velocità dipendessero dall' attuale di scesa; sopra di che essendo poi stati d' altro avviso altri celebri Mattematici . giova trattenersi alquanto intorno a ciò, potendo una tal ricerca dar qualche lume, per meglio intendere come operi la natura nello spigner fuori le acque dalle aperture de' vafi.

Parmi dunque, che se la velocità dell' acqua, all' uscire da un foro, dipende dalla pressione, e se tal velocità è veramente eguale a quella d'un corpo folido disceso liberamente dalla quiete per uno spazio eguale all'alrezza dell'acqua sopra il foro, la forza, che si impiega nell' espellere l'acqua dal foro predetto, non fia già eguale, ma doppia del peso della colonna d'acqua, che sta sopra il soro. Per dimostrarlo si consideri, che in un solido, il quale commei a discendere, tutto l'effetto istantaneo di quella forza, che s' impiega nel moverlo, confiste in quella quantità di moto infinitamente piccola, che rifulta dalla quantità finita della materia del folido moltiplicata nel grado di velocità infinitamente piccola, impresfogli in quell' iftante dalla detta forza; laddove nel fluido, che comincia ad usciere da un vafo, tutto l' effetto istantanco di quella forza, che si adopera nel moverlo, è quella quantità di moto infinitamente piccola, che nasce dalla quantità infi-

nitamente piccola del fluido, che si espelle, moltiplicata per quel grado finito di velocità, che la detta forza gli imprime. Dovendo dunque gli effetti istantanei adeguari effere proporzionali alle loro cagioni ( quando gl' utanti fi prendano di durata eguale ) la proporzione del detto moto istantaneo del solido, al moto istantaneo del fluido ci mostrerà la properzione delle forze, che li producono. Ora la detta proporzione de' mota istantanei è quella delle fomme de' medesimi moti rifultanti dopo un tempo qualunque eguale finito, imperocche ciascuna delle detre forze, restando sempre la medefima, produce in ogni istante una quantità di mo-

a que' primi moti istantanci.

Prendendo dunque un tempo eguale finito, e per maggiore facilità scegliendoquello, in cui un corpo liberamente cadendo dalla quiete, descrive tanto spazio, quanta è l'altezza dell'acqua del vafo fopra il piano del foro, è manifesto, che la somma de' moti istantanei del solido, che noi cerchiamo, per tutto questo tempo, non. è, che il prodotto della quantità della materia del solido per la somma di tutte le velocità momentanee da esso acquistate, cioè per la velocità totale, che il folido ha acquistata nel fine del detto tempo, e che parimente la somma, che noi cerchiamo de' moti istantanei del fluido per tutto il medesimo tempo, non è, che il prodotto della quantità della. materia fluida uscita dal vaso nel detto tempo per quel grado di velocità costante, con cui è uscita. Me questa si suppone eguale alla detta velocità acquiftita dal folido; dunque la forza, che s' impiega nel mover il folido, starà alla forza, che s' adopera nell' espellere il fluido, come la quantità della materia del folido alla quantità della materia del fluido, che è uscita nel tempo prederto, cioè ( per le cose acconnate al 5. Un' altra esperienza dell' annotazione precedente ) al doppio della colonna del fluido, che sta a piombo sopra il foro, o fia come il peso del solido al peso del doppio della colonna del fluido. Ma la forza, che s' impiega nel mover il folido è certamente eguale al peso, anzi è lo

stesso peso del solido; dunque la sorza, che si esercita nell'espellere il fluido, è eguale al peso del doppio della colonna

del fluido, il che &c.

Non dee fare difficoltà, che nel racco-glier la fomma de' moti istantanei non abbiamo messo in conto quel di più di moto, che di mano in mano ha il folido in virtù delle velocità antecedentemente acquistate, nè parimente quello, che ha il fluido già uscito dal vaso in virtù parte della velocità, con cui uscì, e parte di quella, che gli va imprimendo la sua gravità propria nel cadere per aria, perocche questi non sono effetti istantanei di quella forza, che spigne il solido, o il fluido, ma sono una continuazione dell' effetto delle velocità già impresse, e continuerebbero tuttavia, quand'anco s' in-tendesse distrutta quella forza movente, di cui fola consideriamo l'estetto a ciascuno istante.

Da questo discorso si può dedurre, che il femplice peso della colonna del fluido, che sta perpendicolarmente sopra il foro, da se solo non basterebbe, che per metà a cacciar fuori l'acqua con quella velocità, con cui esce dal vaso (se questa è eguale a quella d'un solido caduto da pari altezza) nè per trovare il rimanente della forza a ciò necessaria, ad alero si saprebbe ricorrere, che all'altr' acqua laterale, che è d'intorno alla detta co-Jonna, e che spignendo secondo la comune proprietà de'fluidi, per ogni verso, venga come ad ischiacciare, e ad assortigliare quell' ultima falda, o gocciola d' acqua, che si presenta al foro (la quale fola puè cedere a tal pressione per avere l'esito aperto per lo stesso foro) e con ciò suori da sprema, succedendo essa a riempier d' intorno intorno ciò, che quella ha lafciato di vuoto presso gli orli del foro, onde poi nasca la contrazione del getto. E però si dee conchiudere, che la forza di tutta l'acqua laterale nel produrre questo effetto sia altrettanta, quanta è quella della colonna perpendicolare, con cui in fatti essa fia in equilibrio; se pure non si dee dire piuttosto, che tutto l'effetto dipenda dalla detta acqua laterale, e che la colonna verticale altro non faccia, che andare somministrando al foro nuove falde di se stessa, di mano in mano che la forza obliqua le va spremendo, e cacciando fuori del vaso.

Quindi è, che se nel vaso altr'acqua non fosse, che quella, che sta a perpendicolo sopra il soro, come se il vaso tosfe un tubo cilindrico pieno d'acqua, a cui tutto ad un tratto si levasse il sondo, non concepirebbe già l'acqua nel primo istante quel grado di velocità, che converrebbe alla sua altezza, ma comincerebbe ad uscire con quella velocità minima, con cui i gravi cominciano a cadere, e si andrebbe accelerando per que' medesimi gradi, che questi si accelerano, ne folo le parei prossime al' foro, ma eziandio tutte le altre superiori avrebbero in ciascuno istante la medesima velocità, nè più ne meno, che se il cilindro d'acqua fosse solido, e solamente giugnerebbe l'acqua a quel grado di velocità, che acquistano i solidi cadendo dalla derra altezza, quando dal tubo fosse uscita una quantità d'acqua eguale ad una fua intera tenuta; onde è, che per mantenere la superficie d'un tal vaso ad un'altezza permanente converrebbe nel verfarvi l' acqua dalla parte di fopra andar fecondando quelle diverse velocità, colle quali essa uscirebbe per l'orificio inseriore -

Non lascerò per ultimo di avvertire, che molto lume si potrebbe a mio credere ricavare in questa materia, facendo le sperienze delle velocità in un vaso, in cui fossero due fluidi di peso notabilmente diverso (a cagione d'esempio argento vivo con fopravi acqua) e variando in più maniere le altezze dell'uno, e dell'altro fluido; e ciò specialmente potrebbe servire ad accertarfi, se le velocità rispondano veramente alle pressioni, o alle discese, non dovendo allora esser queste nella ragione di quelle, come lo sono in un fluido omogeneo; ma il vaso vorrebbe esfere assai ampio, assuche in un tempo bastantemente lungo, per assicurarsi delle velocità, non si abbassassero sensibilmente le superficie nè dell'uno, nè dell'altro fluido, con fospetto, che le velocità stesse andassero frattanto cangiando, e vi bisognerebbero sponde, e sondo di gran robustezza. Si potrebbe eziandio tentare con acqua, ed olio, dando all'uno, ed all'altro di questi fluidi una differenza ben grande d'altezza nel vaso, il quale si richiederebbe allora affai alto.

Corollario III. Essendo, che le velocità acquistate per la caduta, se, dopo di questa, si rivoltino per qualssia altra linea, non perdono, nel punto del rivolgersi, il loro grado, ne siegue, che se i fori saranno orizzontali, o verticali, o inclinati come si voglia, le velocità dell' Acqua, che esce per essi, saranno tra loro pure in proporzione dimidiata delle altezze (a).

Tom. II. Q Mon-

(a) Della verità di questo corollario, che è fondamentale nella presente materia, fi è data nell'annotazione 4. bailante riprova per mezzo delle esperienze fatte nelle sponde de' vasi; ma siccome ne' fori verticali, o inclinati le altezze dell' acqua fono diverse, prendendone la mi-fura da diversi punti della luce del foro inegualmente lontani dalla superficie, così è necessario avvertire, che quando il diametro del foro non fosse così piccolo da poterlo riputare come insensibile, allora si suppone comunemente dagli scrittori, e con essi dal nostro Autore, che eziandio le velocità ne' detti punti fiano varie, e sempre stiano fra loro in ragione dimezzata delle dette altezze, essendo solamente eguali fra loro le velocità di que' punti della luce del foro, che sono fituati ad uno ftesso livello; e ciò ha luogo qualunque ha la figura del foro, el' inclinazione del piano del medefimo.

Io non so veramente, che questa offervazione sia mai stata comprovata con alcuna sperienza, la quale non sarebbe difficile a farsi, raccogliendo secondo il solito l'acqua, che ulcisse sotto un'altezza permanente in un certo tempo, tenendo il foro del tutto aperto, e paragonandola colla fomma di quelle, che uscirebbero in tempo eguale da tutte le diverse parti della medesima luce, le quali si andassero aprendo ora nella sommità, ora nel mezzo, ora nel fondo della medelima ; per togliere con ciò ogni scrupolo, che poresse nascere, se quell'acqua, che sgorga a cagion d'esempio dalla parte superiore, alteri per avventura la velociesce dall'inferiore; ne mi pare irragionevole un tal dubbio nella oscurità in cui fiamo del modo, in cui opera la natura nel metter' in moto il fluido, Anzi nè pur so le mai sia stato provato, se facendo correre ad un medefimo tempo l'acqua per due fori situati a diverse prosondità sotto la superficie, e fra loro separati, nè siegua punto d'alterazione nelle velocità. Simili prove metterebbero in sicuro un tal satto, che dal nostro Autore, anzi da tutti gli altri, si presuppone come certo, e che serve di sondamento a una gran parte de' teoremi, che riguardano il corso de' siumi, e solo si vorrebbe aver riguardo all'effetto de' sosseppementi dell'acqua con gli orli delle aperture, per le quali si sacesse uscire; ma tal'effetto non dovrebbe essere molto notabile, quando si trattasse d'una luce assai grande, non potendo allora l'acqua trattenuta dal sosseppemento avere gran proporzione a tutta l'acqua, che uscirebbe per una tal luce.

Supposta intanto la verità di tale afferzione, cioè, che ne'fori delle sponde de' vasi ciascuna parte dell'acqua abbia al suo uscire la velocità in ragione dimidiata dell'altezza perpendicolare della superficie di quella, che stagna nel vaso sopra quel punto, onde elia esce, è manisesto, che la massima velocità converrà a quelle parti, che usciranno dal fondo di tale apertura ( la quale a maggior facilità si supporrà di figura rettangola, e la minima a quelle) che sgorgheranno dalla sommità di essa, orde nel sito di mezzo dee darsi un punto ( o piuttosto una linea orizzontale ) a cui convenga una velocità mezzana fra tutte quelle, che competono alle diverse parti di tutta l'apertura, dimanierache se tutta l' acqua, che per essa si scarica, uscisse colla detta velocità mezzana, tanta appunto ne uscirebbe, quanta è quella, che esce colle dette ve-locità diverse, e questa si chiama pelocità media di quella apertura, o luce, e il punto, a cui s' intende competente tale velocità, chiamasi centro della relocità. Il nostro Autore nel suo trattato della misura delle acque correnti, e il P. AbaMonsieur Mariotte, il quale con una somma diligenza ha fatto, circa li movimenti dell' Acque, una gran quantità di esperienze, trova, che in materia di questi getti, le prime gocce, che escono da' fori, hanno una velocità molto minore di quella, che s'acquista dopo qualche poco di tempo, il che è consorme a ciò, che nelle ssere abbiamo poco di sopra dimostrato. Ed in fatti egli è evidente, che, se

te Grandi nel suo del movimento delle acque, hanno insegnato il modo di determinare geometricamente il fito del punto predetto, il quale è diverso secon-do le varie altezze dell'acqua, nè mai cade precisamente nel mezzo dell'altezza della luce, ma più vicino alle fommità di essa, che al fondo. Da ciò siegue, che se nella sponda verticale d'un vaso sarà una luce, da cui si faccia uscir l' acqua forto diverse altezze permanenti della superficie di quella, che flagna nel vafo, le velocità medie faranno in ragione dimezzata delle altezze della detta superficie sopra il centro di velocità di quella luce, e nella medefima ragione faranno eziandio le quantità d'acqua, che ne usciranno in tempi eguali.

Sono stati alcuni, che hanno messo in dubbio, se queste regole intorno alle velocità abbiano luogo anche nel caso, che la sommità della apertura fosse precisamente all'altezza della superficie dell'acqua, che si contiene nel vaso (nel qual supposto è chiaro, che la velocità della parte suprema, che si presenta all'apertura, cioè quella della superficie dell' acqua del vaso dee esser nulla, e perà hanno preteso non potersi le regole finora addotte applicare alle luci, o fezioni, onde i fiumi escono dalle loro vasche, mentre per lo più tali emissari sono aperti superiormente a tutta altezza, o anco sopra l'altezza della superficie dell' acqua, che è nella vasca. Non si saprebbe tuttavia immaginare sopra di che sosse appoggiato un tal dubbio, anzi ciò pare contrario all'uniformità delle leggi della natura. Mentre se intenderemo, che una luce di costante grandezza si vada di mano in mano alzando, e accoflando alla superficie dell'acqua del vaso, le velocità medie di essa serberanno sempre un certo ordine, che si potrà espri-mere colle applicate di una curva tirate sempre per la sommità della luce, e che

abbiano per afcisse le distanze di essa dalla detta superficie, onde firano sarebbe, che in quell' ultimo punto, in cui la fommità predetta arriva ad uguagliarsi alla superficie si cangiasse regola, e che l'applicata, la quale passerebbe per quel punto non esprimesse anch' essa la velocità media, che risponde a tal situazione. Nè si può addurre in contrario l'esperienza del vedersi in tal caso movere la superficie, che pure non dovrebbe moversi, perocchè, come altrove spiega l'Autore, ciò ragionevolmente si può attribuire all' imperfezione della fluidità dell'. acqua, le cui parti hanno qualche adefione fra loro, onde le inferiori movendofi Arascinano seco le superiori. Anzi l'esperienza appunto pare, che flia a favore della dottrina finora spiegata, mentre fra quelle, che il Sig. Marchese Poleni nel suo libro de metu aque mixte all' articolo 56. riferisce di aver fatte in un vaso, da cui usciva l'acqua per un taglio rettangolare aperto nella sponda sino alla fommità del vaso, alcune ve ne hanno, nelle quali essendo varia l'altezza dell' acqua entro il vaso, ebbe campo di dedurre la proporzione della velocità media, e questa afferisce aver trovata appunto in ragione dimidiata delle altezze. Tale sperienza serve anco in parte a togliere l'altro serupolo accennato di sopra intorno alla proporzione delle velocità de diversi punti d'una medesima luce, e solo resterebbe, che si replicassero nelle luci totalmente sommerse sotto l'acqua nel modo indicato.

Egli è ben vero, che nell'applicare agli emissari, ende escono i siumi, ciò, che si è detto delle velocità delle semplici aperture satte nelle sponde de' vasi, vi ponno essere altri capi di dissicultà non disprezzabili; ma di ciò non è questo il luogo di trattare, riserbandoci di sarlo più opportunamente nelle annotazioni al capo 4.

dal vaso ABCD pieno di Acqua, s'intenderà levato tutto ad un tratto il fondo BC, l'Acqua immediatamente superiore ad esso, comincerà a discendere al basso, e nello stesso tempo sarà seguitata da quella, che è nella superficie; ma questa velocità nel primo tempo sarà molto minore, che in quello, nel quale la parte superiore dell'acqua farà discesa alla linea orizzontale, che prima era occupata dal fondo del vaso.

Io stimo superfluo di avvertire in questo luogo, che le dimostrazioni sin' ora addotte suppongono una persetta astrazione da tutte le resistenze, e coefficienze, che ponno fare alterare qualche poco la loro verità; e perciò malamente opporrebbe, chi per provare, non esser vero, che i liquori spianino la loro superficie orizzontalmente. adducesse l'esperimento di una goccia d'Acqua, che posta sopra una tavola, o fopra una foglia di Cavolo colmeggia: ovvero, che ne'cannellini sottili l'Acqua ascenda più, che ne' più ampi, ed altre simili: poiche egli è certo, che queste diversità dipendono da altre concause. e circostanze, non dal solo peso, e fluidità dell'Acqua, che sono le radici del moto dell' Acque de' Fiumi, circa il quale si devono aggirare principalmente le nostre considerazioni nel presente Trattato.

## CAPITOLO SECONDO.

Dell' Origine de' Fonti Naturali.

N Oi vediamo per esperienza, che dalla superficie della Terra sca-turiscono in molti luoghi le Acque, altre delle quali stanno racchiuse in luoghi, o cavità particolari, che si chiamano Vasche, o Catini; ed altre, formontando le sponde di essi, s'incamminano a qualche parte, o perdendosi dentro poco spazio nel terreno, se esse sono scarse; oppure incamminandos all'unione di altre simili, se sono più abbondanti, dalla qual'unione se ne formano Ruscelli, e da questi insieme uniti, i Fiumi. Quindi non sarà fuori di proposito, ricercare l' origine di quest'acque, che si chiamano sorgenti, o fonti, e dedurne l'origine de' Fiumi, per fondamento delle susseguenti considerazioni.

Sopra questa materia hanno i Filosofi diversamente congetturato. poichè altri hanno creduto, che i fonti abbiano origine dalle fole acque piovane; ed altri, che il Mare sia quello, che somministri la materia a queste scaturigini. I Signori dell' Accademia Reale delle Scienzé instituita a Parigi da Luigi il Grande, hanno fatte moltissime offervazioni per decidere simile questione, e seguitando l'avviso del P. Ca-

beo, e del VVreno, hanno cercato i Signori Perault, Mariotte, Sedileau, e de la Hire di afficurarsi della quantità dell'acqua, che cade dal cielo in un'anno, siasi in pioggia, o in neve, per paragonarsa dipoi a quella, che corre dentro gli Alvei de' Fiumi al Mare; ed osservando gli ultimi due, farsi anche una grande evaporazione, tanto dall'acqua medesima, quanto dalla terra bagnata, hanno nello stesso tempo osservata la quantità dell'acqua, ch'è svaporata negli anni medesimi.

Il Sig. Mariotte fece fare da un suo amico l'osservazione a Dijon, e da essa determinò (a), che la quantità dell'acqua caduta in un'anno, sosse di once 17. di altezza; Il Sig. Perault l'osservò 19. in circa, con che s'accordano gli esperimenti replicati delli Signori Sedileau, e

de la

(a) Quefte offervazioni sono poi state continuate in Parigi da diversi altri della Accademia Reale delle Scienze, cioè oltre i Sigg. Perault, Sedileau, e de la Hire, che quì fono i nominati, anco da' Sigg. Maraldi zio, e Nipote, e da quest' ultimo tuttavia si vanno proseguendo, e l' esperienza di molti anni ha mostrato, che la quantità dell' acqua, che piove colà un' anno per l' altro, torna in once 19., o piuttofto in quefti ultimi anni in 18. in circa del piede di Parigi. Ma esfendosi fatte altre simili sperienze in altri luoghi della Francia, non si è trovato, che rispondano troppo bene a questa misura, anzi quasi per tutto notabilmente crescono sopra di essa. Avvertì già il Sig. de la Hire nelle Memorie della stessa Accademia del 1710, col paragone da lui fatto delle misure prese a S. Malò, a Lione, ed altrove, che ne' luoghi più proffimi, o al mare, o al monte piove affai più, che a Parigi, la cui fituazione è come nel mezzo fra il monte, ed il mare, di maniera, che la detta alterza di once 18., ò 19. fi dee riputare piuttosto la minima, che la mezzana era quelle, che nella Francia sono state osservate.

Molto più di pioggia è stato trovato cader nell' Italia, la quale per essere secondo la sua lunghezza bagnara da due mari poco fra loro distanti, ed oltre ciò spartita per lo lungo, e poi anco chiusa, e terminata da altissime montagne, dec per l'uno, e per l'altro titolo abbondare di piogge più della Francia. Per le sperienze continuate molti anni in Pisa dal Sig. Tilli, egregio prosessore in quello studio, le piogge si alzano ivi ragguagliatamente a 33. once, e in Livorno a

35. once della stessa misura del piede regio di Parigi. Molto maggiore è stata rinvenuta tal quantità in Modena dal celebre Sig. Domenico Corradi Mattematico
di S. A. Serenissima, risultando dalle sue
osservazioni di 10. anni, cioè dal 1715. al
1724. once 47., e 9. linee per ciascun'
anno, e nella provincia montuosa di Carfagnana al sorno Volastro l'altezza riesce
anco assai maggiore, e quasi doppia di
questa, cioè once 91., e linee 2., secondo che egli medesimo ha dedotto dalle
misure ivi prese negl'anni 1715., e 1716.
comecchè questi due anni sossero de' più
scarsi d'acqua.

Fra le montagne colle quali confina à Settentrione l'Italia, cioè nell' Elvezia, il dottiffimo Sig. Scheuzer misurd a Zurigo le piogge dell' anno 1709, di once 32., linee 6 , e mez., nel qual'anno a Parigi non furono, che once 21., linee 9., e mez. In Bologna ne abbiamo le offervazioni di 14. anni dal 1723. al 1736. fatte insieme con quelle de' barometri, de' termometri, de' venti, e delle meteore con esattezza, e giudicio incomparabile dal Sig. Jacopo Bartolommeo Beccari, uno de' maggiori ornamenti di questa Università, e di questo Istituto delle Scienze, per le quali osservazioni si trova effere piovuto ragguagliatamente once a6., linee 4. sempre della predetta mifura. Finalmente in Padova l'altezza delle piogge si accorda a un dipresso con quelle di Parigi, per quanto leggo in una annotazione annessa al libro dell' origine delle fontane del Sig. Vallisneri a carte \$70., ove tal notizia si dice ricavata dal Sig. Marchese Poleni insigne mattematico di quella famola Università.

de la Hire, computando un' anno per l'altro; poichè nell'anno 1689. l'acqua delle piogge su quasi once 19., nel 1690. once 23., nel 1691. once 14 \frac{1}{2}, e nel 1692. once 22 \frac{1}{2}. Ma quello (a), che vi è di più considerabile, si è, che la quantità dell'acqua svaporata sopravanza di gran lunga, quella delle piogge, determinandola il Sig. Sedileau once 32 \frac{1}{2} per anno; ond'è, che sebbene dalla terra bagnata non isvapora tant'acqua, quanta dall'acqua sola (b); nulladimeno non Tom. 11.

(a) Anche questa: ricerca, rispetto all' evaporazione dell' aequa del mare è stata proleguita dall' acusissimo silososo il Sig. Hallej con esatte esperienze riferite al numero 189. delle Transazioni della Socie-tà Regia d' Inghilterra. Avendo egli ridotta l'acqua di un vaso a quel grado di falsedine, che ha l'acqua marina, e fatsale concepire quella temperie, che preffo di noi ha l'aria nel tempo della più calda effate ( dell'uno, e dell'altro fiaccertò egli con fomma industria, ed accuratezza) trovò, che nello spazio di due ore avea scemato tanto del primiero pefo quanto in quel vafo rispondeva-in al-. tezza alla parte trigefima quinta di un dito del piede di Londra, la qual misura gli piacque ruttavia di ridurre al folo feffantefimo di un dito, credo per adattarla ad un grado di calore eftivo minore del massimo; il che nello spazio di 124, ore monta alla decima parte di un dito della detta misura; e però figurando, che. in tempo di notte niente affatto si svapori dal mare, ne mettendo eztandio in conto quell' evaporazione, che succede melle prime, e nelle ultime ore del giorno I lungo in questi climi l'estate assai più di ore ra s fi può effer certo, che la detta quantità della decima parte d' un dito di Londra fia anzi meno, che più di tutta l'evaporazione del mare in un giorno estivo, che sarebbe in ragione di 9. dita di Londra, cioè di once 8., e mezi del piede di Parigi in tutto il corso de' ere mesi d'eftate. A questa quantità si dee aggingner quella, che svapora nelle altre stagioni dell'anno, che pur' è qualche cofa, e quell' altra molto maggiore, che non dal caldo dell'aria, ma dal vento vien follevata, e di cui troppo diffique sarebbe fare esperimento, ma quanto grande ella fia fi può raccorre dalla comune offervazione, per cui veggiamo,

come sollecitamente per poco di vento che spiri, si rasciughino i panni bagnati esposti all' aria aperta; e questa ha luogo ( particolarmente sopra il mare ) in ogni stagione dell' anno, nè più il giorno, che la notte, onde chi ne suppones-se l'effetto in capo all'anno doppio di quello del semplice calore, non potrebbe a mio credere effere tacciato di peccare in eccesso. E però ben ponderando il sutto si troverà, che le once 32., e mez. tassate dal Sig. Sedileau non si debbono gindicare soverchie. Egli è ben vero, che quella parte di evaporazione, che dipende dal calore non si può supporre eguale in ogni tratto di mare, perciocchè il calore estivo non è per tutto di eguale intenfione, onde qui ancora, come nelle piogge, fi vuole avere riguardo alla diversità de' luoghi. Ma essendosi in queste sperienze preso per norma quel grado, che conviene alla noftra zona temperata, non fi potrebbe errar di molto confiderando la misura ritrovata dell' evaporazio» ne, come universale per tutti i mari, comecchè il Sig. Hallej a maggior ficurezza non se ne vaglia per ricavarne alcuna confeguenza, fuor che nel folo mare Mediterraneo.

(b) Di molto momento è questa ristessione dell' Autore sopra l'acqua, che svapora dalla terra dopo le piogge per non
prender abbaglio in que calcoli per mezzo de quali si cerea, se le sole piogge bastino per sornire a siumi tutta l'acqua,
che essi portano in un tal'tempo, come
y, g, in un'anno. Certamente si può dare, e si dà spesse volto, e specialmente
nelle stagioni alquanto calde, e quando
la terra è assais stiponda d'umore, che
dopo le piogge buona parte di quella,
che è caduta sopra terra si rialzi ben tosto in vapori, e costipata di nuovo in nubi ricada in piogge, nè ciò una sola, ma

si può assai accertare, che l'acqua piovana basti per mantenere tutti i Fiumi, senza l'ajuto di quella del Mare. Il medesimo Sig. Sedileau (a),

> quelta più di fei volte maggiore dell'acqua, che porta il fiume; d'onde conchiude, che quando la terza parte delle piogge esalasse in vapori immediatamente dopo esser caduta, e la merà del rimanen-

> te restasse imbevuta tra le parti supersiciali della terra per mantenerla umida, e solo il di più penetrasse al di dentro, per passar quindi per occulti canali ad alimentar le sorgenti, ve ne sarebbe di

> soverchio per somministrare a' fiumi tutta quell'acqua, che realmente scorre per

cffi .

due, tre, e più volte di seguito, e ciò visibilmente si scorge fra le montagne, fopra le quali si alzano a piombo, come delle fumate, che ne inviluppano le sommità, e si sciolgono ben tosto in acqua, onde comunemente si prendono per presagio di vicina pioggia; e qualche cosa di fimile avviene anco nelle pianure, quando le piogge si vanno alternando colle nebbie, la cui materia ben si comprende tal. volta non effer portata altronde, ma rinascere, e sollevarsi dall'iftessa terra, su cui è piovuto; e consecche non sia possibile determinare quanta parte di acqua sia quella, che in ciascuno di tali casi torna a cangiarfi in vapori, e quanta quella, che è restata fra le vene della terra a poter dare alimento alle forgenti de'fiumi, egli pare turtavia, che quella prima nonpossa esseres poca cosa, vedendos in tali occationi, che dopo larghe piogge ne sieguono altre quasi egualmente dirotte. Converrebbe dunque sapere la quantità dell'acqua svaporata, e diffalcarla da tutta quella, che è piovuta, per accertarfi di non mettere due, e tre, e forse dieci, e più volte una medesima quantità d' acqua nel conto di quella, che può fervire alle fontane naturali.

Sarebbe oltre ciò da detrarre dall' acqua delle piogge quella, che passa in nuarimento delle piante, poca secondo alcuni, ma non così poca secondo altri giacche nè pur questa concorre ad ingrossar le forgenti. Nè si può ssuggire tal necessità col motivo, che questa ancora nel traspirare, che fanno le piante, torni a ridursi in vapori, e finalmente in piogge, perocchè sempre ha suogo il discorso pocanzi satto di non doversi mettere di bel nuovo a caseolo dell' entrata ne' siumi ciò, che una volta vi è stato messo.

(a) Tutto il contrario di quello, che parve al Sig. Sedilean era paruto al Sig. Mariotte nel paragonar, che fece (Parte al discorso 2) la portara del fiume Senna da lui incedefino stabilità, colla quantità della pioggia, che cade in un'anno sopra tutto il terreno, da cui quel fiume riceve le acque (la qual pioggia suppose di once 15, con tutto che sia di 18, o 29,) avendo egli calcolata la misura di

La gran differenza tra le conseguenze ricavate da questi due celebri nomini intorno a tal particolare, proviene più che da altro dalle diverse supposizioni, che effi hanno seguite nel calcolare la quantità dell'acqua portata da' fiumi in un' anno, e questo è veramente ciò, in che confifte la maffima difficultà della prefento ricerca. Tal difficultà si pud dire, che abbia due capi principali. Il primo è nel giudicare della velocità affoluta di un fiume, notizia, che è indispensabilmente necessaria oltre quella della larghezza, e profondità per dedurne la misura dell'acqua, che egli porta. Quand' anco si potesse sapere la velocità della superficio nel filone nonivi è alcuna regola ben certa per dedurne quella, o sia delle parti laterali della stella superficie, o sia delle interne sotto di essa, e volendosi ancora feguire intorno a ciò le ipotesi del no-fro Autore, già si è accennato nel capo primo, e si vedrà di nuovo nel quarto, e nel fettimo, niente potersi sapere di preciso per ciò, che riguarda le velocità affolute, sì, perchè i numeri della ta-vola, che egli dà per trovarle non fono ficuri se non in quanto giusta è la proporzione per esti indicata, sì anche, perchè troppo si può errare adattando alle sezioni de' fiumi naturali, impediri per lo più da tanti ostacoli, le misure delle velocità calcolate per le acque, che scorrono libere da ogni resistenza. Che se put fi flimasse poterne venire a capo per mezzo delle osfervazioni attuali delle velocità delle diverse parti dell'acqua d'una sezione, dedorce dalle deviazioni dal perpendicolo de' pendoli fommersi nell'acqua, quì

nelle Memorie dell' Accademia Regia dell' anno 1693. servendosi della portata di diversi Fiumi, determinata, per estimazione in proporzione del

quì ancora per rilevare la misura assoluta delle velocità conviene valersi di teoremi non bene accertati, e la stessa pratica di tal metodo richiederebbe un grannumero di osservazioni dissicii, e soggette a diverse fallacie, come si vedrà nell'

annotazione 11. del capo 7.

L'altro capo di dissicultà nasce dalla diversità degli stati del fiume in diversi tempi dell'anno, attefa la quale, quando anco si sapesse la portata di esso in qualche flato, come a cagion d'esempio nelle massime piene, ciò non basterebbe se non si cercasse anco negli altri stati, perocche in ciascuno di esti, olere l'altezza, e la larghezza fi può eziandio cangiare la velocità, e quello, che forse è più difficile, converrebbe in olere tener conto quanta parte dell'anno foglia mantenersi il siume in ciascuno di que' diversi ftati per trovare quel mezzo aritmetico, che qui accenna l' Autore, non fervendo il prendere una portata mezzana fra le estreme, se non si ha eziandio riguardo alla diversa durata di ciascuno degli stati predetti; e sorse da questa più che da altra cagione dipende la gran differenta fra' predetti calcoli.

Ove poi la quantità d'acqua, che un fiume fcarica in un' anno fosse ben certa, per paragonarla colla quantità offervata delle progge caduce parimente in un'anno sopra tutto quel tratto di terra, che o tramanda acqua nel fiume per mezzo de' · sorrenti , o potrebbe tramandarvela a poco a poco ricettandola intanto nelle vafche, onde fgorgano le fontane teratto non così facile a determinarli, massimamente a riguardo di quelte ultime i converrebbe prima fare un'alero ragguaglio delle diverse altezze, alle quali montano le piogge nella parte piana, nella montuofa, e nella marierima del detto tratto, con aver riguardo exiandio all'eftentione di ciascuna di quette parti; e dopo ciò darvi un defalco per conto di queil'acqua, che svapora dalla terra umida, e di quel-· la , the va in alimento delle piante . come nella precedente annotazione fi-è veduro. il qual defalco è estremamente difficile a farfi, nè io faprei alcun modo di accertario, neppure profilmamente.

Da tutto ciò si può inserire quanto sia

difficile il decidere questa celebre questione anco rispetto a un solo siume, non che a tutti i siumi del mondo; e quanto siano lontani dall'evidenza, che alcuni hanno pretesa, i giudici, che ne sono stati dati ora per l'una, ora per l'altra parte; se pure non si vuol'ammettere per evidente un calcolo, per cui si conchiuda, che una certa quantità d'acqua, che non ben sappiamo, detrattane un'altra, che assolutamente non sappiamo, sia eguale, o maggiore, o minore d'un'altra, che sappiamo anche meno di quelle.

Egli è ben vero, che nelle osservazioni. che si fanno della quantità dell' acqua, che piove non fi tiene, ne fi può tener conto se non di quello, che ne' luoghi comunemente abitati dagli uomini va cadendo in forma d'acqua, di neve, di gragnuola, di brina, cal più di rugiada; ma oltre questa avvert) già il Sig. Halley, e dopo effo il Sig. Jurin nella fua appendice alla geograsia del Varenio cap. 16. prop. 5., che nelle più alte cime de' monti può spesse volte adunarsi gran quantità di vapori fin colà sollevati da venti, e disciogliersi in piogge, le quali altrove non vengono offervase; e queste penerrando tra le fenditure della terra, e nelle cavità di essa ponno foinministrare materia per le fontane, le quali appunto tutte, o quali tutte dalla montagna fi veggono scaturire. L'istessa nebbia, che sì spesse volte inviluppa alcuni monti, e sopra di essi si posa per giorni, e per mesi interi, ancorche altrove l'aria fia perfectamente purgata, pare, che persuada dovere rellar' ivi la terra quasi perpetuamente imbevuta di quelle minute ftille, che poi fi adunano in forma di gocce. Di queste racconta il Sig. Halley avere offervata tal copia in tempo di nette nell'isola di S. Elena, e sopra un monticello non molto elevato, che nello spazio di 7. 0 8 minuti ne rimasero appannati i vetri de' telescopi de' quali fi fer iva per le offervazioni celefti, e inzuppate le carre, su cui le notava. Ben potrebbe darfi. che coteffe per così dire occulto, e quali perenni piogge sopra i monti supplisse: o a ciò, che per avventura si trovasse mancare alla somma di quelle, che ne' luoghi abi-tati si osservano, e si raccolgono per pareggiar la portata de' fiumi.

Pò, dal P. Riccioli al Lib. 10. della sua Geografia Riformata, calcola, che molto più acqua sia portata da' Fiumi dell' Inghilterra, dell' Irlanda, e della Spagna al Mare, di quella possano provvedere le piogge, senza considerare la copia dell'evaporazione, che succede in un' anno in tutta l'ampiezza di que' Regni, il che cagionerebbe tanto maggior differenza: ed abbenchè ragionevolmente si possa credere, attesa la difficoltà, che porta seco la misura dell'acque correnti, non assai ben conosciuta al tempo, che vivea detto Padre, che le di lui estimazioni siano molto lontane dal vero (tanto più, che i fiumi non portano sempre ugual corpo d'acqua in tutto il tempo dell'anno, ed è assai difficile il trovarne il mezzo aritmerico) nulladimeno non può essere tanto il divario, considerata che sia l'evaporazione &c., che resti alterata la verità della conseguenza, che egli ne deduce. S'aggiunge (a), che molti sono i Fonti, che sensibilmente non s'alterano dall'estate all'inverno, o almeno non a proporzione della quantità delle piogge, che cadono; e che altri sono situati nelle cime de'monti altissimi, e scaricano in tutto l'anno copia d'acqua molto maggiore di quella, che ne' siti più alti di quel contorno cada dal cielo, come mi afferì di avere offervato nelle Alpi, due anni sono, nel suo ritorno in Italia, il Sig. Gio: Domenico Cassini (Soggetto, il cui solo

(a) La confiderazione poc' anzi fatta dell' alimento quasi perpetuo, che tra le montagne ponno ricevere i fonti naturali da' vapori sciolti in gocciole o alle cime, o alle salde di esse, può forse servir di risposta ad amendue le dissicultà, che qui si movono dall' Autore. Quando ciò non paresse bastare, molte altre risposte si ponno vedere nella lezione accademica del Sig. Vallisneri sopra l'origine delle son-tane, nelle note, che lo stesso chiarissimo Autore vi aggiunse, e nelle altre scritture appartenenti all'istessa materia, che si trovano unite alla detta lezione, e stampate in Venezia del 1726., e specialmente nelle fenfatissime annotazioni dell' Anonimo, che cominciano a carte 243; le quali scritture tutte finiscono di met-tere in ottimo lume l'opinione oggimai più comune tra' filosofi, e che consesso sembrare a me ancora la più probabile, che l'origine de sonti si debba riconoscere da quell'umore, che cade da alto sopra la terra, senza che saccia uopo d' immaginare altre occulte strade, ne altri disficili meccanismi per li quali le acque del mare si sollevino per entro le viscere della terra fino alle cime delle mon-

tagne. Per quello specialmente, che riguarda lo scaturire d'alcuni sonti dalle eime predette, offerva il Sig. Vallisneri non darsi mai un tal caso se non dove in non molta distanza si trovino altri monti più elevati di quello, onde escono tali sorgenti; e però pensa, che le acque cadute sopra que' luoghi più alti siano quel-le, che le alimentino, sacendosi strada a giugnervi sopra quegli strati di pietra, di tuso, di creta, o d'altra simil materia impenetrabile all'acqua, che il Sig Scheu-chzero, e il Sig. Vallisneri stesso con altri hanno offervato trovarsi quasi sempre aell' interna firuttura de' monti, e che spesso piegandosi, e inarcandosi da un monte all'altro ponno prestare ufficio come di tanti sisoni per sar risalire le acque predette: spiegazione certamente inge-gnosa, tuttavolta che tali strati si trovi-no di quà, e di là fiancheggiati per lo lungo, e chiusi come da due sponde di fimil materia non penetrabile dall'acqua, sicche esta non posta gemere, ne trapelar fuori lateralmente dalle parti più basse di tali sifoni, ma debba per necessità rimontare per essi allo insù per andarsi ad equilibrare colla sua origine.

nome vale per un' elogio intero) ed io pure ho veduto in diversi luoghi, e particolarmente nelle montagne, che dividono lo stato di Milano da quello degli Svizzeri, e Valesani. Si trovano anche diverse Fontane, che ne' tempi più secchi dell' estate prosondono l'acqua in maggior' abbondanza, che ne' piovosi, e nell' inverno (a), oltre che si sa, che l'acqua delle piogge, e delle nevi non s'insinua regolarmente, che pochi piedi sotto la superficie della terra, scorrendone una gran parte, duranti le piogge più impetuose, ed il gran dissacimento delle nevi, per lo declive de' monti, e per lo dolce pendio delle pianure, senza entrare in minima parte dentro de' pori della terra.

Non si può pertanto negare, che le acque piovane non contribuiscano molto a sar' accrescere quella delle Sorgenti; poichè manisestamente si vede, che ne' tempi più aridi molte di esse s'illanguidiscono; ed al contrario, dalle piogge ricevono nutrimento, e vigore; Quindi è, che le acque de' Fonti medicinali, nelle stagioni piovose perdono, o sminuiscono la loro virtà, anzi in vece di essere prosittevoli, si rendono nocive. Ma, che l'acqua tutta de' Fonti non riconosca altra origine, che dal cielo; questo è quello, che non pare s' accordi assai bene, nè colla ragione, nè coll' esperienza, non solo per li motivi sopra addotti, ma per altri molti, che portano l' Erbinio nel Libro eruditissimo de Catarassis, ed il dottissimo Sig. Bernardino Ramazzini nel suo giudiciosissimo Trattato De Fontium Mutinensium admiranda scaturigine (b).

Quelli poi, che hanno pensato derivare i Fonti dal Mare, non si sono punto accordati nel descrivere la maniera, con che le acque marine ascendano alle cime de' monti; Poichè (c) altri credendo, che

la

(b) A tutti questi motivi parmi, che fia stato bastantemente risposto nel detto libro, a cui perciò rimetto chi più brama in tal proposito. Soprattutto stimo, che debba sare gran sorza, che essendo già suor di dubbio, che le piogge, le nevi, e tutto il rimanente dell'acqua, che cade da alto, ha qualche parte, anzi ha grandissima parte nell'origine delle sontane, non par ragionevole il non voler riconoscere eziandio tutto il rimanente dalla medeitma cagione, almeno sinche non resti positivamente dimostrato, che essa non basti a mantenere quella quantità intera d'acqua, che i siumi portano, il che per le cose dette troppo è dissicile da ridurre a calcolo.

(e) Che la superficie del mare sia più alta de' monti può esser caduto in pensiero a chi non essendo istrutto de' principi della geografia non distingue fra un piano tangente la terra, e una superficie veramente orizzontale, cioè concentrica alla

<sup>(</sup>a) Anche questa difficultà resta tolta di mezzo nel detto libro, e particolarmente nelle annotazioni dell' Anonimo a carte 291., e seguenti, ove si portano diverse sperienze, le quali convincono penetrare l'acqua entro la terra ad incredibili profondità, essendovi fra terreni non coltivati senditure, e canali, che cominciano presso la superficie, e s'internano molto addentro, al contrario di quel, che accade nella terra rimosta, e spianata de campi, di cui solamente la crosta s'imbeve d'umore a poca grossezza.

la superficie del Mare sia più alta di qualsivoglia altissimo monte, hanno detto, ciò farsi per la sola legge dell'equilibrio; Ma vacilla il supposto, come ripugnante alla ragione, ed al senso. Altri hanno indotta una circolazione perenne, comandata da Dio nella creazione dell'universo; Il che si ammette, ma per non crederla un perpetuo miracolo, è d'uopo cercare la causa, che la promuove, e mantiene; Onde
è, che alcuni hanno avuto ricorso ad una facoltà attrattiva della terra, per mezzo della quale sian tirate le acque dal basso all'alto; ma
questa, oltre l'essere impercettibile, non si vede per qual motivo
debba cessare, nel permettere, che sa il corso dell'acque per gli Alvei, che le portano al basso. Altri perciò hanno posta in campo una
forza di pulsione satta da' flutti, e reciprocazioni dell'acque sotterranee, o da'venti racchiusi, e compressi nelle caverne de'monti alla maniera, che si formano le Fontane pneumatiche; ma queste cagioni non

terra. Ma, che ciò non offante le acque del mare possano salire fino alle cime de' monti per la sola forza dell'equilibrio, è stata un' ingegnosa riflessione d' uno de' più infigni filosofi, e mattematici del nofiro secolo, il Sig. Giovanni Bernulli. Considerando egli, che l'acqua dolce è più leggera della falfa, argomenta, che ove nel profondo del mare l'acqua deponesse come in un colatoio quel sale, con oui intimamente è mescolata, onde paffando dolce per li pori della terra, e penetrando poscia per segreti canali, e cunicoli potesse di nuovo risalire a livello della superficie del mare, non si potrebbe già arreftare, nè equilibrare a tal fegno, ma ove i medefimi tubi foffero continuati also insu verso I alto delle montagne, potrebbe alzarsi dentro di es-si finche nel fianco, o nella cima d' un monte trovasse esito aperto nell'aria. Ma una tale iporesi è soggetta a difficultà al mio parere insuperabili, che ponno leggerfi nelle annotazioni, spesse volte menzovate, alla lezione del Sig. Vallisneri. Si moffra ivi con evidenza quafi geometrica mpossibilità di tali colatoi in qualunque modo si pretenda, che operino nel separare il sale dall'acqua marina. Si riflette oltre ciò, che non potendo con un fimile meccanismo alzarsi l'acqua dolce soora la superficie della salsa se non quanto porta la ragione reciproca delle gravità specifiche dell'una, e dell' altra, ed essendo le dette gravità prossimamence

secondo alcuni come 46. 2 45., al più secondo altri come 103. a 100., ne siegue, che la prosondità del mare dovrebbe esfere almeno roe, di quelle parti, rre delle quali fanno l' altezza fopra la superficie del mare delle cime più elevate, onde Igorghino fonti fopra la terra; onde trovandosene talvolta all' alrezza di tre miglia Italiane in circa dovrebbe il mare in qualche luogo esfer profondo intorno a 100. miglia: profundità per dir vero troppo meredibile, e lontana da tutte quelle fino alle quali si è potuto esplorare il fondo del mare con lo scandaglio; per tacere, che l'acqua dulce obbligata a monsare allo insù per condotti lunghi più di 100. miglia ( dopo aver camminato nrizzontalmente ta'volta più d'altrettanto ad effetto di ridursi a piombo forto le predette montagne, il più delle volte affai lontane dal mare ) non potrebbe in un cammino così lungo, così oblique, e così pieno d' intoppi qual fi può credere, che questo sarebbe, con quella forza, che le imprimesse il solo piccolo eccesso della gravità dell' acqua del mare fopra la fua propria, arrivare, che a gran fatica, e dopo gran tempo a tanta altezza; egiuntavi dovrebbe appena poterne gemere ; e trifudar fuori con lentiffimo corfo, e non con quella vivacità, e celerità di moto con cui fi veggono talvolta spicciar suori gli zampilli delle forgenti. Altre iftanze si ponno leggere nelle allegate anno tazioni a carte 152, e feguenti.

sembrano di tanta energia, quanto basta per ispingere l'acqua sino a quella misura, alla quale in fatti sono elevate le cime di alcuni mon-

ti sopra la superficie del Mare.

Ha l'ingegnolissimo Descartes apportata un'opinione (a), forse la più probabile, e la più proffima al vero: Suppone egli, che la terra sia, presso che tutta cavernosa, principalmente nelle viscere de'monti ( proposizione, che non ammette dubbio veruno, tanti sono i riscontri, che se n' hanno nell'osservazioni della terra). Che di dette concavità, le più basse abbiano commercio, o mediato, o immediato col Mare, cioè a dire, che il Mare vi si porti dentro senza alcun' ostacolo, e senza mutare la qualità delle sue acque; o pure, che queste pasfando per qualche istmo intermedio di fabbia, o di ghiara, o di argilla, o di tufo, depongano le materie eterogenee ne' loro colatoj, ed entrino più purgate, e più pure nelle cavità della terra; E poi certo, che questa possiede nelle sue viscere un calore assai sensibile (sia esso originato, o da' fuochi fotterranei, o d'altronde, poco importa) in maniera, che molte volte si vedono scaturire dalla terra acque così calde, che non ponno essere tollerate dalla mano; Siccome dunque si vede agire il calore del sole nelle acque, che si trovano sopra la terra, nella di lei ultima crosta, sminuzzandole in vapori, e sacendole ascendere ad una considerabile altezza nell'aria; così egli è probabile, che il calore interno della terra faccia svaporare le acque contenute nelle caverne inferiori, e che i vapori a poco a poco ascendano, sinchè, o sminuendosi l'azione del calore, o conglomerandosi, ed unendosi a forza di un resistente ( quale è creduta comunemente la densità, e freddezza de' sassi) degenerino in gocce, e vadano a colare in qualche ricettacolo, dal quale finalmente per le vene della terra, si portino alle proprie scaturigini. In questo passaggio, non è difficile a comprendersi, che i ricettacoli superiori, cioè più vicini alla superficie della terra, possano altrest ricevere l'acque delle piogge, e delle nevi

barazzo nel sostenerla un' osservazione satta dal Sig. Vallisseri, se ella sosse costante, e perpetua, cioè, che non si veggano giammai sorgenti uscire di sotto, ma
sempre di sopra a quegli strati de' monti, che sono di materia impenetrabile ll'
acqua; mentre se gli strati predetti debbono secondo tal' ipotesi servir di lambiechi a' vapori sollevati entro terra, per
sermarli, e ridurli in gocciole d' acqua;
tutto il contrario si dovrebbe osservare.
Veggosi anco intorno a ciò quello, che
il Sig. Vallisseri ne ha seritto ne' luoghi accennatio.

<sup>(</sup>e) Non lascia anche questa opinione d'
esser soggetta a gravi dissicultà, come si
può veder nelle note del Sig. Vallisneri
alla detta sua lezione. Contuttociò non
si vuol negare, che ella non sia la meno
assurda fra quelle, che deducono l'alimen
to de' sonti da una occulta circolazione
delle acque del mare per entro le viscere della terra; e quando veramente vi
sosse una precisa necessità di cercar qualche iporesi per supplire al disetto delle
piogge nell'uso predetto, a questa, più
che ad altra si potrebbe per avventura
far ricorso. Darebbe tuttavia grande im-

insinuate, sì per li meati delle terre più porose, sì per le sessione de sassione che servono di sondamento al terreno; onde, quanto sono più frequenti, e copiose le piogge, tanto più cresce l'acqua ne ricettacoli superiori della terra, che più in conseguenza ne somministrano a' Fonti. Questi Recipienti ponno essere, o uno, o molti per grado disposti, nelle loro altezze; e non solo si ponno intendere per cavità, o vasi, che contengano qualche copia d'acqua unita, ed ammassata in un luogo medesimo; ma anche per una sostanza terrea, e porosa, che s' imbeva, riceva, e tramandi gli umori acquosi, o per nuova esalazione alle parti più alte; oppure per insinuazione alle parti più libere, o vuote, o aperte all'aria, come sono le Vasche, o Crateri delle Fontane; Il che posto, non credo, che possa immaginarsi alcuno accidente circa la natura delle Sorgenti, che non si possa esattissimamente con la predetta supposizione spiegare; onde intieramente acquietandoci in essa, passere

mo a dedurne l'origine de Fiumi.

Egli è certo, che tutta l'acqua, che corre dentro gli alvei de Fiumi, ha origine immediata, o da'Fonti, o dalle nevi liquefatte, o dalle piogge. Sotto nome di Fonti, in questo luogo, comprendo anche i Laghi, Stagni, o Paludi, se queste non abbiano il loro essere dall' influsso de' Fiumi, o Rigagnoli, o altr'acque sopratterrance, ma bensì dalle sole sorgenti; E la ragione si è, che, o il Lago è effetto di una Sorgente sola, ed in tal caso non è egli altro, che la gran Vasca d'una Sorgente, o pure riceve l'acqua da più di esse, ed allora diventa una Vasca sola, comune a più Fonti; ed abbenchè vi siano de' Laghi, che riconoscano il loro mantenimento da più cause, cioè, e dalle forgenti, e dagl' influssi di altre acque sopratterranee, ed immediatamente dalle piogge medesime; nulladimeno sussite sempre, che i Fiumi tutti da qualcheduno de'tre principi sopra memorati derivino. Rare volte s'incontra, che da una sola Fonte nasca un Fiume considerabile, ma frequentemente, e per lo più, s' ingrossano i Fiumi per lo tributo, che ricevono, d'altri Rivoli, che da una parte, e dall' altra dentro vi corrono, e nel progresso, anche dall' influsso di altri Fiumi per un singolare artificio della Natura, che ne manda molti ad unirsi insieme, acciò più facilmente possano scorrere al loro termine, come a suo luogo si dirà.

Secondo le diverse circostanze comunicano i Fiumi per li pori della terra una porzione dell'acque proprie alle parti vicine; ora da quesse per la medesima strada ricevono qualche piccolo tributo, vedendos, molte volte uscire dalle sponde de' Fiumi minutissimi zampilli di acqua, e ciò succede ne'casi, che la superficie de' Fiumi sia più bassa notabilmente, che'l piano del terreno contiguo, e che questo sia ben pregno

d' umo-

d'umore somministrato o dalle piogge, o d'altronde; Nè v' ha dubbio, che il fondo de' Fiumi, se è di sostanza penetrabile dall'acqua, fecondo la diversa altezza del di lei corpo, che sostiene, non ne riceva in qualche abbondanza, e che la trasmetta a poco a poco, lungo l' andamento del Fiume medesimo al Mare; poichè egli è certo, che ne' fiumi temporanei, i quali l'estate lasciano vedere il loro sondo asciutto, ogni poco di fossa, che si scavi, diventa una sorgente; e scavandone molte, queste hanno la loro superficie disposta in una certa pendenza parallela a quella, che gode l'alveo del fiume; fegno evidente di qualche corso sotterraneo. Molto più è manisesto il corso de' fiumi sotterranei, quando in tutto, o in parte, essi si precipitano nelle voragini, che incontrano, e dopo qualche tratto, di nuovo escono alla luce; poichè di questi egli è certo, che trovano sotto terra alvei, e laghi, per li quali si portano al luogo del nuovo sboccamento. Per sine non si può negare, che i fiumi non ricevano anche l'acque delle piogge, che dentro vi cadono; perchè, siccome da queste si accresce l'acqua ne' laghi, negli stagni, e nel mare, così niuna ragione vuole, che le medesime non somministrino anche qualche debole alimento al corso de' fiumi.

## CAPITOLO TERZO.

Della divisione de' Fiumi, loro parti, attenenze, e denominazioni.

SIn quì ci siamo serviti del nome in generale; ora è necessario di conoscere più distintamente le disserenze de siumi; le parti, che li compongono, e tutte le cose concernenti ad essi, insieme con le denominazioni proprie di tutti, per non avere obbligo in avvenire, di servirsi di perifrasi, e per potere in poche parole spiegare ciò, che occorrerà.

Le acque dunque, che corrono per la superficie della terra, esercitano il loro moto dentro una cavità distesa per lunghezza, dal principio superiore del suo corso, sino al fine, e si chiama alveo, letto, o canale. La parte inseriore dell'alveo, cioè quella, ch' è premuta dal peso dell'acqua, si chiama il fondo; e le parti laterali, le quali contengono l'acqua ristretta, e sollevata di superficie, a qualche altezza, si chiamano sponde, o ripe.

Ponno essere queste, o naturali, o artificiali: Naturali, quando non hanno ricevuto il loro essere dalle operazioni degli uomini, ed avissiciali all' incontro; Le sponde naturali sono pure di due sorre, poichè

chè o la natura le ha formate scavando il terreno, come sono quelle de' siumi, che corrono fra terra, e queste saranno dette da noi sponde naturali per escavazione (a), ovvero alzando le parti laterali al corso dell'acqua colle deposizioni del limo, e queste le chiameremo sponde naturali per alluvione. Le artificiali ponno essere di diversa natura, secondo la qualità dell'artificio, e della materia, ma per lo più si chiamano argini, cioè, quando sono sormate di terra ammassata insieme, ed elevata a tanta altezza, che basti a sostenere la maggior' escrescenza dell'acque.

La diversa disposizione delle ripe è cagione della loro diversa denominazione; attesochè, se la ripa è perpendicolare all' orizzonte, si
chiama piarda, che può essere bassa, alta, o mezzana, secondo che il
sito perpendicolare si trova all'alto, al mezzo, o al basso della ripa
medesima. Ripa semplicemente si dice, quando con una mediocre pendenza va a posarsi sul sondo del siume; ma se questa pendenza s'
avanzasse dentro l'alveo del siume considerabilmente, ed in maniera,
che si mettesse insensibilmente sotto l'acqua, spingendo il corso dalla
parte opposta, si nomina spiaggia (b); ed alluvione, qualvolta, pure insensibilmente crescendo, arriva a formare nuova sponda al siume, distinta
dalla precedente.

I fiumi, che hanno bisogno d'argini, hanno anche, per lo più, distinte le sponde in più parti, osservandosi, che tra gli argini (che sono l'ultime sponde destinate a contener l'acqua nella sua maggior altezza) sta disteso un canale, che propriamente si dice alveo del siume, con le sue ripe non tanto alte, che nell'escrescenze non siano sormontate. Tutto il terreno, che sta fra detta ripa, e l'argine (c), si chia-

ma

dio greti, o espei, i quali nomi conven-

gono tuttavia anco a que ridossi, che sono assatto staccati dalle ripe, e come in isola dentro il letto del siume, ma, che restano coperti nelle piene di questo, e in lingua latina si denominano pulvini, e in toscana capezzasi.

(e) Quelle, che qui si chiamano golene diconsi ancora in questi nostri paesi marezane, e restare ( usandosi particolarmente quest' ultimo nome quando esse fervono di strada ad uomini, o cavalli pertirar le barche allo insu coll'alzaja ) e in
toscana banchine, e sono proprie di quegli alvei, che sono prodotti per allavione, prestando in essi l'usicio, che prestano le tipe basse in quelli, che sono fatti
per escavazione. Se l'alveo satto peralluvione, dopo di essere stato argmato non

<sup>(</sup>a) Quegli alvei de' fiumi, che hanno le sponde di questa sorta, si veggono per lo più averne due diversi ordini, cioè due piani con loro scarpe tanto dall'una quanto dall'altra parte del fiume; de' quali piani l'inseriore chiamasi ripa bassa, e sra queste ripe si contiene l'acqua ordinaria del siume; e l'altro ripa alta, e queste limitano l'espansione delle massime escrescenze, se pure il siume non sosse inondante. Mancano tuttavia alse volte le scarpe tanto all'una quanto all'altra ripa; anzi mancano spesse volte assatto le ripe basse ristrignendosi ivi il siume, ed avvicinandosi fra loro le ripe alte a terminarne la larghezza in ogni stato d'acqua.

ma golena, o banca, o gbiara, abbenchè questi due ultimi nomi abbiano anche altra significazione; Dopo questa, immediatamente siegue il
piede dell' argine, la cui pendenza dalla parte della golena si chiama
scarpa interiore, e quella dalla parte della campagna scarpa esteriore;
siecome si chiama piano dell' argine la parte superiore di esso, e base
dell' argine la somma delle due scarpe, e del piano; e ciglio dell' argine

l'angolo, che forma la scarpa dell'argine col piano di esso.

Il corso, che hanno i fiumi per li loro alvei, non è in tutti i luoghi uniforme, e si osferva, che la maggiore velocità cammina, regolarmente, a seconda della maggior profondità, in maniera, che dove il fondo è più basso, ivi maggiore è la velocità; dove più alto, ivi minore, e questa parre più veloce si chiama filo, o filone, e da alcuni spirito del fiume, e da altri testa, o via dell'acqua, e si conosce dalle materie, che galleggiano fopra l'acqua, le quali a lungo corfo, fono portate tutte ad unirsi, dove l'acqua è più veloce. Ne' siumi, che sono distesi in linea retta, trovasi il filone nel mezzo, ma in quelli, che descrivono linee curve, s'accosta, ora alla destra ripa, ora alla sinistra, secondando il giro del fiume, ed è causa, che quelle ripe, alle quali esso s'accosta considerabilmente, si chiamino botte, e queste sono nella parte concava della curvità; e quelle di rincontro, dalle quali il filone si scosta, sono dette spiagge, come di sopra si è accennato. Le botte, o refistono alla corrosione delle ripe, o no; se resistono non cambiano nome, ma, se cedono, acquistano quello di botte corrose, o corrosioni (a), che sono differenti, secondo la diversa situazione, che acquista la ripa, denominandosi piarde, secondo la già detta significazione, o froldi, se per la corrosione avanzata, si tolga la ripa della golena, sottentrando l'argine a fare l'ufficio della sponda intiera, onde per differenza constitutiva di ciò, ch' è significato con questo nome, basta, che il piede dell' argine sia bagnato dal fiume in acqua bassa: Che se poi soffe an-

è, che il vedersi le golene più alte della campagna può dare indizio di alzamento seguito del siume. Egli è ben vero, che i piani delle golene sono affai irregolari di altezza, ed anco di positura, trovandosi ora orizzontali, ora inclinati, e per lo lungo, e per lo traverso, e massimamente ne' siumi tortuosi; benchè la loro natural costituzione devesse efferedi aver per lo lungo la stessa pendenza del sondo, e per lo traverso un poco d'inclinazione verso l'acqua.

(4) Le corrossoni de' siumi sogsiono in-

(a) Le corrolioni de fiumi fogliono in-Tofcana denominarfi col vocabolo di rofe, o lunate come il Sig. Viviani le chiama.

si è sollevato in maggior' altezza, allora il piano delle golene è eguale a un dipresso al piano di campagna, che immediatamente è suori degli argini, e tale è eziandio in questo supposto in quegli alvei, che sono stati scavati a mano percondurvi un siume, perocchè allora si safervir di golena appunto quello spazio dicampagna, che si lascia sra l'argine, e la ripa. Ma se il siume si è alzato, dopoche egli è munito d'argini, i piani delle golene saranno regolarmente più alti del piano contiguo della campagna, perciocchè all' alzarsi del sondo si rialzano eziandio le golene dalle alluvioni, onde-

fe anco corroso, allora chiamerebbesi froldo in corrosione, o argine corroso.

Le differenze de' fondi sono, che questi si chiamano, o vivi, o morti: fondo vivo è quello, che avrebbe il siume, se l'acqua corresse uniformemente in tutte le sue parti, e questo si disporrebbe in uno, o più piani &c. secondo le diverse circostanze, come a suo luogo si dirà; Ma il fondo morto è di due sorti, cioè, o più basso del sondo vivo, e si chiama gorgo; ovvero più alto, e se è laterale al silone, si chiama spiaggia, attesochè questo nome è comune alle ripe, ed al sondo, come che partecipa, e dell'uno, e dell'altro; ma se occupa tutto il siume da una ripa all'altra si nomina dosso, o secca (a). Perciò morta di siume si dice quell'alveo, che resta, quando il siume si muta di letto, o a caso, o per arte; abbenchè anche l'acqua vi corra, purchè altrove sia divertito il di lui corso principale, e mortizza, quando lascia di corrervi l'acqua in maniera, che il sondo resti sangoso, o pantanoso: si chiama anche siume morto un'alveo abbandonato dall'acqua corrente, sia esso ridotto, o no, a coltura; o pure incapace di esserio.

Questi alvei dunque, che intersecano, e solcano la superficie della terra si chiamano col nome generale di seime, abbenche questo, più propriamente, convenga all'acqua, che dentro vi scorre: sono peròda notare alcune differenze, che talvolta aggiungono, o mutano le denominazioni, poichè le picciole acque per lo più originate da' fonti, si chiamano rivi: L'unione di diversi rivi si dice siumicello, e l'unione di più fiumicelli diventa fiume. Se l'acqua di questi è continua, in maniera, che mai non si scopra il sondo del tutto, si chiama siume perenne; ma se qualche volta accade, che resti affatto asciutto si nomina fiume temporaneo. Fra' perenni ve ne sono di quelli, che sono navigabili, o continuamente, o interpolatamente; o per natura, o per arte; I latini chiamavano amnes que' fiumi, che sono navigabili da picciole barche; e fluvij, o flumina quelli, che godono tal larghezza, e profondità di acqua da sostentare barche mediocri, e maggiori. Fra fiumi temporanei si contano i torrenti, quelli cioè, che portano le acque sole, che immediatamente ricevono dalle piogge, o dal disfacimento delle nevi; e ad essi si attribuisce principalmente una rapidità, e velocità impetuosa, ed un crescere, e scemare improvviso a misura della durazione, ed abbondanza delle piogge medefime.

L'unione di due fiumi si chiama confluenza; e fiume tributario quello, che nell'unirsi perde il suo nome, accomunandosi quello dell'altro, il quale, se sarà navigabile, e porterassi a sboccare nel mare, dirassi siume reale.

Hanno

<sup>(</sup>a) Simili doff, o ridossi, che occupino o si allarga, come nota l'Autore nel cotutto il siume da una ripa all'altra, succedono ove l'alveo di esso, o si dirama,

Hanno in oltre i fiumi alcune differenze prese dalla condizione del proprio sondo, e dalla correlazione, che ha questo col piano delle campagne contigue. Se il sondo del siume è ghiaroso, o sasso, si dice siume in ghiara; se arenoso, si dice siume in sabbia; se paduloso, si dice siume paduloso; Se il piano delle campagne è tanto alto, che le piene maggiori del siume non arrivino a toccarlo, si chiama siume incassato; se no, e che vi siano argini al siume per sostenere le piene, si dice siume arginato, o in tutto, o in parte; e mancandovi gli argini, dimodochè le piene si portino ad inondar le campagne, si chiama siume inondante.

Sboeco, bocca, o foce di un siume si chiama quel sito aperto per lo quale esce dall' alveo proprio, siasi col mettere le sue acque in altro siume, o nel mare, o altrove: Con si due primi vocaboli però s' intendono, comunemente, le uscite di tutti i siumi anche tributari: ma il nome di foce più propriamente, secondo alcuni, si dice de' siumi reali, quando entrano in mare. Se un siume divide il proprio alveo in due, o più, allora ognuno di essi si dice braccio, o ramo; e se per tal divisione moltiplicata si perda l'alveo, allora ognuno de' detti rami piccioli, che sregolatamente si sormano, si chiama riazzo, o rivazzo, o rivolo, secondo ch' egli è maggiore, o minore: E l'angolo satto da due braccia di siume sul dividersi dicesi divaricazione, o bivio.

Isola è il terreno racchiuso fra due braccia del siume medesimo, le quali dipoi tornino ad unirsi in un alveo solo, il piano superiore del quale, se sarà tant'alto, che sopravanzi le piene maggiori, allora si dice propriamente isola sluviale, a disserenza delle marittime; ma se non sarà tant'alto, si dice più propriamente bonello, e ciò, particolarmente, s'egli è sormato dalle alluvioni del siume (a): Che se le braccia, o rami del siume, dopo la divaricazione, non si uniscano più, ma portino le loro soci separatamente al mare, in tal caso il terreno di mezzo si chiama polessne (b).

Tom. II. R

<sup>(</sup>a) Queste isole, che s' intendono sotto nome di bonelli, e da altri di mezzani, pare, che propriamente ricevano tali
denominazioni quando siano sì rare volte
coperte dall' acqua del siume, che possi
no ridursi in coltura, o che almeno si
vestano d'erbe, e virgulti; perocchè quando non sono, che una massa di ghiaja,
e d'arena, o al più vi allignano solamente vetrici, ed altre tali piante, passano
più propriamente sotro il nome di dossi,
di renai, o di greti, ancorchè siano assisto staccati dalle ripe, e presi in mezzo
fra due braccia di esso siume. Può darsi,
che per li cangiamenti di corso, che suc-

cedono anche naturalmente ne' fiumi. e specialmente di prolungamento, o di raccorciamento della linea, un' isola fluviale torni a ridursi alla condizione di renajo, o al contrario un semplice renajo divenga isola, e ciò particolarmente dove i fiumi corrono in ghiaja, come si vedrà nell'annotazione XI, del c. 6.

<sup>(</sup>b) Credess questo nome derivato, e corrotto dal greco peliness, che significa molte isole. Molti amplissimi, e sertilissimi spazi di terra sono fra le braccia del Pò, a'quali conviene tal nome, anzi sutto, o quasi sutto il Ferrarcie non è, che un'aggregato di polessi.

Accade sovente, che partendosi l'acqua dalle proprie sonti, non comincia ella a scorrere a stille, ma si raguna in qualche vaso naturale, o artificiale, prima di cominciare il suo corso sensibilmente; e questo vaso si chiama vasca, o cratere, o ricettucolo del sonte, siccome anco

capo, o testa d'acqua.

Colla stessa significazione, ponno anco chiamarsi crateri di uno, o più fonti, quelle congregazioni di acque, che si chiamano lagbi; ma per godere con proprietà di questo nome v' è necessario una considerabile estensione, ed una conveniente profondità; Quindi è, che i laghi alle volte sono origine de' fiumi; ed alcune altre sono figli de' medesimi, qualunque volta, cioè, corre un rivo, o siumicello, o siume dentro una cavità cieca, nella quale vi è bisogno, che l'acqua notabilmente si elevi, per poterne uscire; Egli è ben vero, che molte volte s'incontra, che la profondità del lago non ferve per folo ricettacolo al fiume entratovi, ma li fomministra in oltre nuov'acqua per le proprie vene; ed all'incontro, anche qualche volta, ne disperde, e consuma; lasciandola uscire dalle rime, o voragini del proprio fondo, e somministrando nuova materia alle fontane, o sorgenti più basse. Quel lago, che si conserva per le proprie sorgenti, e non tramanda suori di se medesimo le proprie acque, si dice lago chiuso; ma, se ne riceve delle forestiere, o tramanda le proprie, o le ricevute, si dice lago aperto; ed il luogo, per lo quale escono l'acque, chiamasi emissario, o incile (a); e quello, per lo quale entrano, si potrebbe dire immissario. Le altre espansioni di acqua sopra la superficie della terra, che non hanno immediata comunicazione col mare, si chiamano stagni, paludi, o lagune. Gli stagni, o paludi sono acque di poco sondo, e perciò gli stagni l'estate s'asciugano, e sono fatti dalle piogge: Le paludi non si seccano affatto in tutto il corso dell'anno, e sono conservate dalle inondazioni de' fiumi, o dall' ingresso di qualche fiumicello, o torrente (b): Le lagune poi sono fatte dalle acque marine separate dal mare, col mezzo degli fcanni, o staggi d'arena, col quale hanno solo la comunicazione, o per canali, o per aperture determinate, dalle quali sono ricevute le acque predette nel flusso, e tramandate nel riflusso.

Cadendo l'acqua d' un fiume da qualche luogo alto precipitosamente al basso, in maniera, che l'alveo superiore sia considerabilmen-

(b) Ancorche l' ettentione delle paludi

[ che presso di noi più comunemente si denominano valli ] scemi in tempo d'estate, e di scariezza d'acqua, nulladimeno tutto quel ricinto, che in acque alte rimane inondato, o anche solamente inumidito, e però incapace di persetta coltura, suol dirsi padule.

<sup>(</sup>a: Il nome d'incile pare, che strettamente si soglia attribuire agli emissari artisiciali più, che a naturali, come a quelle chiaviche dette dai latini cassella per li quali si deriva artissicialmente dal siume qualche quantità d'acqua.

te più alto, che l'immediatamente inferiore; tale caduta si chiama cataratta, o catadupa, come sono quelle del Nilo, del Reno, e del Danubio &c., e queste sono, o naturali, o artificiali; Queste ultime si chiamano anche chiuse, pescaie, traverse, o sostegni (a), e servono per far'alzare l'acqua nella parte superiore del siume, o per derivarla, o per servirsene ad uso di navigazione, o per far muovere diverse macchine idrauliche.

Le acque derivate, o cavate da un fiume, o da un lago, scorrendo regolatamente per alveo proprio aperto di sopra, si chiamano canali, o acquedotti; ma più propriamente acquedotto si dice, quando l' acqua si sa correre chiusa, come dice Frontino.. aut per cuniculos sub-

terraneos, aut opere arcuato.

Per fine l'unione delle acque piovane, che scolano dalle pianure ne' fossi; e da questi in piccioli alvei si chiamano condotti, scoli, discursori, o tratturi (b), e sono come piccioli siumicelli sormati nelle pianure, e per lo più manusatti, che vanno a terminare o in siumi, o in paludi, o nel mare; Ed ultimamente col nome di sossa, o cavo s' intende un'escavazione satta in lunghezza, che contenga, o sia atta a contener' acqua stagnante, o per uso di navigazione, o per disesa di Città, e Fortezze &c.

## CAPITOLO QUARTO.

Del principio del moto nelle acque correnti, e delle regole di esso più principali.

Dopo di avere, ne' tre soprapposti Capitoli, dichiarato abbastanza tutto ciò, che si è creduto necessario, tanto per istabilire un sodo sondamento al presente trattato, quanto per erudire chiunque ha in animo di prosessare la materia delle acque; egli è ormai tempo, che insinuandoci più a dentro nella parte dottrinale, ci mettiamo a cercare, quale sia la causa principale del moto nelle acque correnti, o ne' fiumi.

R 2 Che

(a) E in Toscana anche legbe, serre, e qualche volta seecaie, o seccate, credo principalmente quando sieno fabbricate senza muro, di sole palisscate, e tavole.

(b) In qualche luogo di Lombardia vengono anche detti ferie, o feriole, e nella campagna di Roma, ed altri luoghi circonvicini fi fogliono chiamare forme, formoni, o formali: nome ritenuto dall' antico latino con cui gli scolatoj de' campi si chiamavano forma agrorum.

Il nome di sossegni benchè possa adattarfi a rutte le chiuse, comunemente si attribuisce a quelle fabbriche, che sossengono l'acqua per frenaie la rapidità del suo corso ad uso di navigazione.

Che il moto delle acque sia essetto della gravità, si renderà manisesto a chi semplicemente sarà rissessione, che l'acqua egualmente con
gli altri gravi solidi, tende verso un centro, a questi, e ad essa comune; quindi ne nasce, che o consistendo la gravità in una naturale
inclinazione, che ha la materia tutta elementare di tenersi strettamente unita al globo terraqueo; oppure dipendendo la medesima da un'
impeto impresso a tutte le menome particelle materiali, dalla sostanza
eterea; è d'uopo credere, che congenea alla gravità de' solidi, sia anche quella de' fluidi, e che con le medesime regole operi in ispignere
al basso e gli uni, e gli altri.

E' però vero, che le diverse affezioni de' corpi, siccome variano le proprietà di esti; così fanno, che, in alcuni casì, diversamente si efercitino le impressioni ricevute dalla gravità; onde non è maraviglia, se
alcuni hanno creduto, non potersi adattare a' corpi liquidi, le regole
dimostrate dal Galileo, circa le cadute de' gravi, vedendo, che queste
non riescono sempre così precise, come ne' solidi. Quindi è, che, per
potere camminare con piè sicuro, sarà bene, prima di ogn' altra cosia, di considerare tutto quello, in che convengono, e disconvengono

le leggi delle cadute de' folidi, e de' fluidi.

E' dimostrato dal Galileo, che un grave, il quale discenda liberamente per una linea perpendicolare verso il centro de gravi, avrà in ogni punto della linea, che descrive, tali velocità, che tra loro saranno in proporzione subduplicata; o, che è lo stesso, dimidiata di quella, che hanno le lunghezze delle discese computate dal principio della caduta. (Fig. 8. Tav. VI.) Per esempio, se il grave A comincerà a discendere dal punto A, e col suo centro descriverà la linea AB; anderassi da A in B, sempre accrescendo la velocità, in maniera, che la velocità, ch' egli avrà in C, a quella, che avrà in B, sarà in proporzione subduplicata delle discese AC, AB; ovvero (che torna il medesimo) le discese AC, AB staranno fra loro in proporzione duplicata delle velocità in C, ed in B, ovvero, come i quadrati delle velocità predette.

Esponendo adunque le velocità in C, ed in B per due linee rette, perpendicolari alla AB, ed allungandole in D, ed E, di maniera, che i loro quadrati abbiano la medesima proporzione, che ha AC, ad AB; faranno i punti E, D, in una linea parabolica, il cui vertice sia A, e l'asse AB, essendo una delle principali proprietà di essa linea, che le semiordinate CE, BD abbiano la proporzione subduplicata, o dimidiata delle saette AC, AB. Quindi è, che, per avere un'idea di tutti i gradi di velocità, per li quali passa un grave cadente dall'alto al basso, basta dal principio della caduta descrivere una parabola, che abbia per asse la perpendicolare, ch'egli ha da descrive-

re; poiche allora le linee tutte tirate da ogni punto di essa perpendicolare, e terminate alla circonferenza parabolica, purche ad angolo retto con la AB, esprimeranno ciascheduna la velocità, che avrà il

grave nel punto, che ad essa appartiene.

Che se un grave A, in vece di cadere per la perpendicolare AB, sarà obbligato a discendere per lo piano inclinato AC; in ogni punto della sua discesa, come in D, avrà quel grado di velocità, che avrebbe cadendo da A verso B, arrivato che sosse al punto E (Fig. 9. Tav. VI.), cioè a quello, nel quale la linea AB è tagliata dall'orizzontale DE, e similmente in C avrà quella velocità, che avrebbe cadendo da A in B. Quindi è, che in due maniere si possono esprimere le velocità del grave discendente per lo piano AC; cioè, o descrivendo la parabola BAG circa l'asse AB, oppure l'altra parabola CAI circa l'asse CA; nell'una, e nell'altra delle quali, le semiordinate mostreranno la proporzione delle velocità ne' punti corrispondenti.

Tutto ciò è vero, ogni volta, che il grave discenda, senza che alcuna cosa gli resista; e perciò le proposizioni predette non ponno esattamente verisicarsi, che rispetto ad un grave, che cada per un mezzo non resistente, se pure si ritrovi; ovvero nel voto, se in esso si desse la gravità, e la discesa de' gravi. Ma nelle cadute, che appresso di noi si osservano, come che esse, per lo più, si fanno nell'aria, non può la detta proporzione avere il suo intiero, ma resta qualche poco alterata; attesochè, ostando l'aria (per la sua grossezza, e per la repugnanza, che ha all'essere divisa) al moto de' corpi, assume in se una parte dell' impressione, ed altrettanta ne leva al mobile; e perciò non può la gravità imprimere ne' gravi cadenti, tutto quel grado di velocità, che per altro loro darebbe, levata che sosse la resistenza del mezzo.

Restano dunque in satti le velocità qualche poco minori di quello, che richiede la natura della parabola, della quale essendo una proprietà, che, dividendosi l'asse in segmenti eguali, e tirandosi per le divisioni, le semiordinate, non siano le disserenze di queste, eguali in ogni parte, ma bensì maggiori, quanto più le semiordinate predette sono vicine al vertice della parabola; ed essendo la resistenza dell'aria sempre la medesima, se non maggiore, quanto più violento è il moto; ne segue, che sul principio della caduta, può darsi il caso, che l'essetto della resistenza dell'aria sia insensibile; e per conseguenza rimanga manisestissimo l'acceleramento, anche sensibilmente, nella proporzione accennata, ma che (a) dopo un certo spazio di discesa (quando,

<sup>(</sup>a) Stimò l'Autore col Galileo, che il moto de' gravi cadenti per l'aria fi riducesse dopo qualche tempo all'equabilità. Ha discesa di ciascun corpo si può sigurare un grado di celerità massima, oltre
la qua-

cioè, la differenza delle velocità sia resa minore) la resistenza dell'aria cominci ad operare sensibilmente, sinchè, pareggiando essa la forza accelerante, impedisca, che la velocità più s'accresca, e perciò da li avanti il

moto si renda equabile.

Per maggiore intelligenza di ciò, suppongasi, che nel progresso della caduta di un grave, la resistenza dell'aria si accretca secondo qualunque data proporzione; dimodochè, in vece, che le linec ofprimenti i gradi della velocità, (Fig. 9. Tav. VI.) cadano co' loro estremi nella linea parabolica A H M I, ( come porterebbe la natura del moto accelerato) restino accorciate, e terminino alla curva APNO, la quale anderà sempre scostandosi dalla parabolica, secondo la proporzione degli eccessi, o disserenze fra le velocità non impedite, e le impedite. Per cagione dunque della discesa, le velocità sempre si accrescono; e corrispondentemente, a cagione della resistenza dell'aria, sempre si diminuilcono. Ma perchè le differenze delle velocità libere DH, LM, CI, appartenenti a' punti dell' asse D, L, C presi a distanze eguali DL, LC (che devono intendersi infinitamente picciole) sempre sono minori, cioè IO minore di MN; ne segue, che l'aumento della velocità verrà a farsi una volta sì picciolo, che la resistenza dell' aria, resa sempre maggiore, verrà a pareggiarlo; e per conseguenza potrà impedire ogni ulteriore accelerazione: Ciò posto, perchè la refiften-

la quale mai non possa aumentarsi il suo moto, pareggiandos allora la forza della gravità alla refistenza del mezzo, e con ciò distruggendosi la forza accelerante, che consiste nell'eccesso di quella sopra questa [e tal velocità massima sarebbe quella, che per l'appunto basterebbe all' aria, o al vento, che si facesse sossinare allo insu, per tener fospeso quel corpo, fenza che potesse cominciare a discendere ] nulladimeno non può giammai la velocità del corpo cadente arrivare a quel tal grado, se non dopo un tempo infinito, come dopo l'Ugenio, il Leibnizio, e il Cavalier Neuton, hanno dimostrato altri moderni mattematici, e specialmente il Sig. Varignon, almeno in tutte quelle ipotesi, che loro è caduto in mente di efaminare intorno alla legge delle refistenze, cinè al rapporto di esse colle velocità; onde siegue, che i gravi mai non possano giugnere in virrà della resistenza dell' aria al moto equabile, ma perpetuamente debbano andarsi accelerando, comecche rale accelerazione fi riduca a poco a poco ad esfere insensibile.

Ciò non oftante vedremo nelle note feguenti, che la supposizione presa dal nostro Autore mente deroga nella sostanza alla dottrina, che egli espone appresso, intorno al corso delle acque; e molto più, perchè nella presente materia non tanto fa d'uopo confiderare la resistenza dell' aria [che poco, o nulla ha che fare col corso de fiumi ne loro alvei] quanto le altre resistenze, che dipendono dagli oflacoli, che s' incontrano nelle ripe, e nel fondo, e da simili impedimenti, i quali nelle cadute de' corpi folidi, che sdruc-ciolassero lungo que' piani, basterebbero talvolta non pure ad impedire l'accelerazione, ma come l'esperienza dimostra, a rallentarne politivamente il moto, ed anco a spegnerlo affatto; e lo stesso se-guirebbe ne' fluidi, se questi nell' accumularfi, che fanno pel loro ritardamento, non trovassero modo di superare gl'impedimenti, come più fotto fi spiega in questo medesimo capo.

267

fistenza dell'aria non cresce per altra cagione, che per l'accrescimento della velocità nel mobile; non crescendo più questa, nè meno si aumentera quella: e però, pareggiata l'energia dell'acceleramento con quella del resistente, continueratsi bensì la discesa, ma col ritenersi il grado di velocità acquistato; e perciò il moto si ridurrà all'equabilità.

Vi è anche un' altra cagione, oltre la predetta, del moto equabile, al quale finalmente si devono ridurre i gravi cadenti; e si deduce dal considerare, che il Galileo, assume per principio della sua dottrina del moto accelerato, che i gravi cadenti aggiungano a loro medesimi in tempi eguali, gradi di velocità eguali; ed essendo sentimento assai ragionevole, che gli sforzi della gravità non provengano da una forza intrinseca ad essi; ma bensì da una potenza esterna; acciocchè questa operasse sempre della medesima maniera nel mobile, sarebbe necessario. ch'essa lo trovasse nel secondo tempo nelle istesse condizioni del primo: dimanierachè la potenza motrice avesse sempre la medesima proporzione alla resistenza del mobile in ogni tempo. Ciò però non può essere, se non si suppone la potenza movente infinita, perchè in tal caso, qualunque fosse la velocità del mobile, si dovrebbe esso considerare, come in una perfetta quiete; ma supponendo la forza predetta finita, egli è evidente, che questa, alla resistenza del mobile quieto, avrà una proporzione, che non potrà avere al medesimo, quando esso sarà costituito in qualche grado di velocità; e perciò meno aggiungerà nel fecondo tempo, che nel primo; meno nel terzo, che nel fecondo &c., e finalmente non potrà mai imprimere nel mobile, velocità maggiore di quella, che la medesima forza possiede; dal che ne viene, che giunto, che sarà il mobile a quel grado di velocità, che non può accrescersi; necessariamente sarà ridotto all'equabilità, ancorchè il moto s'intenda libero da vgni resistenza. Egli è però vero, che la forza producente la gravità, può essere tanto grande, che, non ostante che ella sia finita, abbia sempre sensibilmente la medesima proporzione al grave, o in quiete, o in moto che sia; nel qual caso la dottrina dell'acceleramento de' gravi, non riceverebbe alcuna sensibile alterazione, come in fatti si vede corrispondere assai esattamente all'esperienze, che se ne fanno.

Supposta dunque la stessa dottrina, egli è chiaro, che se il moto de gravi potesse farsi nel voto; i corpi più, o meno gravi che sossero, caderebbero colla medesima velocità, e passerebbero per li medesimi gradi di accelerazione; posciachè essendo la materia di tutti i corpi omogenea, ed essendo la forza, che la spinge al basso, la medesima, di tutta l'altra materia; sarebbero tutte le parti di essa nel principio della caduta affette dalla medesima potenza; e non potendo nel voto diversificarsi il moto per alcuna resistenza, non vi sarebbe alcuna ragione, per

R 4

la qua-

la quale la caduta d' un corpo dovesse farsi d' una maniera diversa da quella di un' altro. Ma, come che tutti i moti si fanno dentro qualche mezzo fluido, dipendono molto dalla condizione di quello le affezioni de' moti medesimi.

Concorre perciò al farsi d'una caduta per l'aria l'eccesso della gravità specifica del mobile sopra quella dell' aria; poichè egli è certo, che il fuoco men grave di essa, non discende, ma ascende, e così il legno galleggia sull'acqua, perchè il di lui peso specifico è minore di quello dell'acqua medesima; e la ragione si è, che il fluido toglie tanto di peso assoluto al corpo, quant'è il peso, pure assoluto, d'una mole del fluido eguale a quel corpo; e perciò, quando il mobile è specificamente meno grave del fluido, ha il fluido per discendere al basso più d'energia, che non ha il mobile; e conseguentemente lo sforza ad ascendere, o non gli permette di discendere: e così quando siano eguali i pesi specifici, non succederà nè ascesa, nè discesa; ma bensì, facendosi l' equilibrio, consisterà il mobile egualmente in tutti i luoghi del fluido. Ma quando la gravità specifica del corpo è maggiore di quella del mezzo, allora esso discende, come se fosse un corpo di peso assoluto tanto minore, quanto vale la mole predetta del fluido, e perciò, come che il peso assoluto maggiore, o minore de' corpi non influisce punto in renderli più, o meno veloci, come si è spiegato di sopra; ne nasce, che ne' gravi cadenti nè meno ba luogo per fare l'accelerazione diversa il maggiore, o minore pefo specifico .

Ben' è vero, che il maggior peso assoluto de' corpi compone una maggiore potenza di superare le resistenze, che loro s' oppongono, e la ragione si è, che ricevendo tutti i minimi della materia, eguali le impressioni della gravità; quanto più di numero essi sono (che è lo stesso, che dire, quanto maggiore è la loro gravità assoluta) tanto maggiore è il momento, col quale essi spingono i corpi, che incontrano; e conseguentemente tanto più facilmente superano le resistenze: il che ha luogo molto più ne' semplici conati della gravità, che ne' moti accelerati.

Egli è anche vero, che se la mole de' corpi sarà grande, grande altresì sarà la resistenza, che essi riceveranno dal sluido, dentro il quale si muovono; e perciò maggiormente resiste l'aria al moto di una ssera, v. g. di sei libbre, che ad una di tre; ma se si avvertirà, che i pesi assoluti sono proporzionali alla materia, ed a' corpi, cioè, intendendoli sotto sigure simili, in proporzione triplicata de' lati omologhi, e che la superficie degl' istessi, dalle quali sono regolate le resistenze, sono tra loro in proporzione solamente duplicata de' lati medesimi; sacilmente si dedurrà, che crescendo le sorze di superare le resistenze più di quello, che all'accrescessi della mole, e del peso, s'aumentino le dette resistenze; se

maggio-

maggiore sarà il peso assoluto del grave, maggiore anche sarà la forza di esso per superare la resistenza dell' aria. Quindi è, che i corpi di poco peso, ma di supersicie assii grande, cadendo da alto, giungono ull' equabilità del moto, molto più presto di quello, che facciano i corpi più gravi comprese da supersicie in proporzione minore; onde non è meraviglia, se una soglia di oro battuto, lasciata cadere dall'alto di una torre, si veda svolazzare per l'aria, e consumare molto tempo prima di arrivare a terra, e più presto giungervi una sseretta della medesima materia, e dello stesso peso; e perciò non in ragione della maggiore, o minore gravità assoluta, o specifica de'corpi, ma solo, per l'essetto, che fanno in essi le resistenze maggiori, possono riuscire diversi, ne' gravi cadenti, i gradi delle velocità acquistate.

E perchè il peso assoluto de' corpi gravi posati sopra i piani inclinati non s' esercita tutto nella discesa di essi, ma una parte ne viene levata dalla resistenza obliqua, che loro sa l'inclinazione del piano, di modo, che il momento in AC (Fig. 9. Tav. VI.) a quello, che avrebbe gravitando per AB, stia come AB ad AC; ne siegue, che posato un grave sopra il piano inclinato AC, non avrà tanta sorza per superare la resistenza dell'aria, quanta avrebbe discendendo per la perpendicolare AB, e perciò tanto più presto arriverà all'equabilità, e paragonando insieme due piani eguali, e diversamente inclinati, farassi più facilmente, e più presto il moto equabile in quello, che avrà minore l'altezza AB, o, che è lo stesso, in quello, nel quale l'angolo ACB.

farà più acuro.

Tanto piu s' impedirà l' accelerazione del moto d' un grave cadente per un piano inclinato (a), se la di lui superficie, o quella del piano, avran-

(a) Quì si vuol notare, che secondo alcuni corre una diversità essenziale tra la resistenza del mezzo sa cagion d'esempio dell'aria e quella, che nasce dalla scabrosità della sigura de' gravi, o dall'asprezza del piano, per cui scorrono; perchè laddove la prima ragionevolmente si suppone sempre andarsi aumentando a-misura, che cresce la velocità del mobile squalunque poi sia la proporzione di tale aumento, interno a che diverse sono le iporesi degli Scrittori, al contrario le resistenze, che nascono dall'asprezza della sigura del corpo, o da' risatti del piano squand'anco questi si suppongano per tutto uniformi, o non serbano alcun particolar rapporto colle velocità, o tal rapporto non è per avventura lo stesso,

che ha luogo nella refiftenza dell'aria.

L' Ermanno nel lib, 2. della Foronomia 5. 477. chiama tali resistenze assolute, cioè indipendenti dalle velocità, perciocchè una tal forta d'impedimenti toglie sempre egual parte di forza al mobile, o si muova questo con una velocità, o conun'altra, e ciò supposto, trattando poscia nel s. 494. d'un solido, che cadendo lungo un piano, non fosfra altra resi-stenza, che quella delle asprezze uniformi, riduce un tal caso a quello della gravità costante, mentre defalcando sempre da questa la quantità della resistenza, anch' essa costante, la forza, che rimane, e che è quella, che ad ogni istante sollecita il corpo, sempre si manterrà d' una istessa misura, comecche minore dell' intera gravità, e per conseguente dovrà tempre andare accelerando il corpo, ma

per \_

no delle inegualità, e delle asprezze: poichè tutti i risalti del piano serviranno per altrettanti ostacoli alla discesa; siccome tutte le asprezze, colle quali il mobile incontra detti ottacoli, saranno sempre di tanto maggiore impedimento all'accelerazione; Quindi è, che essendo minore il contatto della sfera R col piano AC, di quello sia il contatto del prisma S col piano medesimo; minore ancora sarà l' impedimento al discendere della sfera, che del prisma; e perciò, generalmente; quanto maggiori saranno gl' impedimenti alla discesa, tanto minore sarà l' ultimo grado di velocità acquiftato dal mobile, prima di ridursi al moto equabile, e tanto più presto questo si otterrà.

Se un grave, che discenda per un piano A B inclinato (a), ne incontre-

per gradi minori di quello, che avrebbe fatto la gravità fenza tal refistenza.

Ma il Sig. Varignon nelle Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze del 1707. in una Nota, che aggiugne dopo il corollario 7. del problema 3. della sua dissertazione sopra i moti fatti ne' mezzi resistenti, considerando, la resistenza, che dipende dalle asprezze unisormi, esser proporzionale non già al tempo [come pare, che il Sig. Ermanno la figuri nel precedente discorso I ma bensi allo spa-zio corso dal mobile in un dato tempo minimo [ per esfere in fatti tanto maggiore il numero dei risalti, che sempre detraggono egual parte di forza al mobile, quanto più lungo è lo spazio corso, giacche tali risalti si suppongono per lo stello spazio unisormemente distribuiti] conchiude, che la resistenza sarebbe verisimilmente come la velocità attuale del corpo a ciascun tempo; e però anche l' impedimento delle asprezze produrrà una refistenza, che non potrà dirfi atfoluta, ma che avrà dipendenza dalla velocità, comecche non abbia per avventura a questa il medesimo rapporto, che vi ha la refistenza dell'aria. E' ben vero, che se le refistenze nate dalle asprezze confistono [come le spiega il Sig. Pitot nelle Memorie del 1730.] in tanti ribalzi, feguiranno forse altre leggi-

Comunque sia, è manifesto, che tanto nell' una, quanto nell'altra di queste due sporefi dovianno i corpi solidi cadenti per piani inclinati sempre andarli accelerando, non ostanti le asprezze unisormi, che vi incontrano, e così pure dovran-no fare le acque de' fiumi nella loro di-

scesa, non ostante il sosfregarsi, che fanno colle ripe, e col fondo. Egli è ben vero, che la difformità di tali impedimenti congiunti con gli altri, che incontrano i fiumi, come le diverse inclinazioni degli alvei, gli scogli, e i sassi, che gl'in-gombrano sra le montagne, le cascate dalle pescaie, il cangiamento delle lar-ghezze, l'obliquità delle ripe, i ribalzi, e le rissessioni dell'acqua, l'impeto dei fiumi tributari, e simili altre cagioni ponno non pure impedire l'accelerazione, ma indurre positivo rallentamento nel corso delle acque, come poc'anzi si è notato.

(a) Questo pure su insegnamento del Galileo, ma non è poi stato trovato vero da chi dopo di esso ha meditato sopra tal materia. Offervo il Sig. Varignon, che la velocità del mobile nel suo passaggio nel nuovo piano dee necessariamente diminuirfi, e ridursi, rispetto alla primiera velocità, in ragione del feno del compimento dell'angolo, che comprendono fra loro i due piani al feno totale. Allora folo un grave in qualfivoglia punto del fuo viaggio inclinato all'orizzonte avrebbe la stessa velocità, che compete al punto corrispondente del perpendicolo, quando la linea inclinata del detto viaggio fosse o una sola retta, o una curva continuata, oppure una porzione di curva congiunta ad un'altra linea tangente retta, o curva; ma non così ove ad un piano ne succeda un'altro, che col primo comprenda un' angolo assegnabile. Veggansi intorno a ciò le proposizioni 7., e 8. delle utilissime annotazioni del Padre Abate Grandi al trattato del moto accelerato del Galileo.

Ma

rà un' altro B C meno inclinato ( parlo teoricamente, e prescindendo dalle resistenze) acceleratosi per AB (Fig. 10. Tav. VI.), continuerà ad accelerarsi per BC; ma più lentamente, dimodochè in tutti i punti D. Dabbia la velocità medesima, che avrebbe avuta ne' punti E, E corrispondenti, cadendo perpendicolarmente per A E: E se al fine de' piani inclinati, succedesse un piano orizzontale CF, non farebbe per esso alcuna accelerazione; ma folo vi conferverebbe il grado acquistato nel punto C, col quale correrebbe equabilmente per lo piano CF. In oltre, se il mobile arrivato che fosse in B, o in C, trovasse qualche ostacolo, o causa, che rivoltasse la di lui direzione all' insù o per la perpendicolare BG, o per l' inclinata BH, senza levarli alcuna parte della velocità acquistata; è certo, che il grado di velocità dovuto al punto B, sarebbe bastante a ricondurlo, o per l'una, o per l'altra lirada, fino alla medefima altezza, dalla quale prima partì, cioè fino all' orizzontale AH, di moto però ritardato ( cioè, che procedesse, diminuendosi coll' ordine medesimo, retrogradamente per li gradi dell'accelerazione) finchè, riportato in I, tornasse a quel grado di velocità, che prima avea in D, o in E, e perciò, siccome in A non avea il mobile alcuna velocità, così giunto in H, o G fosse tornato alla quiete.

Ma mettendo a conto le resistenze, non è mai possibile, che il mobile ne' punti D, D abbia la stessa velocità, che in E, ma sempre qualche cosa di meno, e maggiore sarà la differenza ne' punti del piano B.C. Quindi è, che arrivato in B, non farà bastante il grado acquistato, a riportare il mobile sino all' orizzontale A H; perche, oltre la resistenza incontrata nella discesa AB, e dall'aria, e dal piano inclinato, dovrà, per rifalire verso l'orizzontale AH, incontrarne altrettanta; e perciò tanto maggiormente diminuire i gradi di velocità, che, prescindendo da quest' ultima resistenza, nè meno sarebbero stati bastanti per arrivare all'orizzontale AH; e quindi è, che, prima di arrivarvi, avrà perduta tutta quella velocità, che avea acquistata per la discesa AB. Molto maggiore sarebbe la differenza, se l'ostacolo trovato in B, a cagione del quale s' intende fatta la rissessione in BH, avesse levata, come succede, una parte della velocità al mobile; poichè egli è ben' evidente, che il grado in B dovuto alla discesa libera AL, impedito che sia dalle accennate resistenze nel discendere per AB, e dalle me-

desi-

la predetta diminuzione della velocità, confiderando il cangiamento dell' inclinazione per uno di que' tanti impedimenti, che l'acqua incontra negli alvei de' fiumi, e che concorrono a scemarne la velocità.

Ma nè qui pure si dee temere, che nafea alcuno sconcio a quello, che sul fondamento predetto insegna l'Autore intorno al movimento dei siumi. Solamente nel caso, che essi scendano per diversi piani inclinati, si dovrà aver riguardo al-

desime nell'ascendere per BH; se in oltre sarà scemato in B per l'ostacolo rislettente, di tanto minor sorza sarà; e per conseguenza resterà appena atto a ricondurre il mobile alla metà, o alla terza parte dall'ascezza BG.

Che se prima di avere compita la sua ascesa per la linea BH, troverà il grave qualche ostacolo, che l'obblighi a rivoltarsi all'ingiù nuovamente, come per lo piano IK, con qualche velocità residua di quella, ch' avea antecedentemente; tornerà egli nella discesa per IK, ad accelerarsi, come per appunto, se egli avesse scorso il piano IK prolungato all'insù in M; e scendendo da M in I, avesse acquistato in I quel tal grado di velocità, che gli restò nel cominciare a discendere per IK; il che è vero, da qualunque causa dipenda la velocità in I; cioè, o sia acquistata cadendo, o pure impressa da forza esterna; con questa regola però, che se in I sarà un grado di velocità maggiore di quella, che avrebbe il grave, ridotto che sosse al moto equabile scorrendo per lo piano IK; allora il moto in vece di accelerarsi, si ritarderà, sino ad acquistare l'equabilità medesima.

Egli è perciò manisesto, (Fig. 11. Tav. VII.) cie se un grave avesse, nel discendere, da scorrere per diversi piani inclinati, come ABCDEFGH, per alcuni de' quali avesse il moto discensivo, e per gli altri il moto ascensivo, riuscirebbe bensì dissicile, e sorse impossibile (senza una esatta cognizione di quanto possano le resistenze, che s'incontrano ora maggiori, ora minori) il determinare le velocità del mobile in tutti i punti del di lui viaggio; ma non perciò si concluderel be con verità, che le leggi del moto de' gravi cadenti, non avessero luogo, o non si osservassero nel-

la discesa di quello.

Passando da' corpi solidi a' sluidi, bisogna ridursi alla memoria quanto si è detto nel primo capitolo, cioè, che i corpi solidi hanno de parti tutte collegate insieme; e perciò, abbenchè siano composti di più pezzetti di materia, nulladimeno devono essere considerati, come una cosa sola, non potendo un solido muoversi di moto semplice, o rettilineo, se tutti i punti, per così dire, della mole di esso, non concepiscono un' impeto eguale, che in ognuno d'essi cagiona altresì eguale, ed uniforme la velocità; altrimenti è necessario, che si spezzino; Quindi è, che gli Statici tutti assegnano a' corpi solidi un certo punto, dentro, o suori della loro mole, che chiamano centro di gravità; (ch' io piuttosto direi centro dell' impeto, perchè in esso s' equilibrano, tanto i momenti della gravità, quanto tutti gli altri delle potenze moventi) dal qual centro viene descritta la linea del moto.

Ma perchè i corpi fluidi sono un' ammassamento di particelle solide, minutissime, e non legate insieme; succede, che ogni parte di essi

può

può moversi, con direzione, e velocità diversa dall'altre (a); e perciò ne' fluidi, niegano gli Statici medesimi, trovarsi alcun centro di gravità; non perchè anch'essi non siano gravi, o non siano obbligati a seguire le leggi universali della gravità; ma bonsì, a mio credere, perche, siccome non può assegnarsi un centro solo comune a più solidi staccati uno dall'altro (che però non abbiano alcuna dipendenza, o cospirazione ne' propri moti) ma bisogna ammetterne tanti, quanti essi sono; così, trattandosi di un fluido (che non è altro, che un'ammassamento di più corpi, ognuno in libertà di moversi da se solo ) non si può dare il centro di gravità all' unione, o al numero delle parti; ma bisogna considerarlo in ognuna di elle separatamente; come è manifesto in una masfa di miglio, le cui granella non fono obbligate a seguitare il moto l' una dell' altra, nè ad avere alcuna dipendenza dal centro di gravità, che potrebbe assegnarsi alla figura, sotto la quale la predetta massa fosse compresa. Accade però qualche volta, che il moto de' fluidi abbia qualche relazione al centro di gravità della figura, ma ciò è folo per accidente, e quando alcune delle parti del fluido, sono da qualche circostanza sforzate a seguire il moto delle altre.

Dovendo perciò ognuna delle parti d'un fluido (b) considerarsi come un corpicciuolo solido, e grave; non vi è alcuna ragione, che non persuada, dovere esso discendere al basso colle leggi medesime, che osfervano i solidi maggiori, e perciò, per quanto è in lui, accelerandosi di moto, secondo la proporzione delle semiordinate alla parabola; il che si dee intendere non solo nelle discese perpendicolari, ma ancora in quelle satte per li piani inclinati.

Ho

mente non si distingua, o la direzione, o la velocità d'una parte di una sezione da quella dell'altra.

(b) Non è punto necessario obbligarsi a far concetto de'ssuidi, come di aggregati di corpicciuoli solidi, potendosi verisicare nella sostanza tutto ciò, che in questo Trattato s' insegna, ancorchè le parti minime de'ssuidi si considerassero come sluide. E' bensì necessario supporte gravi, e prendere almeno per ipotesi, che ciascuna parte nello scendere abbasso, prescindendo dagli impedimenti, si acceleri con quella legge, con cui si accelerano i solidi, quand'anco si lasciasse in dubbio, se ne' medesimi tempi dopo la quiete passassero per li medesimi gradi di celerità, che questi. Vedi intorno a ciò l'annotazione 3, del capo 1, a c. 236.

<sup>(</sup>a) Non oftante che le diverse parti d' un fluido possano avere velocità, e direzioni diverse, a differenza di quelle d' un solido, tuttavia trattandosi di un corso d'acqua o sia per aria, come ne getti, o lungo un letto, come ne fiumi, fi può in ciascuna sezione intendere una direzione mezzana fra tutte, cioè quella fecondo cui fi move la maggior parte delle linee, o fila dell'acqua, e quella fi prende per la direzione universale di tutta l'acqua, e si può parimente sigurare una velocità media aritmetica risultante dal ragguaglio delle varie velocità delle diverse parti, e questa s'intende per velocità media, come si è accennato nell' annotazione 5. del capo 1. a c. 145. In tal fenso si vuol prendere, e il detto finora, e quello, che si dirà appresso delle velocità, e delle direzioni delle acque, ove espressa-

Ho detto per quanto è in lui; attesochè la resistenza dell'aria, non v'ha dubbio, opera molto ad impedire l'acceleramento, sì per la fua naturale adesione, o viscosità, sì per la picciolezza del corpicciuolo predetto, che perciò da fe folo, non potrebbe nemmeno discendere per l'aria; ma vi resterebbe sospeso, nella medesima maniera, che fanno i vapori, se con la compagnia di altri simili, i quali, succedendo l'uno all'altro, s'ajutano vicendevolmente, non restasse finalmente fuperato l'ostacolo dell'aria predetta. Che dall' unione di più corpicciuoli d'acqua ciò succeda, è necessario per due ragioni: primieramente, perchè il corpo, che rifulta da' componenti dell'acqua, cioè l'acqua medesima, è più grave in specie dell'aria, e perciò è atta a superare la di lei resistenza: e secondariamente, perchè, unendosi insieme più particelle di acqua, viene il composto a crescere di peso assoluto, più di quello s'accresca la di lui superficie; e conseguentemente viene a scemarsi in proporzione la resistenza; quindi è, che successivamente accresciuta la potenza operante, e scemata maggiormente in proporzione la resistente; è necessario finalmente che la prima superi la secon-

da, e perciò, che l'acqua discenda per l'aria.

Questi effetti della separazione, ed unione delle particelle dell'acqua, sono da noi quotidianamente osservati nell'ascendere, che fanno i vapori, e nel cadere delle piogge; posciachè, non essendo altro il vapore semplice, che acqua rarefatta, o più propriamente, che particelle d'acqua minime, e dissuite: è facile, che ogni moto dell'aria le porti alla parte superiore, dalla quale non potendo partirsi, per lo poco peso, e gran superficie, cioè per la gran resistenza, che trovano, stanno, come notando, dentro l'aria medesima, ed ubbidiscono, al pari delle di lei parti, agl' istessi moti da' quali ella viene agitata. Ma perchè le agitazioni dell'aria si fanno, non solo per linea retta, secondo la direzione de'venti; ma anche a modo di fermentazione come vediamo nelle particelle polverose dell'aria medesima, che s' incontrano in uno spiraglio di Sole; succede che a cagione del moto, direzione, e contrasto de' venti, delle materie minerali, ch' essi portano, e della constituzione calda, o fredda dell' aria, vengano ad unirsi insieme le particelle acquee, le quali ridotte in gocciole, o fensibili, o infensibili, superano la refistenza dell'aria, e cascano al basso, in sorma, o di rugiada, o di pioggia. Non v' ha dubbio, che quanto maggiori sono le gocce della pioggia, non cadono esse anche con maggiore velocità, il che, siccome è facile da offervarsi, così non è punto difficile di renderne la ragione, per le cose dette di sopra; poiche, quanto maggiore è di peso assoluto il corpo cadente, tanto più tardi si riduce all'equabilità del moto; e perciò accelerandosi il medesimo maggiormente in tempo più lungo, ne siegue

che, dopo acquistato il moto, conservi in se un grado di velocità maggiore: ed essendo probabile, che, per lo più, la velocità della pioggia sia equabile, allor ch' è vicina a terra; perciò, o paragonando le gocce cadute da eguale altezza; o pure l'una all'altra, ridotte, che siano a velocità equabile; il grado di questa sarà più grande nella goccia maggiore, che nella minore. Se però la goccia grande venisse da poca altezza, e la goccia picciola da altezza maggiore, può darsi il caso, che questa sosse più veloce dell'altra, siccome in questo particolare ha molto luogo l'azione del vento, che alle volte accresce, alle volte sminui-

fce la velocità della pioggia.

Siccome un grano di polvere posato sopra di un piano quantunque molto inclinato, eben terso, non esercita sopra di esso alcun moto, abbenche sia un corpo solido; così una gocciola picciola di acqua posta in un simile piano non potrà discendere al basso; ma siccome da più grani di polvere si può comporre un cumulo maggiore, e più grave, che non possa di meno che muoversi, posto che sia sopra del piano medefimo; così accrescendosi la quantità dell' acqua, sarà necessario, che unch' essa discenda; Ben è vero, che potrà un'impedimento fare, che il grave solido s' arresti intieramente, e non potrà facilmente fermare il fluido. Per esempio, se sopra del piano A E poserà la sfera DBC (Fig. 12 Tav. VII.) la quale incontri l'ostacolo FC, che sia almeno tale, che tra il punto del contatto D, ed il punto C fommo dell'ostacolo, stia di mezzo la linea di direzione IH; o almeno non sia dalla parte inferiore del punto C, allora la sfera DBC non si muoverà punto: e la ragione si è, che non può la sfera muoversi al basso, se il centro di gravità I non discende, il che non è possibile, se la sfera DBC non sormonta l'impedimento; nel qual caso, dovrebbe il centro I descrivere la circonferenza di un circolo circa il punto C, e trovandosi IH tra' punti D, C, dovrebbe alzarsi: il che è impossibile, che succeda per la sola sorza della gravità. Ma, se la sfera DBC, che, nel caso predetto, può intendersi di ghiaccio, s'intenderà tutta ad un tratto squagliarsi in acqua, cioè a dire, trasmutarsi dall'essere d'un corpo solido, a quello di un fluido; non potrà l'ostacolo FC impedire, che l'acqua non discenda, almeno in parte. Ciò farassi, perchè, levato che sia nello squagliamento il legame, che avevano le parti del solido insieme, potranno discendere quelle, che attualmente non saranno impedite, per appunto come farebbesi, se la sfera si supponesse composta di grani d'arena, o di miglio prima collegati insieme da qualche corpo viscido, e poscia disuniti, per lo rimovimento dello stesso; e questa è la prima delle divertirà, che s'incontrano nella discesa de corpi solidi, paragonata a quella de sluidi: se pure si può chiamare diversità, quella, che nasce dall'errore

commello in volere considerare il moto di più solidi disuniti, come se solle satto in un solo.

Per altro non v' ha dubbio, che anche i minimi dell'acqua non s' accelevino più, cadendo per la perpendicolare, che scorrendo per un piano inclinato, almeno sul principio della discesa, per la ragione medesima, che si è detta de' corpi solidi, massimamente osservandosi, che le cadenti perpendicolari molto più si assortigliano, che le inclinate. Ma deesi avvertire, che cadendo l'acqua perpendicolarmente, riceve molte impreffioni dall' aria, dalle quali sono esenti i corpi solidi; posciache, (1) le cadenti perpendicolari ( così fono chiamate le figure, alle quali s' accomoda l'acqua nel cadere a perpendicolo ) almeno sul principio si assortigliano, il che procede anco dalla pressione dell' aria, che lateralmente spinge le parti dell' acqua, verso l'asse della cadente medesima; (2) Dopo qualche spazio della caduta, avendo l'acqua acquistata velocità considerabile, vengono le di lei parti divise l'una dall'altra, dall'aria inferiore, che reintendo al moto, s'infinua tra esse, e dispergendole, fa apparire, che in vece di maggiormente ristringersi, come esigerebbe la natura del moto accelerato, piuttosto s' allargbino; e questa dispersione di particelle d'acqua (talvolta, ed in certe circostanze) così vassi moltiplicando, che in vece, che la cadente offervi la fua figura, si trasmuta in una rugiada, o pioggia di minutissime gocce.

Ma ne' piani inclinati la cosa cammina d'altra maniera; poiche l' acqua, che per essi scorre in qualche altezza di corpo; si va bene assottigliando nella medesima proporzione, che richiede la veiscità dell' accelerazione, come nelle cadenti; ma non mai, o rare volte, ed in pochissima quantità, si disperde in gocce, sì, perchè è ella obbligata a stare ristretta fra le sponde, e tenersi unita al fondo, e per conseguenza non è espotha all'azione dell'aria; sì anche, perchè a causa dell'inclinazione del piano, non arriva ella mai a tanta velocità, che la poca aria, la quale nel principio del corso le osta, abbia sorza di dividere il di lei corpo in più parti, e ciò molto meno, dopo formatali la superficie superiore dell' acqua corrente; mentre piuttosto l'aria, che sopra vi preme, coopera, insieme con la gravità dell'acqua, a tenerla unita in se stessa; onde volendo pure considerare l'acqua, come un solo corpo, possiamo addurre per seconda diversità, il ristringerfi, che fa ella in se medesima, a m'sura della velocità, che per la caduta, o per la discesa va acquistando; al contrario de solidi, che per tutta la caduta, conservano sempre la stessa mole.

Si contidera bensì da Fisici nell'acqua, per essere sluida, uno slegamento di parti; ma non tale, ch'ogni di lei minima particella possa staccarsi, senza veruna resistenza, dall'altra; che anzi è manisesto,

trovarsi tra le di lei parti un tal qual vincolo, che è quello, che tiene unite insieme le gocce dell'acqua (a), e sa colmeggiarle in sorma di mezze sfere, quando esse posano sopra di qualche superficie. Il medefimo vincolo, o attaccamento, fa, che alle volte non si possa muovere una parte d'acqua senza che con essa siano tirate in consenso le vicine, e per lo contrarjo, impedita nel suo moto una parte di acqua, resta anche ritardata quella, che immediatamente le è contigua. Quindi è, che se l' acqua fosse un perfettissimo stuido; cioè a dire, se le di lei parti fossero affatto staccate l'una dall' altra, come è d'uopo considerarla, quando si parla in astratto, per dar luogo alle dimostrazioni; scorrendo essa per un piano, o fondo, quanto si voglia diseguale, e scabro, potrebbero bene essere impedite quelle di lei parti, che a dirittura incontrassero gli ostacoli, ma non già le altre, le quali dovrebbero seguitare, o nella sua accelerazione, o nel grado di essa, acquistato nell'arrivare al moto equabile; ma considerando l'acqua nel concreto della sua viscosità, ne segue, che non solo sono ritardate le parti di essa vicine al fondo, o alle sponde, o, in una parola, vicine agl'impedimenti; ma anche quelle, che restano più sontane da essi: e perciò siccome ne' solidi, che hanno le parti perfettamente unite, il ritardamento di una, porta seco il ritardamento di tutte le altre, così ne' fluidi, che hanno le parti disunite, ma non perfettamente, l'impedimento del moto d'una di esse, influisce a rendere minore la velocità delle vicine, ma non egualmence; dimanierache maggiore è la perdita delle parti più prossime alle impedite, minore nelle più lontane, sino a rendersi insensibile, e ridursi a niente. E però, anche in questo, s'accordano le leggi del moto de' solidi con quelle de' sluidi, e dell'acqua, cioè, che quanto maggiori faranno gl'impedimenti del piano declive, tanto minore farà il grado di velocità, acquistato prima di ridursi al moto equabile; ma discordano in ciò, che gl' impedimenti del piano declive, quanto ritardano una parte del folido, altrettanto ritardano il tutto; ma ne' fluidi più levano alle parti viciue all'impedimento, meno alle più lontane; E questa è la terza differenza, che s' osserva nel moto de' fluidi paragonato a quello de' folidi .

Non operando adunque le resistenze del piano, tanto in ritarda-Tom. II.

Egli è difficile spiegare la predetta adesione, supponendo le particelle di figura sferica, se pure non si ricorresse alle attrazioni scambievoli delle parti della materia, che è un'altra ipotesi sissa, la quale è soggetta alle sue dissicultà.

<sup>(</sup>a) Questa adesione, o viscosità, che dall' Autore si riconosce fra le particelle dell' acqua, può per avventura avere ne' movimenti di essa più parte di quello, che paja a prima vista, nè sorse senza ricorrere ad un tal principio si può chiaramente comprendere alcuno di quegli essetti, che si riconoscono dalla gravità, e dalla fluidità.

re il moto del fluido; ne nasce, che rivoltandosi la direzione di esso ad altra parte, (siasi o discendente, o orizzontale, o ascendente) avrà esso nel punto del rivolgersi maggiore velocità di quella, che avrebbe un corpo solido in pari circostanze; e perciò avrà maggior forza, per risalire all'orizzontale del principio della caduta. E quì è da avvertire un grandissimo vantaggio, che per ben'osservare le leggi de' gravi cadenti, riceve l'acqua dalla sua sluidità, o, per dir meglio, che ritrae u-

na particella d'acqua dall'altre, che le stanno attorno.

Intendasi per lo piano AB disposta una serie di sferette AB, e sopra di essa un'altra CD, e sopra questa la terza serie EF &c. E si concepisca, che tutte queste si muovano sopra del piano AB; (Fig. 13. Tav. VII.) in maniera che l'ultima parte di B sia stata la prima a muoversi, e dopo d'essa immediatamente la penultima. Crescendo adunque ne' gravi cadenti gli spazi scorsi, secondo l' ordine de' numeri dispari dall' unità; è necessario, che la sfera prima partita dalla quiete, s'allontani sempre più dalla seconda; poichè, supponiamo, che nello spazio di tempo, il più picciolo, che si possa concepire, la prima sfera abbia fatto uno spazio, che chiameremo X; nel secondo farà 3 X, nel terzo 5 X &c., e dovendo la seconda sfera nel suo primo tempo, fare eguale spazio, che la prima; sarà il di lei primo viaggio X, ed il secondo 3 X, fatto nel terzo tempo della prima sfera, nel quale avrà corso lo spazio 5 X; e perciò nel fine del secondo tempo, essendosi scostata la prima sfera dal suo principio 4 X, nel tempo, che la seconda non si è scostata, che X; la differenza dello spazio, o la distanza delle sfere sarà di 3 X; ma nel tempo susseguente, essendosi scostata la prima sfera dal suo principio o X, e la seconda solamente 4 X, viene la distanza delle sfere ad essere 5 X, e perciò maggiore della prima &c. Quindi è, che negli spazi fra una sfera, e l'altra della serie inseriore AB, è necessario, che a cagione del proprio peso, e del mancar loro il sostegno inferiore AB, succedano le sfere della serie immediaramente superiore CD, e ne' luoghi di queste, le sserette della serie EF.

Da ciò rendesi evidente la ragione, per la quale i fluidi, durante il tempo della loro accelerazione, sempre si assortigliano, e si abbassano di superficie. Nè è da dubitare (a), che le ssere della serie superiore, ca-

den-

<sup>(</sup>a) Non manca a mio credere di soggiacere a qualche dubbio questa afferzione, a riguardo della resistenza, che incontra ciascun globetto nel suo discendere, dal contatto di quelli fra quali dee scorrere, anzi pur anco dal sondo, e

dalle sponde quantunque regolari, e spianate, che lateralmente ch'udono, e sostentano la massa de' globi, come necesfariamente convien supporre, se non si vuole, che la pressione de' superiori sacsia mover di fianco gl' inseriori, e di-

dendo nell' inferiore, non abbiano nel punto di essa, giustamente quella medesima velocità, ch' avrebbero, se dal principio del piano sossero venute sino a quel punto: se si farà rissessione a ciò, che abbiamo detto di sopra. Ma, se le sfere della serie inferiore AB, saranno portate di moto equabile, quelle della superiore CD non discenderanno &c., e la superficie dell'acqua non si abbasserà. E se, per lo contrario, la sfera antecedente della serie inferiore, si troverà ritardata da qualche impedimento, e succederà la susseguente non ritardata: converrà, che o l'una, o l'altra sia spinta nella serie superiore; e conseguentemente, che la superficie dell'acqua si elevi.

Nel moto di un corpo folido, egli è ben' evidente, che il di lui ritardamento non può essere riparato da cagione veruna, salvo, che da nuova discesa; ma nel moto satto da più solidi, de quali uno sta, e s'appoggia sopra di un'altro, (che è l'istesso, che dire, nel moto de'fluidi ) se la figura di essi vi concorra, la pressione del superiore può restituire immediatamente all'inferiore tutta, o parte di quella velocità, che gli è stata tolta dall'impedimenta (a); o piuttosto far sì, che questo non produca in esso quell'effetto, che per altro vi sarebbe succeduto; con questa regola però, che la forza della pressione non può operare effetto

sturbi le regolarità delle direzioni, che quì si figurano. Atteso ciò, non pare così evidente, che ciascun globo in una simile discesa concepisca tutta quella velocità, che acquisterebbe in una caduta libera. E applicando questo discorso al moto delle acque, forse questo softentamen-to è uno degli offacoli da mettersi in conto fra quelli, che resistono all' accelerazione de' fiumi, e da cui non si può fare aftrazione ( come si può fare dal semplice soffregamento ) mentre pare, che la velocità debba restarne modificata. Vedi anche intorno a ciò l' annotazione xi.

di questo capo a c. 281.

(a) Che ne' fluidi la pressione delle parti superiori posta aumentare nelle inferiori la velocità, è manifello per esperienza; atteso, che se attraverso un canale corrente, e che porti una misura costante d'acqua si porrà un' ostacolo, che alcun poco sia immerso sotto la superficie di questa; e chiuda il canale da una ripa all' altra ( come farebbe una cateratta, che si calasse fra' suoi incastri sino al pelo, o un poco forto il pelo dell'acqua) si offerverà l'acqua dalla parte superiore' all' impedimento elevarsi sino a un certo.

fegno, per lo più non molto alto, e in tale positura rendersi come stagnante, e dopo ciò seguitare il canale il suo corso fenza altra alterazione. In tal cafo è manisesto, che l' istessa quantità d' acqua passa per quel vano, che resta dall' impedimento in giù sino al fondo, che passava per l'intera sezione, e per tutte le altre avanti l'apposizione dell'impedimen-to, cioè a dire, che l'istessa acqua passa per una minor sezione, onde è forza, che vi passi con maggior velocità; nè altro può credersi se non che l'accrescimento d' altezza seguito dalla parte di sopra alla cateratta, sia quello, che le imprima un grado di velocità maggiore, appunto come succederebbe in un vaso, in cui la superficie dell' acqua sosse a qualche al-tezza sopra la sommità della luce, per cui esce. Tuero il dubbio, che può rima-nere d, se l'effetto dell'acqua superiore nell' accrescer velocità all' inferiore abbia luogo eziandio quando la superiore non fia riftagnata, come lo è in questo esperimento, ma anch' ella corrente infieme coll'inseriore nelle sezioni del fiume; ma 'di ciò si parlerà nella nota es. di quefto capo .

veruno, se essa non sia valevole a produrre, secondo il modo spiegato nel primo capitolo, un grado di velocità maggiore di quello, che resta al mobile dopo l'azione dell'impedimento, come pure è stato da noi dimostrato alla Prop. I. del lib. 4. Della misura dell' acque correnti, e come ho avuto l'onore di far vedere in esperienza a diversi personaggi qualificati, e fra questi, a gli Eminentissimi d'Adda, e Barberini, nel tempo, che si trovavano quì in Bologna per lo regolamento dell'acque de' fiumi di Bologna, Ferrara, e Romagna. La ragione positiva di questa regola si è, che un'agente non può agire in un mobile, se il movente non è mosso, o almeno in conato a muoversi, e che il mobile non può essere mosso dal movente, se o in se, o almeno paragonato al moto del movente, non è constituito in istato di quiete; condizione, che non può verificarsi, quando il mobile è assetto di velocità maggiore di quella, che abbia, o possa produrre il movente; poichè allora folo il mobile, anche mosso, ha ragione di quiescente, quando egli aspetta di ricevere, e non sugge l'azione del movente; e perciò non aspettando il corpo più veloce, anzi suggendo l'azione del meno veloce, non può, nè essere considerato in istato alcuno di quiete, nè ricevere l'azione medesima.

Essendo dunque ritardata una, o più delle sferette della serie inferiore AB, oppure essendo ritardato il moto del fluido, converrà, ch' esso si elevi di superficie, e che la sferetta ritardata, v. g. B, la quale aveva sopra di se, nel principio, solamente due serie di simili sferette; per lo ritardamento seguito, ne abbia quattro, o cinque, o più; e conseguentemente, che crescendo la pressione delle superiori, sopra la ritardata B, venga successivamente a proporzionarsi l'azione della pressione al grado di velocità residuo nella sfera B, e, potendo, secondo la regola predetta, concorra ad ajutarla, con imprimerle nuovo sforzo, atto a superare l'impedimento, o a risentire la di lui azione, meno di quello, che farebbe un corpo solido. Quindi ne nasce, che essendo considerabili gl' impedimenti, anderanno tanto crescendo in altezza le serie delle sferette, che potranno, occorrendo, arrivare sino al livello del principio del piano declive; ed allora sarà constituita la sferetta B in uno stato, che potrà ricevere il grado di velocità dovuto alla discefa AB, ovvero AO, quando nissuna altra cosa le avesse resistito; il qual grado perciò farà atto a cagionare il risalto dell'acqua sino all' orizzontale AG, o solo tanto minore, quanto può detrarre la resistenza, che fa l'aria alla salita BG; e su questo sondamento s'appoggia l'affioma degl'idrostatici, che l'acqua tanto riascende, quanto è discesa; cioè, sino ad equilibrarsi all'orizzontale medesima. Io ho nominata più volte la pressione, non come la cagione della velocità, che, come

come si è detto nel primo capitolo, d'altronde si deve desumere; ma solo, come causa del muoversi, e del superarsi più facilmente le resistenze per l'aumento del peso assoluto, che maggiormente opera contro di esse.

In questa quarta notabile diversità, che hanno i sluidi da' solidi, si rendono essi molto più ubbidienti alle leggi de' gravi cadenti; poichè può bene darsi il caso, che un solido, (Fig. 11. Tav. VII.) dopo la discefa per A B, dovendo risalire per lo piano BC, non vaglia a superare la di lui acclività; ma questa impotenza non può succedere al sluido, il quale, quando sia in copia bastevole, purchè il punto C sia più basso di A, assolutamente lo trapasserà, e discenderà sino in H, posta anche qualsissa resistenza, purchè non totale, al di lui moto: La medesima ubbidienza si riscontra ne' fluidi in discendere per qualsisia piano (quanto si voglia poco inclinato, e pieno di molti impedimenti) ed in accelerarsi a proporzione per essi, a differenza de' solidi, che, per piccole, che siano le resistenze, in poca inclinazione di piano, ponno non muoversi di sorte alcuna: Anzi sopra de' piani orizzontali, ne' quali afsolutamente è negato qualunque moto a' corpi solidi, possono scorrere i fluidi (a), sottentrando al disetto dell'inclinazione, il peso, e la pressione del proprio corpo.

Da tutte le antecedenti considerazioni evidentemente apparisse, che le leggi de gravi s' esercitano egualmente, e ne' corpi solidi, e ne' sluidi, e che trattandosi della discetà semplice d'un solido solo, si possono ben riscontrare nel di lui moto più facilmente le leggi predette, che in un sluido, il quale è l'aggregato di molti solidi; ma in questo, facendosi operare la pressione, si ha il vantaggio della minore resistenza satta dagl'impedimenti; e perciò in tal caso si ritrovano più sinceramente, ed esattamente eseguite le regole dimostrate dal Galileo attorno la caduta de' gravi. Siccome dunque non v'ha dubbio, che la gravità non sia la causa del moto nelle acque correnti; così non si ha da dubitare, che la sluidità non sia una causa coadiuvante del medesimo.

Quanto poi alle regole, che s'osservano dalle acque de'siumi nel loro corso (b), egli è certissimo, doversi esse desumere dalle predette Tom. II.

convenga il nome d' ipotesi, o di sapposizioni, e tali in avvenire le chiameremo,
non dissimulando quelle dissicultà, alte
quali ponno esser soggette, oltre quelle,
che in parte si sono già accennate nelle
annotazioni, o al primo, o al presente
capo, intorno a' fondamenti da' quali sono dedotte; persuadendoci, che tutto
ciò non ostante, non lascino d' esser mol-

<sup>(</sup>a) Vedi intorno a ciò la propofizione a. del capo 5., e fuoi corollari colle loro annotazioni:

<sup>(</sup>b Non essendo possibile in questa materia provare tutto ciò, che si asserisce con rigorose dimostrazioni ( come lo stesso Autore ha dichiarato nella Presazione a quest' Opera) riputiamo, che a' quelle, ch' egli chiama regele, più propriamente

due cagioni; e perciò applicando la dottrina poco di sopra addotta, al moto de' fiumi, pare, che resti evidente, che

## REGOLA I.

L' Acqua passando dalla quiete al moto (a), o nell'uscire dalle vasche delle proprie sonti, o nello squagliamento delle nevi, o in altra maniera; acqui-

Avvertiamo, che le predette o regole, o ipotefi, che si dicano, suppongono gli alvei inalterabili, onde conviene metter da parce qualunque effetto di escavazione, o di replezione, che possa succedere o alle sponde, o nel sondo, come se i fiumi non portassero alcuna materia estranea atta a deporsi sul letto, e come se questo sosse do quali este di comincia poi a trattare nel capo seguente.

(a) Niuno, che io stimi, metterà in dubbio questa asserzione ne' termini generali ne' quali è espressa, mostrando in fatti l'esperienza, che quando l'acqua si trova obbligata a scorrere per una doccia, o altro canale steso in linea retta con sondo, e sponde ben piane, con larghezza unisorme, e con notabile inclinazione all'orizzonte, nell'andar discendendo visibilmente si assortiglia, e scema d'altezza sopra il sondo, il che indica la velocità media di ciascuna sezione andarsi rendendo maggiore; onde si può inferire, che lo stesso dal più al meno succeda in ogni canale inclinato.

Rimane solo da vedere con qual legge, e per quali gradi siegua tale accelerazione. L' Autore disserisce a parlarne più sotto alla regola 7. S. Sia per esempio, ma noi abbiamo stimato doverne anticipatamente sar parola in questo luogo, per maggior chiarezza delle cose, che sieguono appresso.

Suppone egli in primo luogo, che l'acqua nel suo primo affacciarsi all'emissario della vasca, o ricettacolo onde il sume ha origine [ giacchè a questo caso si
ponno ridurre quasi sempre i principi de'
fiumi di qualche considerazione, ancorchè per avventura le acque vengano somministrate al detto ricettacolo da altri
rigagnoli, o siumi minori ) vi si presenti con queila velocità, con cui si presen-

terebbe allo stesso emissario, se alcun canale non vi fosse applicato. E in secondo luogo suppone, che nello scendere, che sa l'acqua per l'alven, le velocità di ciascuna parte di essa crescano nella proporzione dimezzata delle discese perpendicolari fatte fin dal principio del canale, il qual principio si sigura nel punto, in cui il piano del fondo di esso prolungato allo insu incontra la superficie dell' acqua del ricerracolo; o quel, che è lo stesso in ragione dimezzata delle altezze misurate dall'orizzonte della detta superficie sino a quella parte di acqua , di cui fi tratta, purche fi faccia aftrazio-ne da tutti gl' impedimenti, che fi oppongono al corso del fiume. Tutto ciò spiega egli nel detto luogo colla figura 14., e coerentemente a tali principi ne fiegue quello, che egli stesso avea infeguato nell' altra fua opera della mifura delle acque correnti, mostrando ivi nel libro 2. prop. 2., che la velocità dell' acqua in qualsivoglia sezione d'un canale inclinato è la medesima, che avrebbe all' uscire da un vaso per una luce eguale si-mile, e similmente posta colla sezione, e altrettanto immersa sotto la superficie dell' acqua del vaso, quanta è la distan-za della sezione dall' orizzonte dell' origine dell' alveo. La medesima dottrina viene comunemente seguitata dagli scrittori, che dopo di esso hanno trattato di tal materia, come il Signor Varignon, il Signor Ermanno, il Padre Abate Grandi, il Signor di Gravesande, ed altri.

Non lasceremo tuttavia di accennare que' dubbj, che o sono stati mossi, o potrebbono moversi intorno a questi insegnamenti. Il primo è, se quando l'acqua della conserva, o ricettacolo si affaccia ad un' emissario, a cui sia applicato un canale, vi entri con quella stessa velocità, con cui vi entrerebbe se niun canale vi sosse applicato, o se possa per avven-

tura

acquista nella discesa per gli alvei de' siumi, che sona altrettanti piani, per lo più inclinati all'orizzonte, qualche grado di velocità; ma questa S 4

tura la velocità di essa acquistare alcuna modificazione dalle sponde, e dal sondo del canale, per cui l'acqua si trova obbligata ad incamminarsi. Per sondamento di questo dubbio si può osservare, che sra le sperienze del Signor Marchese Poleni nel suo trattato de Castellis alcune ve ne hanno, nelle quali uscendo l'acqua per una luce rettangola apposta colla base orizzontale alla sponda d'un vaso in una sottil lastra di metallo, entrava in un canale aperto per di sopra, dell'istessa larghezza colla luce, col sondo orizzontale al piano della base dell'apertura, e di lunghezza di sei once.

La quantità d'acqua, che si raccoglieva per questo canale in un dato tempo era alquanto maggiore, e per confeguen-za maggiore la velocità di quello, che fosse, quando rimosso il canale, si lasciava l'acqua liberamente sgorgare nell'aria in forma di getto. Non potendofi dunque tale aumento di velocità attribuire alla discesa seguita per la lunghezza del canale [ perocchè il fondo di esso era orizzontale ] pare, che se ne posta inferire, che anco nella stessa apertura, o luce del vaso entrasse l'acqua con maggiore velocità di quello, che avrebbe fatto senza il canale, e che perciò l' appo-fizione di questo alteri qualche poco la velocità dell'acqua fino nel suo primo uscire dal vaso: e che qualche simile effetto, se non maggiore, potesse aspettarsk ove il canale in vece d'essere orizzontale fosse inclinato, sembrando, che in tal positura egli sosse per rapire, e tirar suori anche maggior quantità d'acqua. La velocità predetta nelle ftelle sperienze fi trovò eziandio maggiore adattando al medefimo lame un fimit canale chiufo per di fopra, ne si può sapere quello, che sosse accaduro servendose di canali di maggior lunghezza, co' quali pare veris-mile, che la quantità dell'acqua fosse per riuscir minore; onde tali sperienze congiunte collealtre de' gran divari offervati nelle velocità secondo le diverse figure, e lunghezze di altri tubi appofti at fori circolari, rendono ragionevole queflo primo dubbio, e converrebbe a mio credere rischiararlo con esperienze atte a stabilire la verità d'un tal facco.

Il secondo dubbio non dissimile dal primo può nascere intorno alle velocità dell' acqua nelle fezioni fuffeguenti del canale inclinato, per cui scende; mentre posto ancora, che le dette velocità dovessero esfere in ragione dimezzata delle discete. non ne siegue, che debbano essere per l' appunto le medefime, che farebbero fe l' acqua di quella sezione liberamente uscisse dalla sponda di un vaso per un lume eguale, simile, e similmente posto, e tanto profondo fotto la superficie del vaso, quanto lo è la sezione sotto l' orizzonce dell' arigine del canale; e la ragione di dubitarne è, perchè ficcome non è evidentemente dimostrato, anzi pare contrario alle accennate esperienze, che l'acqua entri nella prima sezione del canale con quella velocità per l'appunto. con cui uscirebbe se il canale non vi fosfe, ma tal velocità può forse rimanere alterata dalla necessità di dover l' acqua incamminarsi tra due sponde, e un sondo, così non si può prendere per certo. che nelle altre sezioni seguenti ( mettendo anco a parte ogni impedimento ) abbia di mano in mano quelle velocità, che avrebbe uscendo liberamente da un vaso per alere, ed altre luci eguali, e fimili, fienate di mano in mano a livello delle medesime sezioni; potendo anche nelle deta te fezioni nascere del divario dal caso, in cui vi è il canale, a quello, in cui l' uscita fosse libera, attesa massimamente quella refistenza, che dal semplice sostentamento delle sponde, e del sondo (an-corchè privi di ogni asprezza) ponno soffrire le parti dell'acqua, come fu accennato nell'annotazione 7- di questo capo, e attesa l'adesione delle dette parti, da cui nella annotazione 6. a c. 177. : cagiona tutte, che ponno per avventura effer' atte a diminuire la velocità a molti doppi.

Queste due difficultà riguardano principalmente la misura assoluta delle velocità o sia nell' ingresso, o nel progresso del corso per esso canale, dalla qual mifiira dipende quella della quantità dell' acqua, che il canale conduce; onde per queste, e per altre ragioni, che si ponno dedurre dalle cose notate nel capa primo, e sorse per altre, che altrove si

note

ben presto si viduce all'equabilità per le grandi resistenze, che incontra l'acqua al suo moto, come sono la poca declività degli alvei medesi-

mi:

noteranno, stimo, che nella pratica idrometrica troppo non sia da assidarsi, anzi di gran lunga si possa andare errato neldeterminare le quantità assolute dell' acqua, che porta un canale, ancorche si supponga affatto libero da ogni impedimento, ma che dobbiamo al più contentarci di cercarne la quantità rispettiva, cioè la proporzione di quella dell' uno con quella dell'altro, e ciò quando ben' anche si avessero delle osservazioni fondamentali ben' accertate di una tal misura di velocità corrispondente ad una talealrezza; giacche tali non sono quelle della tavola data dal nostro Autore nel libro della misura delle acque correnti, per la ragione, che si è addotta nell' annotazio-

ne 3. del capo r.

Oltre le due difficultà finora esposte alcuni hanno pretefo, che nelle acque correnti per gli alvei, ficcome le fezioni inferiori, cioè quelle, che vanno avanti, toccano, e softengono le altre, che immediatamente lor tengon dietro, così tolgano al corfo di queste la libertà, nè le lascino movere con quella velocità, che converrebbe alla discesa, se si tratta di canali inclinati, o alla pressione se d' orizzontali. Io tuttavolta non fo comprendere qual fondamento abbia una tale difficultà. Imperocche sebbene è vero, che la sezione antecedente sostiene quella, che la seguita, parmi tuttavia, che un tale fostentamento non possa cagionare in questa alcuna diminuzione di quella velocità, che essa può aver concepita per le cagioni atte a produrla, ma altro effetto non faccia, che di un' impedimento, mercè cui quel velo d' acqua, che per un' istante passa per quella sezione non può cangiare la sua figura s che supporremo rettangola ) spianandos colla propria gravità, e stendendosi sul letto del canale, come farebbe, se non fosse sostenuto, ma necessariamente debba tenersi ritto, e cialcana parte di esso andare per la sua direzione con quella velocità, di cui è affetta, senza che questa però punto ne resti scemata; e la ragione è, perchè niuno offacolo può fare un corpo precedente ad un'altro, che gli tien dietro, e gli è contiguo quando il primo fugga con ve-

locità eguale, o maggiore di quella, con cui si avanza il secondo. Ora egli è certo, che ( fingendo tolti tutti gli impedimenti ) ciascuna parte di acqua, che è più avanti nel corso, di sua natura è più veloce, o almeno egualmente veloce, che l' altra, la quale la seguita nell' ifiessa linea orizzontale, o inclinata per cui s' intende moversi ciascun silo d'acqua; dunque è evidente, che questa non riceve al-cun ritardo dal contatto di quella, niente più di quello, che le parti susseguenti d' un corpo folido, che sdruccioli lungh' esso un piano, ne ricevano dalle precedenti del medefimo corpo. E certamente anche nelle cadute d' acqua, che si chiamano libere, le fezioni del getto, che vanno avanti, toccano quelle, che le feguitano, e pure si accorda, che non ne rallentino il moto.

Si è detto fingendo tolti tutti gl' impedimenti, imperocchè se supporremo, che alla sezione anteriore si affacci qualche ostacolo, che scemi la velocità a tutte, o ad alcune delle parti di essa, non v'ha dubbio, che la sezione posteriore non venga anch' effa in tutto, o in parte trattenuta, onde allora la discesa ( parlando de' fiumi inclinati) non può produrre in questa tutta quella velocità, che vi avreb. be prodotta, ne ciò dall' Autore si niega, anzi si accorda in più luoghi di questo trattato; ma allora un tale effetto si pa-lesa coll'alzarsi, che fa l'acqua, non pure in quella sezione, a cui è immediatamente applicato l'offacolo, ma eziandio in tutte le altre superiori, che più, o meno ponno risentirne l'effetto; onde la superficie per quel tempo, e in quello stato non è permanente. Ma siccome la refistenza del derto oftacolo non è infinita , così necessariamente dee esservi un termine d'alzamento non meno della detta fezione, che di tutte le altre, che rifentono l'ostacolo, nel qual termine equilibrandosi la forza della discesa, che accelera l'acqua con quella deila refittenza, che la ritarda, ne risulti in ciascuna sezione una velocità sufficiente a smaltire forto l' altezza acquistata tutta l' acqua del fiume calla qual velocità può anco per avventura concorrere talvolta lo flesmi; le grandi inegualità de' fondi, bene spesso pieni di sassi, o ghiare; gli ostacoli lateralmente esistenti nelle ripe; le tortuosità de' siumi &c. (a): impedimenti tutti, che pongono un' ostacolo considerabilissimo al corso dell'acqua, atto a distruggere, presso che del tutto, ogni velocità antecedentemente acquistata.

RE-

fo alzamento seguito ) e ridotto il siume a tale stato, cioè sattasi permanente la superficie, torna ad aver luogo il discorso sinora satto, cioè, che la sezione anteriore non può sare alcuna remora alla posteriore, ma solo può sostenerla in quello stato di velocità, in cui si trova, e che ha potuto imprimerle quella tal sorza, che la move modificata dalla resistenza dell'ostacolo; e il volere, che di nuovo la velocità delle parti susseguenti restasse diminuira dal contatto delle antecedenti sarebbe un supporre, che una sorza seguitasse a prevalere all'altra anche dopo il soro equilibbio.

(a) Non offante, che di sopra si sia avvertito non poterfi mai l' acqua de' fiumi in virtu delle resistenze uniformi ridurre ad un moto perfettamente equabile, non lascia d'effer vera la dottrina dell' Autore, sì , perchè oltre le dette relistenze (che confistono ne' soffregamenti colle asprezze delle spande, e del sondo) ve ne hanno altre quasi perpetue, come le tor-tuosità, i gorghi, e i ridossi, le larghezze diverse, e altre simili, che concorrono or l'una, or l'alera non pure ad impedire l' aumento della velocità, ma ad indurre politivo ritardamento ( se non quanto questo poi si ripara in parte dall' aumento dell' altezza, come appresso vedremo) si anche, perchè non si intende qui di parlare di una equabilità rigorofa, e mattematica, ma bafta una equabilità fifica, cioè, che l'acceleramento nella discesa si renda insensibile, o quasi insensibile.

Ora; che ciò veramente succeda ne' fiumi, assai manisesto indizio ne sa l'esperienza, mostrando, che nelle sezioni egualmente larghe, comecchè in siti assai sontani fra soro, trovasi a un dipresso la medesima altezza viva d'acqua, onde ne' tratti più regolari, ancorchè assai sunghi, la superficie si osserva parallela, o quasi parallela al tondo, benchè inclinato all'orizzonte, anzi ancorchè alle sezioni più anguste ne vadano alternatamente succedendo delle altre alquanto più larghe

per brevi tratti; pure si mantiene il detto parallelismo, dovendosi allora intendere, che le larghezze di queste ultime non siano vive. Quindi è, che a ciascun siume siamo soliti di assegnare una tale determinata misura d'altezza viva d'acqua, dicendosi, che il tale nelle piene ne porta v. g. to. piedi, il tal'altro 20. &c. la qual misura è dedotta dall'osservazione de'tratti predetti si lungi tuttavia dagli sbocchi, ove le altezze ponno esser morte) e mostra un'equabilità sensibile di velocità media, che dee andare necessariamente congiunta coll'egualità delle sezioni.

Che poi l' Autore enumeri in questo luogo fra le cagioni di positiva resistenza, che incontrano i fiumi, la poca declività del loro alveo, si dec intendere in quefto supposto, che il fiume dopo aver corso per un piano più inclinato si riduca a correre per un'altro meno inclinato; imperocchè se nello scorrer quel piano, ancorchè più ripido hanno potuto gl' impedimenti incontrati togliere l'accelerazione, e ridurre il moto all' equabilità, converrà, che nel secondo, in cui pure s' incontrano fimili offacoli al corfo dell' acqua, e la declività non dà tanto ajuto per superarli, si scemi anche quella ve-locità equabile, che è restata nel primo, facendosi di nuovo bensì, equabile il moto, ma con grado minore di velocità, onde fi può conchindere, che per ciasouna inclinazione vi ha un grado di velocità terminale, a cui ben tosto riducesi il fiume, purche si tratti sempre della stefsa quantità d'acqua, come pure notò il: Mariotte nel fine della parte 3. del trattato del moto delle acque; e pero è manifesto, che la tenuità della pendenza serve di positivo impedimento all' accelerazione; e ciò dee esser vero mettendo anco da parte quella diminuzione di velocità, che nell'annotazione 3. abbiamo detto dover seguire nel punto del passaggio. da un piano all'altro.

### REGOLA II.

Ridotto, che sia il corso dell' acqua all' equabilità, le dee però restare impressa quella velocità, che ha acquistata antecedentemente nello scorrere per lo suo piano, e questa è regolarmente maggiore, quanto maggiore è la declività del suo letto; Poichè, avendo maggior forza di superare gl'impedimenti, l'acqua, che scorre per un'alveo più inclinato, che non ha quella, la quale corre per un meno inclinato; viene ad avere maggior proporzione la sorza al suo resistente nel primo caso, che nel secondo; e dovendo, per ridursi all'equabilità, essere eguale l'aumento della velocità, che succederebbe, all'impedimento del resistente; ne nasce in conseguenza, che più tardi si faccia tale uguaglianza, o che maggiori si aggiungano i gradi della velocità all'acqua, quanto maggiore è la declività: E questa è la ragione, per la quale i torrenti, che scendono dalle montagne con precipitose cadute, superano facilmente gli ossacoli ordinari, che loro si oppongono per freno del corso.

### R E G O L A III.

Dalla medesima ragione facilmente si può dedurre, che (a) la velocità di un siume allora sarà maggiore, quando più grande sarà il corpe
d'acqua, che porterà; posciache, (supposto il medesimo pendio, e le
medesime resistenze) avrà più forza di superar queste, la copia più
grande dell'acqua, come più grave, che la minore: e perciò i siumi
nelle loro piene, corrono con maggiore velocità, che ne' tempi, ne'
quali sono più magri di acqua; il che è vero ancora per un' altra ragione, cioè, perchè l'acqua più alta, e per conseguenza maggiormente lontana dal sondo, più si scosta dalle resistenze di esso. Bisogna però avvertire di non lasciarsi ingannare dall'apparenza, che ordinariamente lusinga gli uomini a giudicare della portata dell'acqua di un
siu-

de' quali dipende unicamente dalla discosta, e quelli, ne' quali secondo le sue ipotesi vi ha parte l'alrezza corrente. Però malamente ragionerebbe chi trasportando questa dottrina da un siume ad un'
altro, o da una sezione ad un'altra, e
argomentando la copia dell'acqua dalla
altezza, sotto cui corre [posta un'eguale larghezza] giudicasse universalmente
ivi esser maggiore la velocità dove l'altezza è maggiore, mentre al contrario la
maggior'altezza può talvolta indicare minor velocità, come egli avverte nel sine
di questo s., e como si dedurrà dallo cose, che sieguono.

<sup>(</sup>a) Quì parla d'un medesimo siume, che porti ora maggiore, ora minor quantità d'acqua, e dice, che avrà maggior velocità nel primo, che nel secondo stato, adducendone la ragione, perchè nel primo avrà maggior forza di superare gli impedimenti, che nel secondo; la qual ragione, come è manisesto, non è sondata sulla maggiore altezza delle sue sezioni nel primo, che nel secondo caso, ma sulla maggior copia, o come egli la chiama sul maggior copia, o come egli la chiama sul maggior copia, o come egli la chiama sul maggior copia, indessi si successi s

fiume, dalla grandezza della sezione di esso, senza considerazione della velocità; poichè può darsi il caso, che l'altezza maggiore dell'acqua dipenda dal ritardamento della velocità, non dall'accrescimento di acqua nel fiume; e che in vece, che dall'altezza maggiore si possa arguire maggior velocità, piuttosto si riscontri minore; ma ciò non succederà ne' nostri supposti.

### REGOLA IV.

Ne' fiumi, ne' quali la maggiore altezza viva dell' acqua aiuta le parti impedite di essa, a non cedere tanto alla forza degli ostacoli; quanto minore sarà la larghezza dell' alveo, tanto maggiore sarà la velocità (a). La ragione è manisesta; perchè negli alvei più ristretti, il medesimo corpo d'acqua corrente, più si eleva di superficie; ma, per lo supposto, maggiore altezza d'acqua, maggiormente ajuta a superare gl'impedimenti, e quanto più facilmente si superano gl'impedimenti, tanto maggiore riesce la velocità; adunque negli alvei più ristretti &c. maggiore si sarà la velocità; e per conseguenza più tardi si arriverà al moto equabile, e più gradi di velocità si avranno in esso. Vero è, che le sponde più ristrette, accostandosi più a tutte le parti dell'acqua, fanno, che gl'impedimenti laterali altresì più operino; Ma ciò non ostante, se non s'arrivi all'eccesso, più potrà sempre l'accrescimento della velocità acquistata per l'altezza, che il ritardamento fatto dalle sponde.

## REGOLA V.

Ma que' fiumi, ne' quali l'altezza del corpo d'acqua non accrefce la velocità, e che vanno tuttavia accelerandosi; quanto maggiore avranno la larghezza, tanto più veloci saranno. La ragione si è, perchè, in maggiore larghezza, più abbassandosi la superficie dell'acqua, viene ogni parte di essa ad aver satta maggiore discesa; e perciò ad aver'acquistati più gradi di celerità. Dee però avvertirsi, che l'abbassamento dell'acqua non sia tanto grande, che avvicinandosi di soverchio al sondo, non risenta maggiormente gl'impedimenti del medesimo; altrimenti succederà tutto il contrario; e perciò la proposizione si dee intendere in termini abili.

## REGOLA VI.

Se la velocità d'un fiume, dopo una conveniente discesa, sia resa e-

<sup>(</sup>a) Cioè a dire in que' fiumi, o in que' scesa scemata dagli impedimenti, come tratti di fiume, ne' quali l'altezza stessa egli suppone che succeda, e come si didelle sezioni ripara la velocità della di-

quabile, e dopo ritrovi tali impedimenti, che bastino a distruggere una parte di essa; in tal caso bisognerà, ch' ella si diminuisca, e ne sieguano nel fiume quegli effetti di alzamento, che devono succedere al rallentarsi del moto; ma cessati, o oltrepassati gl'impedimenti, tornerà l'acqua a riassumere i perduti gradi di velocità, fino a riacquistare quello, che è dovuto del letto, al corpo di acqua, ed alla qualità degl' impedimenti, che sono continui per tutto l'alveo. Quindi è, che trovando, per l'ordinario, l' acqua corrente nel suo slusso nuovi ostacoli, e non essendo questi, per lo più, continuati, non si trova, quasi mai, in essa una perfetta equabilità di moto, se non quando questa deriva solamente dagli sfregamenti col fondo, e con le ripe, che sono resistenze necessarie, e continuate per cutto il tratto dell'alveo. Da ciò anche deriva, che i fiumi, che corrono in ghiara, non offante, che abbiano l'alveo inclinato confiderabilmente, sono sempre in un continuo acceleramento, e ritardamento; ed al contrario, quelli, che corrono in sabbia godono una maggiore uniformità di moto.

Tra gl'impedimenti, che si frappongono al corso dell'acqua, uno de' più considerabili è la perdita, o la diminuzione della pendenza, alla quale succede il ritardamento della velocità dell'acqua, la quale, quando prima sia stata equabile, non mai potrà riacquistarsi, se non torni in essere il primiero pendio, o non si diminussano a proporzione le resistenze. Che se il corso dell'acqua non sia intievamente ridotto all'equabilità; lo scemarsi del declivio farà almeno, che la velocità più presto s'eguagli, e potrà anche sar sì, che il grado di velocità acquistato si scemi, secondo la disserenza, che sarà fra il pendio ante-

cedente . e il susseguente.

Se le acque fossero corpi solidi, non dovrebbe cercarsi la velocità del loro moto, che nell'accennata inclinazione dell'alveo; ma per l'altra parte, la declività, che ordinariamente si trova nel letto de' siumi, anzi quella, che si riscontra ne' torrenti più rapidi, non sarebbe bastante, per ragione dell'inegualità de' sondi, a permettere, che le acque potessero discendere al basso, come non lo permette a' corpi solidi di maggior peso, e specisso, ed assoluto; ed in fatti, gelata, che sia l'acqua de' siumi, cessano essi dal correre. Noi abbiamo, perciò, detto di sopra, che, acciò le acque possano scorrere per li loro alvei, si richiede l'aiuto della sluidità, per causa della quale può impedirsi, o ritardarsi una parte di esse, senza che questo ritardamento tiri seco equalmente quello di tutte le altre. La ssuidità perciò, opera molto in permettere, che la gravità cagioni velocità nell'acqua corrente, perchè, essendo certo, per la stessa ragione della ssuidità, che

tro-

trovandosi l'acqua in qualche altezza di corpo, le parti superiori premono le inferiori, e colla forza della caduta, (a) le obbligano a rice-

vere

(a) Quì flabilisce l' Autore un' altra cagione di velocità nelle acque correnti per gli alvei inclinati, oltre quella della discesa dall'origine del fiume, e vuole, che quando dopo ridotto il moto all'equabilità s'incontrino nuovi impedimenti atti a rallentarne il corso, l'istesso alzarsi, che dee sar l'acqua per passar tutta per la sezione, in cui siegue tale rallentamento, possa ristorare in parte la velocità, o piuttosto sar sì, che questa di tanto non si scemi, e ciò in virtu della pressione, che le parei superiori della sezione rialzata comunicano alle inferiori, comecche egli volentieri si astenga da questo vocabolo di pressione per la ragione addotta nel capo primo 6. Per far vedere [dove vedi l'annotazione] e spieghi anche questo essetto come uno ssorzo di caduta, o discesa, il che tuttavia non varia la fostanza della sua dottrina.

Alcuni non si mostrano interamente persuasi di questo aumento, o ristoramento di velocità dipendente dall'altezza, che la sezione acquista per gli ostacoli incontrati, e ciò per la ragione accennata da noi nella nota 8, di questo capo, cioè per lo ferupolo, se l'acqua superiore, quando attualmente corre, possa produrre qualche aumento di celerità nell' inferiore. Ma un tal dubbro parmi, che debba cessare per ciò, che avverte il P. Abate Grandi nello scolio della prop. 1. del capo 6. del suo trattato del movimento delle acque, nel qual luogo mofire non dovers aver riguardo alcuno al movimento dell'acqua in ordine al premere, che essa sa il sondo, purche que-Ro sia piano, ancorchè inclinato all' o. rizzonte, effendo allora affatto nulla la forza centrifuga, la quale per altro concorrerebbe ad accrescere la pressione, se il fondo fosse concavo, o a diminuirla se fosse convesso; onde potendosi gli ftrati inferiori dell'acqua riguardare come tanzi fondi fensibilmente piani rispetto all' acqua superiore, che scorre sopra di essi, ne siegue, che debbano risentire la medesima pressione dall'acqua corrente, che soffrirebbero, se fosse stagnante in alterza eguale. Egli è ben vero, che attesa l'inclinazione dell'alveo, la pressione dee

scemare nella ragione, in cui il seno della declinazione di esso dal perpendicolo scema dal sino totale, ma tal disterenza per lo più non è d'alcun momento, attese le pendenze quasi insensibili, che hanno gli alvei de' fiumi naturali.

Comunque sia, parmi, che l'esperienza bastantemente ne saccia sicuri, che l'alzarsi dell'acqua nella sezione d'un fiume concorra il più delle volte ad acerescere la velocità alle parti inferiori; perciocche fe così non fosse, dovrebbero spesse volte seguire alzamenti molto maggiori di quelli, che in fatti si offervano. Non è difficile farne prova col ristrignere di vantaggio una sezione di qualche canale, la quale già fia delle più anguste di esso, onde non si possa sospettare, che tutta la larghezza non fia viva, e colla condizione, che il canale abbia fondo, e sponde refistenti, affinche non si alterino nell'atto dell' esperimento. Se per tal modo si ridurrà la larghezza v. g. alla sua metà, non si vedrà però l'acqua, che dovrà passare per quella metà farsi alta del doppio di quel che era avanti l'appofizione dell'impedimento, ma per lo più si eleverà d'assai poco, e tanto meno quanto più lento farà il moto del canale, e l'istessa altezza si vedrà continuare nelle sezioni susseguenti dalla parte disotto, se ivi ancora o naturalmente, o artificialmente l'alveo farà ridotto a fimil larghezza; e pure se all'alzarsi dell'acqua non crescesse la velocità, dovrebbe l'altezza della fezione riftretta effer doppia della primiera altezza per compensare la larghezza primiera, che era doppia della residua. Qualche cosa di simile si osserva nel ridura l'acqua d' un fiume fra le angustie de piloni d'un ponte sotto cui debba passare, ne' quali casi non si troverà, che nelle sezioni ristrette del ponte l'acqua arrivi a tale elevazione, che compensi di gran lunga la diminuzione della larghezza.

Tralascio altri riscontri di tal verità, che potrei dedurre dall'osservazione di più siumi, che si uniscano insieme, e da altre simili, parendomi, che basti l'esperienza addotta, in cui non so vedere, che per la spiegazione si possa ricorrere

vere uno sforzo di muoversi verso qualsivoglia disserenza di luogo, che, ridotto all'atto, produce nelle parti, che ne sono dotate, quel preciso grado di velocità, che loro avrebbe dato la discesa dalla superficie dell'acqua sino al luogo, nel quale ciascheduna di esse si trova; bisogna confessare, che la velocità dell'acqua non solo dipende dalla discesa fatta per un'alveo declive; ma ancora dal peso, o pressone esercitata dalle parti superiori sopra le inseriori, secondo la Regola assegnata di sopra.

### REGOLA VII.

Quindi è, che ne' siumi, presso le loro origini, dove regolarmente hanno cadute considerabili, la velocità dell' acqua si desume più dall' accelerazione, che dall' altezza del corpo dell' acqua medesima, ma nello scostarsi, che fanno, dal loro principio (resa insensibile, e talvolta levata affatto la declività dell' alveo) ne siegue, che, contrastando sempre gl' impedimenti alla velocità del siume, sinalmente si distrugga ogni grado di velocità acquistata per la caduta; ma non perciò si tolga il corso al siume, sottentrando l'altezza dell' acqua a produrre quella velocità, che è necessaria allo scarico dell'acqua somministrata dalla parte superiore dell'alveo; e perciò i siumi di poca declività, (a) sono più velo-

ad altro, che alla velocità accresciuta nelle parti inseriori per la pressone delle superiori, nelle quali la velocità dee all' incontro essere scemata piuttosto, che accresciuta per essersi coll'alzamento sminuita la loro discesa. Veggasene ciò non ostante un'altra riprova nell'annotazione

z. del capo 10.

Posta dunque una tal dottrina almeno per ipotesi, ci resta da avvertire, che sebbene le parti superiori di una sezione, ancorchè corrente, hanno forza di imprimere nelle inferiori quel grado di velocità, che conviene alla loro altezza, e pressione, nel modo che si è detto, nulladimeno non sempre sono in istato di produrre in tutto, o in parte tal' effet-to; mentre ove le parti inferiori già si trovino affette d'una velocità maggiore, o eguale a quella, che porrebbe produrre in effe la detta pressione, quefta non opererà di forta alcuna, come l'Antore ha notato nel f. Nel moto di questo capo 4. Ove poi la velocità delle inferiori fosse minore, allora si accrescerà bensì la loro velocità, ma non già fino a quel grado, che l'altezza, o pressione suddetta produrrebbe, se non vi fossero gli impedimenti, ciò non permettendo la resistenza di questi; ma folo sino a segno, che tra l'ampiezza delle sezioni accresciute per l'alzamento, tra la velocità delle parti inferiori parimente aumentata, e tra quel-la delle superiori scenara in parte nell'ifiesso atto dell' alzarsi, venga a poter passare tutta l'acqua del siume, e allora non seguirà più ne alzamento, ne cangiamento alcuno nelle velocità. Ciò fi è dovuto avvertire, affinche le parole dell' Autore in questo luogo, cioè, che per l'alzamento dell'acqua si produca nelle parti inferiori di essa quel preciso grado di veloeità, che può produtsi da quella pressione ( o come egli si spiega da quella discesa dalla superficie corrente della sezione) non interprezino, come se egli intendesse, che generalmente in tutte le fezioni eguale altezza producesse, eguale velocità, benchè le fezioni fossero inegualmente impedite, il che è assai lontano dal suo intendimento, come si vedrà nel capo 7., e nell'8. di quefto trattato.

(a) Per altezza viva d'acqua si dee intendere quì, ed altrove quella parte dell' altezza, che nella data sezione resta superiore al fondo regolare del siume, ed

ezian-

veloci di corso, quanto maggiore è l'altezza viva dell'acqua, che portano. Dipendendo dunque il corso de' siumi, e dalla caduta, e dall'altezza del corpo di acqua, e non riconoscendo mai una parte di acqua, la sua velocità, che da un solo principio; può darsi il caso, che, trattandosi di tutta quella quantità di acqua, che passa nel medesimo tempo per una data sezione di siume, una parte, per esempio l'inferiore, abbia la velocità regolata dall'altezza viva dell'acqua; e l'altra parte, v. g. la superiore, dulla discesa, trovandosene anche qualch'altra, nella quale si pareggino le efficienze delle due cause, dimanierache tutte le parti d'acqua inferiori ad essa, siano veloci per l'altezza dell'acqua, e tutte le superiori per la caduta.

Sia, per esempio, (Fig. 14. Tav. VII.) il lago, o sonte ABE, dal quale esca l'acqua, che debba scorrere per lo canale connesso, ed inclinato BK, e l'acqua nella prima sezione abbia l'altezza BA, e sia la linea ES l'orizzontale per la superficie dell'acqua del lago: Certa cosa è, che essendo l'acqua in B nel primo punto della pendenza BK, non può avere altra velocità, che la dovuta all'altezza, che ha la superficie del lago sopra il sondo B dell'emissario; e perciò il punto B avrà la velocità, ch'è dovuta all'altezza BR, o alla discesa EB, e la superficie dell'acqua nella prima sezione in A, avrà quella velocità, che è propria della discesa EA, o dell'altezza SA: Continuandosi poscia il moto per lo canale BK, ed accelerandosi continuamente tut-

te le

ezlandio superiore al livello del recipiente di esso per modo, che cessando per . avventura il corso del siume, niente d'acqua rimanga in quella parte della fezione. Cià posto vuole la presente regola, che ne' fiumi poco declivi quanto mag-giore è l'altezza viva dell' acqua, che il fiume porta, tanto egli fia più veloce di corfo, il che, fe fe parla d'un medefimo fiume, e di una medelima sezione di esso, non pud avere difficultà alcuna, mentre supponendosi in simili fiumi la velocità dipendere o del tutto, o per la massima parte dall' altezza, e restare solamente raffrenata più, o meno dagli impedimenti, ne siegue, che ove l'altezza è maggiore, e glisimpedimenti non sono punto maggiori [come accade in una medefima fezione d'uno ftesto fiume j debba eziandio trovarfi velocità maggiore . Ma se si paragonano insieme diversi fiumi, ciascuno de quali sia di poca declività, avvegnache amendue di egual larghezza. tal regola non è rigorofamente vera fen-

za qualche limitazione, cioè per verificarla convien supporre gli impedimenti nell'uno, e nell'altro di egual forza, e particolarmente, che sia eguale quell'impedimento, che nasce dalla tenuità della pendenza, che vuol dire, che le pendenze sieno egualt. E la ragione è, perchè posta in due siumi di tal natura, eguale altezza d'acqua, non farebbe tuttavia rigorosamente eguale la loro velocità, se gli impedimenti predetti non fossero e-guali, anzi per le cose dette nell'annotazione precedente, maggior velocità, si produrrebbe dalla medefima altezza d' acqua nel fiume meno impedito, che nell' altro più impedito; onde potrebbe ancora in quest'ultimo crescere alcun poco .! altezza, senza che la velocità oltrepassaf-se, ne pure uguagliasse la velocità dell' altro. L'illesso discorso si può applicare. ad un medefimo fiume considerato in diverle fue lezioni.

te le parti dell'acqua, si disporrà la superficie di questa in una linea curva ALI, che anderà sempre accostandosi al fondo BK a misura dell'accrescimento, che avviene alla velocità (a). Tirata perciò per lo punto E, la EO perpendicolare all' orizzonte; circa di essa, come asse, si descriva la linea curva EBDFP, che, astraendo da tutti gl' impedimenti, dovrebbe essere parabolica: E supposto, che l'acqua del fondo, giunta che sia in G, incontri tali impedimenti, che possano ridurla all'equabilità, si tiri per lo punto G la linea GDM orizzontale, la cui parte M D mostrerà la velocità del punto G; e supponendo pure, che le resistenze da G in K, continuino senza accrescersi, o sminuirsi; sarà la velocità da G, in K sempre la medesima; e perciò, per lo punto D tirata la linea DT, parallela alla MO, tutte le velocità del fondo anderanno a terminare nell'ambito della figura EBDT, composta della curva E D, e della retta DT: Ma perchè nella medesima sezione, la superficie L non è tanto veloce, quanto il fondo G, per avere minore la discesa, la di cui differenza è CM; continuerà il punto L ad accelerarsi, v. g. sino al punto V, l'orizzontale del quale coincida con quella del punto G: ed allora l'acqua nella perpendicolare della fezione V X, farà di eguale velocità, tanto nella superficie, che nel fondo del canale X K.

Questo caso però, se non è impossibile, almeno è molto raro, perchè regolarmente l'acqua è più impedita nel sondo, che nella superficie; e perciò, sattasi eguale la velocità di V a quella di G, non cesserà la velocità di V d'aumentarsi di vantaggio. Supponiamo dunque, che l'accrescimento della velocità si renda sempre maggiore sino in I, e quivi si faccia l'equabilità; Condotta dunque per lo punto I l'orizzontale IN, sara FN la velocità di I; e perchè questa più non può accrescersi, condotta per F la linea FH, parallela ad NO, tutte le velocità della superficie dell'acqua da A in I &c. anderanno a terminare alla circonferenza EBFH, composta della retta FH, e della curva EDF, e le velocità di tutte le altre parti fra la superficie, ed il sondo, avranno la sua equabilità ne' punti fra D, ed F, da ciascheduno de' quali, se si tireranno delle paralelle all'asse EO, saranno queste racchiuse fra le due DT, FH: Dal che si raccoglie, che

in

aeque dimostrato qual debba essere l'istella figura della superficie in diverse altre supposizioni della larghezza, e della
figura del fondo, anzi nella prop. aodel medesimo capo ha assegnata una regola generale per rirrovaria, qualunque
fia la linea del fondo.

<sup>(</sup>a) La figura della superficie A L I su già determinata dall' Autore nella prop. 7. del libro 5. della misura delle acquei correnti, supposto, che il sondo B K sia piano, e il canale di larghezza unisorme, per un' iperbola del quarto grado. Ha poi il P. Abate Grandi nel capitolo 3. del libro 2. del trattato del movimento delle

in tal supposto la maggiore velocità del canale, o siume nella parte inferiore al punto V, è nella superficie dell'acqua; minore nel sondo; e nelle parti di mezzo, tanto è maggiore, quanto più l'acqua sta lontana dal sondo, che è quello, ch'io notai nello Scolio della Prop. IV.

del secondo libro della misura delle acque correnti.

Ciò esposto, se dopo ridotte tutte le parti dell'acqua all' equabilità, s' incontrassero nuovi impedimenti, che levassero gran parte della velocità acquistata; certa cosa è, che a proporzione della velocità levata, dovrebbe alzarsi il corpo d'acqua; la quale quando nell' elevarsi, ricevesse dalla sua altezza tanta energia, che potesse imprimere nelle parti più basse delle sezioni, velocità maggiore di quella, che loro era restata, dopo la proporzione levata dagl' impedimenti; non v' ha dubbio, che elevatasi l'acqua a tanta altezza, che le potesse bastare per iscaricarsi, non crescerebbe ella di vantaggio; ma in tale stato continuerebbe il suo moto, quando si continuassero gl' impedimenti medesimi.

Per esempio, supponiamo (a), che l'acqua, nel correre, abbia Tom. 11.

(a) A maggior dilucidazione di tutto il fistema dell' Autore intorno alle diverse cagioni, e proporzioni delle velocità ne' diversi tratti del fiume, fla (Fig. 61. Tav. XVII.) il piano del canale inclinato BK di unisorme larghezza, sopra il quale scorra il fiume con moto, che sensibilmente si vada accelerando per tutto il tratto BG, onde le sezioni di esso AB. G L si vadano di mano in mano rendendo meno alte, e la superficie A L accostando al sondo con disporsi nella linea curva AL, la quale, facendo astrazione dagl'impedimenti, dovrebbe essere, come poc'anzi si è detto, del genere delle iperbole, ma a cagione di questi, poerà secondo la loro diversa situazione, e attività effere d'altra natura. Giunto poscia il fiume alla sezione G L poniamo, che la velocità di ciascuna parte dell'acqua tanto nella superficie, quanto nel fondo, e nel mezzo sia ridotta ad una equabilità sensibile [ comecche con diversi gradi di velocità nelle diverse parti] e che per lo tratto susseguente G K tale si mantenga, continuando fino in K gli im-pedimenti sempre uniformi: Dovra dunque nel detto tratto G K mantenersi eziardio l'altezza GL, KM sempre d'una costante misura, e però la superficie

LM fi stendera in una linea retta parallela al fondo GK. Ma posto, che nella sezione KM si incontri un' ostacolo atto a scemare, o in ciascuna parte dell'acqua, o in alcuna di esse il detto grado di velocità equabile, certo è, che non poten do fotto la primiera altezza M K paffare tutta la quantità dell'acqua, che porta il fiume, dovrà questa accumularsi, e sollevarfi ad altezza maggiore. Facendo dunque come la velocità media risultante da tutte le velocità residue delle parti dell' acqua dopo incontrato l'impedimento, alla velocità media primiera risultante dalle diverse velocità, che esse avevano prima d'incontrarlo, così la primiera altezza K M alla K C, sarebbe K C quell'altezza, sino a cui si dovrebbe alzar la sezione impedita, se nello stesso atto d'alzarsi le parti inferiori non poteffero riacquiflare dalla pressione delle superiori alcuna parte della perduta velocità, il qual cafo feguirebbe, quando la velocità loro, ben-che scemata dall' impedimento, sosse ancor maggiore di quella, che potrebbe produrre la pressione RC. Ma se al contrario la detta velocità refidua fosse minore di tal misura, egli è manisesto, che per dar passaggio a tutta l'acqua del fiume, non vi sarebbe bisogno di tutta l'alacquistata, nell'atto di ridursi all'equabilità, una velocità competente a dieci piedi di caduta, o di discesa; e che perciò l'acqua, attesa anche la sua quantità reale, debba scorrere con un'altezza di corpo di quattro piedi nella sua sezione. Questa altezza dunque dovrebbe sempre mantenersi, continuandosi gl'istessi impedimenti, e la stessa larghezza, e pendenza di alveo; Ma incontrandosi maggiori resistenze, supponiamo, che queste levino a tutta la sezione del siume, la metà della velocità antecedente; E' certo per la prop. 3. del primo libro della misura delle acque correnti, che in tal caso l'altezza dell'acqua dovrebbe crescere il doppio; cioè a piedi 8.; ma perchè, se alla discesa di piedi 10, corrisponde una velocità determinata, la metà di essa non compete, che a una quarta parte della predetta caduta, cioè a piedi due, e mez-

fempre perdita di velocità non oftante il ristoro, che ne sa la pressione.

Non si può figurare, che l'impedimen-

tezza K C, ma si dovrebbe dare un termine di alzamento D inseriore al punto C, in cui l'altezza della sezione bastasse per l'appunto a smaltire colla velocità così aumentata tutta quell'acqua, che senza il detto aumento avrebbe richiesta l'altezza K C, e però alzatasi la sezione sino in M D cesserebbe l'alzamento, e la superficie si stabilirebbe in D.

Dove è da notare, che sebbene le parti inferiori dell'acqua verso il fondo K per l'alzamento seguito fino in D si suppongono rendute dalla pressione DK più veloci di quel, che farebbero state dopo la diminuzione fatta alla velocità loro dall' impedimento incontrato, al contrario le parti verso la superficie D debbono essersi rendute meno veloci, come quelle, che non pure non ponno rinfrancarsi di tal perdita in virtù della pressione ( la quale presso D è piccolissima, e nello stesso punto D affatto nulla) ma hanno di nuo-vo perduto nell'alzarsi sino in D qualche parte di quella velocità, che avevano acquistara per la discesa antegedente fino a quella sezione. Si dispensano dunque talmente le velocità nelle diverse parti dell' acqua, che la velocità media della fezione stabilita DK riesca bensì maggiore della velocità media della sezione KC, che competerebbe alle velocità residue dopo l'impedimento, ma riesca all'incontro minore della velocità media della sezione KM, per cui la medesima quantità d'acqua sarebbe passata se non aves-fe incontrato l'impedimento, che l'obbligò ad alzarli; onde in fimili casi vi è

Non si può sigurare, che l'impedimen-to predetto rallenti solamente la velocità della sezione KM, senza che saccia eziandio qualche remora alle altre sezioni superiori presso KM, nè che il pelo del fiume sollevato fino in D si sostenga senza spandersi al di sopra sulla superficie ML, onde è manifesto, che in essa ancora dovrà seguire qualche alzamento, e che tal'effetto dovrà eftendersi fino a un certo termine come NO, più, o meno lontano dalla sezione KM secondo la situazione, e la resistenza diversa dell' impedimento, con questo tuttavia, che le fezioni predette siano di mano in mano meno impedite a misura, che sono più lontane dal sito K M, disponendosi il pelo rialzato come in DN in positura meno inclinata di LM fino a quella sezione NO, che è la più alta di tutte quelle, alle quali può propagarsi la resistenza cagio-

nata dal detto impedimento.

Tutto ciò dee esser vero di qualunque natura sia, è in qualunque modo operi l'ossacolo, che abbiamo sigurato apposto alla sezione KM; che se in alcune delle sezioni susseguenti, è inseriori a KD cessasse il detto ossacolo, è manisesto, che l'acqua del canale potrebbe di nuovo abbassarsi, è ripigliare con nuova discesa tutta, o parte della perduta velocità; ma se l'ossacolo, o impedimento predetto da KD in giù tosse uniformemente continuato dovrebbe continuare il siume a correre

fotto altezza eguale a KD.

Que-

zo; potrà l'altezza primiera dell'acqua fare qualche sforzo contro le resistenze; ma non bastando, nell'elevarsi, che farà l'acqua, trovando la velocità competente alla caduta di soli piedi due, e mezzo; sottentrerà essa a premere le parti inseriori dell'acqua, e ad imprimere loro gradi maggiori, non permettendo, che gli ostacoli levino tutta quella velocità, che per altro avrebbero levata; Onde, quando si sarà alzata l'acqua tanto, che basti a restituire alla sezione intiera tutta quella somma di velocità, che le è dovuta per iscaricarsi, non s'alzerà di più; ma sermerassi nell'alzamento acquistato. E perchè in tale stato necessariamente dee darsi, che in tutte le parti dell'acqua, si trovi dimezzata la primiera velocità, ma in alcune più, in altre meno del-

Questo caso non meglio si può sigurare in pratica, che supponendo consistere l' impedimento in una diminuzione di pendenza dell'alveo, che siegua nel punto K, riducendosi questo dalla positura KI all' altra meno declive KF, nel qual suppossito scemandosi (per le cose dette all'annotazione 12. c. 285.) la primiera velocità nel passaggio K da un piano all'altro, si riduce il canale ad un nuovo grado di celerità terminale, anch'essa equabile, ma minore di prima, quando da K in giù gli impedimenti sieno unisormi, onde le altezze delle sezioni K.D, FQ si rendono di nuovo eguali, e la supersicie DQ si stende in una retta parallela al fondo.

Per l'istessa ragione se in un'altro punto inferiore F succederà nuova diminuzione di pendenza, passando l'alveo dal-la direzione KFR alla meno inclinata FS, dovrà la sezione F Q alzarsi come in F T., alla quale faranno eguali tutte le altre, susseguenti, come SV; e così in ogni altro cangiamento, che seguisse di sorto al punto F; e molto più se l'alveo si riducesse ad essere affatto orizzoniale, e con tali diminuzioni di velocità può darfi, che si spenga affatto la velocità della difcesa, e che tutta quella, che ha il fiu-me si debba riconoscere dall'altezza, come l'Autore ha detto nella spiegazione di questa regola 7., onde il moto del-la superficie dell' acqua si debba unicamente attribuire all'adefione delle parti superiori alle inseriori, che seco le strascinano, come egli spiega poco dopo nel-la regola 8. al 6. Non è da tacere, e di-nuovo nel capo 7. 6. Di nuovo. Questo caso di spegnersi affatto, o quali affatto

la velocità della discesa suppone egli esfere il più ordinario ne' fiumi, quando sono ridotti a pendenze piccolissime, e quasi insensibili come vedrassi nel capo /.

Si è figurato, che i cangiamenti di pendenza del fiume si facciano per mezzo d'angoli sensibili ne' punti K, F, ed altri simili, ma l'issesso esserti simili, ma l'issesso esserti succederebbe, se tali mutazioni seguissero a poco a poco, onde il sondo del canale sormasse una curva seguita K FS; perocchè sebbene non si darebbe allora quell'improvvisa diminuzione di velocità, che dee seguire passando da un piano all'altro, tuttavia sempre sarebbe vero, che l'acqua, supposti gli impedimenti uniformi, minor resistenza troverebbe a scorrere per le parti superiori, e più declivi, che per le inseriori, e meno declivi, onde sempre dovrebbe scemare la velocità della discesa, e coll'alzamento dell'acqua sarsi luogo a quella della pressone.

luogo a quella della pressione.

Si è anche supposto, per seguire la dottrina dell' Autore, che la velocità, prima di restare positivamente diminuita dagli impedimenti nella sezione K M, sosse stata sisseamente equabile per lo tratto del canale G K, ma ciò non è assolutamente necessario, potendo darsi, che tale sia l'impedimento incontrato in K, che bassi non pure ad impedire useriote accelerazione, ma a disrugger parte della velocità acquistata, ancorche questa non sosse per anco renduta equabile, come se il siume da A in M si sosse perpetuamente arcelerato, e poi si raicentasse in K senza passare per l'equabilità in al-

cun tratto intermedio.

della metà, dimanierachè gli eccessi, e i disetti da questa, vicendevolmente si compensino; quindi è, che quelle parti, che avranno velocità tale, che possa essere accresciuta dall'altezza dell'acqua, nell'accrescersi, che sa successivamente, ricupereranno qualche parte della perduta velocità, e quelle, che non ostante la perdita fattane, ancora confervassero il rimanente maggiore di quella, che potesse contribuire l'altezza dell'acqua predetta, la riterrebbero nello stato medesimo senza veruna alterazione; se pure i moti fregolati, che sa l'acqua nell'alzarsi di corpo non servissero di nuovo impedimento; Dal che apparisce, che l'acqua predetta, non si eleverebbe agli otto piedi supposti, se non nel caso, che la velocità dell'acqua vicino al sondo, restasse scenata della sua metà; ed altrettanta sosse la velocità, colla quale scorressero gl'altri quattro piedi di altezza aggiunta.

Perchè dunque, come si dirà a suo luogo, le inclinazioni degli alvei sempre più si siminuiscono, quanto più si scostano dal loro principio; quindi ne nasce, che trovandosi sovente essere così poca la declività dell' alveo, che l'angolo sormato dalla linea del sondo con l'orizzontale, non arrivi ad essere sensibile, (come appunto è in un pendio simile quello del nostro Reno, che nelle parti inseriori non arriva a cinquantadue seconde) perciò tal declività in alcuni casi poco opera a rendere veloci le acque de siumi, suorchè nelle parti molto vicine alla superficie dell'acqua, che sono assai dilicate per risentire ogni picciolo sconcerto del loro equilibrio: Onde è, che le parti più vicine al sondo, non scorrono al basso per cagione del declivio dell'alveo, ma solo per l'altezza delle acque superiori, così le mezzane, e le più alte, secondo la diverdelle acque superiori, così le mezzane, e le più alte, secondo la diver-

# REGOLAVIIIL

sa declività del fondo dell'alveo.

Ciò fa conoscere, che l'acque libere de' siumi banno diverse velocità in ognuna delle perpendicolari della stessa sezione, poichè le parti superficiali ponno avere una velocità apparentemente considerabile; le più basse un poco meno; quelle di mezzo molto più; e le vicine al sondo (prescindendo dalle resistenze) anche più: ma in realtà (mettendo queste a conto) qualche cosa di meno di quelle del mezzo; dal che pare a prima vista, rendersi dubbiosa ogni regola di misurare le acque correnti. Contuttociò, se il metodo assegnato da noi nel libro 4 della misura delle acque, s'applicherà a'luoghi proporzionati, ne' quali l'altezza viva dell' acqua sia la più grande, che avere si possa; e che l'alveo sia di poco pendio; e coll'avvertenza, negli altri casi, di toglier di mezzo tutta la velocità acquistata per la caduta, che ordinariamente è nelle parti superficiali dell'acqua (il che si fa esquistamente coll'

ab-

abbassare le cateratte motivate in detto libro; anzi si può sarne la prova, con sare il calcolo dell'acqua corrente più volte, tenendo abbassata la cateratta, ora più, ora meno: il che anche maggiormente assicura, che le larghezze de' regolatori siano vive) non sarà assatto impossibile di misurare qualunque acqua corrente (a). Anzi ne' casi di poca pendenza di alveo, e ne' siumi, che si chiamano rassettati di corso, la velocità della superficie trascurata, non può sare molto divario; anzi piuttosto con quest' aggiunta si può assai bene compensare ciò, Tom. Il.

(a) L'ingegnoso metodo, di cui fa quì menzione l'Autore, consiste nell'adattare ad una sezione naturale del fiume una sezione artificiale, o regolatore in figura di rettangolo, per cui si faccia passa-re tutta l'acqua del fiume, e che sia for-nito di una cateratta, che si possa calare da alto sino al fior d'acqua, o alquanto più sotto, e con tal mezzo obbligar l' acqua, che viene dalla parte di sopra ad alzarfi, appoggiandoli alla cateratta, finchè la superficie di essa divenga permanente, il che fatto si renderà la detta superficie per qualche tratto all'insu equilibrata, e stagnante, onde il siume si potrà in quel sito riputare come un vaso, in cui entri tant' acqua quanta ne efce per la detta sezione artificiale di sotto alla cateratta [ che è la medesima quantità, che passava per tutta la sezione naturale del siume ), la quale farà le veci d'una luce rettangola aperta nella sponda di quel vaso. Misurando dunque dalla superficie dell'acqua ristagnata fino al di fotto della cateratta immersa nell' acqua, fi avrà l' altezza dell' acqua del vaso sopra la sommità della detta luce, dalla quale altezza unicamente dipenderà an tal caso la velocità di ciascuna parte dell'acqua, che passerà per quella fezio. me, onde avendoli la mifura, e della lar-ghezza della detta luce, e della fua alrezza corrente dal fondo della careratta a quello del regolatore, non è difficile fare il calcolo della quantità dell' acqua, purche da altre sperienze si sappia quanza ne esca in un dato tempo da un vaso, per un dato foro, forto una data altezza, e purche si abbia riguardo all' inclinazione del fiume, ove questa fosse assai sensibile per determinare rigorosamente l' alrezza dell'acqua sopra il centro di velocità della luce. Veggasi il detto libro 4.

0

1

della misura delle acque correnti nel lua-

go citato .

Un tal metodo è certamente il più reala, che fia stato suggerito a quest'uso, e si potrebbe mettere in pratica almeno in qualche canale di mediocre portata, raccogliendone poscia attualmente tutta l' acqua per un dato tempo, e misurando-la, per riprova di quello, che si sosse: conchiuso da tale sperienza : intorno alla quale il principal dubbio, che si posta movere consiste in ciò, che già si è accennato nell'annotazione x1. c. a81. di questo capo, cioè nel paragone della quantità affoluta dell'acqua, che porta il fiume con quella, che esce dal foro d'un vaso, potendofi dubitare se quando al vaso sosse applicato un canale [ come lo è in tale sperienza alla luce del regolatore ] ne usciffe fotto eguale altezza, quella ftella quantità assoluta, che uscirebbe dalla medesima luce, ove sboccasse liberamente nell' aria, potendone far disfidare il softentamento dell'acqua, che fanno il fondo, e le sponde del canale, e la modificazione delle velocità, che indi potrebbe nascere. Ben pare verisimile, che facen-do tale sperienza in due canali diversi, la proporzione, che si dedurrebbe delle loro portate non dovesse andar troppo lontana dal giusto, attesa la costante regola, che si vede serbar la natura nelle velocità sempre in ragione dimidiata delle altezze, quando nelle prove si adoperano fempre, o femplici fori, o tubi cilindrici, o conici &c., ma il supporre la quan-tità assoluta dell'acqua la medesima, quando alla sezione non è applicato alcun canale, che quando vi è applicato, non può passare senza qualche ragionevol sospetto Veggafi quello, che si è avvertito nell annotazione XI. c. 181. del presente capo.

che detrae alla vera misura, l'impedimento delle sponde, e del son-

do de'regolatori.

Non è da tacere un' altra cagione, che opera nel far crescere, o sminuire la velocità nelle parti dell'acqua, o debbasi essa desumere dalla caduta, o dall' altezza: ed è l'aderenza, o viscosseà, o collegazione, benchè poca, che hanno insieme le particelle, tutto che minime, dell'acqua; Perchè, siccome vediamo, che rallentandosi il moto vicino alle sponde, vengone similmente, benchè sempre meno, impedite anche le parti da esse più lontane; e che all'incontro, ristringendosi il filone alla ripa, la velocità di questo influisce ad accelerare l'acqua vicina, non ostante la resistenza, che vi trova; così è suori d'ogni dubbio, che, trovandosi le parti inferiori con moto assai veloce, ne dovranno comunicare qualche parte alle superiori, e che nella medesima maniera gl' impedimenti del fondo ritarderanno non folo l'acqua, che vi sta immediatamente vicina; ma anche quella, che da cso maggiormente si scosta: e questa è una delle ragioni, per la quale ne canali orizzontali s'osserva qualche velocità nella parte superiore dell'acqua; mentre, per altro, non avendo questa veruna pressione, sembrerebbe, che secondo ogni ragione dovesse restare priva d'ogni moto, o solo averne quel tanto, che può conciliarle in qualche parte la declività della superficie, che è insensibile. E da ciò anche deriva in parte, che nelle piene de' fiumi, le acque si rendono più veloci; poschè accrescendosi per la maggiore altezza dell'acqua, la velocità alle parti inferiori; questa viene ad essere participata ancora alle parti superiori, per ragione dell' aderenza, che hanno queste con quelle. Di tale variazione però nella misura dell' acque non si dee tener conto veruno: attesochè, quanto di moto le meno veloci assumono in se, per la comunicazione delle più veloci, altrettanto queste ne perdono; e non per altro le più veloci si ritardano per la vicinanza di altre meno veloci, se non perchè le prime si spogliano di una parte della propria velocità, participandola alle seconde; ond' è che per tale ben' aggiustata compensazione, non accrescendosi, ne sminuendosi la somma del moto, nè meno si altera la velocità media, dalla quale principalmente dipende la misura dell'acque correnti.

Da tutto il predetto si può raccogliere per modo di epilogo (1) che due sono le cause immediate della velocità nelle acque de siumi, cioè una declività dell'alveo, e l'altra, l'altezza viva del corpo dell'acqua; o per dir meglio l'accelerazione del moto acquistata nel discendere dell'acqua per l'inclinazione dell'alveo; e la celerità dovuta alla caduta dall'altezza viva della sezione, sino alla parte di acqua, da essa resa veloce. (2) Che dette cause non operano unite; ma solo per ragione della

pre-

prevalenza, dimodochè, se più vale l'accelerazione del pendio, che l' altezza viva dell' acqua; a quella, e non a questa deesi la velocità, e per lo contrario. (3) Che nella medesima sezione, ma non nella medesisima parte dell'acqua può avere luogo l'una, e l'altra di dette cause nello stesso tempo, dimodochè una parte riconosca la sua velocità dall' altezza dell' acqua, l' altra dal pendio dell' alveo. (4) Che ne' fiumi di poca declività, ba luogo, per la maggior parte, la velocità nata dall' altezza dell' acqua, ed in quelli, che banno molta caduta, può aver luogo questa, più che l'altezza, in rendere l'acqua veloce; ed in qualche case può operare la fola caduta. (5) Che la velocità della superficie dell' acqua è sempre effetto della declività di essa, e ne' canali orizzontali, anche della viscosità, che si trova fra le parti dell'acqua. (6) Che nella misura dell' acque correnti, si dee fare in modo, che tutta la velocità della sezione dipenda dalla sola altezza, il che si può ottenere, abbassando delle cateratte fotto la superficie dell'acqua, che l' obblighino ad elevarsi, e ad accrescere le velocità inferiori, se ve ne sono, provenienti dall' accelerazione per lo pendio. Dal che si può dedurre. (7) Che (a) i siumi quali non banno sensibile declività, tanto saranno più veloci, quanto maggiore sarà il corpo d'acqua, che porteranno, supposta in essi eguale la larghezza dell'alveo; o pure, quanto maggiore sarà la loro altezza viva. E finalmente; (8) Che i fiumi, quali portano equale quantità di acqua, quanto saranno più ristretti, saranno anche tanto più veloci; quanto più larghi, tanto meno veloci, e perciò nelle sezioni più ristrette del medesimo fiume, s'osserva maggiore velocità di corso.

# CAPITOLO QUINTO.

Della situazione del fondo de' Fiumi, cioè delle profondità, larghezze, e declività de' medesimi.

A Mmettendo per certo ciò, che dissusamente abbiamo spiegato nel Capitolo antecedente, passeremo ora per così dire, ad anatomizare gli alvei de' siumi, in ordine alle loro prosondità, larghezze, e declività; e perchè queste meritano maggior ristessione; s' incomincerà a discorrere di esse.

E' concetto quasi universale degli uomini, che i siumi richiedano della caduta, acciò l'acque possano correre; cioè, che sia necessario, che il sondo del siume sia inclinato all'orizzonte, acciò le

<sup>(</sup>a) Vedi la limitazione a questa regola e quel di più, che diremo nel capo 7. da noi accennata nella nota 16. car. 190.,

acque possano portarsi al loro termine (a). Non s'accordano però tutti gli Autori in assegnare la quantità necessaria di questo declivio; poichè Vitruvio lib. 7. cap. 8. per gli acquidotti ricerca un mezzo piede di caduta, per ogni cento piedi di lunghezza, ne minus in centenos pedes semipede, cioè a dire, 25. piedi per miglio. Il Cardano de variet. lib. 1. cap. 6. per condurre canali d'irrigazioni, si contenta d'un oncia ogni 600. piedi di lunghezza, che sono oncie otto, e un terzo per miglio; ma per gli acquidotti chiusi, come per gli sisoni, e per gli tubi, omnis, dice egli, disserentia satisfacit -- in canalibus, & rivis non ita. Leon Battista Alberti, e lo Scamozzi, ne vogliono un piede per miglio; ed il Barattieri Archit. de Acq. par. 1. lib. 6. cap. 5. determina, col consenso de' migliori Architetti, che la caduta necessaria ad un siume debba essere la mille ottocentessma parte della lunghezza; cioè a dire, piedi due, e tre quarti per miglio.

Io non posso darmi a credere, che alcuno degli autori predetti voglia intendere, che se un siume, o acquidotto non abbia un piede, o due, o tre &c. di caduta, non possa per esso avervi corso l'acqua; Ed in fatti il Barattieri, sapendo bene, che molti siumi scorrono al mare, senza che i loro alvei abbiano la caduta da esso ricercata, asserisce essere ella solo necessaria, acciò le acque possano correre comodamente bene: forma di parlare assai equivoca, come esprimente un grado di velocità estimativo, il quale, secondo le circostanze, può essere diverso, e necessaria perciò diversa declività per ottenerso; anzi, nel cap. 6. cerca egli il modo, con che le acque possano farsi l'impulso necessario da fare il moto, per correre sopra piani orizzontali, ovvero poco

pendenti.

Basta ristettere al principio d'Archimede, addotto da esso nel libro de insidentibus aquae, ed a ciò, che da noi è stato dimostrato nel primo capitolo alla prop. 4. per mettere in chiaro, che le acque per por-

(a) Fa d'uopo nella presente materia distinguere la declività del sondo da quella della superficie, potendo l'una esser diversa dall'altra, e mancare per avventura o l'una, o l'altra, o amendue, come di mano in mano si vedrà. Si dee ancora avvertire, che le declività si debbomo intendere rispetto ad una linea o superficie concentrica alla terra, e per conseguenza curva [comecchè in piccole distanze sensibilmente retta] e non rispetto, a siò che i geografi chiamano orizzonte sisseo, che è un piano, o una ret ta tangente la detta curvità, per le quali rette à traguarda cogli strumenti da li-

vellare. Gli alvei de' fiumi hanno bisogne di abbassarsi sotto questa visuale secondo, che deduco dalle misure rilevate nell'eccellente opera del Signor Jacopo Cassini della grandezza della terra) once 8., e mezzo in circa per miglio in misure Bolognesi, ad essetto non già di esser declivi, ma di non essere acclivi, perciocchè tanto appunto si alza la visuale del livello sopra la superficie del mare nel detesto spazio, onde quando abbiano tale inclinazione saranno precisamente orizzontali, e avendone di più allora solo saranno declivi. Il consondere questi termina può dar luogo a gravissimi abbagli.

portarsi da un luogo all'altro, non hanno bisogno d'alcuna inclinazione di alveo; e se non altro, basta consultare l'esperienza, la quale giornalmente mostra, che le acque stagnanti dispongono la propria superficie in un piano orizzontale, e che, aggiugnendosi da una parte acqua nuova, non resta essa follevata sopra la primiera; ma abbassando se medesima, o spinge l'altra suori del vaso, o sa alzarla di superficie, sin che di nuovo si faccia l'equilibrio: e ciò, qualunque sia la essiposizione del sondo. Noi dimostreremo dunque questa proposizione.

### PROPOSIZIONE L

Accid un fiume corra al suo termine, non è necessario, che il di lui

fondo abbia alcuna declività. (Fig. 15. Tav. VII.)

Sia AB il fondo d'un canale, fopra cui sia l'acqua equilibrata all' orizzontale FC, e comunicante con CD, che s'intenda essere la superficie del mare, e suppongasi, che dalla parte AF sia aggiunta l'acqua FG: certa cosa è, ch'ella non potrà restare in FG; ma premendo la sottoposta AH, l'obbligherà a scorrere verso B, qual volta le sia impedito il slusso dalla parte di AF; e perciò l'acqua del canale AB, scorrerà sopra il sondo AB orizzontale, verso il mare CBED. Che se s'intenderà, che successivamente, dalla parte di AF, venga somministrata nuov'acqua, dovrà conseguentemente continuarsi il corso da A in B, che sarà sempre unisorme, se unisorme sarà l'ingresso dell'acqua nel canale, e resti nello stato medesimo la superficie del mare CD. Non è dunque necessaria alcuna declività nel sondo d'un siume, o canale, acciò l'acqua vi scorra; ma basta, che la superficie della posteriore sia più alta di quella dell'anteriore, benchè la differenza sia insensibile (a). Il che &c.

Corollario I. Di quì è manisesto, che potendo l'acqua FG aggiunta, essere così poca, che non abbia sensibile proporzione a quella del canale AB, può darse il caso, che il corso dell'acqua del detto canale AB,

ren-

giti l'acqua del mare, parendomi, che la dimostrazione, che egli adduce abbia luogo ancorchè il sondo del canale sosse superiore alla superficie del mare, o d'altro recipiente. Non così sarebbe ove l'acqua si facesse passare per qualche sezione del canale orizzontale sotto una altezza limitata, e permanente, come tra poco vedremo. Colla medesima restrizione si vuol'intendere ciò, che si aggiugne appresso nel corollario a... cioè, che quanto maggiore è ilicorpo d'acqua, che dee passare per lo canale orizzontale, tanto maggiore sia la declività della supersicie.

<sup>(</sup>a) Questa condizione non si dee prender per regola universale in tutti i canali di sondo orizzontale, potendosi dare molti casi, che essi abbiano anco la supersicie orizzontale, come l' Autore avverte poco dopo nel s. Cià è vero, ma si vuol zistrignere a' supposti di questa proposizione, cioè, che sopra il sondo AB ( Fig. 25. Tav. VII. intestato dalla parte di A venga versata dell'acqua, la quale entro lo stesso canale si accumuli a qualche aleezza GH; anze per quanto a me sembra nè pure è necessaria in tal caso l'altra condizione, che entro il canale rigur-

rendasi impercettibile, e che la supersicie dell'acqua corrente FC, resti come orizzontale, e stagnante: ma, se l'acqua EG sarà in maggior copia, sarà anche più sensibile il corso, e più manifesta l'inclinazione della superficie.

Corollario II. Quindi è evidente, non potersi determinare veruna declività, necessaria alla superficie dell'acqua, acciò essa possa correre, come pretende il Barattieri nell'allegato cap. 6. ma solo in genere può dirli, che quanto maggiore è il corpo d'acqua, che dee passare, per l'istesso canale orizzontale, tanto maggiore, necessariamente, sarà la declività della superficie; prescindendo però sempre dall' impeto impresso, in vigore del quale può l'acqua scorrere colla sua superficie non solo o-

rizzontale, ma ancora acclive, come s'osserva in molti casi.

Cio è vero ogni volta, che il fondo AB s'intenda più basso del livello dell'acqua CD, ed in maniera, che l'altezza di essa CB, sia d'impedimento al corso del canale orizzontale A B: ma se il fondo AB fosse nella stessa linea orizzontale con BD, o più alto; allora avrebbe luogo ciò, che da noi è stato dimostrato al Corollario primo della Prop. prima del 5. libro della misura delle acque correnti (Fig. 16. Tav. VII.); cioè, che la superficie dell'acqua, la quale scorre per li canali orizzontali, dee essere sempre parallela al fondo di essi (a); e

(a) Il divario tra' canali orizzontali di fondo più basso, e quelli di sondo più al-to, o eguale alla superficie del recipiente, cioè, che i primi abbiano la superficie inclinata, e gli altri parallela al fondo, non sembra, che universalmente sia vero, come già in parte si è mostrato nella nota precedente; e a maggior dilucidazione di tutta questa materia de' fiumi orizzontali, intorno alla quale molti sono restati con qualche dubbietà, giova, che di nuovo sopra ciò alquanto ci trattenghiamo, stando sempre sulle ipotesi dall' Autore stabilite nel precedente capo.

Intendasi il lago inesausto CBAD Fig. 62. Tav. XVII. ) cioè a dire rate; che la fua superficie CB sempre si mantenga allo stesso orizzonte, o sia per la sua smifurata ampiezza in proporzione dell'emif-fario BA, che le si suppone adattato, o fia perchè ad ogni momento tanto venga rialzata con nuova acqua, quanto fi abbasserebbe per quella, che ne viene estratta. Sotto la superficie CB sia appli-cato al lago il sondo orizzontale A G di un canale d'uniforme larghezza, e di sponde rette, alte al pari della detta fuperficie, il quale abbia l'efito in G libe-

ro da ogni riftagno d'altr'acqua, e ftendasi quella del lago enero del canale fino alla sezione dello sbocco GO, trattenu. ta ivi in equilibrio da una cateratta apposta alla detta sezione, la quale venga poi alzata ad un tratto fino fopra la superficie CBO. Comincerà dunque ad un tempo stesso cuascuna parte dell'acqua, che si affaccia alla sezione GO di sotto al punto O ad uscir suori secondo una direzione parallela al piano delle sponde, medefime XY, che si vogliono supporre perfettamente spianate, e continuate qualche tratto oltre lo sbocco GO nella medesima altezza, e nel medesimo piano; e la detta direzione di ciascuna parte dell' acqua, che esce, non potrà per quel primo istante essere, che orizzontale, impedendo l'acqua, che rade il fondo, che quella, che immediatamente le è fopra, non discenda nel luogo di essa, e questa altres) ostando alla discesa dell'altra più alta, e così di mano in mano tutte le altre, onde prenderanno tutto quel gradodi velocità orizzontale, che è dovuto alla pressione di ciascuna. Ma perchè alla parte G, che scorre sul fondo mancherà subito l'appoggio di quello, e con ciò

ciò pure si dee intendere, o prescindendo dalle resistenze del fondo, e delle sponde; o pure supponendole da per tutto eguali; altrimen-

mancherà alle altre superiori il sostegno delle inferiori, che le reggevano, cominceranno altresì tutte a discendere col momento della propria gravità, onde fuori del canale cangerà ciascuna la sua direzione, e tutta l'acqua formerà una cascara, la quale [posto, che al canale AG ne fosse continuato un'altro perpendicolare GV dell'istessa larghezza] dovreb-be disporsi in un piano OT tirato per lo punto della superficie O, essendo GT due terzi di GO, come l'Autore ha mostrato nel corollario s., e a. della proposizione 3. del libro 3' delle acque cor-renti. Ma frattanto è sorza, che le parti'dell'acqua contenute entro il canale BG, al primo uscire, che hanno satto quelle, chè si affacciano alla sezione GO, si siano avanzate anch' esse verso la detta sezione, ciascuna con quella velocità, e direzione, con cui è uscita quella parte, che si presentò alla sezione GO nel medefimo filo orizzontale d'acqua; non potendosi pensare, nè che alcuna parte si mova obliquamente, artesa l'unisorme larghezza del canale, nè che le anteriori si discontinuino dalle susseguenti, nè che le superiori scendino nel luogo delle inferiori, imperocche febbene quefte fono più veloci di quelle, tuttavia essendo tutre-quelle, che radono il fondo egualmenre veloci, cioè intte in quel grado, che conviene alla pressione', che soffrono, non ponno con lo fcoftarsi una dall' altra dar luoga alle superiors, ne queste per una fimil ragione ponno concederlo alle altre più alte. Correrà dunque tutta l'acqua del canale di sotto alla superficie BO verso lo sbocco GO. Ma quanto alle parti. infinitamente piccole, che costituiscono la detta superficie, non essendovi alcuna pressione, nè altra forza, che le obblighi a moversi, e volendosi di nuovo metter a parte ogni aderenza, viscosità, o attrazione, che dir si debba, si staranno immobili, e tali sempre si manterranno. E sebbene si dee supporre, che la parte infinitamente piccola O, che è alla super-sicie dello sbocco, al cadere delle altre inferiori della sezione G O cada anch' esta, e che nel luogo da lei lasciato vadano

tuttavia non potendo ella nel principio della sua discesa concepire, che quella velocità infinitamente piccola, che conviene nel primo istante ad un corpo, che cada dalla quiere, anco il moto delle altre, che succederanno nel luogo di O, si sarà con velocità infinitamente piccola, onde la superficie BO sarà da considerare come fenza alcun moto. Sarà dunque la superficie tutta del canale orizzontale, ed immobile. Ne si pud dubitare, che non sia permanente, cioè, che essa si abbassi entro il canale; imperocchè non potendofi per la supposizione abbassare quella del lago CB, egli è evidente, che il lago sara per tramandarne sempre per l'emissario BA quantità eguale in tempi eguali, onde il corso del canale rimarrà sempre nel medesimo stato. Dunque farà il canale BG corrente, con superficie orizzontale, immobile, e permanente. A questi canali, che ponno chiamarsi perfettamente orizzontali si applica ciò, che l' Autore ha cimostrato ne' libri 3.5.6., della mifura delle acque correnti.

E' da avvertire, che se la cateratta non sosse stata apposta precisamente allo sbocco del canale, ma ad altra sezione di esso come M N (Fig. 63. Tav. XVII. ) più vicina all'emissario BA, o pure nell'e-missario stesso, ritenendo tutte le altre circostanze del caso precedente, la parte BM della superficie era l'emissario, e la cateratta dovrebbe come prima effere orizzontale, ed immobile, ma dalla cate-ratta andando verso lo sbocco, la supersicie dovrebbe inclinarsi prendendo (come è facile il dimostrare, supposte coll' Autore le velocità in ragione dimezzata delle altezze) le figure paraboliche M V, M R, M G di mano in mano più ampre, se pure superficie può chiamarsi il termine de' viaggi sincroni delle diverse parti dell' acqui, che andrebbe passando per la se-zione MN; nè potrebbe giammai la su-perficie intesa in questo senso, arrivare a farsi permanence, e orizzontale in MO; avvegnache quando lo sbreco G s'intendeffe indefinitamente ioniano, e'la fuperficie si supponelle già arrivata a palfare per G, si potrebbe stimare fisica. succedendo le altre del filo d'acqua BO, mente orizzontale, come l' Autore ha avti, perchè vicino all'uscita si sminuiscono le predette resistenze, ivi l'acqua si renderà più veloce; e conseguentemente s'abbasserà di corpo, descri-

vertito nel fine di questo s. Ciò è vero. Abbiamo supposto finora il canale orizzontale senza ristagno, o rigurgito d'aler' acqua, in cui egli vada a sboccare, ma se io non erro il medesimo esfecto di mantenere la superficie orizzontale, ed immobile può succedere quand'anco la superficie del recipiente fia allo stesso livello, che quello della vasca, onde esce il canale, purchè il detto recipiente abbia un efito, mercè cui si mantenga allo stefso orizzonte. Come se dalla vasca inefausta BC / Fig. 64. Tav. XVII.) uscisse il canale orizzontale CD, il quale avesse sbocco nel lago DEF, e questo lago di nuovo si scaricasse per un'altro canale o-rizzontale FG, col fondo FG a livello del primo, e nella flessa direzione, e in lunghezza eguale colomedesimo, allora intendendosi apposta a quest'ultimo una ca-teratta GH, onde l'acqua d'amendue i sanali, e di amendue i laghi sosse continuata in una fola superficie stagnante A H, se sutta ad un tratto si aprisse la cateratta, parmi, che l'acqua per fino dall'emissario I C della vasca B C fosse per prender corfo per CDEFG, come farebbe per un folo canale consinuato, potendofi il lago di mezzo riguardare come una dilatazione, o un gorgo del fondo C DFG, che non torrebbe la continuazione al corso dell'acqua per mezzo di esto, facendole quasi letto, e sponde (ove fi voglia metter sempre da parte ogni irregolarità fisica, e supporre propagarsi il moto da un capo all'altro del fluido in un tempo minimo) onde il canale CD sarà corrente, e pure sempre manterrà la superficie orizzontale, ed immobile, benchè a livello di quella del fuo recipiente DEF. Egli è tuttavia da avvertire, che se anco il lago di mezzo DEF fosse inesausto, nel senso spiegato sul principio di questa annotazione, allora l'acqua BC non potrebbe correre verso DF non più, che questa verso BC, maamendue starebbero in equilibrio, e il solo canale F G sarebbe corrente. Imperocche quando il lago D E F possa abbassarsi, trovando l'acqua aperto l'estro per F G si abbassa per una quantità infinitamente piccola, e vale abbastamento vien subito riparato da

altrettanto alzamento per mezzo del canale CD; ma quando DEF sia inesausto, uscendo l'acqua di esto per FG nom
si abbassa punto, nè si mette in moto entro il lago, onde resiste a quella del canale CD, e della vasca CB, nè la lascia
in libertà di scorrere.

Refta da considerare un'altro caso, nel quale mostreremo potere un canale orizzontale correre con superficie orizzontale, e permanente in un medesimo stato, ma tuttavia mobile. Immaginiamo di nuovo il vaso inesausto DAE [ Fig. 65. Tav. XVII.] nel quale in vece che l'emissario sia aperco di sopra fino alla superficie dell'acqua CE, sia solamente nella sponda forto la superficie una luce rettangela AB, e al fondo di essa applicato il canale orizzontale AG, dell'istessa altezza, e larghezza della luce, e per tutto uniforme, coll' efito parimente libero in G . Allora rimossa ad un tratto la cateratta, che chiudeva la luce, non vi ha dubbio, che tutte le parti dell'acqua, che a questa si affacceranno, saranno determinate a scorrere con direzioni orizzontali, ciascuna con quella velocità, che conviene alla pressione, che essa riceve dall' acqua superiore, e però anco la superficie scorrerà orizzontalmente colla velocità dovuta alla pressione EB; onde preso qualfivoglia tempo dopo l'apertura della luce, v. g. quello, in cui quel filo d'acqua, che scorre radente il fondo, sarà arrivato in Z, se col vertice E intorno all'asse A E si descriverà per Z la parabola E X Z, che tagli l'orizzontale BX in X, è manischo, che quella parce d'acqua, che usci dalla sommità della luce B, in capo al tempo predetto farà giunta in X, dovendo gli spazi sincroni AZ, BX essere come le velocità; le quali si suppongono come le radici delle altezze AE, BE, cioè come le ordinate alla parabola AZ, BX; e lo stesso dovendo seguire in ogni altro tempo, à cui corrisponda ogni altra parabola fimilmente descritta, come E P G, è manisesto, che la superficie BXP fara orizzontale, corrente, e permanen-te in un medefimo stato, e solo sara inclinata quella parte di superficie, se tale pud dirfi, che per ciascun tempo si trodescrivendo colla sua superficie la linea curva FGH. Ma se il canale AB s'intenderà prolungato indefinitamente dalla parte di A, dimodochè il corso dell'acqua non risenta il disetto delle resistenze, vicino all'uscita; allora si verisicherà esattamente la proposizione predetta.

Essendosi adunque dimostrato, che l'acqua per condursi da un luogo all'altro, non ha bisogno di declivio nel fondo dell'alveo; ma solo, che la di lei superficie sia, regolarmente, qualche poco più alta di quella del luogo, al quale essa ha da terminare il suo corso; e

verà oltre l'intersecazione dell'orizzontale BP colla parabola corrispondente a quel
tempo, come XZ, PG. Si potrebbe quì
ancora figurare la cateratta apposta non
già alla luce AB, ma ad altra sezione
del canale, ma in tal caso converrebbe
supporlo chiuso per di sopra con coperchio, che poi si togliesse all'alzare della
cateratta. Sotto questo caso (intorno a
cui non può cader dubbio) è compreso
anche il primo, cioè quando l'altezza BE
sia nulla, e le parabole passino per lo
punto B, e in esso abbiano il vertice,
essendo la caterarta apposta allo stesso emissario, e allora la velocità della superficie dee trovarsi nulla, appunto come l'
abbiamo trovata.

Finalmente se ritenendo la superficie del vaso in CE, e tutte le altre supposizioni di quest' ultimo caso, si intenderà essere lo sbocco, e il sondo del canale sommerso sotto il livello di un recipiente flagnante, e chiuso d'ogni intorno FH, il qual livello sia HFI, non più alto della superficie CE [altrimente il recipiente correrebbe all' indietro per lo canale, ed entrerebbe nel vaso DAE ]

2 manisesto, che ciò non ostante prevalendo la pressione dell'acqua del vaso a
quella dell'acqua del detto recipiente,
al canale dovrebbe correre verso il suo sbocco, ne la superficie di esto lascerebbe d'effere orizzontale [facendo aftrazione dalla cascata d' acqua, che dovrebbe se-guir'allo sbocco, ove il livello HFI susse più basso di BO) perciocchè essendo tutte le sezioni di esso sempre egualmente ampedite dalla refistenza del recipiente I purche questo per l'ingresso dell'acqua Ressa del canale non si potesse rialzare di Superficie] niuna diminuzione di velocità, e per confeguenza niuno accrescimento d'altezza pud succedere nell'una, che

non succeda egualmente nell'altra. Ne seguirebbe bensì, che minor quantità d'acqua uscisse per la luce impedita di quella, che uscirebbe per la medesima luce libera; ma supponendosi, che per tutto ciò la superficie CE non possa rialzarsi, attesa la immensa sua proporzione all'ampiezza della luce AB, rimarrebbe sempre il canale nel medesimo stato, e con superficie permanente; la quale, ove il livello del recipiente non sosse più alto della sommità della luce B, dovrebbe vedersi movere verso lo sbocco, benchè con velocità minore di prima.

Se il discorso finora fatto ne' varj casi considerati sussiste in ogni sua parte (non assidandomi io di non prender qualche abbaglio in una materia sì dissicile; e nella quale molti dottissimi uomini si sono arrestati) si ponno spiegare le diversità, che si trovano in simili canali colle osservazioni, vedendosi in fatti la loro superficie talvolta inclinata, talvolta orizzontale, ma corrente con notabile velocità, e tal'altra quasi immobile, giacchè immobile assatto non può essere in pratica, nè pure nelle ipotesi del nostro Autore, attessa l'aderenza, o viscostà, che egli riconosce nelle parti dell'acqua.

E' da avvertire, che tutto ciò, che nella presente nota si è detto in ordine alle velocità (posto lo sbocco del canale libero) potrebbe ancor aver luogo quando essemble ingresso de' canali, e nel corso di essi non sossero quelle medesime, che corrisponderebbero a pari altezza nelle libere uscite dell'acqua da' sori delle sponde de' vasi (secondo il sospetto indicatone nell'annotazione XI. del capo 4. c. 281., ed altrove.) purchè non sossero diverse fra loro in ciascuna delle sezioni, nelle quali l'altezza sosse guale, e purchè in tutte serbassero la ragione dimezzata delle altezze.

che, quanto maggiore è il corpo d'acqua, che dee correre per lo stesso canale orizzontale, tanto maggiore nell'uno, e nell'altro de' due casi proposti, dee essere la predetta disserenza di altezza; io non so abbastanza maravigliarmi, perchè mai siano state così concordi le opinioni degli autori in volere, che sia necessaria la declività del fondo de' canali alle acque correnti; e nello stesso tempo, così discordi in determinarne la quantità. Se forse egli non è stato dal credere, che l' unica causa della discesa delle acque per gli alvei de' fiumi, sia l'inclinazione del fondo; e che questa, misurata da essi, sia poi stata trovata differente, secondo la diversità de' fiumi medesimi. Può essere adunque, che Vitruvio trovasse negli acquidotti di Roma un mezzo piede di caduta, ogni cento piedi di lunghezza; e che gli altri misurassero ne' fiumi de' loro paesi le declività assegnate; e finalmente, che ognuno dalle proprie offervazioni, deducesse una regola generale per

tutti gli altri fiumi.

Quanto sia erroneo questo metodo, non occorre dimostrarlo per altra strada, che per quella dell'esperienza; poichè, se si livellerà la cadura di diversi fiumi, i quali in siti omologi portino diversa quantità di acqua, non si troverà ella la medesima in tutti; ma sempre minore in quelli, che nelle loro escrescenze camminano più gonfi; anzi, misurando la caduta dello stesso fiume in luoghi diversi, si troverà, che tra le montagne avrà esso inclinazioni d'alveo precipitose, e nelle pianure molto minori; e che alcuni fiumi sono veramente declivi di fondo, ed altri affatto orizzontali; Dal che evidentemente apparisce, che la caduta non tanto è cagione della velocità de' fiumi, quanto effetto della medesima, essendo comune osservazione, che i siumi assai veloci si profondano l'alveo, e con ciò si scemano le cadute; e che i tardi di moto, se corrono torbidi, s'interriscono i letti, e con ciò accrescono le declività a' loro fondi (a); ond'è, che da alcuni sono chiamati i fiumi divo-

il letto colle proprie forze, o per escavazione, o per interrimento, sia piutcosto effetto, che cagione della detta velocità, la quale non sia nè soverchia per poterlo escavare, nè scarsa per doverlo interrire. E perchè l'alveo d'un fiume tanto meno ha di pendenza quanto è più cavo, e tanto ne ha di più quanto più è alto (dovendosi considerar qui lo sbocco come un punto fisso, a cui l'alveo dec terminare, e che in fatti non è soggetto a mutazione in profondità, che sia di molto momento, ove il recipiente sia inalterabile, come vedrassi nell'annotazione

<sup>(</sup>a) Per togliere ogni equivoco fi vuol' avvertire non negarii qui dall' Autore, che quella velocità, che si trova aver'il fiume in qualfivoglia sezione del suo alveo, non riconosca le più volte come sua cagione o totale, o parziale la caduta, cioè la difcesa del fiume dalla sua origine fino a quel punto dell'alveo (ciò, che egli stesso ha insegnato nel capo precedente) ma solo pretendersi, che il mante-ner, che sa il siume in quel sito una tal pendenza, o inclinazione d'alveo senza accrescerla ne iminuirla, ove si tratti di fiumi atti a faru eglino stessi, e rassettarfi

divoratori delle campagne; e da altri, bonificatori delle medesime, verificandosi d'essi l'une, e l'altro epiteto, in diversità però di circostanze. Quindi è, ch'io non ho mai saputo immaginarmi di dover cercare, qual caduta sia necessaria ad un siume, per altro sine, che per accertarmi, che il medesimo non interrisca il proprio alveo colle deposizioni, non avendone quanto basta; o, avendone la maggiore del bisogno, non l'escavi di soverchio, con danno notabile delle proprie ripe.

Perchè ciò resti suori d'ogni dubbio, io prendo a discorrerla in questa maniera. Egli è certo, che i siumi intanto si prosondano, ed allargano l'alveo, in quanto per la violenza del proprio moto corrodono, e portano via la terra, che forma le sponde, ed il sondo; egli è dunque necessario, che la forza scavante superi la resistenza della terra, o d'altra materia, che forma l'alveo al siume, altrimenti essendo l'una eguale all'altra, non succederà essetto veruno d'escavazione; e molto meno, se la resistenza sarà maggiore della forza. Egli è altresì

VI-

prima del capo 8.) ne segue, che a maggior velocità come atta a produrre o maggior escavazione, o minore alzamento, risponderebbe minor pendenza, e al contrario maggior pendenza andrebbe congiunta con minore velocità. E in tal senso si verifica, che al prosondarsi degli alvei scemino le cadute, cioè le pendenze, e all'interrirsi si accrescano le declività; i quali essetti come si producano dalla natura si spiega a lungo in questo capo.

E giova qui di passaggio osservare, che l' Autore spesse volte in quest'opera fi ferve de vocaboli di caduta, e di declività come finonimi (ed altri ancora così hanno fatto) comecche propriamente favellando quefte voci paiano iflituite a fignificar cose alquanto diverse. Caduta d'un termine sopra un'altro è la differenza delle loro altezze, o sia della loro distanza dal centro comune de' gravi, e dicesi ancora di due termini fra loro sconnessi. Così diremo a cagion d'esempio, che la cima del tal monte ha tante braccia di caduta sopra la superficie del mare. Laddove deelività ( o vogliafi dire declivio, pendenza, pendio, inclinazione) non tanto fi fa consistere nella differenza delle altezze di due punti, quanto nel rapporto di tal differenza alla diftanza orizzontale di effi, i quali si vogliono intender connessi con qualche linea, o piano inclinato ( e tal rapporto è quello del fino dell' angolo dell'inclinazione al fino del fuo compi-mento) a cagion d'esempio quando fi trate ti di due punti d'un medesimo fondo, o d'una medesima superficie d'un canale, che si estenda dall'uno all'altro, anzi più propriamente dicesi dello stesso piano, che de' due termini di esso. E perciò se a cagion d'esempio il fondo d'un fiume si unisse col fondo di un'altro, e quel primo, in un punto distante un miglio di sopra all'unione, si trovasse di livello col secondo preso in un punto distante due miglia sopra alla medesima, le cadute di que due punti degli alvei sopra il termine comune della confluenza farebbero eguali, ma le pendenze non fi dovrebbero dire eguali, mentre il primo fiume tanto alzerebbe in un miglio, quanto l' altro in due miglia, cioè il doppio più del secondo in egual tratto, e le linee inclinate di quegli alvei (le quali fi sogliono a' tempi nostri chiamare le cadenti de' fondi, dicendofi all'istessa maniera cadente del pelo d'acqua, degli argini, delle campagne (c.) avrebbero pendenza l'una doppia dell'alera.

Si è detto poc'anzi, che a maggior velocità del fiume risponderebbe minor pendenza; la qual cosa, acciocchè non paia contraria a quello, che si disse nel capo precedente [cioè, che ove la pendenza è minore si rallenta il moto, e scema la velocità] basta considerare, che altra è la evidente, che un fiume non va sempre prosondando il proprio alveo in infinito; altrimenti quelli, che nel principio del mondo, corrodendo il terreno, si formarono il letto, colla diuturnità del corso si sarebbero a quest' ora prosondati nelle più alte viscere della terra; bisogna dunque dire, che, nell'escavarsi, che sa un fiume, o la forza dell'acqua vada a poco a poco mancando; o la resistenza del terreno egualmente accrescendosi; o pure, che nello stesso tempo, e quella si diminuisca, e questa si accresca, sin che si giunga ad una specie di equilibrio, nel qual tanto operi la violenza dell'acqua per escavare, quanto resiste il sondo per non essere alterato dal proprio essere. Nell'issessa maniera si dee discorrere delle larghezze de' siumi, che sono esfetti, parte dell'abbondanza, e velocità delle acque, e parte del contrasto, o resistenza, che sanno le sponde ad essere ulteriormente corrose. Quindi tanto i fondi, quanto le larghezze degli alvei, vengono ad

velocità, con cui il fiume si forma l'alveo, e induce in esso una qualche pendenza, altra quella, che poscia egli serba dopo di aver compito cotesto effetto. Il fiume escavando perde di velocità, appunto perchè comincia a scorrere sopra quella pendenza più dolce, che egli fi è fatta, e quando tanto ne ha perduto da pareggiar la fua forza, che intanto scema, colla resistenza delle parti dell'alveo, che intanto cresce, cessa l'escavazione, e il siume resta con quella velocità, e con quella pendenza, che insieme si equilibrano. Al contrario interrendo aumenta la velocità, perchè scorre sopra quella pendenza più ripida, che si è acquistata; e quando tale acquisto ne ha fatto da uguagliare la fua forza di portar via le torbide, la qual forza frattanto si aumenta, colla resistenza di queste all' effer spinte avanti, la qual resistenza frattanto si siminuisce, ha termine l'interrimento, e il fiume ferba quella velocità, e quella inclinazione, in cui la forza, e la relistenza si sono eguagliate. Ma sopra ciò per ben' intendere come si ottenga tale equilibrio basta leggere attentamente le parole dell' Autore in questo s., e ne' seguenti fino alla seconda proposizione.

Solamente, affinche non resti alcuno scrupolo in questa si dissicil materia, si vuol notare inoltre non esser' impossibile, anzi necessario, che il siume nell'escavassi il letto perda di velocità, e ne acquisti nell' interrarlo, benchè nel primo caso abbia devuto fare maggior discesa, e nel secondo abbia dovuto tornare ad alzarfi. Imperocchè già nel capo antecedente si è veduto, che i fiumi a cagione delle grandi resistenze, che incontrano presto, si riducono in istato di non accelerarsi punto nella discesa, onde in tale stato per più, o meno, che siano scesi, niente guadagnano, o perdono di velocità. Bensì perdono molto allo sminuire della pendenza, e molto riacquistano al crescer di essa, perocchè la minor pendenza non fostre, che mantengano nè pure quella velocità equabile, che avevano acquistata nella maggiore; e all' incontro la maggiore può rimetterli in parte in un grado di velocità, che la minore non comporterebbe, come si è avvertito nel capo precedente, e nelle sue annotazioni .

Se per qualche accidental cagione si desse caso d'interrimento del sume nello sbocco, o nelle parti inferiori, e non nelle superiori, allora non sarebbe vero, che l'interrimento accrescesse la pendenza rispetto al tratto superiore, anzi la sminuirebbe; e al contrario quando nell'inferiore, e non nel superiore seguisse escavazione, la pendenza al di sopra sarebbe accresciuta, e non già scemara. Ma questi non sono di quegli esseri, che si considerano in questo capo, nel quale si dee sempre supperre come sisso il termine inseriore.

431 Ma

essere determinate dalla natura (a); cioè a dire dalla combinazione delle cause operanti, e delle resistenti, in un certo grado di attività; e però alterandosi tanto quelli, che queste, con l'arte non cessano mai le cause operanti di ridurli al loro stato primiero: Ed in fatti, l'esperienza dimostra, che in un siume stabilito di sondo, (cioè a dire posto in talli circostanze, che non si alzi colle deposizioni, nè si abbassi colle escavazioni,) e parimente stabilito di larghezza (cioè, che per propria attività, più non si allarghi, nè più si ristringa) se nel di lui alveo si faranno coll'arte nuove escavazioni, ben presto, essendo l'acqua torbida, le riempirà; formandosi nuovi dossi, ben presto gli escaverà (b); allargandosi l'alveo da una parte più del bisogno, ben presto, colle alluvioni, si ristringerà; e sinalmente, ristrignendosi oltre il dovere, sempre farà sorza per superare le cause ristrignenti.

Per maggiore spiegazione di tuttociò, supponiamo, che un siume cammini con una determinata velocità, cagionata, o dal declivio, o dall'altezza; e che l'acqua assetta di detta velocità, possa, come sarebbe una lima, staccare l'una dall'altra, le parti della terra, che sono contigue al di lei corso. Niuna ragione adunque, in tal caso, vi può essere, per la quale l'acqua non disunisca le parti della terra vicina; e staccandole dal sondo, ecco il prosondamento; siccome l'allargamento, se ciò succede alle sponde. Egli è anche sacile da concepire, che esercitandosi, verso il sondo, maggiore la sorza, quivi anche più agevolmente si corroda il terreno in qualche larghezza; e che,

Tom. II. V per

(a) Cioè la natura per ciascun fiume, anzi per ciascun tratto di fiume efige una tal larghezza, e una tal pendenza [diversa tuttavia in diversi fiumi, e in diversi tratti del medesimo fiume, e dipendente dalle condizioni degli alvei, delle acque, e delle materie, che portano] la quale finchè non si ottenga colle escavazioni, o cogli interrimenti, nè la pendenza, nè la larghezza sarà permanente, ma si andrà o scemando, o aumentando mai sempre.

(b) Chiama egli fiumi stabiliti di fondo quelli, che hanno acquistata quella tale declività, che naturalmente esige la loro condizione, e stabiliti in larghezza quelli, che parimente tanta se ne sono presa quanta la natura per essi ne addomanda. Nel che è da avvertire non poter giammai un siume arrivare a persettamente stabilissi nell'una di cotesse due misure, senza che si stabilissa eziandio nell'altra, come sacilmente si intende sol che si risetta,

che da amendue congiuntamente dipendono [almeno in gran parte] tanto quell' ultimo grado di velocità, quanto quel limite di resistenza, nell'equilibrio de' quali consiste lo stabilimento del fiume.

Potrebbe alcuno dubitare, se si diano in natura siumi persettamente stabiliti, a riguardo del perpetuo rialzamento, che dee succedere de' loro sbocchi nel mare, posto che il mare scome non senza sondamento da qualcheduno è stato creduto si si vada egli sensibilmente alzando di supersicie. Tuttavia siccome una tale elevazione, se pur sussibilitano, prima di manisestarsi al senso non richiede meno, che il corso di qualche secolo, non si può sare errore sensibile riguardando per qualche tempo come stabiliti di sondo que' siumi, ne' quali non concorra altra cagione di cangiamento, che l'alterarsi della supersicie del mare.

Come poi in pratica possa aversi indicio, se un siume sia stabilito di sondo veggasi nell'annotaz. 3. del capo 14.

per l'ordinario, non potendosi lungamente sostenere la terra sopra d' un taglio fatto a perpendicolo, dirupino le parti superiori delle ripe, formandosi una scarpa conveniente, ed atta a sostenere la mole della terra superiore. Sin tanto dunque, che la velocità dell' acqua non trova un resistente, che pareggi la di lei forza, sempre continuerà ad allargare, e profondare. Ma perchè, scavandosi giornalmente il siume, viene esso a perdere, a poco a poco, la propria declività; e per confeguenza anche qualche volta, la velocità derivata da essa; e per lo contrario, rendendosi sempre più resistente la terra alla disunione delle proprie parti, quanto più la di lei superficie s'accomoda al piano orizzontale; ne siegue, che profondandosi il siume, cresca la forza nel resistente, e cali nella potenza operante; e perciò sia necessario, che finalmente l'una, e l'altra si riducano all'egualità; il che accadendo, viene ad aversi posto il termine al profondamento. Dissi, essere necessario, che la forza operante finalmente si pareggi colla resistente; ma ciò non succederà sempre, a cagione dello scemarsi del pendio; poichè, sebbene ciò per lo più avviene, può nulladimeno darsi il caso, che la forza dell'acqua sia tanto grande, che (non ostante tutto il deterioramento, che riceve dal diminuirsi della declività, e tutto l'aumento, che si fa, per la stessa ragione, nella resistenza della terra) nulladimeno resti tanto vigorosa, da scompigliare le parti dell'alveo, anche disposte in un piano orizzontale; Ma allora succederà un' altra sorte di resistenza alla forza dell'acqua; e quella sarà, se non altro, l'acqua del mare, o d'un lago, dentro cui entri colle proprie acque il fiume; per virtù della quale, sminuita la forza dell'acqua, s'uguagli ella colla resistenza del fondo.

Similmente, perchè nell'allargarsi l'alveo del siume l'acqua cala di altezza, e molte volte di velocità; e generalmente scostandosi dal silone si rende meno veloce; ne siegue, che rallentandosi il moto, nè perciò calando la resistenza della ripa; anche in questa parte debba succedere il sopraccennato equilibrio. E quì è da considerare, che la resistenza del sondo più presto uguaglia la sua potenza contraria, per essere due le cause dell' uguagliamento; la prima, cioè, la minore inclinazione dell'alveo; e la seconda la diminuzione della velocità: laddove la resistenza delle ripe, arriva molto più tardi all' equilibrio, con la sua potenza contranitente; perchè la sola sorza dell'acqua è quella, che si siminuisce, ed anco assai lentamente: come che ciò, quasi solamente deriva dallo scostamento del silone, e la resistenza delle ripe resta sempre tale, quale era prima; supposto, che il terreno corroso, e da corrodere sia in tutti i luoghi della stessa natura. Questa è la ragione, per la quale i siumi, che corrono dentro alvei sormati di materia e-

mogenea, e facile da effere corrosa dall'acqua, hanno la larghezza maggiore della prosondità; come s'osserva per esempio nel Pò di Lombardia, che al Lago scuro ha settecento piedi di larghezza, e trentacinque di altezza; e nel Reno nostro, il quale s'allarga, alla Botta degli Annegati, piedi cento ottanta, e nelle sue maggiori piene s'eleva piedi nove; dimodochè nell'uno, e nell'altro, la proporzione dell'altezza alla larghezza sta, come uno a venti. Non è però da credere, che questa proporzione s'osservi sempre negli altri siumi, nè meno in diverse sezioni del siume medesimo, concorrendovi molte cause accidentali, a variarla: Egli è ben certo, e confermato, sì dalla ragione, che dall'esperienza, che i siumi, quanto maggior copia d'acqua portano nelle lora escrescenze, altrettanto sono più prosondi, e più larghi; e perciò essendo mantenuti ristretti dall'arte, maggiormente s'escavano; e lasciandoli allargar di soverchio, o dividendosi in più rami, maggiormente si alzano di sondo.

Concorrono adunque tre cause, o circostanze, a stabilire l'alveo de' fiumi. La prima si è la condizione della materia, della quale sogo composte le ripe, ed il fondo; poichè le terre arenose cedono più facilmente alla forza dell'acqua corrodente, che le cretose; e queste più facilmente, che il sasso. La seconda è la situazione del fondo, o delle ripe del fume, essendoche, quanto più sarà declive un fondo arenoso, o ghiaroso, tanto più la medesima forza dell'acqua sarà potente ad escavarlo; E la terza, che, più d'ogn'altra, merita nome di causa, si è la forza dell' acqua; poichè, dove questa è maggiore, ivi più presto, e più facilmente cede la tenacità, o peso della materia, della quale è composto l'alveo; e meno resiste la poca inclinazione delle ripe, e del fondo. Ma perchè la forza escavante non è altro, che la velocità dell' acqua applicata al terreno, e questa riceva il suo essere, o dall'altezza dell'acqua, o dalla discesa; bisogna considerare le sorze escavanti, fecondo la proporzione, che portano le cause produttrici della velocità. Nell'istessa maniera, diversificandosi la condizione del terreno, sì dalla glutinosità, tessitura, o aderenza delle parti di esso; sì anche dal peso, grossezza, e figura delle medesime; egli è d'uopo di mettere a conto l'una, e l'altra di queste circostanze; acciò possa dedursi, quanto esse vagliano, per resistere alla forza dell'acqua; e per conseguenza, qual pendio si richieda per pareggiarla.

Per ben' intendere, come operi la resistenza del sondo, dipendente dalla di lui obliquità; siano circa il centro B (Fig. 17. Tav. VII.) descritti diversi piani, variamente inclinati all' orizzontale A B, e questi s' intendano sormati di terreno, che abbia una determinata collegazione di parti. Non si può dubitare, che siccome più facilmente si muove un grave, discendendo per la verticale E B, che per l'inclina-

ta DB, e più facilmente per DB, che per CB, di maniera, che su l' A B orizzontale non ha forza alcuna per muoversi; così se a cagione delle resistenze, o inegualità de' piani CB, FB &c. non potesse muoversi per essi un grave senza l'aiuto d'una forza esterna; questa vorrebbe effere maggiore in AB, minore in FB, e così successivamente, secondo che andassero crescendo gli angoli ABF, ABC &c. E la ragione si è; perchè, sebbene i gravi predetti non possano muoversi per li piani AB, FB, CB; non lasciano però di esercitare tutta la loro energia, per superare le resistenze; che, per essere maggiori, loro impediscono il moto; e di fare sforzo maggiore, quanto maggiori sono gli angoli colla linea orizzontale. Quindi è, che, accresciuta l'inclinazione, v. g. sino al sito DB, e mantenendosi le medesime resistenze; potrà il grave avere acquistato tanto di momento, che basti a superare gl'impedimenti, e comincerà a muoversi per lo proprio peso; E perchè le forze accresciute intrinsecamente (siasi, o per aggiunta di nuova potenza, o per diminuzione di resistenze) non hanno bisogno di tanto aiuto estrinseco, per arrivare ad un certo grado; ne fegue, che minor forza estrinseca richiederassi, per fare, che il grave si muova per lo piano CB; maggiore per ispingerlo per FB; e mol-

to maggiore per farlo muovere per AB.

Ciò premesso, osservisi, che le parti del terreno, massimamente bagnato che sia dall'acqua, non hanno, che rade volte, tanta aderenza di parti, che basti per sostenerle a perpendicolo, come succede ne' marmi, e nelle materie più consistenti; Onde, poste in situazione verticale, come in EB, dirupano, formandosi un pendio, v. g. DB, che supponiamo sia la massima inclinazione tra tutte le possibili, colle quali il terreno si sostenti senza dirupare: e questa nelle terre più tenaci, regolarmente non eccede gradi fessanta; ma ordinariamente oltrepassa di poco, i gradi quarantacinque; Posto adunque, che DB sia quella pendenza. la quale, accresciuta che sosse, non potrebbe trattenere il terreno, che non si staccasse dal suo vicino, cadendo, o scorrendo al basso, è chiaro, che aggiuntavi qualsissa, benchè minima forza, che lo spinga da D in B, non potrà sosteners, e converrà, che si disgiunga dal rimanente: Intendiamo, che, per tal cagione, ne sia stata staceata la parte DBC, e che perciò il piano si sia abbassato in CB; questa inclinazione dunque non sarà più quella, che precisamente basta, per impedire la disunione delle parti della terra; ma bensì tale, che potrà relistere a qualche grado di forza; ma non ad un maggiore, il quale folo potrà essere impedito dal piano, v. g. F B meno declive. Unite dunque le forze estrinseche al conato, che fanno le parti della terra per disunirsi; quelle si richiederanno sempre maggiori, quanto le incli-

nazio-

nazioni coll' orizzonte saranno minori; e perciò nell' orizzontale A B, non avendo la forza estrinseca alcun vantaggio dall' inclinazione del piano; converrà, che sia tanto vigorosa, che basti, colla sola sua virtù, a superare l'aderenza delle parti della terra, ed a muoverle da luogo a luogo, altrimenti non succederà alcuna corrosione del piano A B. Egli è perciò evidente, che non essendo la forza estrinseca (cioè nel nostro caso, la velocità dell'acqua) bastante a ridurre il piano al sito orizzontale; necessariamente bisognerà, che lo lasci declive, ed in tale declività, che sia la prima, che basti a pareggiare la sorza di essa; e da ciò chiaramente apparisce, che (a) la violenza del corso dell'acqua non è sempre essento della declività dell'alveo, come sin' ora è stato creduto; ma la declività dell'alveo, è bensì sempre essento della violenza del corso dell'acqua, suorchè in alcuni casi particolari, de' quali discorrereremo più abbasso.

Stabilita la verità del detto di sopra, non è difficile il dedurre le seguenti proposizioni, le quali si devono intendere, in parità di tutte le circostanze non espresse; e nel caso di sondi stabiliti per mezzo

dell'escavazione fatta antecedentemente dall'acqua.

## PROPOSIZIONE IL

Ne' fiumi, quanto maggiore sarà la forza dell'acqua, tanto le declivi-

tà degli alvei saranno minori.

Posciache, supponendosi eguale la resistenza della materia, che compone l'alveo, e maggiore la forza dell'acqua; è necessario, che questa, applicata a quella, produca effetto maggiore; ma quest'effetto non è altro, che l'escavazione, e l'allargamento dell'alveo; e l'escavazione dell'alveo, quanto è maggiore, tanto minore rende la declività dell'alveo; dunque, quanto maggiore sarà la forza dell'acqua, tanto minore sarà la declività dell'alveo del siume. Il che &c.

Corollario I. E perchè la forza dell' acqua, vicino al fondo del fiume per lo più, dipende dall' altezza della medesima; perciò in tal caso, quanto maggiore sarà l'altezza viva dell'acqua, tanto meno declivi

Saranno i fondi.

Corollario II. Similmente, perchè l'altezza viva del corpo d'acqua, dipende, in qualche parte, dalla quantità di essa, che scorre per Tom. II.

terreno ad esser roso [ essetti amendue della pendenza diminuità] si è satto l'equilibrio delle sorze, e il sondo si è stabilito. Vedi sopra l'annotazione 4. di questo capo c. 306.

<sup>(</sup>a) Cioè a dire l'aver l'alveo quella tale declività più, che un'altra, è effetto della violenza, che ebbe il corso dell'acqua per renderlo sì poco declive a sorza di escavario; dopo di che scemata la velocità, ed accresciuta la resistenza del

l' alveo in un dato tempo; quindi è; che quanto maggior copia d' acqua porterà un fiume, tanto minore sarà la di lui caduta.

Corollario III. E perciò i fiumi uniti, dopo le confluenze sempre se spianano il fondo più di quello fosse prima dell'unione; e per conseguen-

za perdono di caduta.

Corollario IV. Dal che nasce, che i siumi, i quali si sanno grandi per lo concorso d'altri minori, hanno il loro sondo disposto a modo di un poligono, o sia di una sigura di più lati, de' quali i più alti sacciano angolo maggiore con l'orizzontale, ed i più bassi minore, ed in oltre gli angoli tutti siano all'intorno de' punti delle consuenze; il quale poligono si può anche considerare, in un certo modo, per una specie di linea curva, concava nella parte superiore.

Corollario V. Ma que' fiumi (a), che conservano sempre il medesimo corpo d'acqua, deono avere il fondo in una linea sensibilmente retta, se si parla di picciole distanze; ma realmente, ed in grandi distanze in una spirale, le cui tangenti facciano sempre angoli eguali con le perpendicolari tirate dal centro della terra, che viene anco ad essere il centro della spirale medesima; e questa s'accosterà sempre più alla circonserenza di un circolo, quanto più l'angolo satto dalle tangenti con le

perpendicolari, s'accosterà all'angolo retto.

Corollario VI. In caso poi, che la velocità dell'acqua dipenda dalla discesa, non dall'altezza viva; allora la determinazione del sondo, si desume dal grado di velocità acquistato per essa; e perciò, sin tanto, che l'acqua anderà accelerandos, (quando la condizione della materia, che sorma l'alveo sia sempre la medesima) s'anderà sempre mutando il pendio; e sarà minore nelle parti dell'alveo, nelle quali sarà maggiore la velocità; in quelle cioè, che saranno più lontane dal loro principio.

Corollario VII. Ma perchè due corpi di peso diseguale, e di velocità eguale, operano differentemente contro i piani, sopra de' quali scorrono; quindi è, che, se si daranno due siumi, le acque de' quali s' accelerino per la discesa; ma una sia maggiore di altezza dell' altra, più opererà in escavare la maggiore, che la minore; e per conseguenza,

anche

<sup>(</sup>a) Affinche si verifichi il presente corollario, come pure il 9. di quetta proposizione, parmi che convenga aggiugnere una condizione, cioè quella della larghezza uniforme delle sezioni per tutto
quel tratto, per cui si mantiene il medesimo corpo d'acqua, essendo ciò necessario per avere quell' uniforme velocità,
da cui dipende il mantenersi la rettitudine della cadente del sondo.

La linea spirale, di cui egli parla, e che sa angoli eguali con tutte le perpendicolari, cioè con tutte le rette tirate dal centro della terra, necessariamente nasce dall'uniformità della pendenza, mentre nelle grandi distanze, ove una linea veramente orizzontale sensibilmente è curva, cioè è un' arco di circolo, conviene, che una linea egualmente inclinata all'orizzonte diventi la spirale predetta.

anche in questo caso, ne' siti di eguale velocità, meno declive sarà quel

fiume, la cui altezza viva sarà maggiore.

Corollario VIII. Perchè dunque, come più volte si è detto, le velocità fatte dalla discesa crescono, all'aumentarsi delle distanze dal principio del moto; ne siegue, che, succedendo a maggiori velocità, maggiore escavazione, e per conseguenza minore declività nelle parti inseriori, che nelle superiori; dovranno in tal supposto, disporsi i fondi,
durante lo spazio dell' accelerazione, in linee curve concave, le tangenti
delle quali facciano successivamente angolo maggiore con le perpendicolari
tirate dal centro della terra.

Corollario IX. Ma cessata l'accelerazione, e ridotta la velocità dell' acqua all'equabilità; il fondo si disporrà in una linea sensibilmente retta, o pure nella spirale predetta, nella quale si conservi sempre la pen-

denza medesima.

### PROPOSIZIONE IIL

Se la forza dell'acqua di un fiume sarà bastante senza l'aiuto di qualche declività, a sovvertire le parti del fondo, ed a portarle via; allora l'

alveo di esso non riceverà alcuna pendenza.

Poichè essendo, per lo supposto, la forza dell'acqua tanto grande, da potere scomporre le parti del fondo, e portarle via senz' ajuto di declività; niuna diminuzione di questa sarà bastante ad impedire una nuova escavazione; posta dunque qualsisia declività, l'acqua continuerà ad escavare; e perciò si toglierà di mezzo la declività del fondo, che è lo stesso, che dire, che il fondo non avrà alcuna pendenza. Il che &c.

Corollario I. E però disporrassi il sondo in una linea circolare, essendo in questa tutte le tangenti ad angolo retto con le linee, che vengono dal centro; la quale però, in poca distanza, non sarà sensibilmente

differente da una retta orizzontale.

Corollario II. Aumentandosi la forza dell'acqua, farassi ben maggiore l'escavazione; ma non si muterà la situazione orizzontale del sondo, supposta per tutto la medesima resistenza della materia, che forma l'alveo,

e l'uniformità di tutte l'altre circostanze.

Quì si dee avvertire, che avendo un siume tanto di sorza, che basti a scompigliare il sondo dell' alveo, situato in qualssia, benchè minima declività, o pure anco in un piano orizzontale; se quella si aumenterà, o per ristringimento di alveo, che cagioni maggior' altezza, o per aggiugnersi nuova acqua; accrescendosi con tal mezzo la velocità del siume, avrà maggior forza per escavare; Farassi dunque tal' escavazione sino ad un piano orizzontale, più basso dell' antecedente, co-

4 me,

me, v. gr. al piano CG (Fig. 18. Tav. VII.), fopra del quale la copia dell'acqua corrente richieda l' altezza viva A BC; siccome la copia di quella, che scorre per lo piano, pure orizzontale EB, si suppone, che addimandi la sola altezza viva A B. Posta dunque tal disserenza di piani; egli è evidente, che se l'altezza in AB, ha tanta forza, da portar via la materia dell'alveo sul piano orizzontale; molto più potrà farlo per lo perpendicolare BC, e perciò corroderà l'angolo HBC, formando l' alveo pendente in HC; e per la stessa ragione, colla declività HC, corroderà il fondo, riducendolo sempre men declive; dimodochè, se la forza dell' acqua, non ostante l' abbassamento del fondo, reiterà potente a mantenerselo orizzontale; si scaverà il sondo EB sino al piano orizzontale MC, dimanierachè MCG sia tutta nella medesima orizzontale. Ma perchè, abbassandosi il fondo in MC, non si può abbassare la superficie DA, per cagione della superficie AF; sarà necesfario, che l'altezza AC, la quale acquisterà il fiume DE, cessi d'essere viva; e per conseguenza, che si ritardi l'acqua in DE, la quale, se con questa perdita, perderà altresì la forza necessaria per mantenere il fondo orizzontale, resterà nel fondo MC, qualche picciola declività; e perciò può darsi il caso, che un siume, che da se avrebbe la forza per mantenersi il fondo spianato all' orizzonte, entrandovene un' altro dentro, la perda, e ricerchi della pendenza; ma questa non farà mai tale, che cagioni dell' alzamento nel fondo di esso, ma sempre dell'escavazione; Poichè, supposto, che la declività sosse EC, ogni volta, che la linea EC s'incontrerà colla linea BE; avrà il fiume nel punto E riacquistato la sua altezza viva; e perciò potrà da lì in sù tenere scavato il fondo all'orizzontale. Tale declività EC renderafsi sempre minore, se il siume DB, vicino alla constuenza, si ristringerà a causa dell'impedimento della velocità; essendochè l'angustia della sezione concorre assai a rendere viva l' altezza. Questa considerazione non folo si applica a' canali orizzontali, ma ancora agl' inclinati, e perciò abbiamo detto nel Corollario IV. della Proposizione antecedente; che gli angoli del poligono ivi accennato, devono essere non ne' punti, ma all' intorno de' punti delle confluenze; Ma di ciò si parlerà più a lungo nel Capitolo fopra l'unione de'fiumi insieme.

Corollario III. E perchè i fiumi coll'allargarsi perdono l'altezza, e conseguentemente la velocità; ne siegue, che i siumi orizzontali, allargandosi ordinariamente il loro alveo vicino al mare, perdano la forza per mantenersi scavati; e perciò vicino allo sbocco restano più alti di sondo, che lontani da esso, al che concorrono però altre cause: E questa è una delle ragioni, per le quali gli sbocchi de' siumi nel mare, se non sono tenuti ristretti dall'arte, regolarmente sono men prosondi degli alvei nelle parti superiori.

Siccome nell'Annotazione al Coroll. II. precedente, abbiamo detto, potersi dare il caso, che un'acqua ritardata, conservi anche la forza per mantenersi il sondo orizzontale: così può darsi il caso, che la forza di un siume sia tanto grande, che, sebbene ritardata che sia, non possa muovere le parti grosse, e pesanti; e perciò s' elevi il sondo, (come abbiamo detto, in questo Corollario, succedere alle soci de fiumi nel mare) non ostante però, conservi tanto di virtù, abbenche riascenda sopra d' un piano acclive, da spingere, o portar seco le parti meno pesanti; E questa è la ragione per la quale, sopra degli sbocchi, gli alvei si conservano prosondi, abbenchè le soci siano più alte di esse.

Corollario IV. Se l'acqua d'un siume avrà tanta forza, da stabilirsi il fondo orizzontale, precisamente, e niente di più, supposta una determinata resistenza nel fondo; se questa si accrescerà, non sarà ella più valevole a spianarsi il fondo orizzontalmente, e perciò sarà più alto nelle parti più vicine allo sbocco, che nelle più lontane; E perchè può darsi il caso, che tale alzamento di sondo non ritardi l'acqua, che sopravviene; perciò in tal supposto non si altererà il sondo nelle parti di sopra; (Fig. 19. Tav. VII.) ma mantenendosi, e connettendosi col più alto, si renderà acclive come BCD. Che se poi l'alzamento del sondo inferiore CD, ritarderà l'acqua, che sopraggiunge da AB, in tal caso, se l'acqua porterà materia atta, riempirà l'alveo ABC sino all'orizzontale EC; e sinalmente, se ritarderà le parti vicine a CD, più che le lontane, come per l'ordinario succede, sormerassi l'interrimento BC, che si alzerà, a proporzione della sorza diminuita. E questa è la ragione del mantenersi, che sanno, i dossi, e gorghi negli alvei de' siumi.

Che il dosso C B possa non impedire il corfo dell'acqua in A B, può succedere principalmente per due cause; La prima si è, perchè il fiume si divida in più rami; E la seconda, perchè si allarghi nelle parti inferiori, più che nelle superiori, purchè la larghezza sia viva; L'una, e l'altra causa però ricade in una sola, che è la diminuzione dell' altezza viva dell' acqua. Suppongasi dunque, che il fiume A D cammini per lo fondo CD orizzontale (Fig. 20. Tav. VII.), coll'altezza viva AC, o BD; e che, arrivato in D, o si allarghi, o si divida in più rami, dimanierachè l'altezza viva sia BE; Supponiamo però, che nel principio, l' altezza dell' acqua nella parte BG, fosse DB, e che il fondo fosse continuato in DG orizzontale, sarebbe dunque l'alrezza DB non viva, e perciò l'acqua in quel fito, ritardata. Quindi è, che supponendo, che la forza dell'altezza viva AC, sia precisamenre quella, che basta a tenere il fondo orizzontale; non sarà la forza BD ritardata, bastante a sare il medesimo in DG; adunque portando l' acqua materia idonea, si faranno delle deposizioni sopra DG, for-

mandosi il fondo EF declive, che si alzera sino a lasciare l'altezza viva BE: Ma perchè l'ostacolo DE ritarda l'acqua, che sopravviene: e nell' istesso tempo l'acqua sopravveniente batte l'interrimento DE; non potendo questo sostenersi sul lato DE a perpendicolo, è necessario, che si spunti l'angolo, v. g. IEL, nel mentre, che l'acqua HID ritardata, permette le deposizioni; o interrimenti HID; È perchè quanto più l'acqua verso C è lontana dall' impedimento ID, tanto meno resta ritardata; perciò non si farà eguale deposizione da per tutto, ma sempre minore, e finalmente cesserà; dunque al disopra di H, conserverà l'acqua la forza primiera; e conseguentemente manterrassi il fondo orizzontale. E' però da notare, che nel tempo, che si formasse l'acclività HL, sminuendosi in essa l'altezza viva dell'acqua, e confeguentemente la forza; sarebbe necessario, che l'acqua s' elevasse colla sua superficie; ma perchè elevandos, e dovendo ricadere su la superficie BA, farebbe forza contro le ripe, corrodendole, allargherebbe l'alveo; perciò, senza elevarsi sensibilmente, si anderebbe allargando proporzionalmente l'alveo, a misura, che si andasse formando il dosso HL; ch' egli si facesse più alto; e che l'allargamento, fatto sempre maggiore, continuasse per tutta la lunghezza dell' alveo, occupatà dal medesimo dosso HL; sinchè in L si formasse la cadente declive; e continuando la medesima altezza viva BE, si conservasse ancora la medefima larghezza.

Corollario V. Può darsi il caso, che un siume abbia tanto di altezza viva d'acqua, e tanto di forza, che basti a formarsi, ed a mantenersi il sondo orizzontale; ma restando questa impedita, non possa più spignere la materia, che porta, senza l'ajuto di qualche declività, (come sigura 16.) sarebbe il sondo AB, orizzontale al pelo dell'acqua BD; ma trovandosi il sondo AB, più basso del pelo del mare CD (Fig. 15. Tav. VII.), allora l'impedimento dell'acqua CB, ritarderebbe la forza dell'acqua corrente AC, che in conseguenza non sarebbe più valevole a mantenersi il sondo orizzontale; e perciò facendosi delle deposizioni, si alzerebbe il sondo, tanto che acquistasse quel pendio, coll'ajuto del quale potesse spingere la materia portata; e facendosi l'alveo per via di escavazione, tanto continuerebbe l'acqua ad escavare, quanto arrivasse a formarsi quella declività, che può bastare a non permettere deposizioni, ed insieme ad impedire maggior escavazione.

### PROPOSIZIONE IV.

Quanto maggiore sarà la tenacità del terreno, che compone il sondo del fiume, tanto esso sarà più declive.

Essendo che, quanto maggiore è la tenacità del terreno, cioè il lega-

legame, che hanno le di lui parti, l'una con l'altra, tanto maggiore è la resistenza, che in separarle incontra la forza dell'acqua; ne nasce, che supposta questa essere sempre la medesima, minore sarà l'essetto, se maggiore sarà la tenacità della materia; ed essendo l'essetto della forza dell'acqua, la disunione delle parti, e l'escavazione dell'alveo; ne siegue, che quanto maggiore sarà la tenacità della materia, tanto minore sarà l'escavazione: ma quanto minore è l'escavazione, tanto più resta declive il sondo dell'alveo; adunque quanto più sarà tenace la materia, che forma l'alveo al siume, tanto sarà esso più declive. Il che &c.

S' offervi però, che, siccome due lime, l'una adoperata con maggior forza dell'altra, ponno egualmente sminuzzare un pezzo di ferro, abbenchè in tempo differente; così può parere ad alcuno, che l'effetto della renacità del terreno sia solo quello, di fare consumare più tempo all'acqua in escavare; ma non già d'impedire l'escavazione. Ciò però non ostante, se si considererà, che la tenacità nella materia, in questo luogo, non solo si prende per lo legame vicendevole delle parti; ma ancora per la resistenza, ch'esse fanno all'essere separate, la quale sempre è maggiore, quanto meno coopera il peso di esse, alla disunione; manifestamente apparirà, che operando questo meno ne' piani, altresì meno declivi; viene in un certo modo ad accrescersi, collo sminuire della pendenza, la tenacità della materia; e che per lo contrario, facendosi minore la forza ne' piani meno declivi, può succedere, che la tenacità accresciuta, uguagli la forza dell'acqua sminuita, e così succeda, non folo maggiore consumo di tempo; ma altresì maggiore declività.

E' da notare in secondo luogo, che quando, in qualche caso impensato, la tenacità della materia, non s'accrescesse per la minor' inclinazione del sondo, o la sorza dell'acqua per la medesima ragione non si scemasse; allora la proposizione non si verificherebbe, che in ordine al tempo dell'escavazione, che si dovrebbe più lungo alla materia più tenace; E perchè in tal tempo può darsi il caso, che succedano altre cause, che cooperino allo stabilimento del sondo dell'alveo, a questre pure si dee avere rissesso.

In terzo luogo si dee avvertire, che la proposizione s' ha da intendere in termini idonei, cioè, che la tenacità della materia non sia tanta, da resistere in ogni inclinazione, abbenchè quasi perpendicolare alla forza dell'acqua, come sarebbe nel marmo, o nel sasso vivo; e parimente, che la forza dell'acqua non sia tale, che, poste due diverse tenacità, possa superare l'una, e l'altra in qualsissa picciola inclinazione di alveo; poichè, nel primo supposto, tanto potrà la forza maggiore, che la minore; e nel secondo, si renderà nell'uno, e nell'altro caso il fondo orizzontale.

Corollario I. I fiumi perciò, che hanno il fondo cretofo, o di tivarro.

sono più declivi di quelli, che l'hanno arenoso, o limoso.

Corollario II. E perchè il continuo bagnamento contribuisce molto ad ammollire la tenacità della materia del sondo, e per lo contrario, il rascingarsi della medesima, fatto dal Sole, accresce nella materia atta, la tenacità; perciò i siumi perenni sono, per tal cagione, qualche volta meno declivi, che i temporanei in parità di tutte l'altre circostanze.

Corollario III. Se il fondo del fiume sarà di materia così tenace, e dura, che la forza dell'acqua tenti sì, ma non vaglia a corroderla, come, se sosse somposto di sasso, o di muro, in tal caso quella declività, che li sarà stata data dalla natura, o dall'arte, si manterrà sempre, se non quanto la continuazione del corso dell'acqua, potrà qualche poco, in lunghezza di tempo, consumarla; e da ciò nasce, che le cateratte interrompono la continuazione dell'alveo de' fiumi, e si conservano per secoli intieri, senza considerabile mutazione; Si suppone però, che le pendenze siano totali, che non permettano deposizione di materia alcuna, sopra de' fondi.

Corollario IV. Se un fiume avrà il fondo in diversi luogbi variamente tenace; muterà di pendenza, sempre proporzianata alle resistenze del sondo; e perciò, dove questo sarà arenoso, si faranno maggiori escavazioni, dove cretoso, minori; dal che ne nascono alle volte i gorghi, e i dossi, che si vedono dentro i letti de' siumi. Quà si ponno ridurre proporzionalmente i corollari 3.4. e 5. della Prop. antecedente; e prin-

cipalmente le loro annotazioni.

## PROPOSIZIONE V.

Supponendo il fondo d'uno, o più fiumi, composto di parti staccate, l'una dall'altra, come sono i sassi, e l'arena, minori saranno le declività,

quando il peso specifico delle parti sarà minore.

Ciò è manisesto; perchè, supposta la medesima sorza nell'acqua, egli è certo, che questa più sacilmente, o separerà dal sondo, o spingerà avanti quelle materie, che saranno di minor peso specifico: Ma ciò sacendo, abbasserà il sondo medesimo; adunque, di quanto minor peso specifico saranno le parti, che staccate l'una dall'altra compongono il sondo; tanto più sacilmente questo si abbasserà; e per conseguenza si renderà meno declive. Il che &c.

Gorollario I. Quindi è, che i fiumi, i quali corrono fra le montagne; dove hanno il fondo sassoso, ivi hanno anche maggiore la pendenza, che nelle pianure, nelle quali i fondi per l'ordinario sono composti di pura

fab-

sabbia: E similmente (a) in que' siti, ne' quali il fondo è arenoso, le cadute sono maggiori, che in quelli, ne' quali il fondo è composto di puro limo, o belletta senza tenacità.

Corollario II. E perchè nelle parti grosse, come ne' sassi, e nella ghiara, ha molto luogo la qualità della sigura (b) allora il fondo sarà più pendente, quando la sigura delle parti, che lo compongono, sarà più dis-

ficile a muoversi, ed a scorrere sopra le altre.

Corollaria III. Parimente, perchè i fiumi nelle parti superiori del loro corso, hanno frequentemente gli alvei ripieni di sassi assossi, e conseguentemente pesanti; e di figura in oltre angolari, i quali sono sempre spinti al basso dal corso dell' acqua, o portati dentro gli alvei dalle rovine delle montagne; ed (c) osservandosi, regolarmente, che

(a) La condizione qui aggiunta senseità era necessaria, assinche il caso del limo sosse compreso ne' supposti di questa quinta proposizione, nella quale si sigurano le parti del sondo staccate, e mon in quelli dell'antecedente, ove si supponevano avere aderenza fra loro, e col sondo del siume. Per altro se il limo sosse così tenace, che potesse riputarsi della matura della ereta, o del tivarro, allora potrebbe resistere a maggior declività di quella, che sossi rebbe un sondo di pura sabbia, secondo le cose dette al corollamio primo della proposizione antecedente.

(b) Nella prima edizione del libro era qui occorso un' abbaglio, leggendosi più facile, quando dee stare più difficile, come abbiamo emendato, e come egli medesimo avvertì nell' errasa della detta e-

dizione.

(e) Ancorche in questa proposizione 5. l'Autore avesse solamente preso a trattare di quella diversità, che nelle penden ze de' fiumi può nascere dal diverso peso specifico delle parei, che compongono i fondi, sopra i quali scorrono, nulladime-no nel presente corollario, egli passa a confiderare piuttofto il peso assoluto, che lo specifico, il che non ofta tuttavia alla verità di ciò, che poi si conchiude; attesoche consistendo la dissicultà di fare sdrucciolare un corpo grave v. g. un faffo, fopra un piano declive nel dover egli formontar que' risalti, che rendono il fondo aspro, ed ineguale, è manisesto, che posta una medesima asprezza, e una medefima figura sferica, quella forza d'

acqua, che basta a sare, che un sasso di mole determinata scorra sopra quel sondo, poerà non effer bastevole a farvi scorrere un sasso di maggior mole, e dell' istessa materia, e per conseguente di maggior peso assoluto; e a volere, che basti, si richiederà nel piano una declività maggiore, onde il sasso meno abbia ad alzara rispetto all'orizzonte per vincere le scabrofità. E sebbene ne' fiumi al sasso di maggior mole è anco applicata maggior for-22, a riguardo di effer' egli investito, e ípinto da maggior quantità d'acqua, fi dee tuttavolta confiderare, che l'aumento della forza, che ha l'acqua fopra i faffi [ posta la velocità eguale in tutte le parti dell'acqua, che radono il fondo] non va, che in proporzione della fuperficie de' faffi, eioè de' quadrati de' loro diametri, laddove l' aumento del peso, che si tratta d'alzare, è in ragione delle folidità, cioè de'cubi de' loro diametri; e perciò sempre è vero, che a' fassi più groffi fi richiede in un medetimo fiume maggior declivo per supplire al diferto della forza della acqua, onde segue, che la linea curva del fondo del fiume debba esser concava dalla parte di fopra, come fi conchiude in questo corollario.

In ordine por alla natura della curva, in cui si debbono disporre gli alvei de' fiumi sormati per escavazione de' quali si tratta, risulta dalle cose dette dover' ella esser tale, che in ogni suo punto equilibri colla propria resistenza alla corrofione la sorza dell' acqua, che scorrendo per l'alveo tenta di corroderlo, mentre

allo-

detti sassi sono più grossi nelle parti più alte, vicino alle sontane; e più piccioli ne' siti degli alvei, più lontani da esse, ne segue, che de' siumi, che corrono in ghiara, la linea del sondo, anche a riguardo di questa sola causa, debba disporsi in una curva concava, che nel suo progresso, sia sem-

pre meno inclinata all'orizzontale.

Corollario IV. E perchè concorrono a questo effetto medesimo, e l'acceleramento dell'acqua per la discesa, e l'unione di più acque in un sol'alveo; ne segue, che unendosi le due cause predette colla resistenza dell'alveo, resa gradatamente minore; tanto maggiore concavità avrà la linea del sondo, e tanto maggiore sarà la dissormità, o dissernza stra le cadute in diversi siti del siume.

Corollario V. Se un fiume, dopo aver corso fra le montagne sopra un fondo ghiaroso, si ridurrà nella pianura a muoversi sopra un letto di arena uniforme, e porterassi al mare, senza ricevere tributo di nuove acque; la linea del fondo, durante il corso per la ghiara. sarà una linea curva concava, u cui connetterassi una curva convessa, competente alla qualità uni-

forme del terreno arenofo.

Dalle proposizioni dimostrate in questo Capitolo, se ne potrebbero dedurre molte altre, tanto su i medesimi semplici supposti, quanto
combinando insieme le diverse condizioni del fondo, della potenza dell'
acqua &c. Ma sarà facile a chi che sia, il farlo, colla scorta delle accennate verità, le quali, oltre l'essere dimostrate, sono anche osservabili in fatto, particolarmente da chi saprà distinguere gli essetti delle
cause accidentali, da quelli dell'essenziali.

Tutto l'esposto di sopra concerne principalmente lo stabilimento degli alvei, satto per via di escavazione, dall'acqua: resta ora da considerare l'altra parte; cioè, come, e quando si stabiliscano i sondi per alluvione, replezione, o sia deposizione di materia. E prima, si consi-

allora solo cesserà questa di escavare, quando le declività di mano in mano saranno disposte in maniera da pareggiare colla resistenza, che è variabile dipendentemente dalle stesse declività, la detta forza, variabile anch' essa dipendentemente, e da esse, e dalla discesa fatta, e dalle larghezze, che di mano in mano prenderà l'alveo; e perciò la ricerca geometrica di tal curvità parmi molto astrusa, e che per venirne a capo sia indispensabile stabilir prima delle ipotesi almeno versimili in ordine alla dipendenza, e rapportotanto delle resistenze, quanto delle velocità colle declività del piano, le quali leggi lascio a' più protondi geometri il ri-

cercare. Avvertirò solamente, che quando in generale si trovasse la natura di talcurva, per determinare poi i punti in
ciascun caso particolare, data che sosse la
curva del particolare, data che sosse la
situra del piano di mezzo, sarebbe d' uopo ridurre a misura la tenacità speciale
di quel terreno per cui l'alveo dovesse
passi della terra per sormarlo, o pure il
peso, la mole, e la figura de' sassi, in caso
che si dovesse esercitar la forza dell' acqua solamente sopra parti staccate, spingendole avanti; i quali dati, parmi che
sarebbero troppo dissicili ad accertars.

deri, che pochi sono i siumi, che portino acque chiare, cioè, non mescolate con materia alcuna terrestre; posciache i siumi, quasi tutti, almeno nelle piene, s' intorbidano. Supposto nulladimeno, che le acque di un fiume fossero in ogni tempo chiarissime, queste potrebbero bene profondare, ma non riempiere l'alveo proprio, mancando loro la materia per farlo, se non quanto potrebbero le parti staccate dal fondo, o dalle ripe, essere levate da un luogo, e portate in un'altro, o per ispinta, o per deposizione: Quindi è, che, supposti gli alvei inalterabili di sondo, e di ripe, a cagione della resistenza eguale, o maggiore della potenza; le acque chiare non potranno mai in alcuna maniera mutare il sito dell'alveo, nè in prosondità, nè in larghezza, quantunque siano basse di corpo, ed i fondi poco, o niente declivi. Quindi è, che (a) gli scoli delle campagne, soliti a portare, per lo più, acque chiare si conservano lungo tempo, senza interrirsi; ma entrandovi acque torbide, abbenchè in molta quantità, come succede nelle rotte de fiumi, in poco tempo si riempiono di terra. Il dire però, che un fiume porti acqua assolutamente chiara, è supporre un caso, se non impossibile, almeno molto raro; perchè scorrendo l'acque per lo terreno, è difficile, che non s'imbrattino; e cadendo, almeno in tempo di pioggia, l'acqua di essa, giù per la gran declività delle sponde dell' alveo; non può di meno, che non si svellano da esse, molte parti terree, le quali perciò siano portate nell' alveo a rendere torbida l'acqua. Ed in fatti io ho offervato, che il Tesino, poco sotto la sua uscita dal lago maggiore, lascia nell' escrescenze, manifesti segni di torbidezza sopra l'erbe bagnate dalla piena, i quali però non sono altro, che un sottilissimo velo di belletta, che le cuopre, e piuttosto sa loro cangiare il color verde, in olivastro, che, detergendole, o lavandole, si perde: indizio di qualche picciola torbidezza; e pure il luogo, dove io ciò offervava, non era lontano cento pertiche dall'emissario del lago. Lasciando dunque di trattare di questo caso, passeremo a considerare gli effetti de' fiumi, che corrono qualche volta torbidi, e che si stabiliscono il fondo co' propri interrimenti.

Di tre sorti sono le materie portate da' siumi; poichè altre sono spinte, sempre rasente il sondo, senza incorporarsi con l'acqua; altre s'incorporano coll'acqua medesima; ed altre galleggiano. Queste ultime hanno la loro gravità specifica, minore di quella dell'acqua; ma le altre due l'hanno maggiore, o eguale; L'egualità però del peso specifico, che può trovarsi nelle materie, veramente incorporate, coll'acqua, quì non merita considerazione veruna; come che è cagione,

che

<sup>(</sup>a) La ragione di tal' interrimento si adduce dall' Autore nel capo xi. al 3. Riternando, e consiste nella troppo scarsa

declivieà, che loro suoi darsi nell'escavarne il letto, come ivi si può vedere.

che esse seguitino i moti, e per così dire, la sorte dell'acqua medesima; e perciò nel nostro caso possono considerarsi, come non differenti da essa; Resta dunque, che nelle materie, tanto spinte, che incorporate, si debba intendere una gravità specifica maggiore di quella dell'acqua; con questa differenza però, che le prime ( essendo di mole, e peso assoluto assai grande) resistono più all'essere sollevate dal fondo: ma l' altre, per la picciolezza della loro mole, non ponno impedire, che il moto dell'acqua non le follevi, e mantenga quasi unite alla propria fostanza, la quale però, perdendo nella mescolanza di tanti corpicciuoli opachi, la sua diafaneità, si chiama torbida; mentre al contrario le altre, che restano al di sotto, o al di sopra, non turbano la sostanza dell'acqua. E qui pure dee mettersi da parte un'altro caso, come non adattato alla materia presente; Si trova nell'acqua, (anche stagnante, ed a giudizio d'ogni senso, in riposo) un moto perenne, che può tenere follevate delle particelle di materie più dell'acqua gravi; le quali perciò restano unite al corpo dell'acqua medesima, come sono i ramenti de' sali, delle tinture, e di altre simili sostanze. Queste non si separano da essa, che col mezzo dell' evaporazione, o precipitazione; o con gran lunghezza di tempo, come succede alle parti tartaree, che trovandosi nell' acqua, anche limpidissima, delle sontane, incrostano, per di dentro, i loro condotti, e qualche volta empiendoli quali affatto, serrano la strada al passaggio dell'acqua; di queste dunque noi non abbiamo da parlare; come che, per lo più, seguitano il moto dell' acque, o se talora si depongono, ciò è in un caso straordinario, che però ne' fiumi non fa regola alcuna; oltrechè, se si volesse discorrerne, sarebbe necessario prenderne i principi, forse dal più astruso della Fisica, e della Chimica.

Le materie pesanti, che non ponno, se non con violenza, separarsi dal sondo, per lo più, sono sassi, e ghiare, ed in qualche caso, arene assa grosse, oltre altre materie, che per accidente possono trovarsi ne' letti de' fiumi; queste rare volte sono shalzate in alto dall'acqua (il che succedendo, quasi immediatamente precipitano al fondo) ma bensì sono spinte, o lateralmente, o al lungo del corso; o pure cumulate in un luogo; dal che ne nasce, sì la varietà, e sempre costante mutabilità degli alvei de' fiumi, che corrono in ghiara; sì quel continuo corso, non solo di acqua, ma di sassi, all'ingiù, che rende meraviglia a chi osserva ciò sempre succedere, senza che perciò i sondi si elevino (a). Ed in

<sup>\* (</sup>a) Il Viviani contro il fentimento del Guglielmini, fu d'opinione, come si vedrà in un suo discorso, che le materie, le quali continuamente calano da' Monti non si logorassero, nè si ridu-

cessero in arena, ma che trasportate dall'acqua, non passassero un certo limite, ma restassero in un determinato tronco del siume, il quale perciò continuamente si rialzasse; e molte prove addu-

fatti sembra a prima vista difficile da concepire, che dalle rupi vicine, continuamente si svellano sassi, e siano portati negli alvei de' siumi, da' quali mai non escono, che alle volte per opera umana; e contuttociò non oltrepassino un certo sito, assegnato a ciascun siume dalla natura; o sia dalla combinazione delle cause, che concorrono a questo essetto; senza però sormarsi negli alvei, montagne di sassi, come pare a prima vista, che dovrebbe succedere a riguardo della loro abbondanza.

Se però si considererà la natura delle arene, che nient' altro sono, che pezzetti di sasso stritolato, siccome i sassi molte volte sono composti di arene insteme nite; ed in oltre, se si osserverà, che la sorza dell'acqua opera contro di essi, continuamente col suo corso, spin-

Tom. II. X gen-

adduce per dimostrare, che tali rialzamenti sison fatti ne'nostri siumi di Toscana.

Son parecchi anni, che il Sig. Dott. Perelli parlando delle due opinions, manifestò ad alcuni, che niuna di esse era il vero procedere della Natura; che i sassi fluvistili son materie primigenie componenti molte colline; che non possuno essi giammai logorarfi a segno di ridursi arena; che questa pure è un altro componente del nostro globo, e di natura cristallina, e differentissima da quella de sassi, come si scuopre col microscopio, e come dimostra la pruova del fuoce, che calcina la maggior parte de' fassi fluviatili, mentre vetrifica l'arena: che, ciò posto, l'acque precipitose staccando da' monti varie sorti di mate-rie, depongono di queste le più grosse, e pe-santi, e di poi gradatamente le meno, cioè pri-ma i sassi dentro una certa lunghezza, dipoi l' arena dentro altra lunghezza, e finalmente la terra, belletta, e l'altre parti eterogenee più fottili formando dette materie in ciascun tronco, nel quale son contenute, quella cadente, che è necetlaria per far concepire all'acqua quella velo-cità, che le abbifogna per trasportarie più ingiù: Talmentechè, seguitando le acque a portare dette materie, dee continuamente crescere la lunghezza del tronco, nel quale restano i sassi, come anco la lunghezza del tronco, ove è l' arena, e così pure degli altri tronchi, i quali ancora devono in tal modo continuamente rialzarsi, poichè calando i sassi in una parte del tronco contenente semplice arena devono questi rialnarla fino a costituirvi la cadente ad essi dovuta e maggiore di quella, che si dovea esser formata l'arens, cagionando simil rialzamento anco nelle parti superiori; così pure l' atena, avanzandosi produrrà un risizamento nel tronco, che la contiene, e nel superiore, ec.

Questo rialzamento de' fiumi non si rende sensibile che nel corso di molti anni, imperocchè

1. le materie grosse non sono da per tutto, nè le acque possono staccarle in gran quantità. 2. perchè quando i sassi sono nel siume, le acque volgendosi intorno ad essi in vortice, sollevano le materie più sottili, e gli sotterrano, onde lungo spazio di tempo si richiede, perchè un tronco di fiume li riempia totalmente, e ad una certa profondità. 3. perchè ogni piccolo allungamento del tronco, che ha sassi, richiede un rialzamento di tutto il detto tronco, fino cioè a qualche interrompimento. 4. perchè se ne estrae ancora una quantità per uso di strade, di fabbriche, di calcine ec. 5. finalmente perchè alcune pietre, quali sono l' arenarie si dissanno facilmente all'intemperie dell' aria, e al continovo, e vicendevole urto di altri sassi; e tutti generalmente questi si logorano, e si assortigliano nello strisciare, e ruotarsi per il fondo del fiume. L' istesse cause hanno luogo nell' arene, se non che queste essendo per la maggior parte incorporate nell' acque, e trasportate in giù dalle medesime, poco, o punto possono stritolarsi, e assottigliarsi nella continuazione del corfo, attefa particohrmente la maggior loro durezza.

Che ne' fiumi segua un continovo rialzamento si rende manifesto quasi in tutte l' escavazioni, che si fanno per le pianure, poichè in esse soglion trovarsi, a profondità notabili, degli strati di ghiare, ed altre materie fluviatili, indizio ficuro d' un rialzamento delle pianure, che non poteva farsi se non col successivo, e ad esse respettivo rialzamento delle piene, e conseguentemente del fondo del fiume, per il quale fi producono i continovi spagli, e rotte, le quali, benchè per lo più fieno di considerabil pregiudizio, non lasciano nondimeno di essere vantaggiose, ed utili per mantenere una cadente all' ustelsa campagna, e facilitarne ne' fiumi medelimi io scolo, di cui per il detto rialzamento dei fondo di questi resterebbe essa affatto priva.

gendoli a percuotersi, ed a farli scorrere, l'uno sopra l'altro, ( al che va necessariamente congiunto un continuo sfregamento, mediante il quale si vanno perpetuamente logorando vicendevolmente: come ne sa piena sede il continuo mormorio, che si sente ne' siumi, i quali corrono in ghiara: essetto non tanto del moto dell'acqua, che urta, e si rompe in essi, quanto del reciproco dibattimento de' sassi) e di più, se si avvertirà alla gran copia de' rottami; alla pulitura, che ricevono; ed a molti altri manisesti segni di logoramento, che si riscontrano nelle ghiare de' siumi; se, dico, tutto ciò si considererà, sacilmente si potrà credere, che i sassi cotinuamente si dissacciano in arene, e che richiedendosi al loro intero consumo una quantità determinata di questo sfregamento (che in un certo grado, porta seco una determinazione di tempo, e di spazio) venga tutto ciò terminato dentro il sito, che sta di mezzo fra il principio del siume, e l'ultimo limite delle ghiare.

Per esempio, supponiamo, che un sasso stregandosi con un' altro (come farebbe sopra una ruota da pulire) con un certo grado di velocità, arrivasse ad essere interamente consumato, dentro lo spazio di un giorno; certa cosa è, che nel medesimo tempo si consumerebbe, se esso sosse mosso seguitamente per un piano, che sosse tanto lungo, quanto richiede la velocità dello sfregamento reciproco d'un sasso, con l'altro (se però la forza, e l'asprezza sosse nell'uno, e nell'altro caso eguale) e che non si varierebbe l'essetto, se tal logoramento succedesse interpolatamente; purchè la quantità del tempo sosse d'una giornata. Varierebbesi bene, se, o il moto, o il tempo, o la durezza, o la grandezza del sasso, o l'asprezza del piano, si alterassero; o se mancasse il piano medesimo, sul quale si sa lo ssregamento, prima che il sasso sosse intieramente consumato.

Essendo dunque nel siume una forza determinata, che cagiona una determinata velocità nel moto de' sassi; ed essendo, che questi hanno una grandezza, e durezza limitata, che ordinariamente non oltrepassano (potendo però avere l'una, e l'altra minore) ne siegue, che la velocità del moto impresso dall' acqua ne' sassi, dovrà richiedere un tempo determinato, che sia proporzionato alla durezza, grandezza &c. de' sassi medesimi, per interamente stritolarli; e perciò, altresì dovrà essere determinata la lunghezza dello spazio, necessario per l'essetto medesimo; come che questa è siglia della velocità, e del tempo. Non è dunque meraviglia, se ne' siumi si riconoscono i limiti delle ghiare, e se gli alvei non si riempiono, per lo continuo entrarvi di queste; essendo equilibrata, per così dire, la quantità di esse, che giornalmente entra nell'alveo, col consumo, che se ne fa. E' ben facile anche l'intendere, perchè alcuni siumi portino le loro ghiare sin dentro

il

il mare; allora, cioè, quando viene a mancare lo spazio addimanda-

to dalle altre circostanze, per stritolarle in arena.

Sminuendosi adunque continuamente la mole de' sassi, e rendendosi con ciò l'alveo sempre meno declive (come si è detto nel corol. 1. della prop. 5. di questo cap. ) ne segue, che un sasso, il quale sotto una mole maggiore, contrastando alla forza dell'acqua, poteva sostenersi in un alveo più declive; ridotto poscia ad una mole minore, ceda all'impeto della medesima, lasciandosi spingere all'ingiù, sino a trovare quella declività, che resti proporzionata alla diminuzione della di lui mole. Quindi è, che (a) ne' fiumi in ghiara succedono continue escavazioni, ed altresì continue replezioni; ma così attemperate l'una con l'altra, che ne resta il fondo stabilito; dimanierachè, alterato che sia da cause accidentali, o in soverchia escavazione, o in soverchia replezione, ben presto si ristabilisca, per l'efficacia delle cause perpetuamente operanti; e perciò, se l'alveo di un fiume in ghiara, sarà meno declive di quello che porti la sua natura; non mancandoli materia per cagionar replezione, eleverassi nel fondo, in maniera da acquistarsela; ed avendola più del bisogno, ne seguiranno escavazioni proporzionate, fino al termine, nel quale si pareggino le forze delle cause escavanti, con quelle delle resistenti.

E qui cade in acconcio di dimostrare un' altra proposizione, che contiene (b) un caso possibile a succedere ne' fiumi, che corrono in

ghiara.

#### PROPOSIZIONE VI.

Se un fiume, che corra fopra un fondo, che resista all'escavazione, X 2 richie-

(a) Per escavazione s' intende qu' non già il diffaccamento delle parti salde del fondo, fu cui posano le ghiaie, ma il trasporto delle medesime ghiaie al tratto inferiore [ che forse più propriamente direbbesi espurgazione, o disgombramento] siccome per replezione s' intende il succeder, che fanno altre ghiaie nel luogo lasciato da quelle, e questi due effetti so-no quelli, che fra loro si attemperano per tal modo, che il letto venga a stabi-lirsi in quella pendenza, che gli è necessaria. Ove poi per cagioni accidentali tal pendio venisse a sconcertarsi, se egli sofse scemato fi poserebbero ftabilmente sul letto altri fassi fino a restituirgli la primiera inclinazione, fervendo effi di letto a quelli, che vi fcenderebbero per l' avvenire; e fe fi foste aumentato, allora fi distaccherebbono dal sondo quelli, de' quali saldamente era lastricato sino al detto segno, e non più oltre. Tali escavazioni, e replezioni, che si chiamano continue, non debbono però esserlo se non per quel tempo, in cui l'acqua ha sorza bastevole a spignere le dette materie, che posano sopra il sondo.

(b) E' da avvertire, che l'Autore poco dopo, cioè nel corollario 6. della prop. 6. vuole, che fotto questo caso si comprendano eziandio tutti que' siumi, che hanno il sondo composto di parti staccate fra loro, cioè sasse, gbiasa, ed arena; e in satti la dimostrazione, che ne adduce si può applicare non meno alle sabbie grosse, che ad altre più gravi materie, che si depongan su'lletto senza attaccarvisi.

richiederà tanto tempo per compirla fino al fegno, che richiede la propria forza, e permette l'inclinazione dell'alveo, e che, prima d'esser' compita, fia portata nell'alveo altra materia della medesima natura; anderà il detto siume continuamente scavando il suo fondo, che sarà stabilito fra due termini, l'uno determinato dalla massima altezza, che può farsi per replezione; l'altro dalla massima bassezza, fatta nell'escavazione. Fig. 21. Tav. VII.

Sia il fondo A B quello (a), che a riguardo della forza dell'acqua, e della condizione della materia &c. si chiama stabilito; e sia sopra di esso la materia contenuta nel triangolo ABC, della medesima natura di quella, della quale è composto il fondo AB; egli è evidente, che, correndo l'acqua con una forza determinata per lo fondo CB, potrà escavarlo; ma perchè tal' escavazione non può farsi instantaneamente, ma, per lo supposto, richiede molto tempo, poniamo, che l'acqua, corrodendo, abbia scavato il fiume, sino in DB, ma non sia giunta alla A B; e che, arrivata l'escavazione a detto termine, sia allora portata dentro il fiume, v. g. da' torrenti influenti, altrettanta materia, che basti a rimettere di nuovo in essere la pendenza CB. Continuando dunque la medesima forza d'acqua, tornerà a farsi l'escavazione; e se di nuovo arrivata fino in DB, sarà riportata nuova materia nel fiume, di nuovo si tornerà ad escavare, e così successivamente; Supponiamo perciò, che la pendenza DB sia quella, alla quale può giungere l'escavazione, durante il massimo intervallo di tempo, tra l'uno ingresso, e l'altro della materia nell'alveo A B; adunque non si arriverà mai coll' escavazione, alla pendenza AB; ma solo, al più, alla DB: Parimente supponiamo, che C B sia la massima altezza, che può fare, detratte le escavazioni, la materia, ch'entra nel fiume; adunque la declività non oltrepasserà mai la CB; e perciò il fondo sarà stabilito, o più tosto anderà librandosi, tra le due declività CB, DB. Il che ec.

Non si può pensare, che entri più materia nel siume di quella, che sia smaltita coll'escavazione satta del sondo; e per conseguenza, che questo debba sempre elevarsi; Perchè supposto che ciò succeda, è chiaro, che la declività si renderà sempre maggiore; e perciò la materia sarà disposta a cedere più facilmente alla sorza dell'acqua, che anch'essa si accrescerà; onde maggior quantità di materia si smaltirà in un dato tempo: Accrescendosi dunque lo smaltimento di detta materia, sinalmente si arriverà ad una elevazione, nella quale si pareggerà il consumo con l'entrata; e tale suppongo, che sia l'inclinazione C.B.

Av-

<sup>(</sup>a) Cioè a dire sia quello, che la natura esige per quel tal siume, e che attese le dette circostanze si stabilirebbe, se ella

avesse tempo bastante a stabilirlo, prima che nel siume sosse portata nuova materia agli interrimenti.

Avvertasi, che sebbene per l'escrescenza del siume, e per l'abbassamento dell'alveo, la forza dell'acqua non può essere la medesima (siccome nè meno è la medesima quantità della materia portata via nella piena, per l'alveo più declive CB, e la portata via, cessata la piena, per l'alveo meno declive DB) nondimeno tutto ciò può ridursi ad una medietà aritmetica, nella quale gli eccessi compensino i disetti; e può supporsi, che l'escavazioni siano proporzionali a' tempi, ne' quali saranno state satte; posciachè, negli estremi, torna la medesima cosa.

Corollario I. Perchè adunque l'entrata della materia grossa ne' siumi, suole succedere per l'instusso de' torrenti nelle loro piene; ne segue, che in tal supposto, quanto maggiori faranno gl'intervalli di tempo, tra l'una piena, e l'altra de' torrenti; tanto meno declive sarà l'alveo del siume.

Corollario II. Similmente, perchè le piene de' torrenti, quanto fono più grosse, e di maggior durata, riducono ancora maggiore quantità di materia ne' fiumi, perciò quanto le piene saranno minori, e più

corte di tempo, tanto meno sarà declive il fiume.

Corollario III. Parimente, essendo che quanto maggiore, e di più lunga durata è la piena del fiume, tanto più opera in escavare il proprio fondo; ne segue, che quanto più lunga, e maggiore sarà la piena del fiume, tanto meno declive sarà il sondo di esso; Dipendendo perciò la piena del fiume, tanto nella durata, quanto nella grandezza, dalle pienc de' torrenti; e sacendo la prima, maggiore escavazione, e le seconde maggior riempimento; bisogna osservare, come s' attemperi una causa coll' altra, e giudicare la qualità dell' essetto, a misura di quella, che prevalerà.

Corollario IV. E quanto maggiore di corpo farà l'acqua ordinaria del fiume, farà ancora tanto meno declive l'alveo (a); quali declività, tanto in questo, quanto ne Corollari sopraddetti, si devono intendere in tem-

pi omologi, come ancora la minima di tutte.

Corollario V. Parlando de' fiumi temporanei, dentro i medesimi sup-

me, poste eguali tutte le circostanze, che debbono concorrere al detto essetto. E quindi anco si può inferire, che in tale supposizione un siume perenne sarà sempre meno declive d' un temporaneo, ancorchè questi sosse eguale a quello di forza a' tempi delle massime piene dell' uno, e dell' altro, auteso che nel perenne più lungo tempo durerà l'azione dell'acqua in tal grado, che basti a scemar la pendenza con isgombrare le materie deposte.

<sup>(</sup>a) Da ciò si deduce non essere per sentimento dell'Autore limitato il tempo, in cui la forza dell'acqua è capace di spignere le materie sciolte, e staccate, che stanno sul letto, al solo stato delle massime escrescenze del siume, ma potersi tal'effetto aspettare in qualche grado anco nello stato ordinario dell'acqua; e con ragione, potendo in tale stato rimanere ad essa tanto di sorza, che equivaglia a quella delle piene di un'altro siu-

posti, gli alvei tanto meno saranno declivi, quanto più breve sarà il tem-

po della loro aridità, o in cui saranno esausti d'acqua.

Corollario VI. Abbenchè questa proposizione principalmente si verifichi ne' sondi composti di parti staccate l'una dall' altra, come sassi, ghiara, ed arena; nondimeno può applicarsi in qualche maniera a' siumi temporanei, che depongono nel sine delle loro piene, materia limosa, e che si rende tenace per l'essiccazione fatta dal sole; Ho detto in qualche maniera; perchè ordinariamente la materia limosa, che è quella, che riceve tenacità dall'esseczione, non si depone, che con una gran diminuzione di velocità, che appena si riscontra nell'acqua de' siumi. Quando però vi si deponesse per qualche accidentale cagione, cade-

rebbe sotto i supposti di quest'ultima proposizione.

Le materie poi, che s'incorporano colla sostanza dell'acqua, sono arene sottili, parti terree, ed altre di simile natura: Sono queste, non spinte, come le ghiare; ma sollevate dal fondo, e portate sino all'ultima superficie dell'acqua; abbenchè il loro peso specifico superi quello del fluido, al quale perciò non sono unite, per la gravità uniforme; ma solo per la violenza del moto, e per la resistenza, che trovano le loro superficie al discendere, impedite dalla viscosità dell' acqua medesima; in quella maniera per appunto, che i vapori acquei si sollevano, e stanno sospesi lungo tempo nell'aria, come si è spiegato nel cap. 4. Quindi acciocche le particelle di terra restina unite all'acqua, si ricerca un certo grado di agitazione proporzionato al loro peso, mole, figura, e superficie, cessando il quale, cominciano a discendere, ed a lasciar l'unione, che prima aveano colle parti dell'acqua. Dal che ne nasce, richiedersi maggiore agitazione, per tenere unite all'acqua le parti più grosse, e pesanti, che le più sottili, e meno gravi. L'agitazione parimente, o è la velocità dell'acqua, esercitata lungo il corso del fiume; o pure i moti vertiginosi, fatti su un piano verticale, cioè dal fondo alla superficie, e da questa al fondo; o pure sopra un piano orizzontale, o inclinato, come s'osserva ne' vortici; Nè può negarsi, che questi, ed altri moti disordinati, non operino (tanto a corrodere il fondo, e le ripe; quanto a tenere sollevata la materia) molto più di quello, che possa la velocità esercitata per la linea di direzione del fiume; nulladimeno, perchè i moti fregolati non ponno comprendersi fotto regole semplici; ci contenteremo in questo luogo di considerare l'azione della fola velocità predetta: e ciò faremo tanto più giustamente, quanto che i moti predetti irregolari, sono ordinariamente più, o meno vigorofi, quanto maggiore, o minore è la velocità del fiume.

Dipendendo adunque, come si è detto nel Capitolo antecedente, la velocità dell'acqua de fiumi, o dall'altezza del proprio corpo, o

dalla discesa; ed essendo, secondo l'uno, e l'altro principio, più veloce l'acqua in un luogo, che nell'altro; ne fegue, che una parte dell'acqua può essere così veloce, che possa sostenere materie più grosse, e più pesanti; e che un'altra non basti, per portare le più sottili, e leggere. Quindi è, che dove i fiumi sono più veloci, cioè nel filo dell'acqua, si mantengono più profondi; e dove hanno meno di forza. si tanno delle alluvioni, e deposizioni di materie più grosse; E questa è la ragione, per la quale nelle parti convesse della tortuosità de' fiumi si generano spiagge, o arenai, e dalla parte opposta restano corrose le ripe. Dal medesimo principio deriva pure, che per lo più, ne' fiumi, che hanno acque più veloci verso il fondo, che alla superficie, le arene più grosse non si alzano al pelo dell'acqua, dove giunge la sola terra: e perciò le alluvioni, che si fanno sulle restare o golene, sono di natura molto differente, quanto alla materia, da quelle che succedono dentro l' alveo; e similmente le bonificazioni fatte regolatamente, e col prendere l' acqua torbida verso la superficie, sono molto più fertili di quelle, che sono flate fatte a fiume aperto, e con prendere l'acqua dal fondo dell'alveo. Non vi è dubbio, che, continuandosi in tutte le parti del fiume, quel moto, che rendesi necessario, per tenere sollevata la torbida. non mai si deporrebbe essa, e sarebbe portata coll'istesso moto dell' acqua, sino all'ultimo termine; ma rallentandosi l'agitazione, è ben chiaro, che le materie eterogenee mischiate all'acqua, si deporranno successivamente, secondo la loro gravità; e perciò sboccando siumi torbidi in lagune, o paludi, le interriscono, e fanno, che il terreno si manifelti in più luoghi, ne' quali prima non si osservava, che espansione d'acqua.

Per la stessa ragione gli alvei de' siumi, ne' luoghi ne' quali sono larghi più del dovere, s' interriscono alle sponde, ristringendosi l' alveo a quella capacità, che è richiesta dall' abbondanza dell' acqua, che vi scorre (a); il che anco sanno nelle paludi &c. sacendosi l'alveo, dentro gl' interrimenti medesimi: E perchè rare volte un siume scorre, sempre

K 4

COD

durre in tali siti il siume a quella larghezza, che si vede esserti satta da se stesso in altri luoghi, ove non sieno ostacoli. L'allargamento di un siume può essere ancora necessirio, quando vi si voglia introdurre qualche quantità di nuova acqua; poichè essendosi il siume stabilita una larghezza per una certa quantità, se questa si accresca, ne abbisognerà una maggiore, nè potendo tutta in un tratto da per se formarsela, arrecherà quei pregiudizi, che nascono dalla troppa angusta larghezza, se l'arte non l'abbia già prevenuto coli allargamento.

<sup>\*(</sup>a) Quindi si fa chiaro, che gli allargamenti, che soglion talvolta farsi a bella posta ne' siumi possuno, 'generalmente parlando, dirsi più tosto pregiudiciali, che utili, o almeno di niun vantaggio; tuttavia l'allargamento di un siume è necessario allorchè le ripe si sossero ripiene di legname grosso, e minuto, sicchè il loro terreno collegato dalle batbe di questo, resistesse a quell'ailargamento che farebbe l'acqua naturalmente; onde avvenir suole, che questa corroda al piede le medesime ripe, le scalzi, e le faccia finalmente smottare; e siegua così un'altro quasi art siccale ristringimento in questo caso è utile il ri-

con la stessa violenza, offervandosi maggiore velocità nelle piene maggiori, che nelle minori; e parimente nel colmo della piena, più che nel crescere, o cessare della medesima, in parità di circostanze: quindi è, che correndo l'acqua torbida per un'alvev con poca velocità, seguono interrimenti nel fondo, ed alle volte tali, che, cessata l'escrescenza, il letto del fiume si vede mezzo ripieno, e sa dubitare a chi è poco pratico della natura de' fiumi, ch'esso non possa essere capace di una piena maggiore; seguendo poscia la quale, di nuovo si scava alla primiera profondità. Perciò, se bene un fiume può scorrere al suo termine, sopra d'un fondo affatto orizzontale; portando però acqua torbida, se non avrà esso tanta altezza di corpo d'acqua, da tenere la terra sempre incorporata; necessariamente dovranno seguire delle deposizioni (a), le quali anderanno sempre crescendo, sino ad acquistare quel pendio, che più non può refistere alla forza dell'acqua, acciocchè non porti via la materia, che per altro resterebbe deposta sopra la di lui linea; e perciò nelle piene minori si mutano le cadute, accrescendos: e nelle maggiori, sminuendos (b).

Da ciò, che sin ora si è detto, evidentemente apparisce, rendersi inutile qualunque opera umana, che tenti di accrescere, o scemare le dovute pendenze a siumi torbidi (c); posciachè, se non s'inducano nuove

cau-

(a) L'altezza di corpo, che qui richiede l'Autore, affinche non seguano depofizioni, è necessaria, o in quanto con essa suol'andar congiunta maggior velocità
[ che è quello, che principalmente qui
si considera ] o in quanto la maggior copia dell'acque, che non suol'esser disigiunta dalla maggior'altezza, può soste
nere maggior quantità di terra, che è
quello di che egli passa a ragionare poco dopo nel s. Non è la sola.

(b) Ciò che qu' si dice del mutarsi le cadute, o sia le pendenze nelle varie piene d' nn medesimo siume, non è diverso da quello, che si è conchiuso nelle proposizioni precedenti, e ne' loro corollarj in proposito delle materie sciolte, che scorrono sul sondo de' siumi senza incorporatsi coll' acqua, se non in ciò, che allora si esaminava, come si formino le pendenze a' siumi mediante l'escavazione, o piuttosto l' espurgazione delle dette materie; e qu' si considera come i siumi acquistino le pendenze per la deposizione di que' corpi più tenui, che scorrono mescolati coll' acqua. Poichè dunque le arene de' siumi, se sono delle più grevi

fi riducono ella prima delle dette due specie di corpi, e se delle meno grevi alla seconda, e porche si è veduto, che nell'uno, e nell'altro caso le piene mag-giori d' un medesimo siume hanno forza di accomodare il letto a minor pendenza di quello, che facciano le minori, ne fegue che generalmente ne fiumi, che porcano sabbia, se si misurerà la loro pendenza in tempi diverfi, potrà queffa trovarsi alquanto diversa, secondo il diverso grado delle ultime piene, che per essi sa-ranno corse, purche tutte le altre circoftanze fiano pari; ma tuttavia tal diverfità farà riffretta dentre certi limiti, corrispondenti alla massima, e alla minima forza, che possano aver avuta le dette piene nel produrre tali effetti ; e però in questo, e non in altro senso fi può intendere, che un fiume arenoso arrivi a stabilire la declività del suo letto.

• (c) Anco a' di nostri vengono da alcuni inconsideratamente proposti, ed eseguiti i cavi de' tronchi anco ghiarosi de' fiumi, con gettare riguardevoli somme di denaro, e colla sola idea di togliere, o diminuire il pericolo dell' inondizioni. Il cavo di un siume può esser utile, ma in cause perpetuamente operanti; accresciute che sieno dette pendenze, succederanno nuove escavazioni; e sminuite, nuove deposizioni; e perciò, nel mutare il letto a' fiumi, per via di cavi, si dee ben'avvertire la caduta, che ha un termine sopra l'altro, e paragonarla alla. necessità del fiume, ed alla situazione della campagna, per non incorrere in quegli errori, che per simili inavvertenze hanno fatto, e fanno lagrimare le provincie intiere, a causa dell'alzamento seguito ne' fondi degli alvei, dell'impedimento degli scoli delle campagne, e dell' inondazione delle medesime. Dissi, se non s' inducano nuove cause perpetuamente operanti; perchè in tal caso potrebbe anche perpetuarsi l'effetto, perciò, in proposito di volere sminuire le pendenze, potrebbe giovare, essendo praticabile, il ristringimento dell'alveo ad un fiume; o l'unione di più acque in un'alveo medesimo: E quando le cadute siano troppo precipitose, è comune la pratica di traversar loro l'alveo con chiuse, o pescaje, per far elevare i fondi, ed impedire il dirupamento delle ripe; nel qual caso si tolgono bene alcuni de cattivi effetti, che partorisce il soverchio profondamento del siume; ma le cadute, in poco tempo, si ristabiliscono a misura della necessità dell' alveo. Solo, ad accrescere realmente le cadute, può contribuire la diversione dell'acque, o l'allargamento dell'alveo, quando possa manteners in tale stato.

Quale sia il grado di velocità, che può bastare per tenere sollevata la materia arenosa nell'acqua; e quale, la materia semplicemente terrea, è difficile da determinarsi; Egli è ben' evidente, che il Pò, il quale nelle sue massime piene ha trentacinque piedi di altezza viva di acqua (a), non permette, che nel suo tetto si faccia deposizione veruna, sopra

pochi casi. 1. Quando la quantità dell'acqua del fiume si accresca notabilmente, e sia il fondo cosi stabilito, e tenace, che non possa essere dall'acqua istessa corroso, e incavato in breve tempo. a. Quando in un tronco del fiume entri qualche scolo d'importanza, e non possa sufficientemen-te shoccarvi senza sbassare il sondo del siume, ne polla detto scolo altrove divertirsi; in tal caso può esser vantaggioso mantener scavato il siume per una determinata lunghezza dallo scolo in giù, ma conviene sostenere il tratto superiore del fiume con qualche serra, accid le materie, che sono in quello, non cas no subito a riempire il cavo fatto; la quale avvertenza convien sempre avere, anco quando fi dee fare il cavo d'uno frole 2 un pezzo per volta; è necessario cioè in-cominciare da basso, ed ove si termina fare una Cerra, quando fia per l'opravvenire dell'acqua, da

levarsi poi, ripigliando il cavo del tratto superiore, come appunto si pratica ne' fossi di Pisa,
nel cavo de' quasi s'impiega più d'un anno. Finalmente con tale avverienza può anco essere
talvolta, che metta conto cavare i siumi per diminuire l'imondazioni, quando manchino altri
mezzi meno dispendiosi; nel che si richiede,
che l'Ingegnere faccia le più prudenti considerazioni.

(a) Che il Pò abbia nelle massime piene 35. piedi d' altezza lo aveva eziandio
detto l'Autore più sopra nel 5. Similmente di questo capo 5., e sorse lo dedusse
dalle misure prese in quel siume al Poute di Lagoscuro nella Visita delle acque
de' due Cardinali d' Adda, e Barberini
dell'anno 1693. nella quale occasione (essendo il Pò in grande altezza) si trovò il

fopra il fondo già stabilito: Che Reno, e Panaro, i quali non banno, che nove, o dieci piedi di altezza, depongono l'arena, sino però a formarsi il pendio, rispetto a Reno, di tredici in quattordici once di caduta per miglio; ma non lasciano già la terra, nè meno l'arena sopra detta pendenza (a). E' ancora probabile, che l'arena medesima possa andare, col lungo corso de' siumi, così atlottigliandosi, che possa paragonarsi colla terra; se pure l'una, e l'altra non sono una stessa sostanza, cioè l'una più semplice, l'altra più composta; ed in fatti si vede, che le arene del mare, le quali non sono altro, che le portatevi dentro da' siumi, sono sottilissime, e tanto più, quando provengono da' siumi maggiori, e di corso più lungo; il che essendo vero, tanto minor sorza addimanderebbero per non deporsi; siccome anche minore la richiede il limo sottile; e perciò pochi sono i siumi, i quali lo depongono nel proprio letto, suorchè in poca quantità, e per cause assatto accidentali.

Non è la fola agitazione dell'acqua quella, che concorre a tenere follevate le arene; avendovi anche gran parte la copia delle medesime: Per intelligenza di ciò, si consideri, che, siccome il moto dell'aria può ben fare ascendere, e tenere sospesi i vapori, ma non in ogni quantità, che si trovino; e perciò è necessario, che cumulatane una gran copia, sinalmente ricadano in pioggia; così l'acqua, mediante l'agitazione, che si trova avere, non può sostenere qualsivoglia quantità di parti più gravi di essa; ma devono essere limitate, non tanto dal grado, che dalla somma del moto, che si trova nella medesima; Quindi è, che il grado dell'agitazione corrisponde alla gros-

fuo massimo fondo più basso appunto 33. piedi Bolognesi in circa de' segni delle sue piene maggiori. Ma che tale altezza sosse viva, vi ha luogo a dubitarne, attesochè nè in quell' occasione su ritrovata una tanta prosondità in alcun' altro de' diversi scandagli satti in quelle vicinanze, dove la larghezza è assai unisorme, nè dopoi in altre osservazioni replicate in que' contorni gli anni 1716., 1720., 1711., 1719. è mai stato trovato sondo così basso, con tutto che sra segni delle massime piene, succedute nel tempo di mezzo non si sia riconosciuto divario di alcun momento. E' ben vero, che in queste più fresche osservazioni si è ivi ritrovato qualche aumento di larghezza sopra quella, che allora su misurata di piedi 700, è che l' Autore ha riserita nel detto s. Similmente.

(a) Che che sia della verà altezza delle piene del Reno; qui, ed altrove mentovate dall' Autore, e di quelle eziandio

del Panaro (intorno a' quali fiumi dopo il tempo, in cui egli scrisse, si sono fatte nuove, e più accertate osservazioni) la pendenza, che egli dà al primo di 13. in 14. once per miglio è scarsa, anzi che no, anche attese quelle sole livellazioni, che egli poteva aver vedute; e in fatti i detti due Cardinali nella relazione, o voto, che diedero intorno al recapito di quel fiume, la stabilirono col sondamento delle dette livellazioni di once 14., e due terzi, o di 14., e tre quarti, e da altre offerva-zioni, che poi sono state fatte nelle susseguenti visite è risultata sorse anco alquanto maggiore. Tali diviri si ponno attribuire in parte alle fallacie delle mifure, ma fors' anco in parte si debbono riconoscere da' diversi stati di pendenza, che il fiume può aver avuti in divers tempi, secondo i varj gradi di quelle ultime piene, che precederono le offervazioni, che ne furono fatte.

sezza, o sottigliezza delle parti; e la somma del moto al numero, o quantità delle parti medesime. Può darsi perciò il caso, che il grado, o velocità dell'agitazione, non sia potente a sollevare, e sostenere un grano di arena; ma sminuzzato che sia, resti esso sospeso nell'acqua; non sarà però il medesimo grado valevole a sostenere infinite granella della medesima misura; se non s'intenderanno essere dell'acqua infinite le parti, e per conseguenza infiniti gradi di moto, rispetto al numero, ogn'uno de' quali sostenga un grano di arena; Egli è perciò necessario, che il numero di questi sia limitato, e proporzionato alla somma del moto, che si trova in una certa quantità di acqua; o pu-

re, se così dir vogliamo, in una sezione di un fiume.

E' facile afficurarsi di ciò coll'esperienza; poichè presa una quantità di acqua dentro di un vaso, ed agitata questa con un moto sempre uniforme (il che si può ottenere con diversi artifici) se a detta acqua farà infusa della polvere, si vedrà, che sul principio si mischierà ella con l'acqua, la quale perciò diverrà torbida: ma; se continuerassi ad aggiungere sempre altra quantità della polvere medesima, si vedrà, ch' essa non si mescolerà più con l'acqua; ma caderà al sondo del vaso, al che può concorrere, non solo la deficienza della quantità del moto necessario a sostenere la quantità della terra aggiunta; ma ancora la vicinanza delle parti medesime, che facilmente unendosi infieme, formino una mole più pesante, che richiede un grado d'agitazione maggiore, per essere tenuta sospesa nell'acqua. Per l'una, e per l'altra dunque delle suddette ragioni, egli è evidente, che, quantunque il grado del moto possa sostenere più parti di terra incorporate coll'acqua; non potrà sostenere però tutta quella quantità, che a lui sarà somministrata; e perciò può darsi il caso, che in un siume sia portata tanta quantità di terra; che l'acqua di esso non possa portarla via, se non in un tempo determinato: incidente, che porge motivo alla seguente proposizione, i supposti della quale, se bene di rado accaderanno, non sono però impossibili.

# PROPOSIZIONE

Se ad un fiume sarà somministrata, v. g. da' torrenti influenti, tanta quantità di terra, o di arena, che non possa tutta incorporarsi con l'acqua di esfo (a); si deporrà ella, ed alzerà il fondo; ma cessato l'influsso de

maggiore di terra, o d'agena fottile di quella, che possa esserle somministrata da' suoi influenti. E nel vero se un'influenne, perciocche l'acqua del fiume potrà te con quel grado di velocità, e di agi-ordinariamente sostenere quantità assai tazione, di cui egli è dotato, si suppone

<sup>(</sup>a) Con tutta ragione ha detto l' Autore, che di rado verrà il caso, che si verisiehino i supposti di questa proposizio-

torrenti, la terra deposta sarà corrosa, e portata via dal corso del sume: E se a far ciò, si richiederà più tempo, di quello intercede fra un' influsso, e l'altro de torrenti, non potrà il fondo del fiume ridursi a quella minore declività, che addimanda la forza dell'acqua, e la resistenza della materia, che compone il fondo; ma si stabilirà fra due termini, l'uno de' quali farà quello, che compete alla massima corrosione, che può fare il fiume in detto tempo; l'altro sarà quello, che è limitato dal massimo alza-

mento, che può fare la materia portata in esso.

Io non stimo necessario il dimostrare a parte, questa proposizione, potendo applicarsi ad essa proporzionalmente la prova della Prop. VI. di questo Capitolo, dalla quale non è in altro differente, che nel supposto della materia portata da'torrenti nel fiume; ed a quella proposizione possono applicarsi i corollari, ed annotazioni fatte a quella. Solo si può avvertire, che tanto è più facile la corrosione della materia in questo caso, quanto essa non ha bisogno, per essere corrosa, di esfere spinta radente il fondo del fiume; ma può incorporarsi all' acqua, la quale, sebbene entrasse chiara nell'alveo del siume : nulladimeno per tal corrosione s'intorbiderebbe; e per ciò dissicilmente verrà il caso, se non accidentalmente che nel tempo, che corre tra l'una piena, e l'altra de torrenti, non sia compita la corrosione, e stabilito il fondo.

Questa proposizione ancora si verifica in parte, in que' casi, ne' quali le piene de' fiumi, nel suo maggior colmo, fanno delle deposizioni, che poi sono levate, nel calare delle medesime; o in acqua ordinaria, cessando le cause, che hanno cooperato a fare dette deposizioni; e perciò non bisogna maravigliarsi, se alle volte si vede un fiume basso corrodere l'arena, che tal'uno crederebbe, dovesse essere stata portata via, non deposta, dal fiume più alto; perchè in alcuni luoghi si fanno, per cause accidentali, delle alluvioni nelle piene, che per altro non succederebbero suori di esse; come a suo tempo si spiegherà (a).

poter pur softenere, e porsare quella quansità di terra, che egli porta, e con effa entrare nel fiume recipiente, appena si pud dubitare, che la medesina quantità di terra non possa effer softenuta dal recipiente, che per l'ordinario fuol' effer fiume, e più copioso d'acqua, e dotato di eguale, o di maggior grado di velo-cità per la fua maggiore altezza viva, la quale velocità dovrà poi anco aumentarsi col ricevere, che egli farà le acque dell' influente. Non pare dunque possibile queflo caso se non ove il recipiente solle as-

sai tardo di moto, e particolarmente ove fosse impedito dal rigurgito del mare, ma allora è difficile, che abbiano luogo gli altri supposti di questa proposizione, cioè a dire, che l'impedimento duri sì lungo sempo, che la materia deposta non sia stata frattanto portata via dal fiume prima, che sopraggiunga altra piena del tor-rente, come l'Autore ha avvertito nel 1. to non fime, che segue appresso.

(a) Vedine gli esempi, e le spiegazioni nel capo 10. S. Abbiame di fopra , e S.

Lo fleffo secade.

Rispetto finalmente alle materie, che sono portate a galla dall' acqua, queste meritano poca considerazione: posciachè, se esse non s' uniscono col fondo, o con le ripe, si depongono nelle golene, o pure sono portate sino all'ultimo sbocco. Talvolta però, cessando l'acqua ne' fiumi temporanei, restano esse nel fondo, o nelle spiagge del fiume; ma sopravvenendo nuov'acqua, di nuovo si alzano a galla, e seguitano il corfo della medesima, sempre nella parte, che è più veloce, cioè nel filone; salvo che tal volta, secondo la loro diversa condizione, o si framischiano alle deposizioni terree, e servono ad accrescere la resistenza del fondo; o, se sono rami d'arbori, e capaci di farlo s' abbarbicano, e radicano nel fondo, o nelle sponde, e talora lo fanno così stabilmente, che servendo d'un considerabile impedimento, mutano la direzione al corfo dell'acqua, o scostandolo, o stringendolo contro una ripa. Lo stesso succede per cagione de' semi delle piante, che portati dall'acqua, e deposti in qualche luogo idoneo, nascono, e vegetano, o vestendo d'erba le sponde de' fiumi, e con le radiche sostentandole, che non dirupino; o imboscando le golene, e le scarpe delle ripe dell' alveo, e le spiagge medesime; cagionando con ciò diversi effetti, ora utili, ora nocivi. Rare volte però, e forse non mai, fuccede, che le materie galleggianti sopra l'acqua, alterino considerabilmente, e stabilmente la positura del fondo; abbenchè molte volte mutino la fituazione delle ripe.

Dalle cose sin' ora dette, concernenti le deposizioni delle materie portate dall' acqua, si potrebbero dedurse alcune altre proposizioni (a); ma queste ricaderebbero nelle dimostrate di sopra, in proposito dell' escavazione; poichè egli è evidente, che se si facessero deposizioni maggiori di quelle, che sono permesse dalle cause escavanti, comincerebbero queste ad operare; e tanto più facilmente, quanto che minor forza si ricerca per corrodere la materia deposta, come senza tenacità; che a staccare le parti d'un fondo antico, le quali rare volte saranno prive d'ogni legame colle vicine; e perciò torna lo stesso, o

con-

esfendosi detto, che appunto ove la pendenza è così scarsa, la cagione di cui le acque riconoscono la loro velocità non è la discesa, che succeda a cagione della detta pendenza, ma quasi unicamente l'altezza corrente dell'acqua, pare, che tali dottrine ripugnino una cell'altra. Ma tale apparente contradizione si toglie considerando, che quel poco di velocità originata dalla discesa, che in tali cassi in virtù della pendenza si mantiene tuttavia nel siume, quando si paragoni colla ve-

<sup>(</sup>a) In proposito de' letti de' fiumi stabiliti per deposizione di materia potrebbe nascere una dissicultà, ed è, che essendo questo caso comune più, che altrove nella pianura, dove i fiumi trovando luoghi bassi, e paludosi gli hanno uguagliati colle alluvioni, e sra questi si sono formati un letto con quella renue pendenza, che secondo la dottrina dell' Autore poteva per l'appunto bassare a dar luogo alla velocità necessaria a non deporre più oltre la terra, o l'arena; ed

considerare il siume stabilito per via di sola escavazione, senza alcuna deposizione; o pure per sola deposizione, senza alcuna escavazione; mentre nell'uno, e nell'altro caso, la forza dell'acqua tralascia di escavare, perchè la resistenza della materia, che compone il sondo, unita alla poca declività della di lui linea, la impedisce di ulteriormen-

te operare.

Abbiamo sin' ora addotte le cause, che concorrono a stabilire la situazione del fondo; resta ora, per compimento di questo Capitolo, da determinare il principio, dal quale vien regolata la distanza delle di lui parti dal centro della terra; attesochè ponno due fiumi avere nel fondo una situazione affatto unisorme, sì nella lunghezza, che nella degradazione delle cadute; ancorchè le parti simili degli alvei dell' uno, e dell'altro, siano diversamente distanti dal centro della terra, come evidentemente dovrebbe succedere, se uno entrasse nel Mare, cadendo da una cateratta, chiusa, o sostegno; e l'altro entrasse placidamente, portando la sua superficie ad unirsi insensibilmente a quella del Mare. Questo caso assai bene insegna, che l'altezza, o bassezza degli alvei de' fiumi, de' quali sia stabilità la linea cadente de' fondi, unicamente dipende dagli sbocchi, il fondo de' quali dee servire per base a tutta la parte superiore del fiume, disponendo sopra di esso tutte le linee, o declività, che competono a tutte le parti dell'alveo, fino alle fontane, dalle quali tirano l'origine i primi rivi. Se però il fiume non avrà il letto seguito, e continuato dal principio al fine, come se farà interrotto, o da cateratte, o da laghi, paludi, e simili; si devono considerare queste, come il fine del fiume, ed assumere la parte superiore della cateratta, o la foce dell'immissario, come un nuovo sbocco, sul quale s'appoggi l'intera situazione delle parti superiori. Ma di ciò, più a lungo discorreremo nel Capitolo ottavo, siccome tratteremo più ampiamente della larghezza de fiumi in altri luoghi, fecondo che porterà l'occasione della materia.

CA-

locità totale (o se si vuole colla media) di esso, può essere sì poca cosa, che non meriti di esser messa in conto, e però sta bene, che la detta velocità media si riconosca sensibilmente tutta dall'altezza, ma ciò non ostante può quell'atomo di velocità di più, essere quello per l'appunto, che bisognava al siume per sostente la materia terrea, ed arenosa, che egli porta; e però a conservare tal grado di velocità, e ad impedire gli interrimenti, gli era necessaria quella tal missura di pendenza. Aggiungasi, che l'issessa altezza corrente per le cose dette

nella annotazione 15. del capo 4. c. 189., e per quelle, che fi diranno nel capo 7. non produce velocità eguale ove gli impedimenti non fieno eguali, e però meno ne produce ove è minore la pendenza, la cui scarsezza è uno de' più considerabili impedimenti. E però non ostante, che la velocità si attribuisca, più che ad altro all'altezza, la pendenza sempre vi ha parte nel sare, che questa la produca, o piuttosto la mantenga in maggiore o minor grado, secondo che maggiore, o minore si trova essere la stessa pendenza.

## CAPITOLO SESTO.

Della rettitudine, e tortuosità degli alvei de' fiumi.

Dopo d'avere indagate, nel Capitolo precedente, le cause radicalio delle due principali proprietà de' siumi, cioè della prosondità, o più tosto della declività, e larghezza degli alvei; pare, che il buon' ordine porti a considerare, quali siano le vere cagioni della loro diversa situazione nella superficie terrestre; riscontrandosi in questo particolare molte circostanze, degne d'una particolare avvertenza. Si vede tutto il giorno, da chi considera il corso de' siumi, che altri di questi si stendono in una linea retta, dal suo principio sino al sine; ed altri, ora s'incurvano, formando angoli assai grandi, ora s'increspano nelle curvità delle corrosioni, ora si raggirano in mille meandri: nel che si deve riconoscere, o un sine particolare della natura, o pure una necessità inevitabile, che obblighi i siumi, a prendere strade diverse, l'uno dall'altro.

S' io considero la natura nella sua simplicità, difficilmente posso darmi a credere, ch' ella affetti altra strada, che di linee rette; poichè corre un'assioma comune fra' fisici, che la natura opera sempre per i mezzi, strade più compendiose: Quindi è, ch' essendo l' intento della natura di portare per gli alvei de' fiumi le acque di essi al suo termine, cioè al mare, o a' fiumi maggiori, è difficile d'immaginarsi il fine, per lo quale sceglie ella vie oblique, e tortuose per lo corso de' fiumi, duplicando molte volte, e triplicando la lunghezza della strada, che per una fola linea retta, s'avrebbe brevissima. E' dunque necessario il dire, che l'obliquità del corso de fiumi, sia una necessità indotta dalle circoftanze, e dall'azioni delle caufe parziali, che concorrono alla generazione, per così dire, degli alvei; e che essendo sommamente difficile il fare, che un moto prodotto, e diretto da più cagioni, feguiti la rettitudine di una linea; necessariamente perciò succeda, che i siumi prendano strade oblique, e tortuose, secondo la diversità, o delle refistenze, o delle cause, che o s'uniscono, o succedono l'una all'altra nell'operare.

La necessità, che hanno avuta gli uomini d'impedire la voracità de'fiumi, che ingojano, colla corrosione delle ripe, molte volte le sostanze d'una famiglia; e col mutar corso, ed abbandonando i ponti, sotto i quali avevano l'esito, non rare volte intersecano le strade, ed interrompono la libertà del commercio; oltre mille altri mali dipendenti dall'instabilità de' fiumi medesimi; è stata quella, che ha acuiti gl'ingegni delli architetti di acque a cercarne i rimedi, e ad indagar-

ne le cause; onde è, che niuna altra parte dell'architettura dell'acque, è stata trattata più di questa; parendo sorse, che essa non si estendesse, oltre questa materia. Bisogna però consessare, che non si è sin' ora fatto molto prositto; o siasi, che troppo moltiplicate siano le cause, che cagionano le corrosioni, e le mutazioni di corso; o che sia troppo dissicile il misurare l'energia delle medesime, e il proporzionar loro la resistenza de' ripari; o che sia facile lo sbaglio nella investigazione della vera causa produttrice dell'effetto, che si vorrebbe rimuovere; E perciò, il più delle volte, vanamente si travaglia, ed inutilmente si spende il tempo, e il denaro, in volere resistere al corso incamminato d'un siume; anzi molte volte il rimedio è peggiore del male, non essendo rari que' casi, ne' quali un riparo portato via dal siume, ha tirata seco in un giorno la ruina della ripa, a cui egli era connesso, e

la quale, per altro, avrebbe resistito più lungo tempo.

lo non pretendo con ciò di condannare l'uso di difendere le sponde de' fiumi; e molto meno di dar regole di farlo sicuramente. So quanto egli sia difficile, e quanti riguardi, e cautele si richiedano, a chi ne intraprende la pratica; Nè mi è ignoto, che molto infegna l'esperienza, e l'esperienza del fiume, in cui si travaglia, la cognizione del quale, rispetto alle proprietà individuali, è affatto necessaria. Non deve però l'esperienza andare scompagnata dal lume, che somministrano le cognizioni teoriche; altrimente rimarrà ella affatto allo scuro, qualunque volta manchino le circostanze, alle quali resta ella appoggiata. Pretendo bene di porgere qualche lume alla pratica, per altro cieca, degli architetti delle acque, acciocchè dalla cognizione delle cause, possano condursi più facilmente a quella degli effetti, e proporzionare a quelle, ed a questi, le loro invenzioni; e ciò senza uscire dal mio instituto, qual' è di rendere palese la natura de' fiumi; addurre le cagioni degl' effetti, che in essi si riscontrano; e di mettere in chiaro le regole offervate dalla natura medesima, nella condotta de' fiumi.

So che il Barattieri, ed il Michelini hanno trattata ampiamente questa materia; e molti sono stati quelli, che hanno proposti de' modi di riparare le ripe, acciocchè in esse non succedano corrosioni; onde io prendendo da' primi ciò, che ho creduto conforme alla verità; ho aggiunto quello di più, che mi è venuto in mente sopra questa materia, e che mi è paruto non lontano dal vero. Mi è ben convenuto di separare le cause, l'una dall'altra, considerando ciò, che dall'una, presa sola, può derivare, senza unire l'essicienza di più di esse insieme congiunte; Poichè (oltre che, avendo destinato di fare altrimenti, mi sarebbe stato necessario d'intraprendere un trattato intiero)

ho

ho creduto, che chi avrà ben'inteso il modo di operare d'ogn'una delle cause addotte, potrà facilmente dedurre ciò, che possano due, o più di esse congiunte: Nè ho mancato di dare di passaggio qualche avvertimento a' pratici, che potrà loro giovare nella construzione, sì de' ripari, che degli argini, i quali si fanno alle sponde de' siumi tortuosi. Seguitando perciò l' intrapreso metodo, ho distesa tutta la materia in alcune proposizioni, dalle quali ho dedotti gli opportuni Corollari, ne' quali ho, cred' io, spiegato tutto ciò, che può appartenere al soggetto di questo capitolo.

### PROPOSIZIONE L

Se un grave sarà posato sopra d'un piano inclinato; lasciato che sia in libertà, discenderà per quella linea, che dal centro del mobile caderà perpendicolare alla comune sezione del piano inclinato col piano orizzontale.

Sia il piano orizzontale I G C H (Fig. 22. Tav. VIII.), e l'inclinato E F C D, e la comune sezione di essi sia la linea D C: dico, che se il grave A sarà posato sopra il piano inclinato E F C D, lasciandolo cadere, prenderà esso nel discendere la linea A B, perpendicolare alla D C. Posciachè egli è certo, che i gravi tutti prendono nel loro discendere quella strada, per la quale più presto ponno avvicinarsi al centro; o ch'è lo stesso, per la quale più presto arrivano a toccare il piano orizzontale; ma la linea A B, come perpendicolare alla D C tirata sul piano orizzontale, è più breve della linea A D; e generalmente di tutte quelle, che dal punto A ponno tirarsi alla D C; adunque il grave A descriverà nel suo discendere la linea A B. Il che &c.

Corollario I. E perchè l'acqua anch' essa è un corpo grave; perciò trovandosi dell'acqua in A, senz' altra direzione, che quella, che le può

dare la propria gravità, discenderà anch' essa per la linea AB.

Corollario II. Similmente perchè la linea AB è quella, che fa l'angolo maggiore col piano orizzontale, (come facilmente si può provare, lasciando cadere dal punto A una perpendicolare al piano orizzontale v. g. AK, e dal punto A tirando le linee KB, KD, dalla quale construzione sarassi l'angolo ABK maggiore di ADK, per esfere le due AB, KB minori ad una ad una, delle due AD, DK, e la linea AK comune) essendo perciò la linea AB quella, che ha più di caduta in eguale lunghezza; ne segue, che, dovendo l'acqua discendere per la sola virtù della propria gravità, sceglierà quella linea, per la quale troverà maggiore caduta, o la quale (che è lo stesso) sarà più inclinata all'orizzontale.

Gorollario III. Non essendo però l'acqua un solo corpo; ma l'aggregato di più corpicciuoli insieme; n'avverrà, che posta una quantità Tom. II.

Y

di ac-

di acqua in A, non potrà ogni parte di essa discendere per la linea AB; ma diverse parti seglieranno diverse linee; tutte però per questa ragio-

ne, parallele ad AB.

Corollario IV. Essendo però impossibile, che l'acqua corra giù per lo piano EC, senza qualche altezza di corpo; bisogna, che tale altezza in virtù della pressone, spinga lateralmente qualche parte di acqua, quale venga obbligata a prendere una linea obliqua, v. g. AD; Ma essendo maggiore la velocità per AB, che per AD; maggiore anco sarà il corso, e lo scarico dell'acqua per essa AB; e in conseguenza von potrà allargarsi molto il corso di tutta l'acqua, a destra, ed a sinistra della linea AB.

Corollario V. Che se il corso per AB sia satto con tanta velocità, che basti a disunire, l'una dall'altra, le parti del piano AB, farassi l'escavazione per la linea AB; e perciò prosondandosi l'acqua sotto la superficie del piano EC, serviranno le sponde di questo scavo, ad impedire l'allargamento dell'acqua; e perciò discendendo essa per piano tanto declive, che possa coll'escavazione, formarvi dentro l'alveo; sarà questo disposto in una linea retta, che abbia la caduta maggiore di quella, che possano avere tutte l'altre linee tirate da quel punto sopra del piano medesimo. Lo stesso succederà, se, non essendo il piano tanto declive, che possa esse escavato, l'acqua sia torbida, e possano farsi delle alluvioni; perchè in tal caso, la materia terrea se deporrà luteralmente alla linea AB, ed alzandosi le sponde, succederanno gli essetti medesimi dell'alveo scavato.

Queste dimostrazioni però suppongono, che la materia, della quale è composto il piano, sia omogenea, almeno nella resistenza delle parti all'essere staccate; altrimenti potranno succedere delle alterazio-

ni, come si dirà più abbasso.

# PROPOSIZIONE IL

Se un grave sără gittato sopra un piano declive con qualche direzione obliqua, descriveră esso sopra del medesimo piano una linea curva, sin tanto che la forza, che lo spinge per detta direzione, gli si tolga dalle resistenze di esso piano; indi discenderă per la linea retta, di cui si è parlato nel-

la prima Proposizione.

Prima d'accingermi alla dimostrazione di questa Proposizione, devo avvertire in primo luogo, ch' io non parlo di piani mattematici; ma di piani sissici; e conseguentemente ineguali, (come, parlando di acque, sarebbe un piano di terreno) ne' quali perciò si possono intendere delle resistenze, che impediscano la velocità del mobile, e sinalmente l'estinguano: ed in secondo luogo si dee pure intendere, la natura del

10100/1

del moto attuale, o di traslazione, è di tal forte, che non si può concepire senza intendere il mobile con qualche direzione, cioè senza intendere, che sia trasportato verso qualche parte, e con qualche velocità, mediante la quale sia valevole a scorrere un dato spazio in un dato tempo.

Per quello, che s'aspetta alle direzioni, queste o sono semplici, . son composte: semplici direzioni si chiamano quelle, che si esercitano per linee rette, come sono supposte comunemente quelle delle cadute de" gravi; e queste sono prodotte da una, o da più forze operanti per la retta medesima. Questo si può intendere in due maniere, o perchèveramente operando da se ognuna delle forze, spinga il mobile per detta linea; o perchè, operando le forze separate per linee diverse, quando poi si congiungono, uniscano la propria forza in una terza linea retta, nella quale si trovi eguale ubbidienza all'una, ed all'altra delle direzioni delle potenze motrici; ciò però non ostante, si chiamano semplici direzioni; perchè, quantunque le forze siano diverse, e diversamente operanti, nulladimeno ponno equivalere ad una terza forza eguale di energia a quella, che si esercita nel mobile.

Direzioni composte si chiamano poi quelle, che sono prodotte da diverse potenze operanti per diverse direzioni semplici, ma non con moti equabili; e perciò queste vanno a terminare i loro effetti in linee curve, come sono le circolari, le elittiche, le paraboliche &c. Ma perchè il moto prodotto dalle semplici potenze è di sua natura unisorme, ed equabile; e per conseguenza, non impedito, continuerebbesi eternamente, e colla direzione di prima; perciò non si può intendere; che una direzione si muti, se non incontri qualche impedimento, o non s'aggiunga, di tem-

po in tempo, nuova forza al mobile.

Supposto per esempio (Fig. 23. Tav. VIII.); che il mobile A sia trasportato di moto equabile per la linea A B, continuerà egli a muoversi per essa indefinitamente; ma se arrivato in B, troverà il resistente CD, che lo impedisca di portarsi più avanti per detta linea, ma non gli levi alcuna parte della forza intrinfeca, che l'obbliga a muoversi; cambierà esso direzione in BE; ma non muterà velocità, e saranno gli angoli CBA, EBD eguali; Questo adunque è il primo caso, nel quale si muta la direzione di un mobile.

Ne' moti composti poi, se ambedue i moti componenti sieno equabili (Fig. 24. Tav. VIII.), come AB, FB, benchè diversamente veloci; e se l'uno, e l'altro di essi spinga il mobile B, non prenderà esso la direzione BE, ne la BD; ma un' altra terza BC, che sarà il diametro di un paralellogrammo, i cui lati BD, BE sieno le linee continuate de moti componenti, ed abbiano la proporzione delle velocità FB, AB. Che se i moti non fossero equabili ambedue; ma o uno

Y 2

uniforme, e l'altro ritardato, o accelerato; o pure l' uno accelerato, l'altro ritardato; o tutti e due accelerati, o ritardati, ma difformemente; non potrà il mobile scorrere per una linea retta; ma dovrà descrivere col suo centro dell'impeto una curva, nella quale, perchè ad ogni momento si muta direzione; perciò si dee questa intendere in ogni punto di essa curva di tal maniera, come se il mobile sosse nella linea tangente, che passa per lo punto medesimo; qual tangente sarà la linea di direzione del mobile. E quindi nascono molti casi, ne' quali i mobili sono ssorzati a mutare direzioni, o in una maniera, o in un' altra, secondo la proporzione, che hanno fra loro le potenze

moventi &c.

Quello, che più importa si è di esaminare, da qual principio sieno derivate le prime direzioni del mobile. Io considero dunque, che qualunque forzu agente non solo imprime nel mobile quella quantità di moto, a di impeto, che la porta da un luogo all' altro; ma in oltre lo determina a muoversi per una linea determinata. Questa forza agente, o è la prima causa del moto, e rispetto a questa, non si può affegnare altra cagione della direzione del mobile, che il di lei libero arbitrio; essendo stato in piena libertà del sommo Creatore il far muovere le materie da esso create per quelle linee, che più gli sono piaciute: ovvero per forza agente s' intende una causa seconda, o occasionale della comunicazione de'moti: e da essa succedono le direzioni, secondo certe leggi particolari. Poichè egli è certo, che non mai si muoverà un corpo, se ad esso non sarà comunicata una certa potenza da un' altro corpo, o attualmente mosso, o in conato al moto. Se il corpo movente sarà attualmente mosso, sarà altresì necessariamente con qualche direzione: e perciò la regola è, che se la linea retta tirata dal punto della percossa, o della comunicazione de' moti, al centro dell' impeto, o di gravità del mobile, sarà in dirittura della direzione del movente; seguiterà il mobile la medesima direzione del movente; ma, se queste due linee faranno angolo fra loro, la direzione del mobile seguiterà quella linea, che connette il punto della percossa, col centro di gravità del mobile, e lascierà la direzione del movente:

Similmente ne' conati (poiche anche questi hanno sempre qualche determinazione) s'ella sarà una sola; è necessario, che il mobile obbedisca alla medesima, nella maniera, che si è detta di sopra; e perciò, secondo l'applicazione di esso alla sorza energetica, talora prenderà la imedesima direzione del conato, e talora un'altra, che sia obliqua alla predetta: e generalmente s'appiglierà a quella, che è insegnata dalla sinea tirata dal punto dell'applicazione, al centro di gravità del mobile. E sinalmente, se le direzioni del conato saranno diverse in una medesima

parte, come se saranno satte in essa da altrettante direzioni determinate (che ponno equivalere in un certo modo ad un conato, o indeterminato nelle direzioni. o più tosto determinato ad ogn' una di esse, come succede ne' corpi sluidi a causa della propria pressone, e de' corpi elastici per ragione della loro sorza espansiva) allora la determinazione delle direzioni del mobile, si dee tutta al disetto delle resistenze; e ciò (per non uscire dalla materia, della quale trattiamo) manisestamente apparisce ne' vasi pieni d'acqua, ne' quali, da per tutto, ove s'aprono sori, sboccando le acque con la direzione de' fori medesimi, che sono quelli, che danno la forma dell'applicazione del mobile al conato del movente.

Passando dalla direzione alla velocità del mobile, è d'avvertirsi. esser questa un' esserto cagionato dalla forza comunicata, o impressa dal movente, ed attemperata dalla copia della materia del mobile; poichè la medesima forza movente farà muovere più velocemente un picciolo corpo, che un grande, mancando nell' intensione, quanto si perde nell'estensione. Può dunque essere, che la velocità del mobile, o per difetto di forza, o per troppa abbondanza di materia, sia così picciola, che in ogni tempo sensibile, venga comunicata tutta la forza alle resistenze; e che perciò, perdendola il mobile, esiga il fomento di nuova potenza per continuare a muoversi, come si vede nelle carrozze, le quali d' ordinario, se non sono tirate da cavalli, si fermano; e questa maniera di muoversi, si chiama moto per impulso. Ma essendo la velocità del mobile assai grande, e tale, che non possa tutta ad un tratto essere assorbita, per così dire, dalle resistenze, si continuerà bensì il moto, ma non con la primiera velocità; la quale perciò sempre scemandosi, permetterà finalmente, che il mobile, perduta che abbia affatto la forza, si riduca alla quiete, come succede nelle palle d'artiglieria, le quali anche lontane dalla forza del fuoco impellente, continuano a portarsi avanti con grande velocità: e questa continuazione di moto, senza l'ajuto di nuova forza, si chiama fatta da un impeto impresso, o pure moto di projezione. Ciò supposto, è manisesto, che i corpi, che si muovono per impulso, mantengono, quanto a loro, la direzione dell'impellente, quale sempre è necessario, per così dire, che stia loro alle spalle, per ispingerli avanti. Ma i corpi mossi per impeto, feguitano, almeno ful principio, quella direzione, che loro vien data dal movente; per altro poi, nel progresso, sono prontia mutarla, se o altre forze con altre direzioni, o le resistenze incontrate li obbligano a prenderne d'altra forte.

de'mobili, più di quello era necessario per la dimostrazione della Pro-Tom. II. Y 3 posizione di sopra enunciata: ma ciò non sarà stato assatto fuori di proposito; posciachè la materia di questo Capitolo addimanda, di quando in quando, molte delle notizie, che in questa occasione abbia-

mo apportate.

Sia dunque il piano inclinato ABDC (Fig. 25. Tav. VIII.) sopra il quale scorra un grave E, portato dal proprio impeto per la direzione EF: e supponiamo, che la lunghezza della strada EF, sia quella, che basta a trovare tante resistenze, che possano distruggere l'impeto di esso: Dico, che il grave E, supposta la direzione obliqua EF, descriverà una linea curva, v. g. EG, uguale alla retta EF, ed arrivato in G, vi scenderà rettamente per la GH, perpendicolare alla CD, che si suppone la comune sezione del piano inclinato AD con un piano orizzontale.

Posciachè, essendo E spinto per la linea EF dal proprio impeto ( il quale, abbenchè di sua natura sia atto a fare un moto equabile; nulladimeno a cagione delle resistenze del piano, converrà sia ritardato ) ed essendo, che nell'istesso tempo, che il mobile tende verso F, la propria gravità lo porta con moto accelerato, verso la linea CD, per quello, si è dimostrato nella Proposizione antecedente; perciò combinandosi un moto ritardato, ed uno accelerato nel medesimo mobile E, converrà ch'esso descriva una linea curva, per la quale vada sempre accostandos al punto F, e nello stesso tempo ancora alla linea CD; e questa sarà, v. g. la curva EG, la cui natura dipende dal modo, o. proporzione del ritardamento, secondo la direzione EF, e dell'acceleramento, secondo la direzione GH. E perchè si è supposto, che la lunghezza del viaggio EF sia quella, che basti per fare incontrare al mobile tante resistenze, che sieno sufficienti ad assorbire tutto l'impeto di esso; allora parimente sarà cessato l'impeto nel mobile G, quando egli avrà fatto per EG tanta strada, che gli abbia somministrate tante resistenze, quante ne avrebbe avute per EF; cioè, quando EG sarà eguale ad EF; adunque arrivato il mobile in G sarà distrutto in esso ogni impeto precedente; e per conseguenza ogni direzione verso F: restando perciò il grave privo d'ogn' altra direzione, suor di quella della propria gravità, discenderà per la linea GH. Il che &c.

Corollario I. Quanto maggiore sarà l'impeto del mobile E, e quanto minori saranno le resistenze del piano, e parimente quanto minore sarà la di lui inclinazione all'orizzonte, tanto più lunga sarà la linea curva EG, ma minore sarà la curvità di essa; ed al contrario. Il Galileo, prescindendo da ogni sorte di resistenze, ha dimostrato, che tale curva sarà una linea parabolica, ma in caso di resistenze considerabili, grande ancora

sarà la differenza da essa.

Corollario II. L'acqua anch' essa, (che, non meno d'un grave solido (a), si può muovere per impeto impresso, ed accelera i suoi moti,
discendendo verso il centro de' gravi) se entrerà a scorrere sopra d'un
piano con qualche direzione, ed impeto, come se dopo aver corso fra le
montagne, shoccasse dalle soci di queste in una pianura, nella quale
non trovasse alveo alcuno, sarà l'effetto medessimo, descrivendo una linea
curva col suo moto. Ben' è vero, che, per le ragioni dette di sopra al Corollario IV. della Proposizione antecedente, si sarà qualche spargimento d'acqua laterale, tanto dalla parte superiore, che dall' inseriore; e questa volterassi per linee oblique di maggiore curvità, che sinalmente termineranno in linee rette perpendicolari alla retta CD;
ma l'acqua sparsa dalla parte superiore della linea EG, converrà, che
ricadendo verso di essa, seguiti il di lei corso; e al più, saccia col
suo peso in maniera, che la curvità EG si renda maggiore.

corrente per la linea EG, sia bostome ad escavare il piano AD; tale escavazione si farà per detta curva EG; e parimente, quando l'acqua sia torbida, e la di lei forza non sia bostante per fare escavazioni, si formerà essa l'alveo d'alluvioni per la linea predetta, ed a misura, che si anderanno alzando le ripe, s'impediranno dall'altezza di queste, l'espansioni laterati dell'acqua. Ben'è vero, che, in questo caso, le ripe non si alzeranno egualmente; ma più si eleverà, in egual tempo, quella, che risguarda la parte più alta del piano (b), e meno la contrapposta; la quale, giunta che sia ad una determinata altezza, può succedere, che non s'alzi di vantaggio, per essere la di lei declività acquistata verso la parte CD, giunta a tal segno, che non permetta deposizione alcuna

di torbida.

Corollario IV. Siccome, portandosi l'acqua da E verso G, va perdendo l'impeto, e conseguentemente la velocità; così è necessario, che Y 4

<sup>(</sup>a) Intendesi in questo luogo, che il piano sia inclinato, e che l'acqua vi entri con direzione obliqua, cioè per linea non perpendicolare alla comune sezione di quel piano coll'orizzonte, assinche si possa applicare all'acqua ciò, che l'Autore ha considerato ne' corpi solidi in questa seconda proposizione, in ordine alla quale ci sarebbe occorso di notare qualche altra cosa per trattare più accuratamente una tal materia, ma ciò ne avvebbe condotti troppo in lungo, nè per altro sarebbe stato di gran rilievo in ordine alla considerazione de' fiumi, che è il nostro principale assunto.

<sup>(</sup>b) Anche quando l' alveo si formasse dalla forza dell' acqua per escavazione è manisesto, che la ripa, che risponde alla parte più alta del piano dee rimanere più alta, e il fondo oltre la sua pendenza per lo lungo del corso del siume dee pendere per traverso dalla parte più elevata del piano verso la più bassa, rimanendo concava lungo la ripa meno elevata, come facilmente si può intendere, considerando che da questa parte si terrà il maggior corpo d'acqua, e vi esseverà con maggior forza.

procedendo da E verso G, si vada sempre allargando, e minori succedano l'escavazioni; ma per lo contrario, impedendo le sponde dell'alveo formato l'espansione dell'acqua, rendesi essa più vigorosa, sì per non avere più tante resistenze da superare, come prima; sì perchè l'altezza del corpo di essa può sottentrare a dar somento all'impeto perduto; e perciò, a misura, che maggiore succederà l'incassamento del sume dalla parte di E, ne seguirà sempre maggiormente la sormazione

dell'alveo nelle parti più lontane verso G.

Corollario V. E perchè la forza dell' altezza dell' acqua, ch'è un conato esercitato per tutte le direzioni, viene ad essere determinata, dal disetto delle resistenze, ad una direzione parallela all' andamento delle sponde; quindi è, che l'escavazione dell'alveo non solo contribuirà a formare più presto il letto al siume verso G; ma sarà cagione, che shoccando da G l'acqua con una certa direzione, e con un' impeto determinato, non possa essa scorrere per la linea GH; ma la curvità si prolunghi più avanti, v. g. sino in L, accostandosi però, sempre più al parallelismo di GH; (a) dopo di che sinalmente si richurrà a formarsi l'alveo parallelo a GH; e ciò s'intende sempre, supposta l'uniformità della resistenza nella materia del piano AD.

Corollario VI. E perciò è manifetto, che nell'uno, e nell'altro cafo delle Proposizioni dimostrate, l'acqua, quanto è in se, ha propensione

di scorrere per alvei retti, ed il più, che sia possibile, declivi.

## PROPOSIZIONE IIL

Se sarà una sezione di un siume retto, per lo quale, cioè, siano direzioni di tutte le parti dell'acqua corrente perpendicolari al piano della sezione medesima; se il siume sarà stabilito di sondo, e di sponde, non potranno queste essere corrose dall'acqua, quando sia eguale da per tutto

la resistenza della materia, che compone detta sezione.

Questa proposizione è manisesta; poichè essendo, per lo supposto, le direzioni dell' acque perpendicolari al piano della sezione, e per conseguenza parallele alle sponde; non potrà mai l'acqua andare a battere le sponde, nè rettamente, nè obliquamente; e perciò a causa dell' impeto non le altererà: ed essendo il sondo stabilito, non

po-

me a distornarsi per altre strade senza poter mai giugnere a prender la detta direzione; e quindi è, che le linee degli alvei de' siumi non sempre si veggono tirate per quel medesimo verso, secondo cui è diretta la linea della maggior declività delle pianure, per le quali camminano.

<sup>(</sup>a) Può darsi, che la curvità dell'alveo si prelunghi tant'oltre, che prima di ridursi alla direzione GH (Fig. 25. Tav. VIII.), o s'incontri in un recipiente, in cui il siume abbia il suo termine, o sinisca il piano inclinato AD, per cui si supponeva scorrere, e un'altro ne succeda in altra positura, il quale di nuovo obblighi il siu-

potrà esso, nè deprimersi, nè elevarsi; e per conseguenza non potra ristringersi la sezione, nè le sponde potranno allontanarsi l'una dall'altra; e perciò per tal cagione non potranno restar corrose: similmente, supponendosi la resistenza delle ripe equilibrata con la sorza delle piene massime, avranno esse potere di conservarsi contro la medesima, e contro ogn'altra minore. E finalmente, essendo la resistenza dell'alveo eguale per tutto, non vi è ragione alcuna, per la quale l'acqua debba corrodere più una sponda, che l'altra; non potranno esse dunque essere corrose dall'acqua. Il che &c.

Corollario. Di qui nasce, che i siumi, i quali hanno gli alvei in linee rette, non ponno sarsi tortuosi, che per cagioni accidentali, delle qua-

li parleremo più abbasso.

### PROPOSIZIONE IV.

Se la sezione di un siume retto sia stabilità, tanto in larghezza, quanto in prosondità, e la sigura di essa sia quella di un paralellogrammo rettangolo, sicchè le sponde della medesima siano perpendicolari all'orizzonte; non sarà mai essa alterata dal corso dell'acqua, quando questa sia chiara; ma se la medesima sarà torbida, o porterà sasso, sarà altresì necessario, che le sponde si corrodano; e che nella sezione si faccia il sondo inclinato,

dalle sponde verso il mezzo di essa.

Suppongasi, per escavazione manufatta, formato un'alveo retto, il cui fondo sia un piano così declive, che non possa essere alterato, nè scavato dalla forza dell' acqua corrente per esso; e siano le di lui sponde perpendicolari all'orizzonte, e di tal materia, che possano reggersi in detta situazione, non ostante la forza dell' acqua corrente per detto alveo, (Fig. 26. Tav. VIII.) ma niente più; e sia detta sezione, il rettangolo BDFC: dico in primo luogo, che, se per essa correrà acqua chiara, non si altererà di sorte alcuna. Suppongasi, che BC sia la superficie dell' acqua, il cui mezzo sia A, e similmente sia il fondo della sezione DF orizzontale, ed il di lei mezzo E (che supponiamo stabilito, nel senso del precedente Capitolo) e diasi, che la materia, della quale è fatto l'alveo, sia uniforme, ed uniformemente resistente. Introdotto dunque a correre un corpo d'acqua in questa sezione coll' altezza E A, non l'altererà di sorte alcuna; perchè non potendo profondarsi a cagione di supporsi stabilito il fondo DF; nè elevarsi per mancanza di materia, essendo l'acqua chiara; ne siegue, che in tale stato durerà sempre. Similmente perchè le sponde BD, CF si suppongono di tal materia, da potersi sostenere sul taglio perpendicolare in proporzione della forza, che le rade, ed essendo la larghezza D F stabilibilita; non potranno mutare situazione, nè essere corrose; adunque la

sezione BDFC non potrà essere alterata di sorte alcuna.

Dico in fecondo luogo, che, se l'acqua corrente sarà torbida, farà necessario, che il fondo della sezione s'abbassi nel mezzo, s'elevi nelle parti laterali, e nelle parti superiori s'allarghi. Posciachè, supponendosi, che la forza dell' acqua sia tale, da mantenere il fondo E colla forza del filone; scottandosi questo da E verso F; perderà di forza per l'avvicinamento alla ripa CF; e conseguentemente non potrà mantenersi il sondo scavato alla prosondità di E; e perchè in E la sorza dell'acqua è precisamente tanta, quanta basta per impedire le deposizioni della materia terrea, non potrà essere sufficiente a farlo, per esempio, in H, e molto meno in F; adunque fra E, ed F si deporra della materia, e tanto più se ne deporrà, quanto più impedita sarà la velocità dell' acqua; cioè, quanto più il lito farà vicino alla sponda CF; ma ciò facendosi, è evidente, che la sezione BDFC si renderà minore; e per conseguenza converrà, che la superficie dell'acqua si elevi; e ciò seguendo, o accrescerassi la velocità dell' acqua in E, o almeno il peso, il quale colla forza della velocità potrà corrodere il fondo, v. g. da E sino in K; adunque la sezione si prosonderà; posto adunque il maggior fondo in K, col medetimo discorso si proverà, che le deposizioni dovranno elevare il fondo verso la ripa, come KH. E perchè l'alzamento della superficie dell'acqua, accresce velocità proporzionalmente in tutte le parti di essa; non potrà la ripa CF (la cui relistenza si suppone equilibrata con una forza minore) resistere ad una maggiore; e per conseguenza diruperà, ed allargherà la sezione. v. g. da C in G, formando la sponda GH di tal declività, che basti a resistere al corso accresciuto dell'acqua. Il che &c.

Corollario I. Di qui è manisesto, che essendo unisormi le condizioni della sezione dall'una parte, e dall'altra, sarà la sigura del sondo, e della ripa di essa dalla parte opposta BD, eguale in tutto, e per tut-

to alla KHG.

Corollario II. E perciò le sezioni naturali de' siumi retti avranno il sondo più grande nel mezzo, che da'lati, disposto perciò, o in due linee, che sormino angolo insieme nel mezzo della sezione; o pure in una linea curva, il cui vertice sia nel mezzo dell' alveo. Ma le sponde saranno disposte, per lo più, in una linea retta, che saccia angolo coll' andamento del sondo della sezione.

Corollario III. Lo stesso succederà in un fiume, che porti acqua chiara, purchè esso siasi escavato l'alveo colla forza del proprio cors; essendo che tanta a un dipresso, o poco maggiore, è la forza, che si

ri-

richiede per fare delle escavazioni, quanto quella, che è necessaria per

impedire le deposizioni.

Corollario IV. Dalla predetta dimostrazione resta pure evidente, che ne' fiumi retti, siccome il maggior fondo, così la maggior velocità è nel mezzo dell' alveo; e per conseguenza ivi è il maggior corso, o

il filone dell'acqua.

Corollario V. Supponendosi, che in tutte le sezioni di un siume diritto, sia uniforme la resistenza della materia, della quale è composto l'alveo; e parimente, che per tutto sia unisorme il modo dell'introduzione dell'acqua corrente nell'altre sezioni; non potrà il siume, se non per cause accidentali, lasciare la primiera dirittura.

## PROPOSIZIONE V.

Se l'alveo di un fiume farà composto di materia, la quale disegualmente resista al corso dell'acqua; ivi maggiormente si escaverà il sondo, dove sarà materia meno resistente; e si eleverà, dove la materia sarà più tenace.

Sia la sezione del siume retto ACDEB (Fig. 27. Tav. VIII.), che supponiamo in prima, che sia di un siume, che abbia l'alveo composto di materia poco unisorme; e perciò supponiamo, che la parte CD sia di materia poco resistente, e la DE di materia molto resistente: dico che la parte del sondo CD si prosonderà, e la DE si eleverà.

Posciachè, o sia l'alveo fatto per escavazione, o per deposizione, supponendo, che eguale sia la forza dell'acqua tanto in CD, che in DE; e che in CD sia minore la resistenza del fondo, se la forza agente sopra DE è quella, che precisamente impedisce le deposizioni, e la resistenza di DE quella, che impedisce le escavazioni; non potrà il fondo DC resistere al profondamento, addimandando minore declività per ostare alla separazione delle parti del terreno; supponiamo adunque, che l'escavazione siasi farra sino in FD, essendo adunque in FD accresciuta l'altezza dell'acqua v. g. GF, ivi correrà con maggior velocità di prima, e renderaffi più potente a maggiormente scavare; ma quanto cresce la velocità dell'acqua in GF, tanto scema in HI, anche per essersi accresciuta la sezione, di quanto importa la figura CFD; adunque, se la velocità primiera in I era precisamente, quanto bastava per impedire le deposizioni; scemata che sia, non sarà più sufficiente ad impedirle, e per conseguenza sacendosene ivi, s'alzerà il fondo DE v. g. in DK; sino a formare la pendenza, che s'uguagli con la velocità HM; adunque il fondo CD si abbasserà, ed il fondo DE si eleverà, se la resistenza di essi sarà diseguale. Il che &c.

Corollario I. Perchè, adunque, la velocità dell'acqua è maggiore ver-

fo la ripa AC di quello, sia verso la ripa EB; converrà, che la resistenza della ripa AC ceda alla sorza dell'acqua, e restando corrosa s'allontani da essa; ed al contrario la ripa BE restando più lontana dal maggior corso del siume; e per conseguenza ritardata la velocità dell'acqua, vicino ad essa si faranno delle deposizioni, e la ripa BE s'accosterà più verso il mezzo del siume, perdendo l'alveo in questa parte la primiera rettitudine.

Corollario II. Anzi, se la poca resistenza del fondo DC sia tale, che permetta l'escavazione al pari, o più hassa del sondo D, mezzo dell'alveo; lascerà il silone il sito D, e porterassi verso F: il che tanto maggiormente contribuirà alla corrosione della ripa AC, alla formazione della spiaggia DK, ed all'avanzumento della ripa BK verso D, mezzo dell'alveo.

#### PROPOSIZIONE VI.

Se un mobile sarà posto senz'alcuna direzione sopra d'una superficie inclinata, nella quale siano delle concavità continuate sino al sine di essa le quali sempre s'avvicinino al centro de'gravi; o pure alla linea che è la comune sezione del piano orizzontale coll'inclinato; discenderà il mobile per esse concavità, purchè l'inclinazione sia tanta, che basti a farli supe-

rare le resistenze, che sia per incontrare.

Sia il piano FG inclinato (Fig. 28. Tav. VIII.), il cui lato GH sia la comune sezione di esso col piano orizzontale; e sia una concavità, o canale ABCDE più basso della superficie del piano FG, e sia tale seguitamente, ed in modo, che da A in E sempre più s'avvicini alla linea HG: dico, che un grave posto in A senza veruna direzione, discenderà per ABCDE, purchè l'inclinazione della linea ABCDE sia sufficiente, acciò il grave possa discendere per essa. Posciachè, essendo, per lo supposto, l'inclinazione di ABCDE tale, che il grave in essa non possa sostenessi, ma non ostanti le resistenze, debba discendere; certo è, che il mobile A discenderà da A in B per AB, essendo la linea AB (che si può prendere sensibilmente per una retta) inclinata all'orizzontale HG; per l'istessa ragione, essendo BC inclinata all'orizzontale potrà il mobile A giunto che sia in B, discendere per BC &c. e così del restante; adunque il mobile A discenderà per ABCDE. Il che &c.

In questo caso la celerità acquistata dal mobile per se discese AB, BC &c. e la disposizione delle sponde, che formano la concavità del sito ABC &c. ponno sare diversi effetti; perchè può essere tanta la velocità acquistata nella discesa da A in B, che possa fare ribalzare il mobile, più alto di quello sia la sponda in B, la situazione della quale può, o permettere, o impedire il risalto di A sopra B, tecondo, che la linea di essa sponda sa l'angolo, o retto, o ottuso, colla dire-

zione

zione AB; posciachè, se l'angolo sarà retto, la sponda impedirà il ribalzo; ma, se sarà ottuso, il mobile per la velocità acquistata riassenderà per la sponda opposta in B; ed avendo egli tanto impeto da potere sormontare la sommità di essa, non continuerà per BC, ma prenderà altra strada. Ma supponendosi nella proposizione, che l'inclinazione di ABCDE sia tale, che basti per fare superare al mobile le resistenze; e non tale da accelerare il mobile considerabilmente, perciò o mancando la sorza dell'impeto in B, o mutata la di lui direzione dall'ostacolo in B, sarà il mobile in B, o senza alcuna direzione, e perciò prenderà quella, che gl'insegnerà il disetto delle resistenze, cioè verso BC; o, se pure si trovera con qualche direzione, sarà questa rivoltata dalla resistenza della sponda in B, lungo l'andamento della concavità BC; e perciò descriverà il mobile la linea ABC &c.

Corollario I. Lo stesso, e più esattamente, si dee intendere dell' acqua, la quale, mercè della sua fluidità, è più facile a muoversi, ed a rivoltarsi in qualssia direzione; ed a cagione della sua gravità, è prontissima a scegliere quelle strade, per le quali può scorrere più brevemente verso il centro de' gravi, e perciò, essendo in A dell' acqua senza altra direzione, che quella, che le suggerisce lo ssorzo della gravità, necessariamente dovrà discendere anch' essa per la concavità seguita A B C D E. Vero è, che essendosi in B accelerata di moto (il che le è più facile, che se sosse sondo in B accelerata di moto (il che le è più facile, che se sosse sondo la misura dell' angolo D B M, potrà scorrere qualche poco all' insù sopra di B M, ma se l'acceleramento non sarà tale da sare ribalzare l'acqua sino alla sommità della sponda M, sarà necessario, ch' ella torni a discendere, per esempio per MBC, e perciò ritornata in B, seguiti il corso della concavità B C &c.

Corollario II. Se tale sard la velocità per AB, che, paragonata all'inclinazione di AB, ed alla resistenza della materia, possa escavare; sormerassi l'alveo al corso dell'acqua per la tortuosità predetta, e la concavità si sarà maggiore. Vero è, che (Fig. 28. Tav. VIII.), se le sponde saranno composte di materia, che possa essere corrosa, non si stabilirà l'alveo, precisamente secondo il tipo della concavità ABCDE; ma solo a un dipresso; potendosi, per la troppa strettezza delle tortuosità, sormare delle corrosioni ne' concavi, e delle alluvioni ne' convessi di esse, come si dirà a suo luogo.

Corollario III. E questa è la ragione, per la quase le rotte de' fiumi, sul principio, ed in tempo, che le acque hanno dell'impeto, seguitano, per qualche spazio la direzione di esso; ma, estinto ch' egli sia, cominciano a correre ne' luoghi più bassi, e trovando qualche concavità seguita, prendono il corso per essa, facendo alluvioni ne' luoghi, ne' quali l'acqua torbida perde il moto; ed escavando in quelli, ne' quali conserva,

o acquista tanta velocità, che basti a portar via la terra.

Corallario IV. E siccome, lasciando correre una rotta di fiume, comincia essa subito, (parte coll'escavazioni, parte colle alluvioni, fecondo la disposizione diversa del piano, per lo quale scorre) ad operare, per formarsi l'alveo: così, se un siume, uscendo dalle montagne entrerà in una pianura, per la quale sia obbligato a prender corso, per portarsi al mare, ed in essa vicino allo sbocco, si trovi qualche cavità continuata, che possa, almeno in parte, servirli d'alveo; seguiterà esso per quella il suo corso: ma, se la medesima concavità non sarà continuata, dopo riempitala di acqua, trasfonderà quella, che fopravverrà, per la campagna, allagando all'intorno, fino a trovarne un'altra; e così seguitamente, sintantochè ne trovi una, che abbia esito; o non trovandone di forte alcuna, o non a misura del bilogno coprirassi d'acqua tutta la pianura; al termine della quale, o troverassi qualche insigne declività (e per essa scorrendo l'acqua formerassi l'alveo, per escavazione, nella maniera detta nella prima proposizione) o pure incamminandosi l'acque verso quella parte, dove troveranno lo ssogo, abbandoneranno negli altri luoghi la campagna allagata; e (proporzionato che sia l'alveo, in qualche maniera, all'acqua corrente) resterà quella affatto asciutta. In questo caso la rettitudine, o tortuosità dell'alveo si dee a' supposti della prima, seconda, e sesta proposizione; cioè alla diversa caduta della campagna verso la parte dello ssogo; all'impeto precedentemente concepito con qualche determinata direzione; ed alle concavità continuate della campagna: condizioni, che ponno avervi parte, ora unite, ora separate; dimanierachè non se ne può dare regola veruna. Che se al termine della campagna si trovasse l'acqua del mare, o d'un lago, sarebbe necessario, che ivi si formasse una palude, o laguna; e finalmente, fe la campagna fosse tutta chiusa all'intorno, dimanierache l'acqua, per uscirne, dovesse elevarsi considerabilmente di superficie, dovrebbe in tal caso formarsi un lago, il quale avesse l'emissario in un sito, il più basso di tutti quelli, che circondano detta pianura; e quindi uscirebbe l'acqua del fiume, se pure per meati sotterranei, non trovasse luogo all'uscita, prima di elevarsi all' altezza necessaria; o pure, se non cessasse l'influsio di quella copia d' acqua, che si richiede a riempire tutta la concavità.

## PROPOSIZIONE VII.

Se un fiume, o retto, o tortuoso, che corra con insigne velocità, incontrerà un resistente; perderà l'acqua qualche grado della velocità primiera; ed elevandosi, si sormerà un conato, atto a spingere il corso del

fiume dalla parte opposta del resistente.

E

Nella antedetta proposizione abbiamo supposto, che l'acqua corrente non abbia alcuna direzione, nè impeto veruno, disserente da quello, che è proprio della gravità; ma in questa noi supponiamo, che l'acqua corrente abbia acquistato qualche impeto, e direzione, che possa spingerla per qualche linea diversa da quella, che prenderebbe l'acqua senza di essa; ed in ciò si comprendono due casi, che giornalmente s'osservano ne' siumi; poichè alcuni di questi sono così languidi di moto, che senza dare quasi niuno tormento alle ripe, seguitano quella strada, che loro è mostrata dall'escavazione dell'alveo, come sono le acque, che corrono con poca caduta, e poca altezza di corpo, che è il caso della proposizione antecedente; ed altri corrono con tant'impeto, che incontrando un resistente, fanno molto sforzo per superarlo, ed abbatterlo, come sono i siumi, che hanno, o grancaduta, o grande altezza viva di acqua: e questo è il caso della proposizione presente.

Sia dunque l'alveo ABCD (Fig. 30. Tav. VIII.) quello di un fiume di tal natura, che corra da A verso B, con impeto, e direzione paralella alle sponde AB, CD, ed arrivato in B, incontri il resistente BE: dico, che l'acqua in BE si eleverà, e spingerà il corso del

fiume verso O, ovvero M. &c. (a):

Poiche, essendo il resistente BE capace di ricevere in se, e comunicare a' corpi vicini qualche parte dell'impeto dell'acqua corrente da A in B; egli è certo, che incontrandosi il siume colle direzioni AB, GH, IE, nel resistente BE, quanto d'impeto comunicherà a questo, tanto ne perderà esso; rallentata perciò la velocità dell'acqua, converrà, che passi con minore velocità, e, sopravvenendone dell'altra, che si elevi. Suppongasi adunque, che l'altezza del resistente BE, sia BF, e che l'altezza dell'acqua non impedita sosse per essere BP, e dell'impedita BF: e perchè l'altezza FB produce in B, maggiore

ve-

ad una delle ripe del fiume, il quale faccia con esta, e colla direzione del fiume un angolo ottuso, o almeno non acuto dalla parte superiore, e che tale sia il suo insendimento si conferma da ciò, che espressamente dice nel s. interno, dopo il corolle s. di questa 7. proposizione.

<sup>(</sup>a) Benche l'Autore non abbia specificaro cosa alcuna in ordine alla possturadel resistente, di cui parla, nulladimemo dal contesto della sua dimostrazione, e dalla figura, a cui questa si riserisce abbastanza si scorge intendersi da lui per resistente un riparo manustatto attaccato

velocità, accrescendosi FB, si riparerà la velocità perduta in B; ma essendo la velocità nata dall'altezza dell'acqua, figlia di un conato, che può produrre le direzioni verso tutte le parti; e le produce quella, nella quale sono minori le resistenze; perciò l'altezza BF, rivolterà il fiume, verso quella parte, alla quale mancheranno le resistenze, cioè lo scotterà dal resistente BE v. g. verso O, M. Ma quì restano da considerarsi due cose; la prima si è, che si suppone per virtù del resistente BE levata una parte dell'impeto, ma non tutto; perciò l'acqua portata per la direzione AB, farà ribattuta per la BO, la cui direzione sia tale, che faccia l'angolo di ristessione proffimamente eguale a quello dell'incidenza: e similmente l'acqua portata per GH sarà rivoltata in HM, &c. Il secondo punto, al quale si dee ristettere, è, che quando le direzioni AB, GH, IE &c. non s'impediscono l'una l'altra, veramente sono paralelle; ma quando la direzione, v. g. A B è rivoltata in BO, allora BO viene impedita dalle altre direzioni GH, IE, &c. Quindi è, che l'acqua B ribattuta per BO, arrivata che sia in R, troverà un altra forza, e direzione GR, dalla quale sarà spinta, e perciò dovrà abbandonare la linea RO, e volgersi per un' altra, che sia diametro di un paralellogrammo, i cui lati abbiano la proporzione delle forze, o degli impeti GR, BR, come si è spiegato alla proposizione seconda. Supponiamo dunque, che la proporzione delle forze BR, GR, sia quella di RS ad RH; adunque l'acqua, ch' è nel punto R, si volterà per la linea RT; e di nuovo arrivata in T, perchè ivi si combinerà con la direzione ST, non potrà seguitare la RT, o la ST; ma dovrà portarsi per un'altra, che stia di mezzo fra le medefime; e perciò considerando le combinazioni, che si fanno d'una linea rissessa con tutte le direzioni paralelle GR, IE &c. non potrà farsi la rissessione da B in O; ma per la strada v. g. BRT &c., di nuovo si porterà verso il resistente BE. Se però si metteranno a conto tutte le rissessioni fatte da' punti tra B, ed E, colle loro direzioni, e potenze, e si combineranno con le paralelle tra A.B., IE, e le loro potenze; si formerà dal corso dell'acqua una linea, la quale in B sarà più lontana della linea BE; ma in E più vicina: e la ragione si è, che le direzioni AB, GR, hanno minor'impeto, per essere assai vicine alla ripa; e la IE molto maggiore, per essere più vicina al mezzo; ed al contrario le riflessioni in B, ed H, si fanno più vigorosamente, per essere meno impedite dalle combinazioni delle direzioni paralelle, che verso E, e perciò maggiore sarà la rissessione in B, che in E; tal linea può essere o retta, o curva, secondo la proporzione, colla quale si accrescono le potenze, procedendo da B verso E; ma per lo più sarà curva, attesa la rigorosa uniformità, che si richierichiede nelle proporzioni, e ne' moti, acciò tal linea sia retta. Saranno adunque dal resistente BE rivoltate tutte le direzioni paralelle, verso la sponda CD; e conseguentemente, intersecando esse tutte le altre paralelle, che non incontrano il resistente BE, faranno loro cambiare direzione, e voltare contro la ripa D; la quale sarà corrosa (1) per essere battuta dalle direzioni mutate, e rese più vigorose dall'alzamento dell'acqua lungo BE, il cui conato, non potendo agire contro il resistente, nè contro il corso del siume, darà maggior' impeto all'acqua per la direzione BE, o per quella, che risulterà al corso del siume dalle cause sopraddette, (2) perchè ristringendosi tutto il corso dell'acqua in DE, dovrà questa elevarsi; e per conseguenza, resa più veloce, si prosonderà, e si allargherà l'alveo dalla parte di D, nella quale si suppone minore la resistenza.

Corollario I. E perchè, secondo la combinazione delle sorze, che si trovano nelle direzioni paralelle, e nelle rissesse, il corso dell'acqua più, o meno si scossa dal resistente BE; perciò, se le seconde avranno alle prime una proporzione insensibile, si prenderà dall'acqua un corso paralello, o radente il resistente BE; e perciò, quando le acque corrono con poca velocità, accomodano il loro corso alle linee degl'impedi-

menti, e delle sponde.

Corollario II. Ed al contrario, quanto più la detta proporzione si accosterà alla proporzione di egualità, tanto più si allontanerà il corso dell'

ocqua dal resistente.

Corollario III. Similmente, perchè la corrosione della ripa opposta al resistente si sa in parte dalle direzioni mutate dell'acqua, che vanno a batterla; perciò quanto più l'angolo di esse con la ripa s'accosterà all'angolo retto, tanto più danno ella ne riceverà; e perciò ha molto luogo, per sare questo essetto, l'inclinazione dell'angolo, che sa il resistente colle direzioni paralelle del siume.

Corollario IV. Per la stessa ragione, essendo causa della corrosione della ripa CD, l'angustia della sezione, o il ristringimento dell'alveo in DE; ed essendo fatto tal ristringimento dal portarsi BE dentro il, corso del siume; perciò quanto maggiormente si allungherà il resistente verso il silone dell'acqua, tanto più la ripa opposta sarà corrosa, e rende-

rassi tortuoso l'alveo.

Corollario V. Sebbene quanto meno è veloce il corso dell'acqua per le linee, e direzioni paralelle, tanto più s'accosta la di lui direzione mutata à quella del resistente, e perciò si dirige a battere con angolo maggiore, la ripa opposta; ad ogni modo, perchè tale direzione si fa senza molt'impeto; non può rivoltare con molta efficacia, verso la sponda CD, le direzioni dell'acqua non impedite dal resistente, che non Tom. II.

vale per questa cagione a fare molto essetto, il quale, in tal caso, quasi tutto si dee attendere dal ristringimento della tezione; e conseguentemente, per la regola degli opposti, quanto più veloce sarà il siume, e quanto più il resistente ribatterà il corso dell'acqua; cioè quanto meno d'impeto assumerà in se medesimo; tanto maggiore succederà la corrosione della ripa opposta. E perciò ne' lavorieri, che si fauno per rivoltare il corso de' siumi, si dee considerare, sra le altre cose, la robustezza de' medesimi; la direzione, che hanno, paragonata al corso del siume; la velocità di questo; e la lunghezza del riparo, per potere in qualche mamera

presagire la qualità dell'effetto, ch'è per succedere.

Intorno alla direzione del resistente BE, sarebbe molto da discorrere, e richiederebbesi un'intero trattato, tante possono essere le di lei diversità (a). Parlando però generalmente, si possono considerare sei disserenze, tre delle quali risguardano l'angolo, che il medesimo resistente sa orizzontalmente colla corrente del siume; e le altre tre risguardano l'angolo satto colla medesima corrente, ma verticalmente. Quanto agli angoli orizzontali, questi, o ponno esser retti, come quello, che sa FD (Fig. 31 Tav. IX.) colle direzioni paralelle CD, GF; o acuto, come CDH; o ottuso, come CDI. Quanto a quest' ultimo, di già si è veduto ciò, ch'egli sia per operare; onde resta da considerare brevemente, quale sia per essere l'essetto degli altri due FD, DH; e quanto ad FD =

Corollario VI. Si deduce da quest'ultima proposizione, che le ri-

(a' Oltre le diversità, che si ponno considerar ne ripari, e ne' loro effetti a riguardo degli angoli, che essi sanno colla corrente del fiume tanto nel piano orizzontale, o parallelo al fondo, quanto ne' piani verticali paralleli alle ripe [ delle quali sole diversità prende l'Autore a trattare ne' seguenti corollari] altre ponno nascerne dalla diversa situazione, e pendenza del piano superiore, o dal ci-glio di essi ripari rispetto al sondo del fiume, altre dalla sigura rettilinea, o curva della base de medesimi, altre da quella delle sezioni rette alla base di quel-la faccia, che essi presentano all'acqua, altre dalla materia più o meno cedente, o relificate, di cui sono composti, altre dalla struttura, e legamento delle soro parti, altre da altre cagioni; e però con gran ragione ha egli detto, che tale argomento richiederebbe un' intiero trattato, e lo flesso ha dichiarato più sotto nel

9. Prima di levar mane, protestando di non aver toccata, che leggermente tal materia, nella quale in fatti non poco ha lasciato da desiderare. Ciò che rende più difficile questa dottrina de' ripari è, che ciascuna delle diversità addotte può avere le sue particolari ispezioni, non pure in ordine alla maggiore, o minor' impressione, che possa far l'acqua nel riparo, ma anco in ordine alle alluvioni, o alle corrolioni, che possono seguire b fuperiormente, o inferiormente al mede-fimo, quando il fiume sia corbido, dal che può dipendere, che il lavoro non folo riesca in satti più o meno atto a resistere di quello ; che farebbe in riguardo alla fola confiderazione delle direzioni, o sia degli angoli, ma produca maggiore, o minore beneficio, deviando più, o meno il corfo dell'acqua verfo la sponda opposta.

Tuttavia, per quello a meno, che riguarda la proporzione delle forze, o impres-

flessioni si faranno all'opposto delle direzioni CD, GF, e che essendo il fiume veloce, e stabile il resistente DF (Fig. 32. Tav. IX.), converrà, che le riflessioni opposte alle direzioni, finalmente si equilibrino, e l'acqua si renda stagnante dentro l'angolo CDF, quanto, cioè, per esempio, prenderà il triangolo KDF; dico il triangolo KDF; perchè maggiori saranno le ristessioni, vicino la ripa CD, che lontano da essa; e ciò per più ragioni: prima, perchè il resistente DF è più robusto ordinariamente vicino alla ripa, che lontano da essa; e perciò toglie meno d'impeto all'acqua, e la ribatte con più vigore. Secondo, perchè l'acqua CD è meno veloce, come impedita dallo sfregamento colla sponda: e perciò meno resiste alle ristessioni: onde è, che maggior proporzione può avere la forza ribattuta alla diretta verso D, che verso F. Terzo, perchè elevandosi l'acqua per la resistenza DF, e facendo un conato inclinato alle direzioni paralelle a GF, potranno le direzioni composte, prese vicino al resistente, incontrare nuovamente l'opposizione del medesimo, e prendere con ciò nuova occasione di ristagnare: cosa che non potrà succedere, facendosi più lontano dal refistente DF la composizione delle direzioni; perchè supposto, che tal direzione composta sia quella, che con la sponda faccia l'angolo FKD; sarà KF la prima, che non troverà opposizione, e perciò tutte l'altre tra K, e D, essendo impedite, renderanno l'acqua, se non assatto stagnante, almeno ritardata; e perciò ne seguirà l'effetto della depusizione della torbida dentro il triangolo KDF.

 $Z_2$ 

Co-

pressioni, che sostrono dall'acqua i ripari secondo i diversi angoli orizzontali, ne' quali effi fono inclinari alla corrente del fiume (confiderando le dette impresfioni come percosse istantanee, senza a-ver riguardo alle ristessioni delle linee dell'acqua, che debbono seguire nell'incontrare, che fanno lo fleffo riparo, il che turba grandemente le loro azioni per la resistenza, che fanno, e che scambievolmente ricevono le linee dirette, e le riflesse) si può vedere quello, che ne ha dimoftrato il P. Abate Grandi nella proposiz. 41 , e nelle seguenti del libro 1. del movimento delle acque, e quel di più, che poi ha foggiunto nelle propofizioni 45., e 45. in ordine alla figura orizzon. tale più, o meno atta a resistere, potendosi dalla fua dottrina ricavare utilissimi avvertimenti per giudicare degli effetti de' ripari. e per prescegliere in pratica più una, che un'altra forma. E special-

mente giova sapere (ciò che egli mostra ne' luoghi accennati) che data la lunghezza del riparo rettilineo, e la velocità dell'acqua, le impressioni, che questa sa sul riparo, sono come i quadrati de'seni delle inclinazioni di esso colla corrente; data l'inclinazione, e la velocità, sono come le lunghezze; e data la lunghezza. e l'inclinazione, sono come i quadrati. delle velocità; dalle quali ragioni debi-tamente composte ne risultano le impresfioni per tutti i casi possibili, avvertendo tuttavia, che queste fanno altro effetto in ordine allo scalzare il riparo secondo, che l'angolo dalla parte superiore è ottufo, o acuto, ancorche abbia il medelimo seno, come ivi diftesamente si spiega. Lo stesso argomento ha preso ad illustrare sopra i medesimi sondamenti il Sig. Tommaso Narducci dottissimo Patrizio Lucchese nella parte 10. del suo libro sopra la forza delle acque correnti.

Corollario VII. Però, secondo la diversa forza del resistente DF, e secondo la diversa velocità della corrente, sarà l'angolo FKD, ora più acuto, ora più ottuso; e la linea KF ora retta, ora concava; perchè egli è certo, che se il resistente FD, o cedendo, o in altra maniera, permetterà il corso sino in L; o se la forza della direzione CL sarà tanto grande, che commensurata alla resistenza, che sa DF, possa giugnere sino in L, sarà l'acqua resa stagnante solamente dentro il triangolo LDF minore del primo; e conseguentemente, minore sarà la deposizione della torbida. E sinalmente, se DF permettesse il corso, sino a se medesimo, senza fare veruna rissessione; il conato s'eserciterebbe per la medesima direzione DF; ma questo caso è assa distincile da succedere.

Corollario VIII. Quindi è chiaro, che i ripari, che secondano il corso del siume, sono meno atti a cagionare delle alluvioni, avanti di se, di
quello siano gli opposti ad angolo retto al corso del medesimo; e perciò
restano in un quasi continuo tormento, che ricevono dalla corrente,
che sempre coopera alla loro demolizione; vero è, che tali ripari,
retti al corso del siume richiedono tanto maggiore robustezza, quanto
è maggiore la sorza della percosta ricevuta ad angoli retti, che obliqui; e perciò un vantaggio vien compensato con un disavvantaggio; e
ricercasi il giudizio dell' architetto, a saper scegliere secondo le occasioni

quello, che sia per riuscire più prosittevole.

Corollario IX. Di qui è manifelta la ragione del diverso modo, che si pratica in diversi luoghi, per riparare alle corrosioni de' fiumi : vedendoss, che altri adoprano resistenze robuste, per ostare alla corrente; altri si contentano di piccioli ripari, che facilmente cedono al corfo: altri li dirigono in un modo, altri in un'altro: potendo effere tutte le predette materie utili, secondo la diversità de' casi; poichè. chi usa di fare i ripari con frasche d'arbori flessibili, che ponno radicarsi nel fondo, ha ragione di praticar questo modo, o in siumi di poco veloce corfo, e torbidi, a' quali ogni picciolo resistente basta per far deporre la torbida; o in fiumi di corso molto veloce, che non tollerano grandi ostacoli, ne' quali la flessibilità del resistente serve a non dar pena al fondamento del riparo; e a poco a poco può fare quello, che non farebbe un'ostacolo più rigido, contro il quale operando gagliardamente la corrente, facilmente lo svellerebbe: ed in questo caso, quello che si leva alla brevità del tempo, s'aggiunge alla sicurezza dell'opera; ma si richiede maggiore, e più lunga l'attenzione al mantenimento, e protrazione del riparo. Chi ha buoni fondi, e buone sponde, per assodare i ripari, e chi sa fabbricarli di tale structura, che una parte concorra alla robustezza dell'altra, può intraprendere di farli grandi, e molto resistenti; ma veda di non ingannarsi.

narsi, in proporzionarli alla corrente del siume. Opera più sicuramente, ma con minore essetto, chi seconda co' ripari in qualche modo, il corso dell'acqua; ma v'è bisogno di una continua vigilanza per confervarli: ed al contrario, con più essetto, ma con minore sicurezza, chi li spinge ottogonali alla corrente; poichè, quando questi si sono fortisicati colle alluvioni da una parte, e dall'altra, non è soggetta al tormento dell'acqua altra parte di esso, che la più lontana alla ripa.

In questo caso si dee però avvertire, che essendo più veloce l'acqua per GF, che per CD, ed essendo trattenuta, e ristagnata; può darsi il caso, come molte volte si dà, che l'acqua più si elevi in F, che in D; e che perciò dividendo il suo corso, una parte si porti verso la punta del riparo F, ed un'altra verso D. Succedendo ciò, si farrà un vortice dentro il triangolo FDK, che impedirà la deposizione della torbida, anzi potrà corrodere la ripa LD; ma sarà facile il rimediarvi, se il riparo DF non si spingerà, tutto in una volta, contro la corrente, ma a poco a poco; e se si lasceranno fare le alluvioni prima di prolungarlo più avanti, lasciando sempre tanto di esito al siume nella parte BF, che non possa fare forza considerabile contro il riparo, nè cagionare vortice di momento in KDF, ed avvertendo d'incastrare il riparo nella ripa tanto, che corrodendosi essa qualche poco, non possa il siume trovare ssogo dalla parte di essa, e prendere in mezzo il lavoro.

Corollario X. Ma se i ripari saranno opposti ad angolo acuto alla corrente, come FD, egli è certo, che battendo l'acqua in FD (Fig. 33. Tav. IX.) per la direzione GF, sarà essa ribattuta in FK; e la HI, in IL, e che arrivando alla ripa, di nuovo sarà ristessa in KM, LN, le quali direzioni, e riflessioni combinate con altre, faranno passare le direzioni rette dell'acqua in un vortice, che impedirà le deposizioni, e corroderà la ripa CD. Il corso però del siume non potrà farsi, che secondo la direzione EF, per la ragione detta di sopra, supposta la resistenza della ripa ED. Vero è, che tali vortici non potranno estendersi alla punta dell' angolo D; ma essendo le loro linee circolari, o spirali, solo si faranno in quel tratto del triangolo EFD, che sarà comune al circolo, o spirale predetta, che necessariamente dovrà toccare il riparo FD, e la ripa ED in due punti, che saranno i luoghi, ne' quali, e l'uno, e l'altra patiranno maggiori danni; quindi è, che se questi luoghi saramo maggiormente fortificati, tanto che resistano, almeno sin che la ripa opposta sia corrosa; allora abbandonando l'acqua il corso verso l'ostacolo FD, si scemerà, o si toglierà la forza del vortice, e succederà l'alsuvione dentro il triangolo EFD. In questo particolare, si dee ancora avvertire, che se l'angolo FDE sarà molto acuto, più dalla di lui pun-Tom. II.

en D si scosserà il vortice; ma per lo contrario dovrà molto prolungarsi il riparo, acciocchè faccia effetto sensibile nella corrosione della ripa opposta. Io però non sarei mai autore di anteporre, in parità di circostanze, questi ultimi ripari agli ortogonali: perchè, quando anche egualmente operassero, quanto a se, e gl'uni, e gli altri; i retti, però in eguale lunghezza, rispingono sempre più la corrente verso la ripa opposta, e danno occasione di operare alla seconda cagione pre-

detta, che è l'angustia della sezione.

Corollario XI. Rispetto all'angolo fatto da' ripari, sul piano verticale, colla corrente de' fiumi, non è da dubitare, che la direzione del riparo a lungo della corrente non sia la migliore. Per più chiara spiegazione di ciò, s'avverta, che può darsi, che il riparo riceva la corrente AB ad angoli retti, come BD (Fig. 34. Tav. X.); o ad angolo acuto, come BC, o ad angolo ottufo come BE. Intendasi prima il resistente CB ad angolo acuto con la corrente: in questo caso egli è evidente, che la direzione del resistente ribatterà la corrente dell'acqua verso il fondo, come per GI, quella, che viene per la direzione HG&c. la quale spinta dalla corrente AI, e dalle altre-tra HG, AI, paralelle insieme, e combinata con esse, opererà per la direzione obliqua FB, e perciò roderà il fondo in B; e se il riparo non sarà piantato ben profondamente, potrà scalzarlo, e portarlo via. Lo stesso succederà, abbenche meno, all'acqua ribattuta dal resistente BD, la quale, sebbene farà riflessa con direzione opposta ad HX; nulladimeno, per virtu della medesima direzione, sarà divisa, parte verso D, parte verso B; e perciò in B succederà l'escavazione del terreno, che potrà togliere il fondamento al resistente BD, e consequentemente svellerlo. Ma il riparo BE, perchè ribatte la forza dell'acqua all'insu, non potrà effere scalzato nel fondamento; e per conseguenza, se avrà forza bastante da non rompersi per lo corso dell'acqua, sussisterà, anzi, rincalzandosi a causa delle alluvioni, che si faranno al di lui piede, si renderà sempre più forte, e più resistente.

Corollario XII. Non solo il resistente BE rivolterà la corrente verso la ripa opposta D; ma essendo cagione, che s' impedisca il moto dell' acqua nel triangolo XBE, (Fig. 30. Tav. VIII.) necessariamente dovrà farsi in detto triangolo, dell' alluvione: e perciò sarà il resistente rincalzato al di dietro di terra: ciò però s' intende, ogni volta, che il resistente abbia tanta altezza, quanta basta, per non essere sormontato dal siume, e che l'acqua vi si porti di rigurgito, girando attorno ad E, ed equilibrandosi con quella, che corre al disotto del resistente; altrimenti, se l'acqua potrà sormontarlo, e se vi sia considerabile disferenza tra 'l livello della di lei supersicie di sopra, e di sotto dal resistente; come se detta

diffe-

differenza fosse FP; dovendo l'acqua cadere da F in P, scaverebbe il fondo del siume verso B, ed ivi impedirebbe l'alluvione, la quale però potrebbe manisestarsi poco più lontano. Quando però l'acqua di sopra, e di sotto da BE, sosse quasi nel medesimo livello, o almeno nella medesima linea, che il restante della superficie del siume, ciò non dovrebbe succedere; ma solo la deposizione della materia terrea. Questo essetto non solo è proprio de' resistenti inclinati alla corrente, ma anche degli altri, o retti, o contrapposti alla medesima, e perciò bisogna avvertire, quale sia la natura de' siumi dentro de' quali si fabbricano i ripari; poichè, se essi avranno le piene subitanee, o la velocità grande, o il pendio del sondo considerabile; considerabile anche sarà la predetta disserenza de' livelli, della quale non dovrà tenersi conto ne' siumi di poco corso, di sondo piano; e che durino molto tempo, in portare la piena al

fuo maggior colmo.

Prima di levar mano dalla considerazione degli effetti de' ripari (ch' io mi protesto di non aver toccati, che leggiermente, e per digressione, non essendo questi il mio principal fine in questo trattato) io non voglio lasciare di motivare alcuni punti necessari in questa materia; il primo di essi è, che quanto più alto è un riparo, tanto riesce egli più debole, non solo per le maggiori spinte, che riceve dall'acqua, quanto per ragione della leva, l'ipomochio della quale si dee intendere nel punto, nel quale quello sorge dal terreno; (2) che, desumendoss la direzione de fiumi dalla direzione del filone, e questa seguitando regolarmente la maggior prefondità dell'alveo, che può essere cagionata dall'azione de' ripari anche bassi; perciò il più delle volte poco, o nulla serve il fabbricarli molto alti; (3) Che si dee avere ristesso alle cause produttrici delle corresioni; perchè la rimozione di esse, alle volte, serve molto più, che cutti i ripari del mondo; e frequentemente succede, che la spontanea cessazione delle medesime, perchè non avvertita, dà un gran credito, benchè non meritato, ad un'opera male intesa, e peggio eseguita; quindi è, che chiunque rinvenirà le vere cagioni degli effetti perniciosi, che accadono ne' fiumi, potrà molte volte con poco di spesa, e fatica ottenere l'intento desiderato; e serva per regola universale, che sempre più sicuro sarà il rimediare alle cause, che l'ostare all'effetto. (4) Che si dee scegliere tal luogo al riparo, che possa superare, non essere superato dal corso dell'acqua; che possa fare l'effetto desiderato, e darli quella direzione, che più richiederanno le circostanze. (5) Che qualunque riparo, obbligato a soggiacere all'impeto dell'acqua, richiede una continua vigilanza, e precauzione tanto in conservarlo, quanto in ripararlo, dove porta il bisogno; altrimenti essendo l'azione dell'acqua continua (atta perciò a vincere colla lunghezza del tempo qualsisia ostacolo) facilmente verrà il cafo.

so, che il riparo sia danneggiato; ed allora bisogna rimetterlo, quando per altro se ne trovi buon' essetto; altrimenti può darsi, che demolito il riparo, e indebolito perciò il fondo del siume, il danno da esso ricevuto resti maggiore di prima.

## PROPOSIZIONE VIII.

Ne' medesimi supposti della proposizione untecedente, se il resistente sarà composto di parti amovibili (a), e di tanta altezza, che possa sostenere l' effetto, che si dirà, sarà esso corroso inegualmente, e sormerà una concavità, le cui direzioni spingeranno il corso dell'acqua alla parte opposta.

Intendasi nuovamente il siume ABCD, di cui tutte le direzioni siano parallele ad AB, oCD (Fig. 35. Tav. X.); e che correndo da C in D, incontri il resistente DE composto di parti amovibili, come sarebbe una sponda di terreno tanto alta, che non possa essere sormontata dall'acqua: dico, che detta sponda non potrà sussistere nella situazione DE; ma corrodendosi, si ridurrà in sorma di una linea curva v. g. DFG, dalle direzioni della quale sarà rivoltata la corrente verso la sponda AB.

Posciachè essendo il moto, per le direzioni parallele, impedito maggiormente, quanto più le linee di esse sono vicine alla sponda; sarà l'impeto per CD minore, che per HE; ed essendo DE in linea retta, saranno tutti gli angoli, satti dalle linee di direzione con essa, eguali; e perciò maggiore sarà lo ssorzo dell'acqua per la direzione HE, che per la CD: ed in oltre, essendo la sponda DE verso il suo ultimo termine (come non fortificata dall'unione, e rincalzamento delle parti vicine) meno resistente in E, che in D; maggiore per l'uno, e per l'altro capo, sarà l'essetto in egual tempo in E, che in D; e perciò in E si farà maggiore corrosione, che in D; e perchè simili essetti sempre più si diminuiscono, quanto più obliquo è l'angolo dell'incidenza; accrescendosi sempre più l'obliquità all'accrescersi della corrosione, e diminuendosi l'impeto per la direzione KI, finalmente si arriverà ad un'angolo KID così acuto (b), che la resistenza, nata dall'a-

nell'annotazione precedente in ordine a ripari, onde quì ancora potrebbe aver luogo un'intero trattato.

<sup>(</sup>a) Dalla considerazione de' ripari artificiali, che resistono al corso dell'acqua, passa l' Autore a quella degli altri ostacoli, che opponendosi al medesimo corso non sono arti a resistergli, ma ne rimangono corrosi, quali sono le sponde medesime del siume, quando si avanzano a ricever la corrente con qualche notabile inclinazione; nella qual materia si avverza potere cadere quasi tutte quelle medesime ispezioni, che abbiamo accennate

<sup>(</sup>b) In questo discorso la direzione KI si dee intendere così vicina alla ripa CD (a cui è parallela) che la porzione della ripa corrosa, e stabilità in ID, ancorchè curva, si possa sensibilmente riquardare come retta, e l'angolo KID come rettilineo.

desione delle parti del terreno, sarà bastante a pareggiare la forza dell' acqua; e perciò la ripa si stabilirà in DI inclinata alla corrente KI. Quindi è, ch' equivalendo essa ad un resistente composto di parti non amovibili, comincerà a ribattere la corrente verso la ripa opposta A B (per la proposizione antecedente) e conseguentemente farà voltare qualche poco la direzione LM, verso la medesima sponda AB; ma perchè, voltata questa direzione, come in LOP, farà colla sponda un' angolo minore di L M D (a); perciò, essendo questa battuta ad angolo più obliquo, resterà con maggiore possanza, per resistere all'impeto della direzione LM, sebbene esso sia qualche poco maggiore di quello della direzione KI; e perciò l'angolo LMD farà qualche poco maggiore dell' angolo KID; al quale in fine (cioè quando la fponda sia stabilita in P) sarà eguale l'angolo OPN (b). Nella stessa maniera si dimostrerà, che l'angolo NFM dovrà essere maggiore dell' angolo LMI &c. ma ciò essendo, non potrà la linea DFG essere retta; perchè la linea retta fa angoli eguali con tutte le direzioni parallele; adunque farà una curva, le cui tangenti facciano fempre angolo maggiore colle direzioni più lontane alla sponda CD, cioè una curva concava, la cui specie dipende dalla diversa proporzione, che ha l'impeto dell'acqua alla resistenza del terreno, del quale è composta la sponda; poichè se maggiore sarà la resistenza I, con maggior forza ancora sarà rissessa l'acqua da I, che unita colla direzione susseguente, farà sì, che resti battuta più obliquamente la sponda; e per confeguenza meno sia ella corrosa; onde resti l'angolo LMI canto maggiore. Secondo la proporzione adunque, colla quale cresceranno gli angoli fatti dalle direzioni parallele colle tangenti della curva DFG, sarà ella, o di una spezie, o di un'altra. Resta da pro-

(a) Qui per l'angolo L M D, che è miflilineo si vuol' intendere l'angolo rettilineo, che sa la direzione L M colla direzione M I, ovvero M F dalla sponda corrosa nel punto M, cioè l'angolo della retta M I colla tangente della curva G M D nel punto M.

(b) Il punto P, che in questa figura è situato dentro la curva della sponda corrosa G M D si vuol intendere sulla periferia della detta curva tra M, & F, e al detto punto dee terminare la linea O P, che rappresenta una linea d'acqua distornata dalla sua direzione L O M per la restessione di essa fatta nella sponda D I M.

Tralascio altre annotazioni a questa dimostrazione, che non ha sorse tutta l'evidenza desiderabile. Vi sarebbe oltre di ciò da considerare l'effetto delle corrofioni, e la loro curvatura ne' piani verescali, o sia nelle sezioni delle ripe corrose perpendicolari al fondo del siume,
non avendoli l'Autore considerati, che
ne' piani orizzontali, o paralleli al sondo; ma la materia è inviluppata di tanta
dissicultà, e tante sono le supposizioni,
che conviene assumere per una tale indagine, che è dissicile trattarne se non in
una certa generalità di poco uso nella
pratica. Veggasi nulladimeno ciò, che
con molta acutezza ne scrisse il Sig. Bernardino Zendrini Mattematico della Serenissima Repubblica di Venezia nella disfertazione pubblicata sopra questo argomento nell'articolo 3, del tomo 21, del
Giornale de' Letterati d'Italia pag. 105.

varsi, che detta curvità DFG spingerà l'acqua alla ripa opposta, ma ciò è evidente; perchè, correndo anche l'acqua sul tipo di una linea curva, che le sa sponda, viene a mutare, ad ogni punto, direzione, che è quella delle tangenti di essa; ed essendo tutte queste inclinate alla sponda CD, prolungate che siano, anderanno a tagliare la ripa AB; e per conseguenza verrà ad essere indirizzata l'acqua verso di essa. Il che &c.

Corollario I. Da questa proposizione apparisce, che le corrosioni de fiumi, arrivate che siano a formarsi la carvità, che richiede la combinazione delle cause, e delle circostanze, non crescono di più; ma sono lasciate dal corso dell' acqua le ripe intatte, egualmente, come se sossero parallele fra di loro, ed alle direzioni del siume; e su questa ragione s' appoggia la forma praticata dagli architetti Ferraresi nel ripararsi dalle corrosioni del Pò grande, che è di ritirarsi addietro colle arginature, e
solamente di disendersi dagli effetti delle corrosioni, cioè dalle inondazioni, con nuovi argini; ma non mai di ostare alle cause, che producono la corrosione.

Corollario II. Perchè la forza delle direzioni, unita a quella delle rissessioni, sa accrescere l'impeto; perciò è evidente la causa, per la quale il silone si tiene più vicino alla ripa nelle corrossoni, che ne' siti retti del siume; perchè, cioè, l'acqua resa più veloce, meno patisce dalla vicinanza della ripa. E similmente si manisesta la cagione, per la quale il silone, nel principio della corrossone, meno s'accosta alla ripa corrosa, di quello saccia più a basso; posciachè non solo unite le forze di più direzioni, e di più rissessioni in G, che in M, rendono l'acqua più veloce, ma anco, perchè le direzioni più violente, come HG, spingono la corrente più vicino alla ripa in G, che in M.

Corollario III. Perciò nelle corrosioni non stabilite, maggiore sarà il sormento della ripa in quella parte di essa, alla quale più s'accosta il silone (questo sito sia chiamato vertice della corrosione) ma nelle stabilite sarà eguale per tutto; e perciò in quelle corrosioni, nelle quali il silone si porta sempre più a basso, succedono delle alluvioni nelle parti superiori, e delle corrosioni nelle inferiori.

Corollario IV. E perchè i siumi, quanto sono più largbi, tanto sono più atti a portare il vertice della corrossone più lontano dal principio di essa; perciò ne' siumi maggiori, le corrossoni prendono maggior giro, ed occupano più terreno, internandosi nelle campagne; e conseguentemente i siumi più grandi banno meno frequenti le tortuossià.

Corollario V. Ed essendo, che nel vertice della corrosione s' unisce il maggior' impeto del siume, operante per una direzione determinata, ch' è la tangente del vertice, ed incontrandosi da li in giù le direzioni

and a first of eathers

pa-

parallele, sempre più languide, e le ristessioni più vigorose; perciò il filone dourà scostarsi dalla ripa corrosa sempre maggiormente; e ciò serve a fare ribattere la corrente verso la parte opposta, con angolo meno obliquo.

Corollario VI. Dal che ne segue, che facendosi dentro d' un siume, disteso in linea retta, per qualche causa accidentale, la corrosione, v.g. della ripa destra, dovrà seguirne una, eguale, o poco minore, nella sinistra; e questa ne cagionerà un' altra nella destra &c. E perciò i siumi, per ordinario, si vedono correre dentro alvei composti di parti, o tronchi retti, inclinati l'uno all'altro, ed uniti negli angoli con linee curve, che sono le formate dalle corrosioni.

Corollario VII. E perchè, posta la medesima resistenza nelle ripe, le corrosioni succedono tanto maggiori, quanto più i siumi sono veloci, e servendo al corso la rettitudine per renderlo più veloce: quindi è, che succedono maggiori quelle corrosioni, che sono imboccate, nella parte superiore, da' tronchi retti del siume medesimo, per li quali, cioè, il siume ubbia potuta prendere quella velocità di accelerazione, che gli è permessa dalle sue condizioni; e quà cade la considerazione di tutte quelle cause, che possono rendere più veloce il corso d'un siume.

d'un fiume, tanto più opera ella in corrodere la ripa, quanto più questa se le oppone rettamente; perciò maggiori succederanno le corrosioni, quanto meno ottusi saranno gli angoli formati dalle direzioni del me-

desimo siume colla situazione della ripa dalla parte inferiore.

Corollario IX. Per una simile ragione più facilmente cederà una ripa arenosa, che una cretosa; e perciò, secondo la diversità della resistenza

delle ripe, maggiori, o minori si faranno le corrosioni.

Corollario X. Essendo, che nelle corrosioni sempre, per lo meno, se ritarda notabilmente la velocità dell'accelerazione acquistata per lo pendio dell'alveo; perciò se un siume retto incontrerà la resistenza d'una ripa, v.g. se A Bincontrerà BC col farli rivoltare il corso in BC (Fig. 36. Tav. X.) sarà la corrosione in B; ma potrà darsi il caso, che ribattuta l'acqua in C, non potendo per BC rendersi nuovamente tanto veloce, quanto per AB; e per conseguenza percotendo C con sorza minore di quella, con che ha prima percossa la sponda B, non saccia ivi tanta corrosione; e per conseguenza sia la corrente ribattuta in D ad angolo più obliquo, e così successivamente; dal che ne può avvenire, che dopo alcune battute, e ribattute, trovando l'alveo FG retto, di nuovo s'indirizzi il corso dell'acqua per esso.

Corollario XI. A questi ultimi corollari, si dee avere rissesso ne' tagli, che si fanno per raddirizzare il corso a' fiumi; nelle quali operazioni si dee avvertire per regola (1) d'imboccare, cost incile del taglio,

il filo-

il filone del fiume; altrimenti, o egli non vi entrerà, o entrandovi di nuovo si farà tortueso; (1) di mandare lo sbocco del medesimo taglio, quanto si può, a seconda del filone delle tortuosità seguenti, se non si vogliono fare cambiare al fiume i siti delle corrotioni inseriori, il più delle volte, con grave danno. (3) Che quando non sia possibile ottenere quest' ultima tondizione, si dee fare il taglio in due linee, che facciano fra loro un' anzolo, il più che sia possibile, ottuso. (4) Che quando non riesca di ottenere una buona imboccatura del silone superiore nel taglio, è necessario di ssorzarlo ad entrarvi con qualche lavoriero fatto nell' alluvione opposta alla corrossone; o pure con traversare la corrente, almeno in parte, con buone palificate. (5) Che quando la caduta del taglio sosse assista grande in proporzione di quella, che avesse il siume per le tortuosità, potrebbe questa supplire, in qualche parte, al disetto della buona imboccatura &c.

Corollario XII. Alle cose predette si dee anco ristettere, in destinare il luogo agli argini, che si samo, o ad uno de' tagli predetti, o ad un nuovo alveo di siume; perchè in ciò succedono errori infiniti, sabbricandosi alle volte argini in certi siti, che sono dovuti alle corrosioni, le quali necessariamente sono per accadere, se non sul principio, almeno quando tutta l'acqua del siume si porterà a correre per gli alvei arginati: ed io potrei addurne qui molti esempi, se non stimassi meglio, di star lontano dal condannare le operazioni degli altri.

## PROPOSIZIONE IX.

Se in una palude, lago, laguna &c. entrerà un fiume torbido; ivi deponendo la materia terrea, la eleverà di fondo, e si formerà l'alveo dentro di essa, in mezzo alle proprie alluvioni, prendendo quella strada, che li sarà insegnata dalla direzione della foce, dalle resistenze, che troverà, e dall'esto, se vi sia, del lago, o della palude &c.

Che un siume d'acqua torbida, entrando v. g. in una palude, perda il moto, è manisesto per esperienza, e per ragione; siccome è suor di dubbio, che perdendosi l'agitazione nelle acque torbide succedano delle alluvioni: resta-solo da spiegare, in qual maniera possa un siume, con esse, formarsi l'alveo, (Fig. 37. Tav. X.) e quali siano le cagioni, che concorrono a determinare il sito di esso.

Sia dunque il fiume ABC, che entri nella palude CDEFG; e sia in C lo sbocco del siume, la di cui ultima direzione sia BC; e sia in E l'emissario di essa palude: dico, che per determinare il sito al fiume da C in E, concorrono la direzione BC, il sito di E, e gl'impedimenti, che di quando in quando incontra il corso dell'acqua nella palude. Posciachè egli è certo, che dovendo l'acqua, nel tronco dello sbocco BC avere qualche velocità; ed eguale, se non maggiore, altezza di

fuperficie in B, che in C; dovrà il femplice conato dell'acqua della palude in C, cedere alla velocità del moto attuale per BC; adunque l'acqua non folo correrà dentro l'alveo BC, ma prolungberà per qualche spazio il suo corso dentro della palude v. g. da C sino in H; sempre però indebolendosi, sino a perdere ogni moto sensibile. Supponiamo che ciò succeda in H; adunque l'acqua entrando torbida, sarà poi resa stagnante per tutta la palude, suor che nel sito CH; e perciò lateralmente a CH deporrà la torbida, e succederanno delle alluvioni, le quali, colla loro altezza, chiuderanno un sito lasciato basso da C in H(u); e per questo continuerassi il corso del siume. Risguardando dunque la sola direzione BC, dovrà tal principio d'alveo distendersi in una retto CH, e continuarsi sempre la medesima, elevandosi maggiormente le sponde laterali, sino a sopravanzare la superficie dell'acqua della palude, constringendo con ciò il siume a continuare il suo corso per un'alveo nuovo, ed a prolungare lo sbocco dentro la palude sempre a dirittura.

Ma, se qualche cosa si opponesse al moto dell'acqua per la direzione CH; come erbe, arbori &c. (che sono assai famigliari alle paludi) o soffi di venti, o correntie d'altre acque, abbenchè occulte, ed insensibili; come per esempio, se dentro d'una palude piena di un canneto, o di erbe, fosse aperta una strada senza impedimento, come CI; allora, perchè la direzione per BC, uscita l'acqua dallo sbocco C, sempre s'illanguidisce, farebbe bene il siume qualche sforzo per ispingersin CH, e sul principio ne prenderebbe, per qualche picciolo spazio, la linea; ma finalmente vinto dalle resistenze, sarebbe obbligato a prendere a un dipresso la strada meno impedita per CI. Lo stesso succederebbe se nella direzione CH s'incontrasse qualche resistente, valevole a rivoltarla ad altra parte, e per far ciò non si richiederebbe gran forza, purchè esso resistesse più delle parti vicine; perchè, in tal caso, l'impeto in gran parte perduto, facilmente indirizzerebbest ad altra parte. E da questo principio nascono i molti rivoli, o rigagnoli, ne'quali si dividono i fiumi, che mettono la foce nelle paludi di poco fondo.

E' considerabile in questo caso un' altra sorte di resistenza, che nasce dall'inegualità del sondo della palude, la quale, sebbene sul principio nulli opera, nel progresso però cagiona un' impedimento maggiore di ogni altro. Poichè supposto, che il maggior sondo sia in CH. KLE; egli è certo, che sacendosi deposizioni eguali in que' siti, ne' quali l'acqua egualmente stagna, ed è egualmente torbida; necessaria-

men-

<sup>(</sup>a) Cioè a dire chiuderanno quel sito, sopra cui, per aver avuto corso l'acqua, non sarà seguita tanta alluvione quanta nelle parti laterali al detto corso, e peresiò sarà restato più basso. Vedi in que-

fla materia della formazione degli alvei de'fiumi entro le paludi ciò, che fi dirà più fotto nel capo 13., e specialmente nella annotazione 3.

mente dovrà succedere, che ne'siti laterali a' fondi continuati CHKLE, dovranno le alluvioni elevarsi più presto sopra la superficie della palude, che nel mezzo; e conseguentemente formeranno, come un'alveo, dentro il quale dovrà il siume prendere il suo corso; e perciò molte volte i siumi, che hanno esito nelle paludi e lagune, seguitano, nel formarsi che sanno l'alveo dentro le proprie alluvioni, la via delle maggiori profondità di esse Paludi. Per la stessa ragione operano tutte le cause, che sanno una strada, o più aperta, e spedita; o più bassa d'un'altra, come sono, oltre le tagliate delle erbe, qualche picciola escavazione; e la via tenuta da' navicelli nel passare da un luogo all'altro; perchè in tali siti, l'acqua posta come in equilibrio, seguita la via delle minori resistenze.

Finalmente supposto, che la palude &c. non possa avere altro ssogo, che in E, è manisesto, che l'acqua portata dal siume in essa, dovrà avere corso considerabile in E, e che, non potendo il siume avere ssogo in altra parte, sinalmente bisognerà (quando anche dovesse prima circuire tentra la palude) che arrivi al luogo dove comincia il corso dell'acqua, che esce per E, col quale combinandosi quello del siume, s'incamminerà a quella parte medesima. Egli è dunque dimostrato, che le tortuosità, o sinuosità de siumi, i quali si sormano l'alveo colle alluvioni, debbono la loro situazione, parte alle direzioni dello sbocco del siume inalveato; parte alle resistenze trovate dentro la palude; e parte al sito dell'emissario della medesima. Il che &c.

Non si dee però credere, come pure si è accennato di sopra, che tal siume, inalveandosi, seguiti con un ramo solo, una sola direzione; anzi piuttosto, secondo la diversità delle cause vicino allo sbocco, si dovrà dividere in moltissimi rami, divisi anch' essi in altri minori, i quali a poco a poco, saranno lasciati dal siume, serrati colle alsuvioni, a misura della sorza, che prenderà per uno di essi il più facile, e meno impedito; dimodochè rare volte succede, che si mantengano più rami insigni, se il siume non ha, o notabile abbondanza d'acqua, o ne' rami diversi, un certo equilibrio di condizioni, non così facile a succedere.

Ecco dunque da quante cause può provenire, che i siumi si facciano tortuosi, e come avvenga, che tali si mantengano: succede ora da esaminarsi, quali siano gli essetti di essi, e quali quelli de' siumi retti; ma prima è da avvertire, che i siumi, i quali corrono in ghiara dissi-cilmente ponno mantenere la rettitudine: perchè spingendo essi fregolatamente, e con moto lento, le ghiare, molte volte le ammassano, e le lasciano, al cessare della piena, nel mezzo del proprio corso: ond'è, che sacendosi dossi, ssorzano questi la corrente a voltarsi da quel lato, ove, trovando qualche volta materia poco resistente in tempo di acqua

baf-

bassa, può profondare un nuovo alveo, e fare come una chiamata alla piena sopravveniente. Di qui anche nascono, la moltiplicità de' rami. che hanno i medefimi fiumi in ghiara, le isole, che dalla divisione, e riunione di detti rami derivano; ed in oltre la continova variazione del letto, e del filone, osservandosi ad ogni piena, in ciò, qualche notabile mutazione (u). Quindi è ancora la larghezza foprabbondante degli alvei ghiarofi, e la poca ficurezza, che si ha da' ripari fabbricati per difesa delle ripe; e conseguentemente il poco frutto, che si ricava da' mezzi, che si adoprano per mutarli di corso, ed obbligarli a correre, quanto più si possa, rettamente; potendosi dire, che i siumi in siti simili, siano quasi indomabili, o almeno richiedano una più che ordinaria vigilanza, ed assistenza per essere mantenuti in dovere; e ciò è sempre tanto più vero, quanto le ghiare, o fassi sono più copiosi, e più grandi di mole. Al contrario i fiumi che corrono in sabbia, sono molto più maneggiabili, per la quasi intera uniformità della materia, della quale viene composto l'alveo; e perciò essendo diritti, facilmente si conservano, e le loro botte più agevolmente si difendono; e mantenendosi il corso, quasi sempre, nel luogo medesimo, non banno bisogno di tanta larghezza di letto; onde in molti casi è facile di mutare loro l'alveo, o con cavi proporzionati, o con ripari ben' intesi, o con accrescimento

(a Fra le conseguenze, che traggono seco le perpetue, e mutabili tortuosità degli alvei de' siumi, che portano ghiase, e sassi, una si è il raccorciamento, o il prolungamento, che in virtù di tali mutazioni va succedendo delle loro linee, con che dee necessariamente andar connesso l'abbassamento, o l'alzamento del loro letto nel tratto superiore; la qual disferenza d'altezza può essere assa qual disferenza d'altezza può essere assa si sia raccorciata, o allungata, attesa la gran pendenza, che hanno i siumi, ove portano sì satte materie.

Quindi si spiega, come in tali sti si su veggano alle volte grandissime piagge, o greti ricoperti, anzi composti di sossi, e in tal quantità, e situazione, che manifestamente sa scorgere non essere stati colà sbalzati scome talvolta succede, i ma depostivi dalle siumane, e per conseguenza soverchiati allora dalle medesime, i quali ciò non ostante sopravanzano di qualche piode sopra la superficie delle maggiori escrescenze, consuttochè niuna manisattura sia stata farta nel siume, per cui tali spiagge dovessero rimanere più

alte di quel, che erano, quando egli le produsse colte sue alluvioni. In tal caso fe fi offervera il fiume nelle parti inferiori, si vedrà aver satto la natura, ciò che l'arte non ha satto, cangiandone il corfo col farli abbandonare qualche fvolta, per cui già si aggirava, e coll' abbreviarne in tal modo la linea come per un taglio naturale. Al contrario se in si-mili tratti sassosi si vedessero le piene cominciare a viuser molto più alte di quello, che solevano, senza che però altra manisesta cagione vi concorresse, si potrobbe aspettar di trovare, che nelle parti inferiori il fiume stello si fosse deviato dalla primiera fua ftrada per prenderne alcun' altra più tortuosa. Qualche cosa di simile può anco avvenire ne' fiumi; che portano pura fabbia fenza ghiaia, ma allora ne è al ficile, che i cangiamenti, naturalmente feguiti in lunghezza siano molto grandi, ne a tali cangiamenti può corrispondere molto notabil divario nello flator del fondo superiore, per estere le pendenze de' fiumi arenosi molto minori di quello, che sieno ne tratti fassos.

di caduta, o con maggiore facilità di sfogo; regolandosi in questi casi la maggiore, o minore facilità, dalla considerazione della velocità del corso dell'acqua; dalla direzione, ed impero in essa impresso; dalla si-

tuazione della ripa &c.

Passando ora agli effetti de' fiumi retti, e tortuosi, facilmente si ponno quelli dedurre da ciò, che abbiamo sin' ora detto. E prima; i siumi retti mantengono più scavato il loro letto, i tortuosi meno (a): e la ragione si è; perchè essendo la linea retta, tirata dal principio al fine del fiume, la più corta, ed essendo la caduta proporzionata alla lunghezza del corso; ne segue, che conservando lo stesso alveo la medesima declività, debba essere più alto il sondo nel principio del fiume tortuoso, che del retto, quando nell'uno, e nell' altro si trovi la medesima distanza de' termini.

Per esempio, supponiamo, che l'origine d' un fiume sia distante in linea retta dalla foce del medesimo, cento miglia; e richieda un piede di caduta per miglio; certo è adunque, che tutta la caduta necesfaria a questo siume, sarà di cento piedi; e tanta dovrà essere' l' elevazione del principio di esso sopra il fondo della sua foce, qualunque volta abbia esso il corso per detta linea retta. Ma se il medesimo colle sue tortuosità s' allungasse la strada, sino a cento cinquanta miglia; altrettanti piedi vorrebbe egli di caduta (tralascio di considerare in questo luogo la differenza, ch'è tra un fiume retto, e un tortuoso, la quale fa, che il primo a cagione delle minori resistenze, riesca più veloce, e meno declive del secondo) e perciò dovrebbe il principio del fiume essere più alto, che nel caso precedente; il che è vero, anche di tutti i siti del siume, paragonando la loro distanza dalla soce per la linea retta, e per la curva; quindi è, che desumendosi la profondità del fiume dalla distanza del di lui fondo dal piano della campagna, se la caduta di questa sopra il fondo dello sbocco, sarà maggiore di quella, ch'è dovuta al fondo del fiume, necessariamente correrà questo incassato nel terreno; e tanta sarà la profondità, quanta la differenza tra la caduta maggiore della campagna, e la minore del fondo del fiume; E perchè la caduta de'fiumi, tanto fassi maggiore, quanto è più lunga la linea del loro corso; però può darsi il caso, che un siume correndo retsamente al suo termine, abbia il suo fondo assai basso sotto il piano della campagna; ma facendosi tortuoso, e per conseguenza elevandosi, abbia bisogno di argini; per essere trattenuto, che non inondi. Il paragone della

minori resistenze ] parmi di tal momento, che ben si possa contrapporre a qualunque altro vantaggio che possa essere addotto a favore della tortuosità degli alvei.

<sup>(</sup>a) Questo solo vantaggio, che hanno i fiumi retti sopra i tortuosi, e che l'Autore prova nel seguente ses non mettendo neppure in conto il riuscire il retto più veloce del tortuoso a cagione delle

caduta della campagna con quella, ch' è necessaria al fiume, fa anche conoscere, quale sia la causa, che alcuni siumi camminino per sondi elevati sopra il piano del terreno contiguo; che altri corrano affatto incassati dentro la campagna, e ch'altri si profondino di soverchio, dentro le viscere di essa; la medesima comparazione può portarci anche alla cognizione de' rimedi opportuni, per impedire la nociva elevazione del fondo de' fiumi, e le estreme loro profondità; Ne' fiumi perd che hanno il fondo orizzontale, la rettitudine, o tortuofità degli alvei, non contribuisce cosa alcuna al maggiore, o minore profondamento; ma la fola copia dell'acqua, che, quanto è maggiore, mantiene più basso il fondo del proprio letto: la caduta sì della campagna opera qualche cosa, paragonata alla cadente del pelo del fiume; perchè, se la caduta del terreno sarà maggiore di quella, che tira seco la declività della cadente del pelo d'acqua nelle massime piene, non vi sarà bisogno d'argini al siume; e perchè, anche in questo caso, la linea più lunga ricerca maggiore caduta, può essere, che la tortuosità induca una necessità di arginature, che forse non si avrebbe, se il siume camminasse retto; la tortuosità dunque in questo caso, potrà ben fare elevare il pelo dell'acqua, ma non il fondo dell' alveo (a).

Le altre proprietà de' fiumi retti sono, ch'essi, come si è dimostrato, conservano il loro maggior fondo nel mezzo dell'alveo, restando le parti in ciascheduna sezione omologamente disposte; e perciò non si scava il loro sondo più in un luogo, che nell'altro: non si sa alcun gorgo, o inegualità di letto, che accidentalmente; e stabilita che sia la loro larghezza, non alterano la situazione delle proprie ripe; le quali perciò non sanno altra sorza, che di sostenere l'altezza dell'acqua nella medesima maniera, che farebbero, se sosse si sagnante, cioè in proporzione della propria altezza. Ma al contrario i siumi tortuosi portano la maggior prosondità degli alvei, ora verso una ripa, ora verso l'altra, ela linea del silone dell'acqua è sempre più curva di quella delle ripe, accostandosi alle parti concave delle rotte, e scostandosi dalle convesse; perlochè ne nasce, da una parte la generazione delle spiagge, e delle allutom. Il.

linea per protrazione seguita della spiaggia del mare, in cui egli abbia lo sbocco. In fatti ne' rami del Pò, ne' quali può dirsi, che egli cammini con alveo orizzontale, vi sono indici di alzamento di pelo delle piene dopo la protrazione succeduta delle alluvioni, che sono alle loro soci, ma non così di alzamento di sondo; anzi nel ramo d'Ariano ve ne ha piuttosto di abbassamento.

<sup>(</sup>a) Cioè a dire la tortuosità, che segua in un tratto d'alveo orizzontale, che
prima era retto, potrà ben sare, che m
qualsivoglia dato punto del tratto superiore alla nuova tortuosità, la superficie
delle piene si mantenga più alta diquel,
che era, quando il siume camminava retto, ma non potrà già sare, che ivi il
sondo del siume divenga più elevato di
prima. L'istesso dovrà dirsi ove ad un
siume orizzontale venga ad allungarsi la

vioni, o arenai; e dall' altra, anche frequentemente, la corrosione delle ripe, che sogliono in detti sitì, avere al piede gorghi prosondi. Il carico, che portano le sponde battute dalla corrente del siume, è molto maggiore, che ne' siumi retti, come non fatto dal solo conato; ma dall' impeto dell' acqua, del quale è tanto maggiore la forza, quanto l' energia della percossa supera lo ssorzo della sola gravità. S' aggiunge, che ne' siumi retti, le direzioni del corso procedono dalle parallele alle sponde; e perciò non ponno cagionare que' vortici, che solo nascono dalla combinazione di diverse direzioni insieme, e che sono tanto frequenti

ne' fiumi tortuofi, con danno indicibile delle sponde.

Procede anco dalla curvità degli alvei un'effetto affai considerabile. ed è la direzione, che ha il fondo dell'acqua, diversa da quella del mezzo, e della superficie, dal che ne nasce, che le piene maggiori, alle volte. mostrano di battere la ripa opposta in un luogo, le mezzane in un' altro, e l'acqua bassa in un'altro. Ciò deriva, perchè camminando il maggior fondo, colla medesima curvità delle alluvioni, e delle spiagge, che sono nel fondo del fiume; la corrente del fondo segue la direzione di questo; ma quella, che essendo più alta, copre tutte le spiagge quanto è in se, s' accomoda alla curvità delle sponde delle golene, che per lo più non fono parallele alla maggiore profondità dell'alveo. e finalmente le piene più alte, coprendo il piano delle golene, prendono qualche direzione dalla situazione degli argini, i quali non mai secondano la curvità delle medesime; ma, il più delle volte, servono di corda al loro arco. Queste diverse direzioni però non si conservano così independenti l'una dall'altra, che non vengano di quando in quando alterate; e perciò combinandosi tutte e tre, il filone batte la ripa in un sito; cessandone una, cioè la superiore, l'incontro del filone con la ripa si fa in un'altro luogo; e finalmente non essendovi, che la direzione più bassa, di nuovo si muta sito. E perciò si dee avvertire, nel destinare i luoghi a' ripari, che si formano per difesa delle corrofioni, di non avere unicamente riflesso al filone dell'acqua bassa; ma bensì di considerare anche lo stato mezzano, e sommo delle piene del fiume.

L'altezza maggiore, che ha l'acqua corrente nella parte concava delle botte, è un'effetto non disprezzabile delle tortuosità degli alvei; poichè, siccome in quel sito gli argini si ricercano più vigorosi, più larghi, e di miglior construzione; così devono essere più alti, acciò l'acqua non trabocchi dalla sommità di essi, e tanto devono essere più alti, quanto più sono vicini al vertice della corrosione; perchè ivi è anche maggiore l'altezza dell'acqua: e perciò nella construzione, o riparazione degli argini, non occorre sopra d'una linea uniformemente

de-

declive, regolare il piano superiore di essi; ma piuttosto giova tenerlo. (col prendere norma dal pelo di una piena) tanto più alto, quanto si può credere, che basti a sostenere una piena straordinaria, quando ella venisse.

Sebbene pare, che gli effetti delle tortuosità de' fiumi siano tutti perniciosi; nulladimeno (perchè anche nel male si trova sempre mischiata qualche cosa di bene) oltre l'utile, che ricavano i possessori de' fondi contermini alle alluvioni, v'è alle volte qualche cosa di necessario all'economia universale de'fiumi; posciachè i giri di essi ( particolarmente se sono reali) ponno, secondo il bisogno, avvicinare, o allontanare gli sbocchi de' fiumi influenti, all' origine di effi; e per conseguenza accrescere, o sminuire la necessaria caduta; ch'è un punto assai considerabile nella condotta dell'acque; ma di ciò parleremo più ampiamente nel Cap. 9. Si dee però avvertire, che la direzione de' fiumi s' intende in due maniere; l'una cioè universale, l'altra particolare. La direzione universale non tiene conto delle picciole curvità, che ha l'alveo d'un fiume, quando anche fossero tali, che spingessero le correnti in un luogo a levante, nell'altro a ponente; ma folo mette a capitale la strada, che tiene il siume, prescindendo da esse: così vien detto da' geografi, che il Pò cammina da Ponente a Levante, che il Danubio nell' Austria tiene la medesima strada, nell'Ungherla volta a firocco, dopo Belgrado ritorna verso Levante; e vicino a' fuoi sbocchi nel Mar nero, tende verso Greco; e queste sono le tortuosità, che ponno essere utili, ed instituite con qualche fine dalla natura; ma la direzione particolare è quella, che gode la corrente, o filone in ciascheduna parte dell'alveo, e della quale si tiene conto da chi pretende fare una pianta efatta di un fiume in una carta di corografia, nella quale si voglia esprimere lo stato di esso, con ogni maggiore diligenza; e queste picciole tortuosità, rare volte avviene, che portino vantaggio; anzi fono abborrite dall'universale degli uomini, che tutto 'l giorno s' affaticano, o per toglierle, o per impedirne gli effetti dannosi.

E congenea alla materia di questo Capo la quistione promossa dal Varenio nella sua geografia generale lib. 1. cap. 6. prop. 8. Se gli alvei de' fiumi siano stati fatti dalla natura, o dall'arte? Egli distingue i siumi contemporanei alla terra, da quelli, che hanno avuta la necessità di aver formati gli alvei, dopo la creazione del globo terraqueo: circa i primi non ispiega il suo sentimento; ma circa gli ultimi si dà a credere, che abbiano gli alvei manusatti, assumendo per sondamento della sua opinione, l'osservarsi, che le nuove sontane, nello scaturire che sanno dalla terra, non iscavano gli alvei per lo corso dell'acque

Aa z

pro-

proprie, essendo perciò necessitate a spandersi per li terreni vicini: che molti alvei sono stati satti per opera umana, desumendone la certezza dalla sede indubitata delle storie: e sinalmente, che i sonti, o sorgive, le quali scaturiscono dalle pianure, generano paludi, per essiccazione delle quali bisogna scavare sosse, che divertano da esse le acque: e in sine conserma il suo sentimento col dire, che molti siumi siano stati uniti, per artissicio d'uomini, ad altri, coll'esempio del Tanai, dell'Eusrate, e della Volga; e che perciò si debba credere il si-

mile di tutti gli altri.

lo, siccome non ardirei di negare, senza motivo, fatti d'istoria. così non posso d'abitare, che le acque d'alcuni fiumi non corrano per alvei scavati a mano, sapendosi, che quelle del Pò surono unite in un sol' alveo da Emilio Scauro; che la Brenta è stata cambiata di alveo della serenissima Repubblica di Venezia; così il Lamone, ed il Reno nostro dalla fanta Sede; per non dire delle fosse tirate dal Nilo ad Alessandria da Alessandro Macedone; di quelle fatte da Druso per lo Reno; da Tiberio per lo Tevere &c. Ma per l'altra parte, sono ben di parere, che la maggior parte de'fiumi siano stati fatti dalla natura, e che, lasciandola operare da se sola, ella formerebbe col tempo gli alvei a tutte l'acque: come di molti, formati per sola disposizione di cause naturali, se n' hanno indizi evidenti. Poichè, se si considera la parte più alta della terra, cioè quella, che noi chiamiamo montuofa, si può ben facilmente comprendere, che le spaccature, le quali in essa da per tutto si trovano, per lo fondo delle quali scorrono i rivi, i torrenti, ed i fiumi, e che sono, come termini divisori d'una montagna dall' altra; è facile, dico, comprendere, ch'esse sono state fatte dalla forza dell' acque, che le ha scavate col corso, nella maniera già disfufamente spiegata nel Capitolo antecedente, osservandosi molte volte, che dalla maggiore, o minore profondità, viene determinata la distanza delle cime de' monti, che soprastano, dall' una, e dall' altra parte, al corso del siume, abbenche, a ciò sare, anche concorra la condizione della materia, di che sono formate, sì le montagne, che i fondi degli alvei. Quindi è, che per impedire l'escavazioni superflue, e dannose, ed i dirupamenti della terra ad esse succedenti, sono obbligati gli abitanti di fare, e mantenere un'infinità di chiuse, che sono sabbriche, per lo più, di legnami, o di fassi, le quali colla loro altezza sostentano il fondo de' torrenti alla necessaria altezza.

Non può intendersi una fonte di nuova origine, che abbia qualche abbondanza d'acqua, e che col continuo aumento, uscendo dal proprio ricettacolo, e trovando esito da qualche parte, verso il mare, non incontri, o un declivio, per lo quale scorra; o una caduta, dalla

qua-

quale precipiti, la quale essendo grande più del dovere, è necessario, che fuccedano escavazioni, che sono quelle, che danno l'essere agli alvei : quando queste hanno potuto farsi seguitamente, si sono formati i letti continuati: ma incontrandosi ostacoli da tutte le parti, ed essendo sforzata l'acqua ad elevarsi di corpo, per trovare l'esito sopra gi' impedimenti, si sono sormati i laghi, che servono di temporaneo ricettacolo a' fiumi, e talora si son satte cateratte, o cascate d'acqua, quando nella dirittura dell'alveo, l'acqua ha trovati impedimenti, i quali non ha potuto superare, col roderli; e che perciò hanno sostentata la parte superiore dell'alveo più alta dell'inferiore. Accade talvolta, che i fiumi, scorrendo fra' monti, trovano voragini, che li assorbiscono: e però sono interrotti i loro alvei dalle montagne, che stanno in faccia del loro corfo: queste voragini, o hanno esito al mare, o pure trassondono le loro acque di nuovo sopra la terra, o formano nuovi fiumi:e questa è la ragione, per la quale se ne trovano di quelli, che entrano in laghi, ma non ne escono, e che alle volte si vedono scaturire dalla terra fiumi ben grandi piuttosto, che fontane, delle quali l'origine è tanto lontana, che non se ne tien conto. Troppo lungo sarebbe il voler quì rendere la ragione di tutti gli accidenti, che si osservano ne' fiumi dentro le valli delle montagne; ma sarà ben facile a chicchesia, sulla norma delle cose dette di sopra, d'indagarne le cause; onde passeremo a discorrere degli alvei, fuori delle foci de'monti.

Io credo assai probabile, che poche siano nel mondo le pianure, che non siano siglie delle alluvioni de' siumi, essendo state per l'innanzi, o seni di mare, o paludi; posciachè, se si osserverà li condizione del terreno disposto in istrati di sabbia, o di terra, come nel cavamento de' pozzi, o altri simili si riscontra; e se si sarà ristessione alle materie in casi simili trovate, cioè a dire, a' pezzi di barche, giunchi, ed alleghe marine, come riserisce il Bertazzolo, essere accaduto nel cavare i fondamenti del sostegno di Governolo sul Mantovano; ed in oltre se si considereranno l'istorie antiche, come di Erodoto, che asserisce tutto l'Egitto essere composto di terra portata dal Nilo; e che la Lombardia bassa, quasi tutta è boniscata, dopo due mil' anni, dalle alluvioni del Pò, e d'altri siumi, che scendono dall' Apennino, e dall' Alpi; e sinalmente (a) se si avvertirà, che i siumi, che scorrono per le Tom: Il.

(a) E' da avvertire, che la necessità di arginare i siumi, che scorrono per le pianure nasce talvolta da protrazione seguita del loro alveo, o per natural corso, o per arte, o pure da mutazione di sbocco congiunta con diminuzione di pen-

denza. Tali accidenti ponno fare, che un fiume, il quale correva in altri tempi tutto incassato fra terra colla supersicie delle sue piene, cominci a spandere sopra le campagne; e ad aver uopo d' argini; e però l'essere un siume arginapianure, hanno, in gran parte, bisogno d'argini, che vuol dire, che tenza d'essi sarebbero soggette le campagne alle innondazioni d'acque per lo più torbide (alle quali vanno necessariamente connessi gl'interrimenti) bisognerà dire, che, siccome levando tutte le opere manusatte, le pianure si ridurrebbero in paludi, così prima che sossero sorte mati gli argini, non può essere di meno, che i piani delle campagne non si andassero elevando sempre più, col benesicio dell'acque torbide; e che perciò nel principio delle cose, sossero tri inondati, sorse anche dall'acque del mare: ciò sa vedere, che gli alvei de' siumi nelle pianure non sono satti, come quelli sra i monti, per escavazione; ma solo per alluvione, cioè con la deposizione delle materie terree portate dall'acque.

Egli è manifestissimo per un'evidentissima ragione, e per un'e-Sperienza sempre costante, che i siumi torbidi, i quali hanno il loro sbocco nelle paludi, nelle lagune, o anche in seni, e spiagge di mare di poco fondo, si formano le ripe da se medesimi, ed alzando il fondo de propri ricettacoli, fanno loro cambiare narura, riducendoli in stato di terreno fertile (come è indubitato, essere succeduto a tutto il Ducato di Ferrara, a una gran parte di quello di Mantova, del Bolognese, del Modanese, del Mirandolano, della Romagna &c.) e che dentro gl'interrimenti, formano, e conservano l'alveo proprio: e perchè le acque vaganti facilmente perdono la direzione, secondando quella d'ogni picciolo impedimento, come si è dimostrato nell'ultima proposizione; quindi è nata la tortuosità de' fiumi nel loro primo nascimento, inclinata però sempre, secondo la direzione universale, verso quella parte, dove l'acqua ha trovato più facile l'esito, e dove la maggior caduta l' ha destinata. Quindi è, che la superficie delle campagne viene a un dipresso, ad essere disposta sul tipo della cadente della superficie de' fiumi, la quale avrebbe precisamente imitata, se la necessità dell'abitazione, non avesse obbligati gli uomini ad essiccare le campagne coll'artificio degli argini: accidente, che fa, che il piano di esse resti in molti luoghi più declive, e finalmente più basso del fondo de' fiumi (a); e che perciò richiedasi altezza maggiore di argini, per difenderle. Al contrario ne luoghi, dove l'espansioni hanno avu-

to

na, contuttoche certamente si sappia (almeno rispetto a qualcheduno di toro) che in tali siti, non ha molto, non vi era bisogno d'argini.

parte o la protrazione seguita della linea del fiume, o la muramone del suo sbocco, come nella nota precedente.

em non è segno infallibile, che la campagna, per cui seorre, sia prodotta dalle alluvioni delle sue torbide almeno per tutto quel tratto, per cui è siancheggiaza da argini. Questo è ciò, che è accaduto a siumi della Romagna, molti de' quali si veggono ora arginati, sucominmando a poche miglia sotto la via Roma-

to più lungo tempo da operare; dove l'acque sono state più torbide; e dove si sono unite più cause simili; ivi si sono fatti maggiori gl'interrimenti, e, quantunque i siti siano più lontani dalla sonte del siume, nulladimeno hanno il piano di campagna più alto, come si osser-

va nelle confluenze degli alvei formati in questa maniera.

E' anche regola generale, che le pianure fatte per alluvione, sono più alte alle sponde de' fiumi, e scostandosi da queste sempre fi rendono più basse; e perciò ne' siti di mezzo a' due siumi s' osserva una concavità seguita, dove l'acqua piovana delle campagne s'unirebbe, se la provvidenza degli uomini non avesse scavato in que luoghi fosse proporzionate a ricevere l'acque degli scoli particolari delle campagne, ed a scaricarle, o nelle parti più basse de' fiumi medesimi. o al mare, o in paludi, secondo la contingenza. Ciò però è vero, qualunque volta il fiume, prima d'essere stato arginato, non abbia mutato sito da un luogo all'altro, in maniera da fare alluvioni, quasi per tutto, eguali; o non siano state trattenute le torbide dentro il circondario degli argini particolari a ciò destinati; perchè in tal caso gl' interrimenti succedono, quasi orizzontali. Le osservazioni di questo particolarità, che regolarmente si fanno nelle pianure, danno ben'a conoscere, che gli alvei de'fiumi, che le bagnano, sono per lo più fatti per alluvione dalla natura, non dall'arte; e che quando questa v' ha luogo, si danno indizi tali da conoscerlo, anche prescindendo da qualsisia notizia di fatti antichi.

I condotti dell'acque piovane riconoscono ben tutti il loro essere dall'artificio degli uomini, se non quanto, alcuna volta, ponno avere per canale l'alveo derelitto d'un fiume, o altra fimile concavità naturale. Lo stesso s'intende dell'acque de'fonti, che nascono nelle pianure, se esse sono in poca quantità; poichè tanto queste, quanto quelle, per correre regolate, richiedono escavazioni di canali; e la ragione si è, perchè, essendo chiare, non ponno deporre materia alcuna; e perciò non vagliono a farsi l'alveo per alluvione, e perchè scorrendo per campagne, che hanno a un dipresso il declivio richieduto dal fiume, non ponno, essendo molto minori di corpo, fare escavazione alcuna; e per conseguenza profondarsi un'alveo sotto il piano della campagna. Egli è dunque necessario, che sopra de terreni si spandano, e scorrendo sempre ad occupar' i luoghi più bassi, procurino l'uscita da qualche parte, la quale, essendo l'acque vive, troveranno sinalmente, se non altro, coll'alzamento della superficie, che rendendos, o per forgive temporanee, o per espansioni di qualche fiume &c. superiore agli ostacoli, si formonterà; e sopra di essi acquistando quell' altezza, che, proporzionata alla larghezza, e velocità, è necessaria

Aa4

per iscaricare tuttà l'acqua, che di nuovo si va somministrando, terrà occupate, ed inondate tutte all'intorno le campagne, che saramo più basse del livello dell'uscita dell'acqua, nella stessa maniera appunto, che succede ne' laghi. Ma non essendo le acque perenni, può darsi il caso, che siano sì bassi gl'impedimenti da superare, ch'ogni poca altezza d'acqua bassi per iscaricarne una parte, e cessando l'assusso (siasi, o per siccità, o per altro) cessi il corso suori dello stagno, e l'acqua impedita resti trattenuta, sintantochè il Sole, o il vento la consumi in vapori; o pure ch'essa da se medesima s'imbeva ne' pori della terra.

Quindi è, che per essiccare gli stagni, e le paludi (a), mezzi proporzionati sono, o la diversione dell'acque, che le sostentano, e mantengono; o la rimozione degl'impedimenti, che le sostentano ad un'altezza non necessaria: che vuol dire, l'escavazione d'emissari, e canali proporzionati; ovvero in ultimo luogo, quando ogni altro mezzo si riconosca frustraneo, la immissione di acque torbide, che elevino il sondo della palude, uguagliando con ciò le concavità, che servono di ricettàcolo all'acque stagnanti. L'elezione dell'uno, o dell'altro di questi mezzi, dipende dalla considerazione di tutte le circostanze; poichè, se vi sarà luogo a proposito per divertire, o regolare le acque, che hanno il loro ssogo nelle paludi; sano consiglio è di praticar questo mezzo, qualunque volta però il sondo di esse sia tant'alto, quanto basta per tramandare al suo termine le acque, che sopra vi pioveranno.

Ma, se avendo il fondo della palude questa ultima condizione, sarà essetto de' soli ostacoli la stagnazione, e la elevazione dell'acque; in tal caso basta, colla rimozione degl'impedimenti, dare ssogo proporzionato all'acqua ristagnata, e portarla per canali manusatti a qualche termine reale, ed occorrendo, scavarne degli altri per mezzo della palude, che servano a dar passaggio all'acque, che dentro vi mettono, o che devono uscirne: e sinalmente, se il sondo della palude non avrà la caduta necessaria al suo scarico, è d'uopo di procurargliela con l'atte, elevandone con l'acque torbide il sondo, il quale ridotto, che ssa ad un'altezza sufficiente, bisogna poi praticare uno de' due mezzi suddetti; senza di che mai non si arriva ad una persetta essiccazione.

Giacche samo entrati a discorrere delle paludi, non sarà che bene, per sme di questo capitolo, di avvertire una considerazione assai

<sup>(</sup>a) Tous ciò, the accenna l'Autore ne da lui trattato più di proposito nel sin ordine all'essiccazione delle campagne capo 13., e parte nel capo 23. di quest' mondate in questo, e nel seguente 5. vie-

necessaria alla materia, di cui si tratta. Alcuni hanno creduto, che le paludi siano un'errore della natura; e che perciò bisogni sempre cercare di correggerto. Io però le stimo in molti casi, non so, se mi dica, o una necessità, o un' artificio della natura medesima, la quale fomministra agli nomini il comodo di tenere asciugate campagne vastissime, col sottometterne all'inondazione una pieciola parte; poichè, prima egli è evidente, che molte terre sono così poco alte sopra il termine, il quale dee dar loro lo scolo, che se l'aeque, anco scolatizie, dovessero unirsi in un' alveo solo, continuato sino al termine predetto, dovrebbero avervi altezza tale, che manterrebbe pantanoso tutto il terreno vicino, cosa che non succede, quando l'acque escono prello da' loro condotti, e trovano un' espansione, e profondità considerabile, dove trattenersi per qualche tempo, e sino all'estate, che può in gran parte consumarle; quindi è, che si trovano molti stagni, che non hanno esito alcuno, e servono ne tempi piovosi, come di picciolo mare, a dare ricetto alle acque delle campagne contigue. (2) Molti fiumi scorrono per campagne, e danno ricetto agli scoli delle medesime : perchè, entrando nelle paludi, mantengono il loro fondo più basso, che non farebbero, interrito che sosse il sondo delle medesime. Sia A.B (Fig. 38. Tov. X.) il fondo stabilito di un fiume, influente in una palude, di cui la superficie orizzontale sia BC, e che, nscendo dalla medesima, scorra per lo fondo CD parallelo ad AB; e fia EF il piano della campagna superiore alla palude: ciò posto, egli è evidente, che la campagna EF può avere scolo, sì nel fiume AB, sì anche, e molto meglio, sopra il pelo della palude BC; ma interrita, che questa sia, egli è certo, per le cose dette di sopra, che il fondo AB si eleverà in GC, per mantenere la caduta proporzionata al suo corpo d'acqua; e perciò non potranno le campagne avere più lo scolo, nè nel fiume, nè nella palude; ma solo nella parte inferiore CD, il che può essere impedito per più cause, cioè, o per l'unione di qualche altro fiume; o pure perchè s'incontri la spiaggia del mare. che suol' essere d'impedimento allo sbocco de' piccioli condotti; e perciò; non potendo l'acque piovane avere più ricetto, bisognerà, che restino a coprire le campagne, dalle quali prima derivavano, il che maggiormente accaderà a que' sitt, che necessariamente deono avere lo scolo nella parte del siume, superiore al punto C. Casi simili, derivati dal prolungamento degli alvei dentro le paludi, si vedono frequenti nel nostro territorio di Bologna, nel Ferrarese, e nella Romagna; perchè essendo le campagne disposte, a scolarsi sopra il pelo basso dell' antica Padufa, ch' era orizzontale a quello del mare; ed esfendosi questa divisa in più parti, ed alzata di fondo, e di pelo, per le alluvioni (a);

ni (a); si vedono quasi tutti i siumi obbligati a scorrervi dentro, così alzati di letto, che restano superiori di molto al piano delle campagne negando con ciò lo scolo a' terreni; anzi inondandoli, ed ampliando ogni dì maggiormente le paludi, in vece di renderle fertili, come sembra, che dovrebbe succedere dopo gli interrimenti, a chi non è capace di considerare, a quale altezza dovrebbero questi elevarsi, per potere scolarsi dentro gli alvei de' fiumi vicini; mentre per l'impedimento degli altri fiumi inferiori, non ponno avere la strada aperta al mare per cavi separati. Questa è la ragione, per la quale non sempre sono utili le bonificazioni per alluvione: bensì quelle per essiccazione, particolarmente quando si fanno per via di diversione di acque copiose, e per rimozione degli ostacoli, che sanno stagnanti le acque; essendo per altro (fuorchè ne' casi, ne'quali le terre hanno pochissima pendenza al termine dello scolo) insensibile l'effetto del prolungamenro de' cavi manufatti, particolarmente quando questi si mantengono espurgati, ed escavati alla dovuta prosondità.

## CAPITOLO SETTIMO.

De' moti, che s'offervano nell'acque de' fiumi in diverse circostanze.

Bbiamo toccate, in più luoghi di questo trattato, molte particolarità concernenti al movimento dell'acqua, dentro gli alvei de' fiumi, secondo che ha portato l'occasione, e la materia; ma perchè ve ne restano molte altre, che meritano, e di essere avvertite, e di esfere risolute nelle loro cause; perciò ci daremo a considerarle separatamente in questo Capitolo, passando dall'una all'altra, coll'ordine medesimo, che porta il progresso d'un fiume, dal suo principio al fuo fine.

Per intraprendere dunque questa ricerca, immaginiamoci una fonte, che dia il primo alimento ad un fiume, fomministrandogli, per esempio, in un secondo di tempo, cento determinate parti di acqua, le quali, per uscire dalla vasca del fonte, siano obbligate a passare per la sezione d'un canale, la quale sia tanto angusta, che, attesa la velocità, la quale ponno avere in essa le parti dell'acqua nell'uscirne, non

per-

dappoiche si vede, che anche il Pò ristretto fra argini, accostandosi agli sbocchi, portutta ragione si suppone dall'Autore es-fere stato col suo pelo basso orizzontale insimo quasi di livello con quello del a quello del mare [almeno sensibilmente] mare.

<sup>(</sup>a) L'antica Padusa, cioè il Pò disar-ginato, ed espanso per le campagne, con

permetta il passaggio, che alla metà di esse, nel detto tempo di un secondo. Se ciò è, parimente è necessario, che la metà dell'acqua, che dà il sonte, sia trattenuta nel ricettacolo; e che perciò elevandosi di superficie l'acqua della vasca, cresca egualmente in altezza, dentro la prima sezione, sintantochè questa, o per l'accrescimento dell'area, o della velocità, rendasi capace di scaricare, in un dato tempo, tant'

acqua, quanta nel medesimo viene somministrata dalla sonte.

E quì, prima d'inoltrarci maggiormente nella materia, sono da avvertirsi alcune particolarità intorno al modo, con che si dispongano le velocità di una perpendicolare d' una sezione di un fiume, considerandole dentro il complesso delle circostanze, che ordinariamente loro avvengono: perchè spiegato, che ciò sia, darà gran lume a quello, che siamo per dir da qui avanti. E prima è da considerarsi, che trovandos l'acqua trattenura, come si è detto, per metà, l'altezza dell'acqua nella grima sezione d'un canale orizzontale (che per ora suppongo annesso all'incile della vasca) non crescerà il doppio, a cagione del doverse per essa scuricare acqua duplicata; ma molto meno: e la ragione si è, perchè non tolo la sezione diventa più grande, ma anco più veloce; essendo che nel crescere l'acqua in altezza, aggiunge qualche grado di velocità alle parti inferiori; e confeguentemente la velocità media riesce maggiore nel secondo caso, che nel primo; ond'è, che ad effetto di pareggiare l'entrata con l'uscita, non vi è necessario di doppia altezza nell'acqua. Noi abbiamo dimostrato in altri luoghi, che supposto, che AB sia l'altezza dell'acqua (Fig. 39. Tav. XI.) che esce dal fonte, le velocità saranno disposte nella parabola BAC(a); ed è certo, che trovandosi una velocità media fra le maggiori, e le minori, come DE, non

(a) Ciò è accidente, perchè appunto nella parabola le ordinate BC, DE, e tutte le altre sono, per la proprietà essenziale di questa curva, nella ragione dimezzata dell'ascisse AB, AD, che sono le altezze dell'acqua sopra ciascunat delle parti di una medesima perpendicolare, cioè secondo le cose dette nel caporimo annotazione 4.c.241. sin ragione delle velocità delle dette parti. Il parametro di questa parabola è arbitrario, e per conseguente le misure assolute delle velocità espresse per BC, DE sono indeterminate, nè mostrano le velocità assolute, ma solamente le respettive, o sia la proporzione delle velocità, che è quella degli segua in un medesimo tempo, qualinque egli sa se si volesse prender un

tempo determinato v. g. un minuto d'orra, e per esperienza sosse noto in qualche misura, come d'once, di piedi &c. lo spazio B C, che in tal tempo può descrivere una particella d'acqua colla velocità della pressione corrispondente all'altezza A B, nota anch'essa nelle medesime misure stali sperienze per le cose altre volte dette non si dovrebbero sare nelle sponde de'vasi, ma si vortebbe trovar modo di farle nelle stesse servicioni de' siumi orizzontali; allora il parametro della parabola sarebbe la terza proporzionale, dopo le due A B, B C, e turte le ordinate esprimerebbero gli spazi corrispondenti alle velocità sotto l'altezza A D per lo stesse associate delle diverse partidell'acqua

si varierebbe l'altezza dell'acqua; perchè tanto sfogo avrebbero tutte le velocità, dovute a' punti di AB, essendo ognuna eguale a DE, quanto ne hanno le medesime; ma diseguali BC, DE &c. come porta la

natura della parabola BAC.

Per la steslà ragione non si varierebbe l'altezza, se scemandos la velocità dell'acqua in un punto d'una perpendicolare, s'accrescesse equalmente, in un' altro punto della medesima; come per esempio, se le velocità fra D, e B, fossero impedite, (Fig. 40. Tav. XI.) dimanierache tutta la parte levata da esse, alla residua, stesse come la figura EGC, alla DEGCB; e l'una, e l'altra, prese insieme componesseró la somma delle velocità, non impedite; ma per lo contrario le velocità fra A, e D fossero, per qualsista causa, accresciute, e l'accrescimento sosse la figura A F E, eguale alla E G C; è ancora manifesto, che essendo la fomma delle velocità contenute nella figura BAFEGC, eguale alla fomma delle velocità della parabola BAC, manterrebbesi l'altezza medesima A B: e generalmente, quando la velocità media non resti alterata. qualunque siasi la inequalità delle velocità maggiori, e minori, è impossibile, che l'altezza dell'acqua si vari. Ma quando le velocità in alcuni punti della perpenaicolare A B si sminuissero; e negli altri, o di niuna sorte, o non quanto basta, si accrescessero: cioè a dire, ogni volta, che la velocità media si diminuisse, converrebbe, che l'altezza della sezione, della quale si suppone invariata la larghezza, si facesse maggiore. (a)

Come per esempio, se le velocità della perpendicolare AB fossero sminuite da D in B, quanto è il valore della sigura EFC, e sta A, e D non sossero mutate di sorte alcuna, (Fig. 41. Tav. XI.) non potrebbe mantenersi l'altezza AB; ma bisognerebbe, che l'acqua si elevasse in H, tanto che tra le velocità di AH aggiunte di nuovo, contenute nella sigura AHI, e gli accrescimenti satti, per tale alzamen-

to.

no, andando verso lo sbocco. Solamente nello scender dell'acqua dalla parte superiore impedita, all'inferiore non impedita, si farebbe una cascata d'acqua, ma di sotto a questa, equilibrandosi di nuovo l'acqua sopra il sondo orizzontale, ripiglierebbe il suo corso, portando la supersicie, o inclinata, o orizzontale che soste nella posituta di prima. Quale poi doveste estere la linea curva rappresentante le velocità delle diverse parti d'una sezione, o sia d'una perpendicolare di esta nelle sezioni impedite, dipenderebbe dalla qualità, e dalla situazione degli impedimenti.

<sup>(</sup>a) E' manisesto, che diminuita la velocità media d' una sezione d' un siume
orizzontale, tutte le altre più vicine all'
origine, e la stessa vasca, onde l'acqua
si somministrerebbe al siume, dovrebbero crescer d'altezza sino a che per le sezioni così rialzate potesse passare la stessa quantità d'acqua di prima. Quanto
poi alle altre sezioni susseguenti dopo
quella, a cui sosse apposto l'impedimento,
dovrebbe ciascuna di esse (posto, che non
si incontrassero inseriormente nuovi impedimenti) serbare l'altezza primiera,
appunto come succederebbe se quella sezione, a cui l'impedimento è adattato,
sosse calle altre, che seguo-

to, alle velocità di A D, contenuti nella figura A I E, si facesse l'accrescimento A H I E eguale al disetto E FC. Tralascio quì di considerare l'aumento delle velocità in D B; poichè, messo egli a conto, non sa altro, che rendere un poco minore l'altezza A H, e la figura A H I E, la quale dovrà essere sempre eguale alla E FC, ristretta a minor mole: tutto ciò si dee intendere, non solo ne'casi, ne'quali le velocità terminano alla circonferenza di una parabola intera; ma ancora in quelli, ne'quali le velocità di una perpendicolare sono terminate, di sua natura, dall'arco d'un segmento parabolico (a). Da

cià

(a) Può questo caso aver luogo anco ne finmi orizzontali, quando la superficie sia affetta di qualche grado di velocità di-pendente, o da discesa precedentemente fatta, o pure da una semplice pressione. che le abbia comunicata la velocità predetta, come nel caso, che il siume non isgorgasse, come è solito, dal labbro aperto della vasca, unde ha origine, ma da una luce sommersa sott' acqua nella sponda di effa, come si è detto nell' annotazione 3. del capo 5.0.303. Ma il caso più frequente è ne' fiumi inclinati, mentre in questi dipendendo le velocità dalla discesa, fe A B [ Fig. 66. Tav. XVII. ] farà il livello dell' acqua nel ricettacolo, onde ha origine il canale C E D, la cui superficie corrente sia MXFN, prolungata la perpen-dicolare EF, che è l'altezza dell'acqua in una delle fue fezioni, fino al detto orizzonte in B, e descritta coll' affe BE, e col vertice B una parabola BIG, ti-rando per F l'applicata FI, sarà l'arco parabolico I G quello, a cui termineran-no le velocità di tutti i punti della perpendicolare EF, purche le dette velocità non siano state scemate' dagl' impedimenti . Ove è da avvertire , che si potrebbe eziandio ne' fiumi inclinati considerare le sezioni perpendicolari non già al sondo, come le considera il nostro Autore, ma ail' orizzonte come il P. Ab. Grandi nel fuo trattato del movimento delle acque. Come se dal punto del sondo E si alzasse la linea verticale EK, e si prolungaffe fino al detto orizzonte in P, e quindi fopra P E come affe , fi descriveffe col vertice P una parabola, anche in quefta l' arco, che resterebbe compreso fra le ordinate al detto affe tirate per li punti E del fondo, e K della superficie,

sarebbe il termine, o come suol dirsi la scala delle velocità di ciascuna parte dell'

acqua fra E , e K .

Per applicare dunque al caso de' segmenti parabolici ciò, che l' Autore ha poc' anzi detto delle parabole intere, se supporremo, che giunto il fiume inclinato CMFE alla sezione EF, le velocità tra E, ed F venissero ritardate, talche più non terminassero all'arco parabolico GI, ma a cagione d' esempio alla curva ST, certo è, che non potendo tutta l'acqua del fiume smaltirsi sotto l'altezza EF, converrebbe, che si alzasse come fino in R, per modo, che le velocità, che in tali circostanze porrebbe concepire quella sezione fra i punti F & R, terminas-sero anch' esse ad una curva S Q, la quale insieme coll'altra ST chiudesse lo spazio SQRF eguale al disetto STGI dal trapezio parabolico FIGE, onde lo spazio totale RQTE uguagliasse lo spazio EGIF, se pure al crescer dell'altezza della sezione non si sacessero alquanto maggiori anco le velocità tra F, & E; nel qual supposto la curva ST si cangerebbe, accostandosi alquanto più ad I G, e l' alzamento FR riuscirebbe un poco minore, cangiandofi però eziandio qual-che poco l'altra porzione di curva QS, e ciò non potrebbe succedere, se non quan-do ad uguagliare il disetto STG I si ri-chiedesse maggior' altezza di quella, che può bastare a produrre colla sua pressio-ne tra F, & E una velocità media eguale alla media fra tutte le comprese nello fpazio FS TE, secondo le cose flabilite nel capo 4. Intorno alla natura della curva QST vedi più fotto all' annotazione 10. di quefto capo -

ciò rendesi manisesto, che non mutandosi la quantità dell'acqua somministrata dal sonte, sempre le somme delle velocità saranno eguali fra loro, dovendo sempre equivalere alla parabola ABC (a); ma le altezze potranno essere disuguali, se si varierà la velocità media di tutta la sezione; e perciò, come si è dimostrato nel primo libro della misura dell'acque, le quantità delle acque sono proporzionali alle somme delle velocità di tutta la sezione; e parimente sono in proporzione, composta di quelle delle sezioni, e delle velocità medie delle sezioni medesime; e ciò è vero, o sia impedita, o nò la velocità dell'acqua.

Per accostarsi più da vicino a ciò, che abbiamo in animo di spiegare, (Fig. 42. Tav. XI.) intendasi correre l'acqua con le velocità della parabola BAC; e suppongasi, che per lo sfregamento del fondo l'acqua sia impedita; e sebbene abbia un' altezza, che possa produrre tutta la velocità BC; nondimeno, detratta la forza degl'impedimenti, non produca, che la BD; e così restino sminuite tutte le velocità superiori, ma sempre meno, dimanierachè le velocità così impedite terminino alla curva A E D: egli è ben' evidente, che essendo levata dalla parabola la parte AEDC, non potrà, coll'altezza AB, avere l'acqua tutto lo sfogo, che l'è-necessario; ma bisognerà, che si elevi, v. g. in N; imprimendo dunque con tale accrescimento di altezza, maggiore velocità a tutte le parti dell'acqua sottoposte; accrescerà la BD. v. g. in P; e tutte le altre proporzionalmente, in maniera che, coll' elevarsi, che farà successivamente l'acqua, e coll'accrescersi nel medesimo tempo le velocità dell'acqua inferiore; alzata che sia l'acqua in N, si sia fatto l'accrescimento ANO, eguale al disetto POC; sarà dunque la linea NOP quella, che regolerà le velocità impedite della perpendicolare NB, e che più, o meno, varierà dalla natura della parabola, secondo che maggiori, o minori saranno gl' impedimenti del fondo.

Di nuovo (b), mettendo a conto quello, che può nascere dalla visco-

<sup>(</sup>a) Cioè a dire dovendo sempre equivalere ad uno spazio costante, o sia questo espresso per una parabola, o per un segmento parabolico nel modo ora spiegato; e la necessità di tale equivalenza è manisesta, perciocchè le somme, o i complessi delle velocità debbono sempre rappresentare una stessa costante quantità d' acqua, cioè quella, che il siume scarica in un medessimo tempo per ciascuna delle sue sezioni.

<sup>(</sup>b) L'altezza N B della figura 43. a cui questo passo si riserisce si vuole intendere eguale all'altezza N B della 41. [benchè ciò nelle figure sia male espresso] corrispondendosi fra sero nell' una, e nell'altra i punti N, N, come pure i punti B, B, e la curva NOP dee parimente essere la medessma nell' una, e nell'altra; perciocchè l'intendimento dell' Autore è dimostrare come le velocità, che senza gl' impedimenti avrebbe l'acqua

viscosità dell'acqua; perchè, a cagione di questa, le parti più veloci aggiungono della velocità alle meno veloci, perdendone este altrettanta; ne segue, che le parti più veloci, v. g. XY, resteranno veloci, come XZ, (Fig. 43. Tav. XI.) e che si toglierà la convessità della linea NOP, la quale perciò nella parte superiore OV sarà sensibilmente una linea retta, che esprimerà la velocità, che riceve l'acqua comunicatale dalle parti inferiori più veloci; e molte volte acquistata dall' acceleramento per la discesa, come si è detto nel cap. 4. Tale trasformazione di linea dee fuccedere dimaniera, che la figura N V Z S B sia eguale alla NYPB; e conseguentemente alla parabola BAC; ma non si dee mutare l'altezza NB; posciachè quella causa medesima, che aggiunge velocità ad una parte, altrettanta ne toglie ad un' altra. Ecco adunque in qual maniera gl' impedimenti, e le circostanze alterano la linea regolatrice delle velocità, che prescindendo da ogni impedimento, e supponendo una persetta sluidità nell'acqua, dovrebbe essere parabolica; o un fegmento della medefima, quando vi abbia luogo l'accelerazione della difcesa per lo pendio dell'alveo.

Tre adunque sono i casi, secondo i quali si regolano le velocità delle acque correnti. Il primo è quando il sondo del canale è orizzontale (a); ed in questo caso la linea regolatrice, parlando teoricamente, dovrebbe essere persettamente parabolica; e praticamente, la sigura, che sorma la somma delle velocità, sarà sempre eguale ad una semiparabola, ed avrà l'asse tanto maggiore, quanto le resistenze del sondo, e delle sponde saranno maggiori (b); con questa regola, che le predette linee regolatrici, s'accostino sempre più alla natura della parabola, quanto mi-

no-

corrente fotto l'altezza A B della fig. 41. e che vengono rappresentate per la pa-rabola A B C, trovandosi raffrenate dagli impedimenti, i quali di loro natura farebbero atti a ridurre la scala delle velocità al folo spazio AED, fi ristorino merce l'alzamento AN, che dovrà seguire di quella sezione, talmente che se non sosse l'aderenza delle parti dell' acqua, le velocità verrebbero a terminare alla curva N O P, e a comprendere lo spazio NOPB equale alla parabola ABC, ma attesa la detta aderenza vengono obbligate [ fenza cangiar punto l'altezza acquistara NB] a ridursi alla curva VOS della fig. 43. eguale anch' effa alla derta parabola, o fia allo spazio NOPB dell' una, e dell'altra figura, e con ciò a toglier in parte la convessità della curva NOP, a cui senza la predetta viscosità fi sarebbero ridotte.

(a) Conviene ristrignere questa afferzioa' soli casi di que' canali, che nelle annotazioni del capo 5. abbiamo chiamati
persettamente orizzontali, cioè ne' quali
la superficie è veramente senza alcun moto, potendo darsi, che supposto ancora il
sondo orizzontale, la superficie corra con
notabile velocità, e ciò non meno in caso, che esta sia parallela al sondo, che
essendo inclinata, e allora la velocità terminerebbe ad un segmento di parabola,
come si può dedurre da ciò, che, distinguendo le diverse circostanze, e posti sempre da parte gl' impedimenti, nel detto
luogo si è mostrato.

(b) Cioè a dire sarà sempre eguale a quella semiparabola, che avrebbe per asso-l'altezza sotto cui potrebbe passare tutta l'acqua per quella sezione se punto non sosse impedita, la qual'altezza sempre è

m1-

nori sono gl'impedimenti; Quindi è, che se le predette resistenze saranno disuguali, e maggiori nel principio, minori nel fine dell' alveo; dovrà andarsi diminuendo l'altezza dell'acqua, la cui superficie, perciò, sarà inclinata dalla parte del corso (a): ma se le medesime resistenze continuassero sempre d'una maniera uniforme, sarebbe necessario, che l'altezze dell'acqua sopra il fondo del canale, fossero per tutto eguali, supposta eguale la larghezza di tutte le sezioni (b); e per conseguenza, che la superficie dell'acqua fosse parallela al fondo, ed anch'essa orizzontale.

Il secondo caso è, quando il canale si trova inclinato, e dimaniera, che correndo l'acqua per esso, acquisti velocità maggiore, tanto in supersicie, che nel fondo; ed allora la somma delle velocità, parlando pure teoricamente, sarà un segmento parabolico, tagliato da una parabola, il cui asse sia la perpendicolare della sezione, prolungata sino all'orizzontale del principio dell' alveo: ma mettendo a conto le resistenze, (c) secondo la di-

minore di quella, per cui vi passa essendo impedita, e l'asse di tal figura, cioè l'altezza dell'acqua sarà tanto maggiore, quanto maggiori saranno le resistenze. Da ciò segue, che quando la figura predetta delle velocità fosse anch' essa esquisitamente un' altra semiparabola, il parametro di essa sempre faretbe minore di quello della parabola, a cui terminerebbero le velocità libere; non potendo due parabole, che abbiano l' affe sulla medesima retta, e la base parimente sopra un'altra retta comune, effer'eguali fra loro, fe non si tagliano, nè potendo tagliarsi, se quella, il cui vertice è più lontano dalla base, non è meno ampia, cioè a dire di minor parametro dell'altra.

(a) Questo si dec verificare, se non erro, in ogni caso possibile di fiumi con sondo orizzontale, o abbiano essi la super-ficie in tutto, o in parte orizzontale inclinata, e qualunque sia la positura dell' orizzonte dell' alveo, cioè o sia questo più alto, o più basso del pelo del recipiente, anzi può servir di regola generale eziandio per li fiumi di fondo inclinato, purche tutto fteso in un piano, e con larghezza uniforme. Imperocchè gl' impedimenti di qualunque natura fi suppongano, e qualtifia la cagione. da cui dipendono, sempre equivagliono, in ordine all' effetto, che ponno produrre nel corfo dell' acqua, a diminuzione di larghezza nelle sezioni impedite; e però, siccome un fiume, le cui sezioni foilero di

mano in mano più larghe andando verso lo sbocco, porterebbe il pelo d'acqua di mano in mano più basso, cioè a dire inclinato a seconda del corso, così pure dovrà egli fare, ove, essendo le larghezzo eguali, ritrovi gl' impedimenti gradata.

mente minori.

(b) In questa afferzione stimo, che l' Autore intenda di comprendere folamente que' fiumi, che hanno non pure il fondo, ma eziandio la superficie orizzontale, i quali si è veduto nel capo s. esser possibili in natura, e de' quali foli ha egli dimostrato le proprietà nel suo libro della misura delle acque correnti. In quefli dee esser vero, che le resistenze, o fia gl' impedimenti sempre continuati d' una maniera uniforme, non farebbero, che la superficie divenisse mai altro, che orizzontale; ma ove fi trattaffe di alvei orizzontali con superficie inclinata [ casi anch' esti postibili, come ivi si è mostrato I non veggo, che l'egualità, o uniformità degl' impedimenti dovesse necessariamente produrre questo effetto di togliere alla superficie ogni pendenza, e renderla orizzontale .

(c) Parla quì l' Autore de' canali inclinati, nel qual caso già si è detto, che la scala delle velocità di sua natura dovrebb' esfere un segmento parabolico E G I F [Fig. 66. Tav. XVII.] Se dunque supporremo, che un tal canale incontri delle resistenze, che ne scemmo le velocità, e ne facciano alzare la superficie F a cagion d'e-

icm-

versa attività di queste, acquisterà diversa natura; e bisognerà sempre, che le lince delle velocità d' una perpendicolare, sormino una sigura eguale al detto segmento; quando poi le resistenze continuassero sempre le medesime, allora, o il canale sarà ridotto all' equabilità, o no: se l' acqua del canale sarà resa equabile, continuerà anche la medesima altezza dell' acqua; la cui superficie perciò sarà parallela al sondo; ma Tom. Il.

B b

fempio fino in R, onde le velocità attuali della sezione ER (le quali velocità rispetto-alla parte inseriore FE vogliono supporre non punto accresciute per l'alzamento FR (terminino alla scala QST, sarà questa la curva, di cui intende parlare in questo luogo l'Autore, e di cui dice, che acquisterà diversa natura secondo la diversa attività delle resistenze, senza determinar'altro intorno ad essa.

L' Ermanno nel libro 1. della Foronomia al f. 420. mettendo a conto que' soli impedimenti, che l'acqua riceve dalle asprezze uniformi del fondo, e delle sponde in quella fola sezione, di cui si tratta [ fenza aver riguardo alle diminuzioni di velocità già seguite per l'incontro dialtri eguali, o talvolta maggiori oftacoli nelle fezioni superiori ] e prendendo per iporefi, che coascuna delle derre due cagioni operi in ogni parte dell' acqua con refistenze, che siano in ragione delle velocità attuali di esse parti, ricerca la natura della curva, o scala delle velocità TSQ, e trova di bel nuovo una parabola, ma il cui affe non è fulla retta EB, ma sopra una parallela ad essa, più vicina all'origine del fiume, e il vertice re-fta superiore al livello dell'origine A B. Ma l'incertezza, che egli medefimo confessa di tale spotesi, e il non aver' egli considerato poter' esfere la velocità già scemata nel tratto superiore della discesa, fanno, che in pratica non possa il suo metodo effere di alcun ufo .

Parmi dunque, che più s'accosti algiusto la dottrina del Padre Abate Grandi,
il quale nella proposizione 30. del libro
2. del Movimento delle acque, figurando
un' orizzontale come V L tanto più bassa
del livello dell' origine del siume A B
quanto richiede la diminuzione della velocità della superficie R da quella, che
senza gl' impedimenti avrebbe acquistata
per la sua discesa totale da A B sino in

R, vuole, che il predetto orizzonte VL. che egli chiama origine equivalente del fiume, dia regola alle velocità di tutti gli altri punti della fezione, facendole terminar di nuovo ad una parabola, il cui affe coincida colla perpendicolare della fezione, e il vertice fia nel detto orizzonte dell'origine equivalente. E però se le sezioni si prenderanno, come il Sig. Gu-glielmini le prende, perpendicolari al sondo [ perocche il Padre Grandi suol farle perpendicolari all' orizzonte I farà la curva TSQ un'arco di parabola, il cui asse sarà nella retta ER, e il vertice in V, e questa parabola sarà, secondo che egli suppone, la medesima, che la BIG, la quale rappresenterebbe le velocità intere della discesa senza gl' impedimenti, riuscendone solamente diversa di posizione.

Seguendo questa ipotesi, se supporremo nota la linea BR, che determina la distanza della superficie della sezione dail' orizzonte dell'origine reale del fiume B, e se in oltre ci sarà nota con qualche artificio la velocità attuale della detta fuperficie in R, cioè lo spazio, che colla detta velocità si può scorrere in un tem-po dato, come d'un minuto, per trovare il punto V dell' origine equivalente, si eirera R Q perpendicolare ad ER, ed eguale al detto spazio, e si descriverà col vertice B la parabola B f G di tal parametro, che le sue applicate, come EG, sieno eguali agli spazi, che corrispondo. no in un minuto-di tempo alla velocità dell'acqua, che esce da un vaso sotto le altezze dell' ascisse BE : Quindi tirando per Q la reeta QZ parallela ad RB, la quale inconeri la parabola BIG in Z, e per Z la Z H ordinata all'asse BR, e per fine prendendo di sopra ad R la retta R V eguale ad HB; farà il punto V l' origine equivalente del fiume, e da esso, co-me vereice, si descriverà all'asse V E col medelimo parametro di prima la parabola

se potrà ancora accelerarsi, scemerà a poco a poco l'altezza dell'

acqua medesima, sino al termine dell'acceleramento.

Il terzo caso, ch'è il più frequente, e tanto, che ne' siumi rassettati di corso, può quasi dirsi universale, si ha, quando, benchè il siume sia qualche poco declive, ha però tale altezza viva, che può dare la velocità alle parti inseriori dell'acqua; ma le superiori, scorrendo al basso per una linea declive, egualmente, che il sondo dell'alveo, si vanno qualche poco accelerando; dimanierache le velocità, parte sono dovute alla pressone delle superiori, parte all'accelerazione; e qui è evi-

VQST, il cui segmento RQTE espris merà le velocità attuali dell' acqua fra R, & E, e farà eguale al segmento delle ves locità intere I FEG. La medefima conflruzione si può adattare a' fiumi orizzontali, ne' quali la superficie corra con qualche confiderabile velocità originata da anrecedente discesa, o pressone, é si supponga ritardata da impedimenti incontrati . Ma per la pratica fenza cercare: l' 02 rigine reale B del fiume, basterà sapere; mediante sperienze ben certe; quanta sia l' altezza dell' acqua, che risponde allo spazio RQ dovuto alla velocità della superficie del fiume, la quale velocità fi suppone osservata, e tanta sarà la retta RV, che determinerà il punto V vertice della parabola da descriversi per lo punlo Q intorno all'affe V E.

In questo discorso si pretende per supposto, che le velocità di quella sezione, di cui fi tratta, ancorchè impedita, e tialzata di fiiperficie, debbano necessariamente effere in tal guisa distribuite in ciascuna parte dell' arqua, che terminino ad nn' arco di parabola, e della medefima parabola, a cui terminerebbero nelle ferioni libere, del che eziandio pare si possa dubitare, potendo gl'impedimenti effere per avventura così inegnali, e così inegnalmente applicati alle diverse parci di una stessa perpendicolare, che la scala delle velocità non debba serbare una tal figura. Ciò non offante la fostituzione, che fi fa d'un' origine equivalente in luogo della reale, corrifpondendo in qualche modo affa diminuzione della velocità della superficie; cagionara da turte le resistenze fuperiòri, parmi ben pensata, e per altro, ove nella fezione non concorresse altro impedimento, che quello de' foffregamenti, stimerei, che ciò non dovesse alterare di molto la figura parabolica della scala delle velocità, se non nelle parti più vicine al sondo, e nelle perpendicolari della sezione, che sono accanto le sponde.

Maggior difficultà parmi, che sia in un'altro supposto, che pur convien fare, cioè, che data la velocità della superficie R per l'offervazione, si possa sapere la discesa VR dall'origine equivalente V, a cui tal velocità corrisponde, non potendofi, come più volte abbiamo avvertito; affidare in viò nè della tavola data dal Sig. Guglielmini, nè d'alcun' alera sperienza fatta ne' vali, per le ragioni dedotte nel capo primo, e nel quarto; e perciò fe al fiume, o canale, di cui fi eratta, fosse possibile adattare un regolatore, sarebbe questo il miglior modo per accertarfene, mentre calando la cateratta fino alquanto forto il punto della superficie R, l'acqua si dovrebbe elevare dalla parte superiore alla cateratta, appoggiandofi ad effa; e alfora rialgando questa di nuovo a poco a poco, e sermandola in fito, che colla parte di fotto rispondesse al punto R della primiera superficie, dovrebbe ciò non offance l' acqua trattenuta restare alquanto alta sopra il detto punto R, e ridotta, che fosse alto stato di permanenza dovrebbe precisamente equilibrarit nelle spotefidell' Autore all' orizzonte LV, e fegnare colla fua superficie nella cateratta il punto V, cioè l'origine equivalente del fiume, e il vertice della parabola VQST, rapprelentante le velocità della fezione & E fecendo il discorso predetto.

è evidente, che, fupposta AB l'altezza dell'acqua (a), e D il termine delle velocità terminanti alla Parabola EC, dimodochè DE sia la medesima (Fig. 44. Tav. XI.), o si consideri fatta dall'accelerazione, o dalla pressione; le velocità tra D, e B termineranno al segmento EC; e le altre tra A, e D termineranno ad un'altro segmento pure parabolico FE; ma considerando gli effetti delle resistenze &c. a due segmenti delle linee di sopra enunciate; siccome adunque in questo caso la somma delle velocità sarebbe la sigura BAFEC, così, togliendosi l'effetto dell'accelerazione, cioè AFE, bisognerà, che l'altezza AB si faccia maggiore quel tanto, che basta a compire una parabola intera, eguale alla predetta sigura; il quale accrescimento però sarà insensibile, perchè con la nuova altezza, aggiungendosi velocità a tutte le parti dell'acqua, la parabola si renderà più ampia, ed in gran parte supplirà con l'ampiezza, e nel resto con l'altezza al disetto AFE.

Bb 2

Tut-

(a) A maggior dilucidazione di quanto espone qui l'Autore nel terzo caso, che eghi reputa ili più comune, anzi ne' fiumi raffettati di corfo quafi universale, cioè quando essendo il siume qualche poco declive, tuttavia le sue sezioni hanno: tale altezza viva ( acquistata di mano in mano coll'alzamento seguito della superficie per gl' impedimenti incontrati nel tratto fuperiore ] che possa imprimere qualche grado di velocità alle parti inferiori dell' acqua delle dette sezioni, ma non così alle superiori, serbando queste solamente quel grado, che loro è restato per la discesa fatta; sia A B quell' altezza, sotto cui in tale flato corre la sezione, e sotto cui seguiterebbe tuttavia a correre, se non le fi affacciassero nuovi oftacoli atti a scemarne la velocità, e pongafi, che le par-ti superiori dell'acqua da A fino in D abbiano ritenuri tali gradi della velocità acquiftata per la discesa, che la velocità del punto Dafia per l'appunto eguale a quella, che può produrre l'altezza A D. Espressa dunque la velocità del punto D per la retta DE perpendicolare alla AB, fe intorno all' affe A B fi deseriverà per lo punto E la parabola A E C B, siccome la velocità D E vien prodotta dall' altezza A D, così ogni altra: velocità de' punti fra D, e B, non potrà effer maggiore di quella , che possa: produrre l'altezza del-Lo superficie A sopra quel punto, onde tutte le velocità di fotto a D fi dovran-

no riconoscere, como effetto della detta altezza, e la scala delle velocità dal punto E in giù, sarà la parabola E.C., o poco diversa da essa, come di sopra si è mostrato nel primo caso. Ma quanto alle parti superiori fra A, e D, le velocità delle quali fi suppongono dipendere dalla discesa, termineranno queste, per le cole dette nel secondo caso, almeno a un dipresto, ad un segmento parabolico F E. il cui vertice farà situato in qualche punto dell'affe BA di sopra ad A, e sarà quello, che chiamas origine equivalente del fiume. Tali dico sarebbero le due curve rappresentanti le velocità delle parti A D, DB, se per un momento s' in-tendessero durare nel loro stato; ma op-ponendos a ciò la resistenza degl' impedimenti, che di bel nuovo si suppone in-contrarsi dal fiume in quella sezione, obbligheranno essi l'acqua ad alzarsi: e se la refiftenza farà sale da diftruggere del tutto le velocità della discesa [ come l' Autore suppone in questo luogo ] dovrà l' alzamento A G estere tanto, che la fomma delle velocità, le quali in tale flato potrà concepire ciascuna parte dell'acqua nella sezione rialzata, compisca un' intera parabola eguale alla figura AFECB, come B G K; il quale accrescimento egli chiama tuttavia insensibile, perciocche per poco che sia, aggiugnendosi velocità a tutte le parti dell'acqua, la parabola B G K sarà più ampia della A E C, Tutto ciò si è detto, non solo per dimostrare la maniera, colla quale, secondo le diverse circostanze, si dispongono le velocità di una perpendicolare d'un' acqua corrente, nell' uscire da' ricettacoli delle proprie sonti, nel che non è ella sottoposta alla moltiplicità degl'impedimenti, che in altri luoghi sanno perdere l'uso a tutte le regole; ma
ancora per sar vedere, come possano coerentemente a' nostri principi,
spiegarsi l'esperienze, colle quali altri hanno trovate l'acque più veloci in superficie, che nel mezzo, e nel sondo; altri, più veloci nel
mezzo, che nel sondo, e nella superficie; ed altri più veloci nel sondo,
che in altro luogo; poichè, quantunque quest'ultimo sia più coerente
alla natura dell'acque; ponno però essere vere, per accidente, e per
l'essicienza degl'impedimenti, e delle circostanze, l'esperienze sopraddette; siccome, per lo più, è vero in fatti, che l'acque de' fiumi sono
più veloci nel mezzo, che in altri luoghi. (a)

Uscen-

e in gran parte supplirà coll'accrescimento delle velocità, e nel retto coll'altez-za al diferto A FE; ma se la resistenza predetta non farà bastante a distruggere affatto la velocità della discesa dolle parti superiori, allora dovrà nella superficie G (Fig. 67.Tav. XVII.; della sezione rialzata, e nelle parti vicine ad effa restar turtavia qualche poco di velocità, unde esprimen-do questa per la retta G V, dovrà la G V chindere la figura curvilinez G V K B e guale alla A F E C B, e la curvatura V K farà di nuovo composta di due archi parabolici V T , T K , il primo de' quali V T farà la scala delle velocità della discesa residue nel punto G, e negli altri vicini alla superficie, e questa parabola 2. vrà il vertice in un punto come R, saperiore a G, e posto nella medesima retta BG, che sarà per un tale stato l'origi-ne oquivalente del fiume, e l'altre arco TR sarà la scala delle altre velocità delle parri inferiori della fezione, e quefta avrà il vertice in G; avvertendo folo, che tanto nell' uno, quanto nell' altro supposto l'ineguale distribuzione, e la diverla politura delle reliftenze predette non Inscerà, che le scale delle velocità serbino esattamente le dette figure paraboliche, come già si disse nelle note ante-

Da ciò si raccoglie, che quando nel profeguimento del corso del siume la diminuzione delle velocità della discesa è divenuta assassando, le duo parabolo VT, TK si potranno riguardare come una sola, la quale abbia il suo vertice, o nel punto della superficie G, o nel punto R, che insensibilmente ne sarà lontano, nè si potrà commettere grave errore scambiando uno per l'altro questi due punti, e riconoscendo tutta la velocità della sezione dalla sola altezza, come si disse nel capo 4.

(a) Di molto uso farebbe nella pratica avere metodi ben ficuri per misurare le velocità di ciascuna parte dell'acqua delle sezioni de' fiumi, perocchè eid servirebbe o di riprova, o di eccezione alle ipotefi, che or l'una, or l'altra fi affumono in ordine ai principi delle dette velocità, e alla distribuzione di effe, o fia nelle diverse perpendicolari d'una medesima sezione, o sia nelle diverse pro-fondità d'una stessa perpendicolare. Il Padre Ab. Grandi nel libro primo del suo Trattato del movimento delle acque enumera vari artifizi fopra ciò inventati dagli Idrometri. Per misurare la velocità della superficie non si pud gran fatto errare misurando lo spazio corso in un tempo noto da un galleggiante gertato sopra di esta, purche egli o niente, o insensibilamente sopravanzi la superficie, onde il vento non vi abbia fopra alcuna prefa 3 ma per tal modo non fi può conoscere, altro, che al più la velocità del filone, perocche fimili corpi, ancorche posti suori di esto, tosto o tardi vi si riducono . le non quanto alcuna volta diftornandoUscendo adunque l'acqua dalla vasca di un fonte per un'emissario competente, troverà il canale, o orizzontale, o inclinato; e l'inclinazione, o sarà tale da permettere maggiore acceleramento a tutte le partom. II.

Bb 3

ti

fene nelle varie direzioni, che egli va prendendo fra le tortuofità del fiume; lasciano dubbiosa anche questa determinazione. Il metodo di raccorre per un dato tempo l'acqua del fiume in un vaso, nel quale entri per un foro or più or meno sommerso sotto la superficie con quelto strumento, che propose il su Sig. Giuseppe Antonio Nadi in occasione delle visite del Po, e che il Padre Grandi chiama fiasca idrometrica, ove le velocitàsiano raffrenate ( come quasi sempre lo sono ) da impedimenti inferiori, lascia un ragionevol dubbio intorno alla fua fussififienza; imperocche intendendosi di cercare per simili esperienze le velocità attuali dell' acqua, cioè quelle, che hanno le parti di essa in virtù della forza, che le produce, modificata dalle resistenze degli ostacoli, quando all' acqua si presenta il soro, per cui si fa sgorgare liberamente nel vaso, le si toglie ogni ostacolo, e le si lascia concepir di nuovo quella velocità, che le può dare la forza movente (fia la pressione, o la discesa ) senza alcuna re-fistenza. Ad una simile eccezione parmi di poter dubitare, che fia foggetto l'artificio suggerito (per quanto ho letto in un giornale) dal celebre Sig. Pitot nel romo del 1732. delle Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze, e confifte, se ben l'ho inteso, nell'osservare quanto si alzi entro il braccio verticale d' un tubo piegato l'acqua del fiume, che vi fi sa entrare presentando alla corrente il braccio orizzontale del medefimo tubo, al qual braccio ora più, ora meno sia immerso sorto la superficie di quella seziome; ma non avendo per anco veduto quel zomo delle Memorie debbo sospendere sopra ciò il giudicio

Rimane il metodo proposto dal nostro Autore nel libro a. proposizione » della Misura delle acque correnti (giacche a questo si riducono tutti gli altri enumerati dal Padre Ab. Grandi nel suo luogo citato) e consiste nel determinare la deviazione dal perpendicolo cagionata dall'urto dell'acqua corrente nella palla d'

un pendolo immerso entro di essa a diverse profondità: questa maniera viene comunemente approvata, comecche si disconvenga nel modo di dedurre dagli esperimenti le misure rispettive delle velocità. cioè la proporzione, che hanno fra loro le velocità di due diverse parti dell'acqua, nelle quali sia stata offervata la deviazione del pendolo [ poiche a tal' uso, e non ad altro fu inventato questo tale artificio, e per quello, che riguarda le velocità affolute, ne parleremo appresso. 1 Si può vedere quello, che dopo il Sig. Guglielmini nel luogo mentovato ne ha scritto il Sig. Varignon nell' opera postuma sopra il moto, e la misura delle acque correnti, il Sig. Ermanno nella Fo-ronomia, il Sig. di Gravesande nelle Istituzioni della filosofia Neutoniana, e il Padre Ab. Grandi nel libro a. propofizione 4s. . A me sembra, che quando il fiume sia orizzontale, o almeno assai poco inclinato all' orizzonte, onde si possa negligere la sua declività, come insensibile ( come quali sempre succede ne' fiumi naturali nelle pianure ) le tangenti delle deviazioni dal perpendicolo, cioè (Fig. 68. Tav. XVII.) le rette GI, GH, le quali fono note per la misura ostervata degli angoli GEI, GEH trovandoli una volta la palla nella fituazione A, e un' altra nella M, debbano stare fra loro, come i quadrati delle velocità dell'acqua nei detti due luoghi.

Imperocche alzando per lo centro della palla in A la linea verticale A D di lunghezza arbitraria, ed esprimendo per essa il peso rispettivo della palla scioò quello, che le rimane di peso, quando ella è immersa nell'acqua se tirando l'orizzontale DC, che concorra col silo E A, da cui la palla è sospesa, nel punto C, e compiendo il rettangolo DB, è noto per li principi meccanici, che la retta DC, o la AB esprimerà la sorza con cui l'acqua sostiene la palia nella positura, in cui si è sermata, cioè nell'angolo GEA. Similmente dal centro della palla sostenuta dall'acqua in M alzando ti dell'acqua; o solo alle superficiali: ed in ognuno de' casi, già abbiamo detto, in qual modo si debbano disporre le velocità di una perpendicolare. Queste velocità, non solo prendono la direzione delle sponde

la verticale MN, eguale alla DA, per poter' esprimere colla MN lo stesso peso respettivo della palla, e compiendo il rettangolo NT, la retta MT esprimerà la forza dell' acqua a softenere la palla in M nell'angolo G E M . Sta dunque la forza dell'acqua in A alla fua forza in M, come AB ad MT. Ma prendendo per raggio la lunghezza DA, o sa CB nel sito A, e parimente la lunghezza MN, ovvero OT [eguale per la costruzion a DA Inel fito M, le linee A E, M T fono le tangenti degli angoli A C B, M OT, cioè degli angoli di deviazione dal perpendicolo G E A, G E M. Dunque la for-za dell'acqua in A sta alla forza dell'acqua in M, come la tangente dell' angolo GEA alla tangente dell'angolo GEM. Ora le forze, che l'acqua mossa con diverse velocità, esercita sopra una medesima palla sono come i quadrati delle velocità, secondo quello, che comunemente si ammette da meccanici, e si dimostra dal Padre Ab. Grandi nella propofizione 43. del libro a. (dovendo in fatti le dette forze esfere proporzionali ai prodotti delle velocità nelle quantità d'acqua, che percuotono la palla in uno stesso tempo minimo, le quali quantità fono come le dette velocità.) Dunque le tangenti degli angoli GEA, GEM fono come i quadrati delle velocità dell'acqua in A, & M.

Nella stessa pratica di questo metodo danno qualche imbarazzo le direzioni diverse dell'acqua, che non cospirano molte volte colla direzione universale del siume, o si considerino le dette direzioni di traverso ne' piani paralleli all' alveo, o dell' alto al basso ne' piani delle sezioni, massimamente ove si trovino delle larghezze, o delle prosendità non vive; onde spesse volte si veggono cangiamenti incre dibili dell' inclinazione del pendolo in po chissima distanza de' luoghi, specialmente ove la palla sia molto immersa, o pure essendo poco immersa, ove la supersicie ondeggi alquanto; nè solo si trova cangiare come per salto l' inclinazione del

perpendicolo, ma anco deviar il pendolo del piano dell'istromento, che dovrebbe combaciare, quando è rivolto a seconda del corso. Tutto ciò non ostante, si preferisce comunemente una tal maniera di cercare le velocità rispettive dell'acque, perchè non se ne sa una migliore.

Quanto alle misure assolute delle velocità trovasi annesso all' opera del Sig. Valdifneri sopra l'origine delle fontane a carte 213. un metodo del Sig. Corradi per determinarle, medianti le stesse offervazioni de' pendoli immersi nell' acqua. Osferva egli, che la forza dell'acqua impellente in qualunque sicuazione M, equivale ad un peso P, che tirasse la palla per direzione orizzontale opposta alla direzione dell'acqua TM, il qual peso ad ef-fetto di mantenere la palla nella declinazione dal perpendicolo GEM, in cui l' acqua la softiene, dovrebbe per le cose detre flare al pelo, che ha la palla nell'acqua, come la tangente della declinazione G E M al raggio, onde per l'osservazione dell' angolo G E M sarà noto il predetto peso P. Intendendo dunque un cilindro d'acqua, che sia del medesimo pefo trovato P, e che abbia per base il cerchio massimo della palla, vuole, che l'altezza di questo cilindro i la quale si potrà calcolare, quando si abbia noto il pefo d'una tal mifura d'acqua v. g. d' un' oncia cubica fia quella altezza, la cui pressione potrebbe produrre quel grado di velocità, con cui l'acqua sostiene la palla nella detta inclinazione : e però sup-ponendesi di poter calcolare sul fondamento di altre sperienze quanta sia la velocità assoluta, che corrisponde alla presfione dell' acqua fotto la detta altezza (egli fi vale a tal' uso de' numeri della tavola del nostro Autore registrata nel fine del trattato della Mifura delle acque correnti; si verrà con ciò a sapere la velocità affoluta dell' acqua, con cui foftiene la palla in M. Ma oltre di che i numeri delle velocità, o sia degli spazi registrati nella predetta tavola, secondo le cose da noi dette nell'annotazione 3. del

de del canale; ma ancora quella del fondo del medesimo; ed essendo la natura dell' impeto, tale, che impresso una volta in un mobile, e cominciato ad esercitarsi verso una parte determinata, non si essingue Bb 4 mai,

capo primo c.136. sono tutti minori del vero (e forse della metà in circa) non è bastantemente chiaro, che per essere il peso di quel tal cilindro d'acqua in equilibrio colla forza dell'acqua, che investe la palla, la velocità dipendente dalla pressone (o vogliasi dalla discesa) che conviene all'altezza di quel cilindro, sia appunto quella, con cui l'acqua la investe, come in tal discorso si prende per supposto.

Il Sig. di Gravesande nelle Istituzioni della filosofia Neutoniana al §. 376. trat-tando della resistenza, che soffre un cilindro, il quale secondo la lunghezza del fuo affe fi mova entro un fluido, conchiude con un'ingegnoso discorso, essere la detta resistenza eguale al peso d'un' cilindro composto della medesima materia fluida, colla medefima base del primo, e cheabbia per altezza la metà di quella, da cui eadendo un corpo nel vacuo acquisterebbe quella velocità, con cui si move il ci-lindro, e lo stesso applica poi alle ssere nel 5.382. Dal che segue, che se al con-trario la ssera starà immobile, e l'acqua si moverà contro di essa, la forza, con cui la spignerà, sarà eguale al peso d'un cilindro d' acqua, che abbia per base il cerchio massimo della sfera, e la cui alrezza sia la metà di quella, onde un corpo, che cada nel vacuo, acquisti la velocità, con cui l'acqua si move; dal qual reorema si può dedurre [come poc' anzi si è fatto nel metodo del Sig. Corradi] la velocità dell' acqua, ove per l'osservazione si abbia la declinazione del pendolo dal perpendicolo.

Non lascerò in questo proposito di far menzione d'un' esperimento, di cui l'anno 1717, seci alcuni saggi per tentare di rinvenire con misure immediate non pure le velocità rispettive, ma le assolute delle acque de' fiumi, cioè a dire di trovar lo spazio, che ciascuna parte di esse scorre in un dato tempo, parendomi, che un sì difficile argomento non meglio illustrar si possa, che coll' esperienza. A B (Fig 69 Tav. XVII.) era una superficie d'acqua stagnante in una vasca lunga da cinque

pertiche, e poco meno larga, fopra la quale a poca alterza si era teso in positura orizzontale, e saldamente raccomandato da amendue i capi della lunghezza, un filo di rame cotto CD, il quale passan-do per li due anelli pur di rame E, F teneva sospeso per esti un leggeristimo semicircolo GHI, cavato in una afficella piana, e fottile, talchè il diametro di esso GI sosse anch' egli parallelo all'oriz-zonte, e il punto H de' 90. gradi conta-ti da G, o da I, stesse a piombo sotto il centro K della divisione. Era un' altro filo MI di seta attorta legato al lembo del semicircolo verso I, il qual filo si facea passare sopra un cilindro M a guisa di subbio, per modo, che la retta M I & stendesse orizzontalmente, e nel medesimo piano del femicircolo G H 1, e il detto cilindro M era fermato in tal fito flabilmente da un capo della vasca. Girando con un manubrio il cilindro M si avvolgeva ad esso il filo MI, che tirava seco il semicircolo, scorrendo questo per mezzo degli anelletti E, F, lungo il filo CD, da C verso D. Dal centro del semicircolo K pendeva un perpendicolo K P, che portava una palla di piombo P altamente immerfa nell'acqua A B; onde movendofi il perpendicolo al moto del femicircolo, la refiftenza dell' acqua lo facea deviare dalla linea verticale K H dalla parte contraria al detto moto; il quale quando riusciva di render' equabile, avvolgen-do sempre coll' istessa celerità il filo I M intorno al fubbio M, l' angolo di deviazione H R P dovea mantenersi, e in fat-ti si manteneva, non ostante il moto dello Arumento, sempre d'una stessa misura (maggiore tuttavia, o minore fecondo, che in una, o in un'altra esperienza fi variavano le velocità del moto predetto) onde nel passare, che faceva la macchina davanti agli occhi di chi era fulla fponda della vafca, baftantemente fi diftingueva il numero de'gradi HO indicato dal filo KP, i quali gradi erano notati ful lembo del semicircolo con segni neri, e ben visibili. Solo era da avvertire, che siccomai, nè muta direzione, se ciò non sia a cagione degl' impedimenti incontrati; ne segue, che quanto a se, l'acqua continuerebbe a muoversi per la primiera direzione: ma perchè la di lei gravità la tiene sempre unita al fondo dell'alveo, ch'è la parte più bassa; perciò mutando il sondo declività (siasi, o maggiore, o minore) è d'uopo, che l'
acqua medesima muti la direzione, accrescendo, o diminuendo l'impeto, secondo le circostanze.

Se il fondo d'un'alveo di fiume, fosse un piano persetto, non darebbe esso alcuno impedimento alle di lui direzioni; ma perchè particolarmente fra le montagne, gli alvei de' fiumi sono assai scabri, comecchè ripieni di sassi; quindi è, che sebbene la direzione di tutta l'acqua è inclinata ad una sola parte; i moti però particolari della medesima, si fanno quasi da tutti i lati; poichè l'incontro de' fassi la obbliga a divertire lateralmente da una banda, e dall'altra; ed incontrandosi que-

fte

me prima di cominciare a tirare il filo MI, e con esso tutto l'ordigno, il perpendicolo KP pendeva immobilmente nel sito verticale KH, così al cominciare il detto moto non poteva acquistar subito. tutta quella inclinazione HO, che quella tal velocità richiedeva, ma folo vi fi riduceva dopo avere lo strumento corso qualche spazio, nè più poi se ne distoglieva, purche il moto fosse equabile, e parimente nel fine del moto non fi rimetteva il pendolo fulla linea verticale kh fe non alquanto dopo, che il moto si era arreflato, e però si erano notati sulla sponda della vasca due punti V, Z, in diritto de' quali , quando passava il centro dello strumento, si era sicuro per prova fattane, che il silo era nella sua inclinazione permanente. Nè tacerò, che il fi-lo del perpendicolo K P era doppio, e i due capi di esso prendevano in mezzo il piano del femicircolo, da cui stavano un poco discosti, e si riunivano poi nella palla P, il cui centro veniva con ciò a muoversi sempre nel piano del semicircolo, e de' fili CD, I M. Notavasi dunque con un'orologio a pendolo il tempo, in cui il centro del femicircolo fcorreva lo spazio V Z, la cui lunghezza si era misurata col passetto, al quale spazio era neces-fariamente uguale lo spazio Kk descritto nel detto tempo dal centro dellostrumento, e lo spazio Pp scorso dal centro della palla. Il rapporto dello spazio, e del tempo dava la velocità assoluta della

palla corrispondente all' inclinazione no-

Da ciò era facile inferire, che se all' incontro si fosse tenuto fermo lo ftrumento fopra l'acqua corrente, onde la forza di questa avesse satto deviare la medesima palla dalla linea a piombo della steffa quantità HO, la velocità affoluta dell' acqua corrente farebbe flata la medefima. che quella della palla nell' acqua flagnante, e per tal modo dopo le diverse prove fatte in acqua stagnante sempre colla medesima palla, dandole diverse velocità, e notando le inclinazioni del pendolo, si avrebbe avuto uno strumento atto a mifurare le velocità assolute delle acque de' fiumi. In quelle, che se ne secero nella detta vasca, le tangenti delle inclinazioni H O furono sempre assai esattamente proporzionali ai quadrati delle velocità.

Dava qualche incomodo nella pratica di tali sperienze il peso dello stesso semicircolo colla palla annessavi, che obbligava
il silo C D ad incurvarsi, e a sare un poco di catenaria, onde il semidiametro H K
si spiombava alquanto, e l'osservazione
dell'arco H O era soggetta a un poco d'
errore, ma così a questo come alla maniera di rendere ben' equabile il moto si
sarebbe provveduto con altri congegni,
se altre occupazioni non mi avessero distolto dal proseguire tali sperienze, le
quali quantunque impersette ho voluto indicare, assinchè, se altri le stimasse di qualche utilità, abbia campo di persezionarle.

101-101

ste direzioni, ne nascono certi, come bollimenti di acqua, e talora vortici; per la stessa ragione, dall'incontro de' sassi in parte ristagnata, ed in parte ribattuta verso la superficie, l'acqua corrente cagiona un gonfiamento nella propria superficie, il quale sta in un continuo disfarsi, e ripararsi, il quale pure in poca altezza di corpo d'acqua, può passare per uno spezzamento di onda; ma, quando l'acqua è assai alta, non se rompe già la di lei superficie; ma se ripiega con un continuo, e stabile ondeggiamento. Per maggiore intelligenza di ciò, suppongasi, che la linea FA sia il fondo di un siume, per lo quale scorra l'acqua, la cui superficie sia DE (Fig. 45. Tav. XI.), e sia detto sondo così inclinato, che l'acqua arrivata in E, abbia un'impeto, o velocità dovuta alla discesa GE; ed ivi ritrovi l'impedimento AB, il quale saccia angoli ottusi colla direzione DE; ed in oltre sia la di lui altezza perpendicolare, molto minore della GA, e la lunghezza tale, che possa essere scorsa, non ostanti gl'impedimenti, per virtù dell'impeto prima conceputo, dall' acqua. Ciò posto, arrivata che sia l'acqua in E, non v' ha dubbio, che, incontrando l'ostacolo AB, non sia per ritardarsi; ma non interamente; onde, conservando qualche parte del proprio impeto, potrà scorrere per l'acclività AB, ed anche sormontarla, sinchè trovando la discesa libera per BC, possa continuare il suo corfo. In quetto caso egli è evidente, che, sebbene una porzione di acqua ricadesse da B in E; ciò però non ostante, la forza di DE di nuovo la rispingerebbe verso B, e se a tanto non bastasse, una parte ristagnerebbe nella concavità E, e facendo crescere l'altezza sino ad AH, abbrevierebbesi, e renderebbesi meno acclive la strada HB, la quale finalmente potrebbe essere scorsa dall'acqua, mediante l'impeto acquistato per la discesa DH. Quindi è manifesta la ragione, per la quale, quando un fiume di tal sorte incontra un' ostacolo, si alza la di lui superficie sopra l'ostacolo medesimo, più di quella, che le sta attorno; e se l'ostacolo è continuato da una ripa all'altra, come sarebbe una chiusa, o pescaia, tutto il fiume corre, in qualche parte all'insù, prima anche di arrivare all'ostacolo, sopra del quale sta a perpendicolo la maggior' altezza del corso acclive : e questa è una eccezione alla regola, che.l' acqua sempre corra al basso.

Da ciò, che si è detto sin'ora, si può desumere un'indizio per conoscere, se un siume corra per impeto preconceputo: e si avrà dall' osservare, se incontrando degli ostacoli nel sondo, s' alzi la di lui supersicie sopra di essi; poichè egli è certo, che la sorza della sola altezza non può sare ribalzare l'acqua, più alto della supersicie regolare del siume; essendo eguale il contrasto dell'acqua superiore alla sorza del ribalzo; e da ciò pure deriva, che, posti gli ostacoli medesimi del sondo, in

diver-

diverse altezze dell'acqua, non sono eguali i gorgogliamenti della superficie, i quali sempre sono maggiori in acqua bassa, che in piena di siume;
posciachè, non dipendendo l'impeto dell'acceleramento dall'altezza
dell'acqua, ma solo dalla quantità della discesa; resta egli invariato,
sia alto, o basso il siume: ma per lo contrario, la resistenza, che sa
all'acqua ribattuta verso la superficie il corpo della medesima, è maggiore, quando altresì è maggiore l'altezza dell'acqua; il perchè è necessario, che allora succeda più sensibile l'essetto, quando la resistenza al
risalto dell'acqua è minore, cioè, quando il siume è più basso; ond'è,
che per eleggere i guadi sicuri, si ha risguardo a' luoghi, ne' quali l'
acqua, risentendo le asprezze del sondo, si frange: segno della minore
altezza in que' luoghi; e si ssuggono quelli, ne' quali il siume sembra
correre più eguale; poichè ivi è sempre maggiore prosondirà.

Tutto il contrario succede a quegl' impedimenti, che spuntano suori dell'acqua, come sono le ripe de' siumi; poichè non tanto s' alzano le acque vicino a' froldi, in siume basso, quanto nella piena di esso; e la ragione si è; perchè, quando il siume è pieno, maggior copia d'acqua viene impedita; e perciò dee maggiormente alzassi, che quando è mezzano, o basso; concorre anco a ciò parzialmente il risrangersi, che sa l'impeto della discesa, maggiore in acqua alta, che in acqua bassa; sì perchè la supersicie è più lontana dagl' impedimenti del sondo; sì ancora perchè la cadente del pelo è più declive (a); questa pure è la causa, che un palo piantato dentro l'alveo d' un siume, se questo è basso, o poco veloce, viene lambito dolcemente dall' acqua; ma essendo il siume pieno, o constituito in velocità considerabile, s' eleva l'acqua incontrandolo.

Il mantenersi dell' acqua più alta, vicino alle concavità delle botte, che sopra le spiagge all' incomro, procede dal continuo fassi, e disfassi di tale altezza; poichè nel tempo, che l'acqua elevata sopra il livello della sua vicina, tenta di spianassi sulla superficie di essa, ne sopraggiunge dell'altra, che ritorna in essere l'essetto primiero; quale perciò tanto dura, quanto le cause, che lo producono.

Un non so che di simile s'offerva nelle cadute dell'acque per li

cana-

moto fisicamente equabile, il pelo della piena dee essere paralielo al sondo non meno, che quello dell'acqua bassa. Ben'è vero, che in un medessmo tratto di siume può darsi, che il moto sia renduto equabile, quando il siume è in istato di magrezza, e però maggiormente risente la resistenza del sondo, ma in istato di piena seguiti ancora ad accelerarsi, non sosserendo tanto ritardo dagl'impedimenti.

<sup>(</sup>a) Si prende qu'i per supposto, che la cadente del pelo dell'acqua sia più declive in piena del siume, che in acqua bassa, il che secondo le ipotesi dell'Autore, quando le larghezze siano unisormi, non si dee verissicare se non in quei tratti, ne' quali il siume si va tuttavia accelerando per la discesa, come nelle parti dell'alveo più vicine all'origine, e di nuovo presso gli sbocchi, come vedremo nel capo s. Per altro ove l'acqua cammini con

canali molto declivi, e ristretti, i quali terminano in canali molto meno declivi, e più larghi. Sia il canale più declive AB, ed il meno declive BG, e sia la lunghezza del canale AB (Fig. 46. Tav. XI.); discenda l'acqua per AB, accelerando il suo moto, ed abbia in B quella velocità, ch'è dovuta alla caduta CH; supponiamo ancora. che l'acqua, uscendo da B, ed entrando nel canale BG meno declive. ma più largo, richieda, per iscaricarsi, l'altezza BE minore della CH: s'offerva in tal caso, che l'acqua per AB non porta la sua superficie CD, ad unirsi con quella di EF; ma si profonda, come in ED, sotto del livello EF, e l'acqua resta in ED sospesa, conservandos la superficie dell' acqua corrente in CDEF. La ragione di questo fenomeno è, che avendo l'acqua, per la discesa, acquistata velocità maggiore di quella, che possa produrre l'altezza EB; è necessario conseguentemente, ch' essa scacci l'acqua IDB dal suo luogo, e continui il corso per IB: e perchè l'acqua BD uscita dal canale AB, ricerca l'altezza BE; perciò arrivata in B, si eleva in E, e comincia a discendere in EDI; e perchè arrivata in D, è trasportata con maggiore velocità di quella, che le possa essere somministrata, cadendo da E in D, essendo maggiore la velocità della discesa CD, di quella dell'altezza ED; perciò è necesfario, che vi resti il vacuo EDI, se non in tutto, almeno in parte. Per la stessa ragione, ponno sostentarsi alla medesima altezza IE le sponde di acqua laterali al vacuo IDE; le quali però, comecchè vanno fomministrando maggior copia d'acqua alla vacuità IDE, la renderanno minore; onde più sensibile sarà l'effetto predetto, se continuandosi le sponde del canale inclinato, impediranno la caduta dell'acqua laterale. Il medesimo effetto s'osserva, se annesso al canale inclinato ne fucceda uno, o orizzontale, o poco inclinato; ma della medesima larghezza del predetto, e che finalmente termini in uno affai largo; poichè nel canale di mezzo si vedrà l'acqua correre, colla superficie molto più bassa, che nell'inferiore più largo, continuando per qualche tratto, nel canale di mezzo, la velocità acquistata nella discesa per lo primo; e vi è apparenza, che, se il detto canale di mezzo sosse lungo considerabilmente, la superficie dell'acqua corrente per esso, si dovrebbe rendere acclive, a misura, che le resistenze di esso impedissero la velocità acquistata nella discesa per lo canale inclinato.

E' osservazione accertata, che molte volte nelle piene de' siumi, gonsi l'acqua nel sito del silone, dimanierachè, alcune volte, riesca ella in tal sito più alta delle sponde del siume. Ciò succede, perchè essendo nel sito del silone, l'acqua più veloce, ogni impedimento, che trovi, per picciolo che sia, le toglie molto dell'impeto antecedente; e perciò bisogna, che l'acqua s'elevi più in detto luogo, che negli al-

tri, ne' quali, essendo l'acqua meno veloce, e con poco impeto; ancorchè gl'impedimenti egualmente operassero, sottentrerebbe l'altezza
dell'acqua a restituire la velocità perduta; e per conseguenza, non
facendosi ivi tanta perdita di velocità, nè meno dovrebbe fassi tanta
altezza; e da ciò si deduce la ragione, per la quale i siumi di corso debole nelle piene, e quelli, che nell'abbassarsi perdono considerabilmente la
velocità, e l'impeto, hanno in tale stato la supersicie assatto eguale, e senza veruno colmeggiamento: e questo è un'altro indizio per conoscere,
quali siano i siumi, che hanno l'acqua, almeno in supersicie, veloce

per acceleramento di caduta.

Quegli, che vogliono afficurarsi del sito del filone d'un fiume, ofservano, quale sia la strada, che tengono le materie leggieri portate dall'acqua, come sono foglie d'arbori, pezzetti di legno, spume, e fimili : e giudicano, quella effere il sito del filone : ciò è appoggiato ad un' ottima ragione; perchè realmente i galleggianti devono a poco a poco ridursi nel sito, nel quale l'acqua è più veloce, ed arrivativi, non possono, che per accidente, partirsene; posciache, avendo cgni corpo qualche grandezza, è portato, o spinto da più linee d'acqua, che, secondo la diversa distanza dalla ripa, sono meno veloci; e perciò quella parte di esso corpo, ch'è più verso il mezzo del fiume, viene a ricevere più di moto, che la più lontana; quindi è necessario, che il corpo tutto si volti in giro verso il filone; e facendo ciò, viene ad opporsi al moto di più altre linee d'acqua, di velocità difforme; e perciò sempre più viene ad accostarsi al filone medesimo, sintantochè trovi tal sito, nel quale tanto la parte destra, quanto la sinistra, siano spinte di moto uniforme; il che solo si ha nel luogo del maggior corfo, cioè nel filone, o vicino ad esso.

E' supersluo di ripetere in questo luogo le cause, per le quali, negli alvei diritti, il filone mantiene il sito di mezzo dell'alveo, e ne' tortuosi passa da una sponda all'altra, accostandosi alsa ripa nel vertice delle corrosioni, e delle botte; e parimente, per qual cagione il medesimo silone segua. col suo andamento, la maggiore prosondità dell'alveo, e talora l'obliquità delle sponde; poichè questi, ed altri simili problemi, sono stati spiegati ne' capitoli antecedenti. Passo adunque a considerare due particolari, che sono i vortici, che si fanno ne' siumi; ed i gorghi, che si generano negli alvei de' medesimi. Quanto a' primi, è da sapersi, ehe questi sono di due sorti; posciachè altri derivano dalle voragini, che assorbiscono l'acqua dal sondo, o dalle sponde de' siumi, e sono causati da due direzioni combinate, l'una perpendicolare verso il soro della voragine, l'altra, o orizzontale, o inclinata lungo il corso del siume. Nella generazione di questi vortici ha anche gran parte

la

la pressione dell' aria; e perciò molte volte sono aperti, e come sorati nel mezzo a modo d'un' imbuto; onde è, che l'acqua, cadendo con gran velocità nel vacuo del soro predetto, porta al basso i corpi galleggianti, che vi precipitano dentro, spinti dall'aria superiore, che sa ssorzo per sottentrare nel luogo di quella, che dal vortice medesimo continuamente viene ingojata: incidente, che apporta un grandissimo pericolo alle navi, che sopra vi passano. Di tali vortici se ne trovano non solo ne' siumi, ma anche nel mare; le proprietà, e cause de' quali, sono state dissusamente, e seriamente trattate dal Signor Geminiano Montanari, già mio riverito Maestro, nella sua Operetta postuma, intitolata Le Forze d'Eolo.

Gli altri vortici de' fiumi si chiamano ciechi, e non sono altro, che certe circolazioni senza veruno assorbimento d'acqua, ch'esca dall'alveo del fiume, cagionate dalla diversità delle direzioni, fatte o dall' inequalità del fondo del fiume, o dall'incontro delle ripe, ed altri ostacoli; o dalla disuguaglianza del livello nelle parti dell' acqua; e questi, o sono mutabili di sito, o no, secondo, che le loro cause efficienti, o sussissiono sempre nel medesimo sito dell'alveo; o pure mutano luogo, e cessano. I primi sono frequentissimi, e per lo più sono portati a feconda dalla corrente, risolvendosi in nulla in breve spazio di tempo, per lo conato, che fa la direzione del corso primario del fiume, di unire a se medesima, quella di tutti gli altri moti; ma i secondi, se non sono tanto frequenti, sono ben più considerabili per li cattivi effetti, che partoriscono nell'escavazioni, che succedono al fondo, e nella corrosione delle ripe. Riconoscono questi, il più delle volte, l'inclinazione degli oftacoli ad angolo retto, o acuto contro la corrente, da' quali è ribattuta la direzione dell'acqua verso la ripa; e non trovando esito, è obbligata a rivoltarsi all'insù, sintantochè, unendosi col corso del fiume, viene di nuovo rispinta al basso: nelle parti inferiori di questi vortici, trovasi l'acqua molte volte più alta, che nelle superiori, a causa degli ostacoli, che fanno elevarla; e perciò, tanto più facilmente succede il moto contrario al filone; dal quale, quanto più il vortice è tenuto stretto alla ripa, tanto maggiormente opera contro di esta.

In questa maniera si generano i vortici nel principio delle corrosioni, e vicino a' ripari. ed alle ale de' ponti; e dalla medesima causa
derivano quelli, che succedono al di sotto delle cateratte; poichè dalla violenza di esse associatadosi, e ristringendosi il corpo d'acqua, è
necessario, che dopo la caduta, si ristranga impeto così grande, nel
contrasto sattoli dal sondo; e perciò, che l'acqua ritardata s'alzi di
corpo: il che succedendo maggiormente verso il mezzo della cascata

(per la stessa ragione, che rende il filone più alto dell' acqua dalle bande) e non trovando l'acqua elevata, sostegno laterale, comincia a scorrere di quà, e di là, ed a tormentare perciò le sponde, le quali, cedendo, allargano in quel sito l'alveo, più che nelle parti inseriori, dove ristringendosi le ripe, a proporzione del corpo d'acqua, che dee correre tra esse, vengono ad opporsi in parte alla corrente, non ancora tutta diretta al lungo dell'alveo; e perciò è sforzata una parte dell'acqua, a radere con moto contrario la sponda medesima, che

vuol dire, a formarvi un vortice.

E' ben regolare ne' fiumi, i quali hanno le ripe parallele; anzi in quelli, che non hanno, che una sola ripa da ciascuna parte, che la maggiore velocità, cioè il filone, stia sempre perpendicolare nl maggior fondo, e che la direzione delle parti inferiori dell'acqua, fia ta medefima con quella delle superiort; ma egli è ben' anche vero, come abbiamo dimostrato nel capitolo antecedente, che la diversa situazione delle sponde inferiori, mezzane, e superiori, sa, che le direzioni dell'acqua in diverse alcezze, s' inclinino fra loro, e perciò siano idonee, anche fole, a generare de' vortici stabili; e di qui nasce ancora, che i vortici non sempre sono continuati dalla superficie al fondo del fiume; poichè ve ne sono di quelli affatto superficiali, come nati dall'incontro della direzione dell'acqua superficiale colle sponde più alte &c., e degli altri, che hanno l'essere solamente da cause operanti vicino al fondo, i quali poco, o nulla si manisestano alla superficie; e perciò si da il caso, che si osservi in un siume basso, o mezzano, qualche vortice, o altro moto particolare, che in acqua alta non fa apparenza veruna; e può anch' essere, che in acqua bassa si trovino de' moti accidentali', i quali realmente cessino, quando il fiume è pieno, cioè a dire, quando per lo gran corpo d'acqua, accresciuta la velocità, acquista una gran proporzione alle resistenze; e perciò superandole, quasi del tutto, non lascia, che le medesime partoriscano essetti sensibili, i quali molto bene ritornano in essere, dopo cessata la piena.

Le sezioni de siumi, nelle quali si trovano vortici, devono essere, per questo capo, necessariamente più larghe, o più prosonde di quelle, nelle quali l'acqua cammina tutta al lungo dell'alveo: la ragione è manifesta, dovendo le prime essere capaci di scaricare l'acqua, che viene dalle parti superiori dell'alveo, ed in oltre di dar luogo a quella, che con moto contrario dee girarsi ne vortici; e da ciò nasce, che questi riescono cotanto perniciosi alle ripe, ed a' fondi degli alvei, rodendo le prime, ed escavando i secondi ne luoghi, dove accadono.

Sembra maravigliosa a qualcheduno la conservazione de' gorghi, che per lunga serie d'anni si mantengono, e nel luogo stesso, e colla medesi-

desima prosondità: la meraviglia nasce dal credere, che nell'escrescenze l'acqua di essi debba restare stagnante, come si vede essere in siume basso; al che, se sosse vero, necessariamente dovrebbe succedere qualche deposizione di materia, e per conseguenza il riempimento del gorgo, il che non si osserva. Questa ragione, che, per se medesima, non disetta in alcuna parte, ci sa molto ben vedere, che, siccome è falso, che i gorghi si riempiano, senza mutare le circostanze, che concorrono alla loro generazione; così non è vero, che l'acqua di essi nelle piene si conservi in quella placida quiete, che apparisce in magrezza d'acqua; e perciò egli è d'uopo rinvenire, come, e d'onde nasca la velocità, che può bastare a mantenere il sondo del siume, in quel sito scavato ad una prosondità sempre uniforme, il che non sarà

difficile, se seguiteremo le vestigia delle notizie sin' ora date.

Egli è certo, che i gorghi si trovano, per lo più, al piede delle botte, o frarde, o degli offacoli incontrati, come sono i pilastri, che sostentano gli archi de' ponti &c. oltre quelli, che fono fatti dalle acque cadenti dalle cateratte, de' quali è manifesta al senso la causa della generazione, e della conservazione. L'incontro quasi retto, fatto dagli ostacoli alla direzione dell'acqua, è quello, che la sforza a rivoltarsi, parte verso la superficie, parte verso il fondo del fiume; la prima cagiona l'elevazione maggiore dell'acqua in quel fito; l'altra agifce contro il fondo del fiume, e lo scava; ed ecco la prima origine del gorgo. In fatti non fi può concepire, che una direzione parallela alla cadente naturale del fondo del fiume, possa fare alcuna escavazione, esfendo a ciò necessario, che la direzione faccia angolo col resistente; quindi è certo, che l'acqua, scavando, si spinge sotto il piano del fiume per una direzione, o obliqua, o perpendicolare; ma incontrando finalmente la resistenza del terreno, ed essendo spinta dall'altr' acqua, che la seguita, bisogna altresì, che dal fondo del gorgo riascenda alla di lui superficie, in sito, nel quale l'altezza dell'acqua superiore sia minore, e non faccia tanto contrasto all'uscita la direzione perpendicolare di essa; dal che nasce, in parte, la determinazione della lunghezza, e larghezza del gorgo; e per l'altra parte, dalla qualità, e dalla disposizione degl'impedimenti; siccome la profondità è fatta dalla qualità dell'incontro, dalla forza della direzione, dall'altezza dell' acqua, e dalla resistenza del fondo del fiume.

L'entrare, e l'uscire dell'acqua de' siumi dalla cavità de' gorghi. può sassi, o in maniera, che l'acqua entri nella parte superiore, ed cesca dalla inseriore; o al contrario: se il primo; risalirà l'acqua dal sondo del gorgo per un piano acclive, come si è spiegato in più luoghi; ma se l'acqua uscirà dalla parte superiore del gorgo, si sormerà

un vortice verticale; perchè l'acqua uscita al di sopra, si unirà alla corrente del fiume, che di nuovo dee essere spinta dagli ostacoli dentro del gorgo medesimo; e di quì ne viene, che i corpi trasportati dal fiume, incontrandosi in gorghi vorticosi, sono più volte ribalzati dal fondo alla superficie, e rispinti dalla superficie al fondo, prima che escano dal sito del gorgo. Questa sorte di vortici verticali, i quali molte volte riescono inclinati all'orizzonte per cagione di altri impedimenti, sono quelli, che più danneggiano il fondo de' fiumi, scavando i gorghi in profondità incredibile; e ciò maggiormente succede, quando P escavazione arriva a trovare il terreno fracido de' fortumi, che, per sua poca resistenza, è in istato di cedere a qualsissa picciola forza. Anche i vortici orizzontali, de' quali abbiamo parlato di sopra, se arrivano a toccare il fondo, lo scavano in gorghi; perchè, rivoltata l'acqua all' incontro della corrente, trova l'inclinazione dell'alveo; e perciò incontrandola, abbenchè ad angolo molto obliquo, comincia a staccarne le parti, ed a formare una cavità, dalla quale dovendo poi uscire l' acqua, è necessario, che il vortice prenda qualche inclinazione, ed a poco a poco, di orizzontale, si faccia, o perpendicolare, o inclinato a modo di una spira; e perciò si renda in istato più potente di sare maggiore escavazione; ben'è vero, che i gorghi cagionati da' vortici orizzontali, non riescono così profondi, come quelli fatti da' vortici perpendicolari; perchè quelli rare volte producono delle direzioni perpendicolari; ma se si combinano insieme, e questi, e quelli, allora si squarciano le viscere, per così dire, del fondo del fiume, e si formano piuttosto voragini, che gorghi.

Incontrandos, che un'ostacolo sia abbracciato dalla corrente: come succede a' pilastri de' ponti, succedono de' gorgbi, che abbracciano l' ostacolo dalla parte superiore, e terminano in niente da' lati: effetto, che succede dalla ristessione dell'acqua verso il fondo nel luogo dell'incontro, e dat vortice perpendicolare, che vi succede, il cui esito è dall' uno, e dall'altro lato dell'ostacolo; dopo del quale il vortice degenera in due orizzontali, e superficiali. E qu'i mi viene il taglio di osservare, che alle volte sotto de' vortici delle piene si formano gorghi, come si è spiegato di sopra; ed alle volte nel calare dell' acqua, si vedono ivi maggiormente elevate le alluvioni; la differenza nasce da ciò, che nel primo caso, i vortici continuano dalla superficie sino al sondo del fiume; ma nel secondo, sono affatto superficiali; e questi, in vece di escavare il siume, se hanno sotto di se acqua, o stagnante, o di poco moto, fono causa, che succedano maggiori deposizioni; poichè, dopo che l'acqua, ivi trattenuta, ha deposta la sua materia più grave, il vortice serve a portarvi nuova torbida; e perciò mutandosi continuamente l'acqua, è ivi, siccome portata nuova torbida, così fatta maggiore deposizione, al contrario degli altri siti, ne' quali non si trovano vortici simili; poichè restando in questi sempre l'acqua medesima, o cambiandosi più lentamente, non si può fare, che poca deposizione di materia terrestre; e perciò non è meraviglia, che al di dietro de' pilastri de' ponti, sebbene si formino vortici orizzontali, nulladimeno si

osservino ancora dossi ben grandi.

Questi moti vorticosi, per lo più, non sono osservabili in acqua bassa: e la ragione si è, perchè in tale stato non avendo essa velocità, e corpo, che basti, servono i gorghi, come di piccioli laghi, per ricevere l'acqua del fiume, la quale, trovando in essi larghezza, e prosondità maggiore di quella, che richiede il corpo dell'acqua corrente, perde la velocità, e lascia, che in quel sito la superficie dell'acqua si disponga, quasi ad un piano orizzontale, e sembri come stagnante; il che maggiormente è vero, quanto minore è il corpo d'acqua, e la di lei velocità, in proporzione della capacità del gorgo; nel qual caso egli è evidente, che non arrivando l'acqua ad incontrare con impeto gli offacoli, nè meno possono succedere alcuni di quegli effetti, che dalla mutazione della direzione, e dall'impedimento della velocità derivano. Per altro ne' fiumi, che in ogni stato conservano velocità considerabile, e corpo d'acqua sufficiente, s'osservano in ogni tempo, anzi, se corrono sopra fondi sassosi, e ghiarosi, più in tempo di scarsezza d'acqua, de' moti vorticosi, ed irregolari: e ciò succede, perchè in tempo di abbondanza d'acqua, gli effetti cagionati dagli impedimenti del fondo, non si manifestano alla superficie, osservandosi in tale stato solamente quelli, che derivano dalla situazione delle sponde.

Tutto ciò appartiene a' fiumi, che dalla loro origine si partono, scorrendo per alvei non interrotti, nè da cateratte, nè da laghi &c. onde l' ordine porta, che discorriamo dell'uno, e dell'altro di questi interrompimenti. Sono le cateratte certe cadute d'acqua precipitose, che succedono, quando, o per natura, o per arte, incontra il siume un resistente, che lo traversa, da una ripa all'altra, e non potendo corroderlo, è necessario, che lo sormonti; tale impedimento serve, a mantenere elevato il sondo dell'alveo superiore, che necessariamente viene ad essere regolato dalla di lui soglia superiore; ma niente contribuisce allo stabilimento dell'alveo inferiore, che prende regola, e determinazione, o dalla soglia di una nuova cateratta, o dallo sbocco d'esso siume in un lago, nel mare &c. Quindi è, che, se le condizioni del siume richiederanno nel sito della cateratta, l'alveo, o egualmente, o più elevato della sommità di essa, riempiendosi l'alveo inferiore, cesserà essa dal suo officio; ma se, per lo contrario, l'alveo inferiore dovrà restare

Tom. II. Cc più

più basso della cateratta; per grande, che sia la quantità della materia, che col siume precipiti da essa, non potrà egli interrirsi; ma si

manterrà sempre nello stato medesimo.

Variansi i moti dell'acqua, in questi siti, per più cagioni: la prima si è la direzione della cateratta, che può essere, o ad angoli retti col corso precedente del fiume, o ad angoli obliqui; se sarà ad angoli retti, l'acqua seguiterà a correre per lo medesimo piano verticale di prima; ma se ad angoli obliqui, prenderà sempre una strada, un poco inclinata a quella parte, alla quale la cateratta fa angolo ottufo colla corrente. La seconda cagione è l'impeto acquistato nell'alveo superiore, il quale, quanto è maggiore, tanto più tiene la caduta vicina alla direzione antecedente del corso; e non essendovene di sorte alcuna, come sarebbe se la cateratta constituisse l'emissario d'un lago; la caduta dell'acqua farassi in un piano verticale, che cada ad angoli retti sopra la linea della direzione della cateratta. La terza si è la figura di essa cateratta, la quale può essere tagliata, quasi perpendicolarmente, in maniera che l'acqua cadente, formontata la fommità di essa, non la tocchi più in verun luogo; ed in tal caso, descriverà l'acqua nel precipitare dall' altezza della cateratta una figura curva, che, prescindendo da ogni resistenza, dovrebbe essere parabolica.

Ma quì si dee avvertire, che in alcune cateratte altissime, sul principio della caduta, l'acqua si mantiene bensì unita sotto una sola superficie; ma nel progresso si frange in più parti, e mostra una bianchezza simile a quella della neve; anzi in qualche parte si risolve in vapori, che producono una continua rugiada, e porgono occasione al Sole di dipingervi dentro i colori dell'Iride: che se, come per lo più succede nelle cateratte artificiali, alla soglia superiore d'esse, sia connesso un piano molto declive, scorrerà l'acqua per esso, prendendo le strade, delle quali si è avuto discorso nel cap. VI. alle prop. I., e II. E sinalmente, se alla sommità della cateratta succederanno degli scogli continuati, dentro de' quali, di quando in quando, l'acqua cadendo si spezzi, succederanno diversi moti irregolari, procedenti dalla quantità dell'impeto, dalla direzione de' sassi, opposti a quella dell'acqua cadente; e

dalla combinazione di più direzioni diverse &c.

Le cadute della sorte predetta, se trovano materia adattata nell'alveo inseriore, vi sormano sempre un gorgo prosondissimo, ed in esso de'vortici, alcuui de' quali, che sono i più regolari, abbiamo descritti poco di sopra; dopo di che sinalmente riassume il siume, il suo corso primiero, e produce quegli essetti, che sono comuni agli altri siumi. Ma nell'alveo superiore è da notare, che, dovendo l'acqua precipitare da una cateratta, prima di arrivare ad essa, acquista della veloci-

tà considerabile; effetto non solo della viscosità dell'acqua, ma ancora della mescolanza de' canali, nella maniera spiegata allo scolio 3. della prop. prima del lib. 6. della misura dell'acque (a); ma di ciò discorreremo più ampiamente nel seguente capitolo; solo rispetto alle cateratte sono da osservare alcuni effetti, che potranno illuminare la mente a chi, o assume di farne delle artificiali, o di demolirne delle naturali.

Primieramente adunque servono le cateratte a sostenere l'alveo superiore più elevato di quello che sarebbe, mancando le medesime; e perciò impediscono quelle soverchie escavazioni, che potrebbe fare il corso del fiume; non trattengono già, che i sassi cadenti dalle montagne, non si portino al basso, se non in picciola parte; quanto, cioè, basta a riempire il vano, che forma l'altezza della cateratta; quale, riempito che sia, torna il siume a portare la materia di prima, o poco meno. (2) Perciò fanno buon' effetto ne' fiumi, de' quali è soverchia la caduta; ma non in quelli, che ne mancano. (3) Molte volte formano laghi, i quali, essendo profondi, ponno essere rimedio alla desicienza della caduta (b). (4) Servono per la derivazione de' canali, che non ponno a-Cc 1

vere

(a) O fia, che alla fommità della cateratta sia congiunto un piano declive, per cui sdrugeioli l'acqua, o che dalla derta, sommità liberamente precipiti formando una cascata curvilinea, sempre è necessario, che segua qualche aumento di velo-cità nelle parti superiori alla cateratta; imperocchè nel primo caso l'acqua, avanti di giugnere ad essa, comincia a scendere come per un piano maggiormente inclinato per tutto quel tratto, a cui si estende il detto piano declive prodotto allo insu fino al concorso colla superficie dell' acqua; e nel secondo le fteste tangenti della curva descritta dall'acqua del fondo, prolungate anch'esse dentro l'alveo superiore, divengono tanti piani in-clinati immaginari, per li quali l'acqua va scendendo prima di giugnere alla cateratta, come l' Autore spiega nel passo da lui citato; e tanto nell'uno quanto nell'altro caso la viscosità, o aderenza, o dicasi attrazione delle parti dell'acqua, fa che la superiore venga in parte rapiea, e strascinata dall' inferiore, che corre con maggiore celerità.

A riguardo di tale aumento l'altezza dell'acqua sopra il ciglio della chiusa si trova notabilmente minore, che nelle parti superiori ; e pare eziandio ragionevo-

le, che il fondo superiore per qualche tratto si debba risentire, e render meno declive di quello, che sia nelle parti più lontane, dove la velocità non è aumen-tata. Nulladimeno se la caduta è libera, tal diminuzione d'altezza non si rende per l'ordinario notabile molto allo insù, e i galleggianti non si scorgono accelerare il loro moto, che a poca distanza dal ciglio della chiusa: segno evidente, che ivi solo comincia la superficie a inclinarsi sensibilmente più, che al di sopra, cioè, che ivi solo si rende sensibile quell' aumento di velocità, che sa scemare l'al-

(b) Che superiormente alle chiuse, le quali attraversano un flume, si sormino dei laghi può succedere, ove le acque di esso non portino materia atta a fare deposizione, e ove la sommità della chiusa non solo sia più alta delle ripe del fiume, ma si continui orizzontalmente di quà, e di là dall'alveo di esso per la campagna adiacente fino ad attaccarfi dall'una, e dall'altra parte coll'alto del terreno, come ne' laghi artificiali, che circondano la Città di Mantova per riflagno del fiume Mincio. In tal caso non ha luogo ciò, che l' Autore poc'anzi disse, cioè, che il fondo superiore del fiume

vere molta caduta, e ne aggiungono alle fabbriche de' molini, ed altri edifici. (5) Se le cateratte sono stabili, interrompono le navigazioni; ma, essendo amovibili, servono per facilitare la medesima, come apparisce ne'

sostegni, che sono una specie di picciole cateratte.

Il secondo interrompimento degli alvei sono i laghi: questi alle volte servono di fontane a' fiumi, non essendo altro, che un' aggregato di più forgenti, che tramandano le loro acque in un folo ricettacoto, dall'emissario del quale le scaricano; e di questi non è luogo qu'i a discorrerne; ma solo di quelli, che in un luogo ricevono l'acque de' fiumi, alle quali servono, come di un picciolo mare, ed in un'altro le tramandano fuori; si dee adunque discorrere al presente dell' acque, che entrano ne' laghi, e di quelle, che n'escono. Qualunque volta adunque entra un fiume in un lago, è necessario, che abbia qualche velocità, e direzione, le quali, abbenchè a poco a poco, dopo lo sbocco vadano scemando, nulladimeno però a causa dell'impeto preconceputo, il più delle volte si conservano per qualche tratto, fintantochè, comunicato che sia il moto alle parti laterali, ed opposte, parte di esse tendono verso le ripe, parte ritornano vorticosamente verso l'immissario, e parte s'indirizzano verso l'incile, o emisfario del lago. Sin tanto, però, che il fiume influente conserva velocità offervabile in alcuna parte, la di lui superficie resta più bassa di quella

venga sostenuto, e regolato dalla sommità della pescaja, che lo attraversa, ma dee restare alla primiera bassezza, se pure in lunghissimo tempo non si rialzasse da quel poco di terra, che sempre portano seco i siumi anche più chiari, al quale interrimento si può rimediare col sasciare a luogo a luogo nella chiusa degli emissari muniti di cateratte, e con soglia tanto bassa quanto si stuna opportuno, affinche all'aprire la cateratta la forza stessa dell'acqua sgombri le posature.

Accade qualche cosa di simile anco ne' fiumi torbidi di sopra alle pescaje, qualera queste attraversando obliquamente il letto del siume, non lo chiudano però assatto, ma lasciando all'acqua un'angusto passaggio accanto a quella delle ripe, con eni comprendono angolo acuto dalla parte superiore, le sanno piuttosto sponda, che ritegno, e l'obbligano a passar tutta almeno in acqua bassa per una sezione molto minore di quella, sotto la quale corre il siume ne' tratti più regolari. Si-

mili chiuse (se tali si ponno chiamare) in vece di sostenere il sondo superiore del fiume servono a mantenerlo più basso, per la velocità, che acquista l'acqua nell' andarsi riducendo alle angustie di quello sbocco, la qual velocità ella si guadagna coll'accrescimento dell'altezza, e in quella sezione, e nelle altre superiori per qualche tratto, in ricompensa della larghezza scemata; onde tornando poi di sotto alla chiusa alla sua larghezza, ed altezza ordinaria, la sola superficie è quella, che per tal modo si viene a so-ficnere, e può servire a dar caduta a' mulini, o aleri edifici. Di tali traverse alcune ho vedute nel Tevere nelle vicinanze di Todi in occasione di visitare quel fiume l'anno 1732. col dottiffimo Monfignore Giovanni Bottari, ora Prelato domeffico di sua Santità, e potrebbero anco, ove le larghezze sono soprabbondanti, facilitare quella navigazione, se troppi altri oftacoli non vi fossero, che diffuadono dal tentare una tale intraprefa.

del lago, cioè sul principio; ed in altri luoghi, cioè nel progresso, colmeggia sopra la medesima, in conformità di ciò, che si è dimostrato sul principio di questo capitolo, dipendendo questa apparenza dalla velocità, o impeto, col quale il siume si porta allo sbocco; poichè s'egli entrerà con poca sorza, sul bel principio s'equilibrerà col-

la superficie del lago.

Credono alcuni, che le acque de' laghi siano, da un capo all'altro, equilibrate, come se fossero persettamente stagnanti; io però non faprei dirlo accertatamente, parendomi verisimile, che vicino a' luoghi, che danno l'ingresso à fiumi, debbano essere qualche poco più elevate di pelo, che negli altri luoghi; siccome è certo, per lo contrario, che vicino all'emissario sono qualche poco più basse: il motivo di tale asserzione è; perchè, se il lago non ricevesse influsso di acqua veruna, ma solamente ne scaricasse; dovrebbe egli dalla parte dell'incile, restare più basso, che negli altri luoghi, per tutto quel tratto, ch'è determinato dall'unione della superficie del lago colla linea del fondo dell' alveo applicato all'emissario, prolungata dalla parte superiore; e però è impossibile da concepirsi, che il restante dell'acqua, supposta orizzontale, non iscorra, abbenchè con moto lentissimo, ad occupare il luogo lasciato dall'acqua, ch'esce dal lago; e perciò, che la di lei superficie non s'inclini verso l'uscita; tanto più adunque vi si inclinerà, se dalla parte opposta sia somministrata nuova copia d'acqua da qualche fiume; e conseguentemente non potrà la superficie d'un lago essere persettamente orizzontale. Ben'è vero, che la disserenza sarà insensibile nelle parti di mezzo; ma ne' siti, vicini agl'immissarj, ed agl' incili, può esser tale, che non solo con livelli esatti, ma ad occhio libero, si manisesti: Se però, tanto il fondo del siume influente, quanto quello dell' effluente, fossero orizzontali, e situati nel medesimo piano, allora la superficie dell'acqua del lago sarebbe anch' essa affatto orizzontale per la prop. I. del lib. V. della misura dell'acque (a). Quindi è chiaro, che l'acque de laghi, e delle paludi, molto più s'accostano ad avere la loro superficie a livello, quanto meno sono inclinati i canali influenti, ed effluenti; e perchè, se il lago sosse angusto, quanto i canali predetti, la superficie dell'acqua continuerebbe fulla cadente dovuta al canale influente; perciò quanto maggiore è lo spazio, che ha l'acqua per espandersi lateralmente, tanto si rende più esatto il livello del lago. Ciò si dee intendere, quando la copia dell'acqua, ch' entra, è eguale a quella, che esce; poichè se la prima sosse maggiore della seconda, come succede sul principio dell'escrescenze de' fiumi influenti, in tal caso è evidente, che Tom. II. Cc 3

<sup>(4)</sup> Vedi intorno a ciò quello, che si è detto nell'annotazione 3. del capo 5. c. 301.

che tutta l'acqua del lago dee essere declive verso l'emissario, verso il quale anche sono più osservabili le direzioni, ed i moti dell'acqua.

Tutto ciò, che si è detto de' laghi, si dec intendere proporzionalmente ancora delle lagune, e paludi, nelle quali però tanto è maggiore la differenza del livello, quanto che l'erbe, che in queste nascono, servono molto a sostenere l'acqua più alta in un luogo, che in un altro; e perciò si vedono spesse volte calare l'acque dalle paludi considerabilmente vicino agli sbocchi, e ne' siti più lontani, appena essere sensibile l'abbassamento. Pertanto sì queste, che i laghi, producono l'effetto dimostrato, nel fine del cap. VI. cioè di rimediare al difetto delle cadute; poiche egli è certo, che interrendosi un luogo, dovrebbe il fiume, che dentro vi s'inalveasse, avere per lo tratto di esso, molto più di caduta, di quello, che abbiano le acque del lago; il che opererebbe, che il fiume influente si elevasse di fondo, e sormontando le proprie ripe, si portasse ad inondare il paese all'intorno, o formando un' altro lago; o elevandolo colle alluvioni, fino ad incaffarsi dentro di esse, e ciò continuerebbe a farsi, sinchè coll'altezza del proprio letto, avesse acquistata quella pendenza, che gli è dovuta, oltre

le altre circostanze, dalla lunghezza del viaggio.

Ha un non so che di simile all'ingresso d'un fiume in un lago, il passaggio dell'acqua corrente da una sezione angusta ad un'altra più ampia ; essendo che gli alvei dilatati possono, ottimamente, paragonarsi ad un picciolo lagbetto, dentro il quale sbocchi l'acqua da una fezione più angulta, che in tal caso ha ragione d'immissario: siccome la susseguente pure angusta, di emissario. Quindi egli è facile di dedurre le cause delle apparenze diverse, che si osservano nell'uno, e nell'altro sito; poiche, se si vedrà, che dove i sumi sono soverchiamente larghi, ivi l'acqua non corra, o abbia il moto più lento; se vicino alle ripe si troverà l'acqua, quasi essere stagnante, o pure correre con moto vorticolo all'indietro, radendo le ripe medesime, dal che dipende principalmente la confervazione delle fezioni più larghe : se ne' siti medesimi la cadente del pelo d'acqua sarà meno declive di quello sia, dove l'alveo è di larghezza unisorme, e proporzionata; ed al contrario, se nelle sezioni più strette l'acqua del fiume si vedrà tutta correre con maggiore velocità, e con maggiore pendio di superficie &c. facil cosa sarà applicare le ragioni sopraddette, per ispiegare queste, ed altre simili apparenze; poiche il lago altro non è, che un sonte, o fiume dilatato, ed il fiume non è, che un lago ristretto.

Sono gli alvei de fiumi, quasi sempre, più larghi di quello, che richiede il bisogno dell'acqua, che portano; e perciò molte volte sopportano, che loro sia ristretto l'alveo considerabilmente, senza veruna al-

terazione del loro pelo, il che non accaderebbe, se le larghezze sofsero vive; anzi col tenere ristretti gli alvei de' fiumi, s' impediscono quei moti fregolati, che sono, come la lusturia de' fiumi medesimi. e che apportano danno considerabile alle sponde, per la deviazione, che fa l'acqua, dalla direzione del suo filone; e perciò non è meraviglia, se i fiumi grandi, senza veruna maggiore dilatazione, sono molte volte capaci di ricevere nel proprio seno, l'influsso di nuov'acque, poichè rendendosi in tal caso l'acqua proporzionata alla grandezza dell'alveo, viene esta, ad estere tutta mantenuta in officio, ed obbligata a conservare la sua direzione al lungo dell'alveo, senz'alcuno laterale svagamento; ed è ben facile di concepire, che l'acqua stagnante, o corrente vorticosamente all'insù, non contribuisce cosa alcuna allo scarico del fiume; e che questa parte dell' alveo, per altro inutile, può benissimo dar luogo, quando vi sia una forza maggiore, al corso di nuov' acqua; e perciò è stato veduto il ramo del Pò di Venezia assorbire, da se solo, tutta l'acqua del ramo di Ferrara, e di Panaro, fenza che, perciò, si abbia avuta la necessità di ritirare gli argini verso la campagna, o siasi veduto maggiormente dilatarsi l'alveo.

Appartengono a questo capo gli effetti, che procedono dall'unione di due fiumi insieme, e dagli sbocchi nel mare: ma perchè abbiamo determinato trattare tutto ciò più particolarmente, richiedendo la materia speciale considerazione; pertanto passeremo a discorrerne ne

due feguenti capitoli.

## CAPITOLO OTTAVO.

Dello sbocco d'un fiume in un'altro, o nel mare.

Non si trova alcuna particolarità nella materia, che abbiamo fra le mani, la quale sia, per se medesima, quanto più è evidente, tanto più controversa, e meno intesa, dello sbocco de' siumi; io ho sentito, in diverse congiunture pronunziare sopra di questo satto, asserzioni così strane, che prima avrei credute impossibili da cadere nella mente degli uomini; e quello, ch'è più, ho osservato, che hanno maggiore facilità a prendere sbagli in questo particolare, le persone mediocremente versate, che le assatto idiote; poichè le prime sul sondamento di alcune regole, o ignote, o non avvertite dal volgo, e credute universali, quando in realtà patiscono molte eccezioni, ne deducono in vari casi conseguenze salsissime. Una di queste è, che l'acqua non possa correre se non ha caduta al suo termine, ed è assioma così

Cc 4 un

universale appresso di quelli, i quali si chiamano periti, che non dubitano punto di dedurne, che un siume non possa sboccare, o nel mare, se questo si trovi gonsio; o in altro siume, durante la di lui piena; e che i siumi insluenti debbano scaricare l'acqua propria, tutta sopra il pelo del recipiente, con altre simili asserzioni erronee, e perniciose, le quali conducono a spese inutili, a proposizioni dannose; e molte volte divertiscono l'animo di chi le promuove, da quelle, che

riuscirebbero più salutari.

Entrano i fiumi influenti, non v'ha dubbio, nel mare, nè qualunque forza di esso è bastante, a rispingere un fiumicello, quantunque picciolo; purchè egli sia provveduto di sponde sufficienti, come più abbasso si dirà; posciachè, come può mai immaginarsi, che un fiume perenne, se fosse impedito del tutto il di lui corso, non si elevasse, quasi istantaneamente, ad altezze enormi per l'abbondanza dell' acqua sopravveniente, uscendo con ciò dal proprio letto, ed inondando le campagne; il che se bene qualche volta succede, ciò però non nasce, perchè il fiume non sia valevole col tempo ad acquistar forza da superare il contrasto, che fa il mare al suo ingresso; ma perchè non ha, o non si mantiene le sponde all'altezza necessaria; e perciò de' fiumi stabiliti di alveo, non si può con verità asserire, che il mare impedisca loro affatto lo scarico. Similmente, s' egli è vero, che i fiumi, s' ingrossino per l'unione d'altri fiumi, chi potrà sanamente sostenere, che un fiume reale, nella sua piena, proibisca l'ingresso ad un'influente, e che questo sia perciò obbligato a ritenere le sue acque nel proprio alveo, fino allo sgonfiamento dell' altro? Procureremo noi dunque di spiegare il modo, col quale ciò succeda, il che faremo nella seguente propolizione.

## PROPOSIZIONE L

Spiegare il modo, col quale i fiumi entrano in altre acque, o corren-

ti, o stagnanti.

Per ben' intendere ciò, è necessario ridursi alla memoria due proposizioni di eterna verità; la prima delle quali è: che quando un sur me corre, e la di lui superficie non si alza, nè si abbassa al livello; allora per tutte le di lui sezioni passano delle quantità d'acqua, precisamente eguali: ciò è vero in astratto, in concreto, ed in tutte le circostanze, e condizioni possibili; dal che ne nasce, che ogni volta, che la supersicie dell'acqua d'un siume perenne, ed insluente, è resa stabile; allora esce dal di lui sbocco, ed entra nel recipiente quella copia d'acqua, nè più, nè meno, ch'è somministrata dalle parti superiori del siume. Ma, se la superficie predetta si anderà abbassando, sarà scaricata dallo sbocco acqua in

in copia maggiore, che non è quella, che viene di sopra; e finalmente, se la predetta superficie si eleva, più acqua viene dal siume di quella che sia vomitata dallo shocco. Questi sono tre segni infallibili della qualità degl' impedimenti, apportati dall'acqua del recipiente al corso dell'influente; perchè se in un siume, che porti sempre eguale quantità di acqua, si vedrà la superficie di esso allo shocco elevarsi, segno sarà, che il recipiente impedisce lo scarico al siume; mentre l'acqua trattenuta è quella, che aumenta l'altezza; ed al contrario, abbassandosi la superficie del siume allo shocco, sarà indizio dello sminuirsi, che faranno gl'impedimenti opposti dal recipiente allo scarico, portandosi ad uscire dalla soce del siume, non solo la quantità dell'acqua corrente, somministrata dalle parti superiori; ma in oltre tutta quella, che prima era stata trattenuta dal ristagno.

Quando l'acqua cresce per gli ostacoli trovati alla soce, non seguita però ella ad elevarsi all'infinito; ma arrivata ad un certo termine, stabilisce la propria superficie: segno, che allora è eguale lo scarico all'influsso; quindi è, che se le ripe del siume non saranno tant'
alte, quanto si richiede per sostenere la superficie dell'acqua a quell'
altezza, che è determinata dalla natura, per lo scarico di tutto il siume influente; sarà necessario, che l'acqua di esso, sormontandole, si
sparga lateralmente a cercare altra strada, o accesso più facile al suo

termine; o pure alcun seno, dove contenersi, ed equilibrarsi.

Da qual principio sia desunta dalla natura la determinazione dell' altezza necessaria all' intero scarico del siume, si raccoglie dall' altra proposizione, che dee rammemorarsi: cioè, che ne' siumi, de' quali le sezioni tutte scaricamo egual copia d' acqua in un dato tempo, le velocità medie devono sempre essere reciproche all' aree delle sezioni; perciò passando, come si è detto di sopra, per la soce altrettant'acqua, quanta si trassonde da una delle sezioni superiori, sorza è, che la velocità media dello sbocco stia alla velocità media della sezione superiore, come l'area di questa, all'area dello sbocco; e perchè l'area delle sezioni, e dello sbocco è composta d'altezza, e di larghezza; se la larghezza sarà inalterabile, sarà altresì necessario, che l'altezza dello sbocco si accresca di tanto, quanto importa la diminuzione della velocità media di esso, considerando l'alterazione, che si fa nella velocità, all'alzarsi della sezione.

Per più chiara intelligenza di ciò, si dee avvertire, che un siume; il quale entri in un' altro, può entrarvi in tre maniere (1) o cadendo dall' alto, come nelle cateratte: e ciò succede, quando il fondo del siume insluente è più alto del pelo recipiente; o pure (2) spianando, la sua persicie su quella dell' altro, in maniera, che la larghezza superiore del-

lo sbocco, che sta distesa trasversalmente salla superficie dell'acqua; sia come la comune sezione di due piani, s' uno de' quali sia la superficie dell'influente, l'altro quella del recipiente: e ciò accade, quando il sondo dell'influente è basso sotto il pelo del recipiente, almeno quanto basta a sormare la predetta proporzione reciproca; o finalmente (3) quando la superficie dell'acqua dell'influente sa qualche notabile discesa, per introdursi nel recipiente; senza però, che tutta l'acqua vi cada: e questo essetto nasce dal sondo dell'influente, più basso del pelo del recipiente; ma non quanto basta per dare lo scarico a tutta l'acqua propria per la sezione, compresa tra la linea trasversale della larghezza del sondo dello sbocco, ed il pelo dell'acqua del recipiente.

Nel primo caso, quando, cioè, il sondo dell' influente è più alto del pelo del recipiente, non v'è chi possa dubitare, farsi uno scarico libero, ed in niuna maniera impedito dall' acqua del recipiente; anzi piuttosto, cessando nella caduta gl'impedimenti del sondo, e delle sponde, nel principio di essa, l'acqua scorre più veloce, e si assortiglia; e conseguentemente resistendo meno all'acqua, che immediatamente la seguita, questa anch'essa si rende più veloce, e così gradatamente per qualche spazio all'insù, sinchè, non risentendosi più la selicità dello sbocco, l'acqua corre con quella velocità, che le attribuiscono le cause di essa, e che le viene permessa dalla qualità degl'impedimenti; quindi è, che i siumi, vicino a' loro sbocchi di tal natura, si diminuiscono di corpo, e sormano la loro supersicie sempre più inclinata all'orizzonte, disponendola nelle cadute libere, secondo il tipo d'una linea curva: e quì si dee applicare tutto ciò, che abbiamo detto nel capitolo antecedente, parlando delle cateratte,

Ma perchè i fiumi, che hanno il fondo capace di corrosione, non sopportano simili cadute, mantenute ne' luoghi, dove si trovano, o dall' arte, o dalla resistenza insuperabile del fondo, perchè, a causa della gran violenza, escavandosi il fondo, viene sinalmente a prosondarsi; perciò si sa luogo al secondo caso, che in fatti, è il più frequente, osservandosi, che i siumi insluenti si spianano sulla superficie de' recipienti, s'elevano, e s'abbassano di pelo con essi; e si mantengono il fondo tanto basso, che possa dar' esito alle loro massime piene, sotto la superficie più bassa del recipiente (a); e perciò i siumi temporanei, non so-

<sup>(</sup>a) Quello, che comunemente si osserva negli sbocchi de' siumi capaci di corrosione, e già stabiliti, è, che il pelo dell' influente non sa una cascata sensibile per andarsi ad unire con quello del recipien-

te, eccertuandone al più il caso, che il primo sosse un torrente, al cui sbocco si sosse somme de la cui sbocco si s

lo s' uniscono colle superficie dell'acqua, ma ancora co' sondi de' propij letti; come pure sanno, per la ragione medesima, i siumi consluenti perenni, se portano eguali quantità di acqua.

Ne

do nell'influente sopravvenga qualche confiderabil corpo d'acqua, si rode ogni posatura, e si toglie la cascata.

Che poi il pelo dell'influente si spiani sulla superficie del recipiente nel senso, che l'Autore intende, cioè, che le due superficie vadano a sar' angolo per l'appunto nella sezione dello sbocco, è disficilissimo accertarlo colle osservazioni, richiedendos livellazioni troppo dilicate per determinare il punto del concorso di due piant, che comprendono ordinariamente fra loro un'angolo quasi insensibile. E quando di ciò si pocesse essere ben sicuro in qualche ftato dell'uno, e dell'altro fiume, non sarebbe certo, che lo flesso seguisse cangiandos so stato o dell' uno, o dell'alero, o per avventura d'amendue. In fatti dipendendo una tale cossituzione delle due saperficie da un'equilibrio, che segue nella sezione dello sbocco C B [ Fig. 70. Tav. XVIII-) tra la forza dell'influente R C, e la refistenza del recipiente C D, non è necessario, o forse non è possibile, che lo stesso equilibrio succeda nella stella sezione, quando si cangiasse o l'altezza del recipiente CD, o il grado di piena dell' influente. Come se a cagion d'esempio crescesse in questo la quantità affoluta dell'acqua, potrebbe darfi, che il suo pelo rialzato da tal'escrescenza, non fi disponesse come in OC, ma come in OT , andando a concorrer col recipiente entro l' alveo di questo in T; e all' incontro, se l'influence scemasse d'acqua, potrebbe forse succedere, che il suo pelo abbassato non prendesse già la positura KC, ma un' alera come KF infinuandoft, e spandendosi il recipiente entro l'alveo dell'altro orizzontalmente fino ad incontrarlo in ?; come vedremo nella annota-

Egli è ben vero, che quando l'influenre, trovandosi una volta in islato di massima escrescenza sin cui supporremo ora essere il suo pelo OT sabbia talmente al largato, e prosondato il suo sbocco da dar'esto per la sezione di esso a tutta la quantità d'acqua, che porta, sotto il pe-

lo del recipiente costituito nella sua maggior bassezza, la quale figuriamo esfere all'orizzonte CD, allora sebbene riducendosi l'influence allo stato di sua magrezza potrebbe il recipiente D C infinuarsi entro di esso, e incontrarne la superficie abbassata in un punto superiore allo sbocco, come in F, nulladimeno reftando il tratto del fiume nelle parti foggette al rigurgito come morto, e con poca velocità, rimarrebbe facilmente interrito dalle torbide, che il recipiente vi deponesse in qualche sua escrescenza, anzi da quelle, che vi lascerebbe l' influente nello flesso calare delle sue piene, onde, purche paffasse affai di tempo fra una, e un'altra di quefte, e il recipiente fr mantenesse nel medesimo orizzonte; riffrignendofi, o alzandofi il derto tratto del fondo come in PI, fr alzerebbe an-cora il pelo basso dell'influente KF, est porrebbe ridurre in RCa convergere col pelo D C a un dipresso nella sezione dello sbocco. E sebbene sopraggiugnendo poi una piena massima dello stesso influente, non potrebbe aver passaggio per la sezione diminuita CI, onde dovrebbe allo sbocco restar più alta del punto C, nulladimeno ne pure tale stato sarebbe durevole, attesoche quella forza d' una massima piena, che una volta ha pototo talmente allargare, e abbassare lo sbocco da cacciarli tutta forto la superficie C D, non mancherebbe di far di nnovo lo stello effetto, che con poco sforzo potrebbe ottenere, non potendo l'interrimento PI [come quello, che sempre farebbe ffato sott'acqua) trovarfi assai saldo da resistere alla forza della figmana corrente nello sbocco in maggior' altezza dell'orizzonte DC.

Da ciò fi deduce non poterfi errare di melto supponendo, che quando il recipiente è nella sua maggior bassezza DC, la positura ordinaria del pelo dell' influente o alto come RC, o basso come RC nelle parti vicine also sbocco sia quella d'andare a concorrere col pelo del primo nel punto dello sbocco in C, poten-

don

Ne' fiumi adunque temporanei, che s' uniscono insieme, se uno verrà colla sua piena, trovando l'altro in istato di siccità, non succederà altro essetto, che quello, che farebbe un fiume, quale da un'alveo più

an-

dosi ogni altra coffituzione riguardare come accidentale, e non durevole. Ma non potrebbe già tal discorso applicarsi agli altri stati del recipiente, e prender per supposto, che in ogni altezza possibile del pelo di questo l'influente andasse sempre ad unirsi con esso nella sezione dello sbocco. Imperocche gli fati d'altezza del recipiente non essendo così durevoli, come quelli della sua bassezza s che può dirfi lo stato ordinario) non potrebbero, che per mero accidente combinarfi per tal modo gl'interrimenti, e le escavazioni da mantenere sempre la capacità dello sbocco proporzionata a quelle quantità d'acqua, che di mano in mano portaffe l'influente; il che non ho voluto tacere, avvegnachè non fia del tutto conforme a ciò, che l' Autore ha supposto in questo capo, prendendo per regola quafi universale, che i peli di due fiumi concorrano l'uno coll' altre nello sbocco.

Il discorso sinora fatto non fi può totalmente applicare quando il recipiente fosse il mare, non solo perchè in esso niuno flato d'acqua è durevole a cagione del perpetuo movimento di fluffo, e rifluffo, a cui egli è foggetto, ma eziandio, perchè ne' fupposti, ne' quali si è parlato, non si è considerata nel recipiente altra resistenza, che quella, che nasce dall'equilibrio delle sue acque, le quali percid si vogliono supporre come stagnanti, e senza alcun moto, o almeno senza alcuna direzione, per cui siano spinte contro lo sbocco; laddove il mare nel flusso ha un principio di movimento, che lo porta verso la spiaggia. Quindi è, che il pelo degl'influenti ancorchè inclinati nelle parti vicine a' loro sbocchi in mare si erova spesse volteaffatto orizzontale, e specialmente ove siano in magrezza rispetto alle loro proprie acque, infinuandofi entro di effi il mare nel fluffo, e andando ad incontrarne la superficie dentro il loro alveo, come in F. Ove poi il recipiente, di cui si tratta, fia un' altro fiume , conviene avvertire , che lo stato di sua maggior bassezza non

è il medesimo, quando l' influente, che dee àboccarvi, sia magro, e quando si trovi in escrescenza, dovendosi in questo secondo caso l'orizzonte della maggior bassezza del primo rialzar di tanto, quanto
una piena dell' influente può rialzarlo.
Tal diversità facilita sempre il concorso
de' peli nella sezione dello sbocco, mentre diminuisce la sezione dello sbocco
all'influente povero d'acqua, e l'aumenta a lui medesimo, se ne è abbondante.

Dalle cose finora dette si raccoglie (ciò che l'Autore ha avvertito nel f. seguente che ne'fiumi capaci di corrosione, e già stabiliti, cioè in quelli, che hanno potuto una volta allargare, ed abbassare il loro sbocco fino a fegno da dar passaggio a tutta l'acqua d' una loro massima piena sotto il pelo infimo del recipiente nella sezione del detto sbocco, la velocità, che hanno in questa sezione, ancorchè il recipiente sia nella sua maggiore basseza, sempre è impedita, e minore di quella, che produrrebbe la discesa del fiume dalla sua origine o reale, o equiva-lente, e di quella eziandio, che produr-rebbe l'altezza corrente dell'istessa sezione, se sosse libera; e perciò è indispensa-bile, che essa sezione sia più capace delle altre, per le quali passa la fiessa quantità d'acqua, e che sono esenti da tale impedimento so sia poi, che tale capacità maggiore fi fia acquiftata in profondità, o in larghezza, o nell'una, e nell'altra dimensione. E lo stesso proporzionalmente si dee applicare alle altre sezioni superiori a quella dello sbocco, fino a quel fegno ove risentono del detto impedimento (che è ciò, che fi chiama rigurgito) e a misura, che ne risentono. Mag-giore si sa poi l'impedimento predetto, ove il recipiente si alzi di superficie, e a maggior distanza se ne può estender l' effetto .

Si raccoglie in oltre, che quantunque l'alveo d'un fiume si supponga stabilito in ogni altra sua parte, tanto in declività, che in larghezza, tuttavia il suo

sboc-

angusto passasse ad uno più dilatato; solamente rigurgiterà l'acqua dell' influence all' insù per l' alveo dell' altro, sino a quel segno, che sta a livello coll'altezza della piena, e nell'alveo comune; ma, se il siume recipiente sarà perenne, non si dee dubitare, che l'altezza dell'acqua di esso non faccia qualche impedimento, e contrasto a quella, che influisce; ciò rendesi manifesto dal considerare, che, cessando l'acqua influente, quella del recipiente rigurgiterebbe; come in tal caso, di fatto rigurgita per l'alveo dell' influente; e perciò quella forza medesima, che può spingere l'acqua del recipiente all'insu, s'oppone all'ingresso dell'influente. Può questa considerarsi in due maniere; cioè, (1) o come il solo momento della pressione dell'acqua; e questa, siccome non può spingere il rigurgito, che sin dove arriva l'orizzontale della superficie del-lo sbocco, così non può estendere maggiormente gli essetti dell'impedimento, che apporta all'influente (a); o pure (2) vi si aggiugne l'impeto acquillato per la caduta, o per qualche altra forza esterna (b); e que-

sbocco fino ad una cerea distanza sempre mai è soggetto a qualche vicenda d'interrimento, e di escavazione, ma dentro certi limiti, ne può mai dirfi ftabilito se non quanto si va librando fra predetti limiti, secondo gli accidenti considerati

nella presente annotazione.
(a) Questa asserzione pare così evidente, che non abbia bisogno di prova. Nè a dica, che quella fezione AB( Fig. 71. Tav. XVIII. ) al cui fondo B arriva precisamente il livello della superficie del recipiente, essendo appoggiata alla sezione inferiore a lei contigua, e questa di mano in mano all' altra CD &c. più vicine allo sbocco EF, le quali tutte si alterano, e si rialzano per le resistenze, che incontrano, debba restare anchi essa fostenuta, e risentirsi di tal resistenza; imperocche quando è fatto l' equilibrio delle forze dell' influente, e del recipiente, e il pelo del primo si è renduto permanente in AE, certo è, che per tutte le se-zioni DC, EF &c. si scarica la medesima quantità d' acqua, che si affaccia ad AB; dunque non ha questa alcuna cagio ne, che l'obblighi ad arrestarsi, e ad alzarsi. Nè sa caso, che la velocità delle dette sezioni, come DC, essendo minore di quella di AB, possa sarle contrasto, e trattenerla in collo, perche in ricompen-La della minor velocità succede la maggior'ampiezza delle medesime, o sia per

la loro maggiore profondità [come nella figura si è espresso] o per la maggior larghezza, che necessariamente debbonoavere, fe essendo meno veloci non fono più alte, e perciò l'acqua, che si presenta ad AB, resta nella sua libertà di scor-rere spandendosi nella maggior capacità delle dette sezioni, comecche entrata poscia in effe debba anch' ella rallentarfi di moro. Anzi l' esperienza dimostra, che nè pure l'esfecto del rigurgito non si rende fenfibile in tanta diffanza, come fi fcorge nel Po, il cui fondo non lungi dalla Stellata essendo a un dipresso a livello del pelo basso del mare, ciò non ostante non soffre il pelo di quel fiume alcun minimo cangiamento non folo nelle cotidiane vicende del ssusso ordinario, ma ne pure nelle marce, che talvolta si alzano allo sbocco da cinque piedi; e appena tali mutazioni si manisestano al Ponte del Lagoscuro situato da 10., o 11. miglia più verso gli sbocchi, come si rileva dalle ofservazioni de' segni stabili, fatte nella visi-ta del 1721., il che mostra, che in pratica non solo nel punto B, ma nè pure per buon pezzo al di sotto la resistenza del recipiente ( almeno in un fiume di sì poca inclinazione, come è il Pò)non fa alcun notabile effetto.

(b: Un tal caso può succeder nel mare, quando spinge con violenza le sue onde entro lo sbocco d'un fiume, o pure in sto, se non si rifrange dagl' impedimenti dell'alveo influente, come per lo più succede, è potente a fare avanzare il rigurgito &c. qualche co-

sa di più, di quello, che porta la forza del solo equilibrio.

Co' mezzi medesimi può operare l'acqua del fiume influente, affine di superare il contrasto del recipiente; poichè ella può fare lo sforzo alla foce, o per folo momento di preffione; o per quello dell' impeto preconceputo; per lo solo momento di pressione, trovandosi l' acqua tanto dell' uno, quanto dell' altro all' altezza medesima : tanto contrasta l'acqua, che impedisce lo sbocco, quanto sa forza quella, che tenta di acquistare lo scarico; e perciò essendo equilibrate le forze per questo capo, resta, che la prevalenza del fiume, ch'esce dallo sbocco. si desuma dall' impeto. Può questo nascere, o in tutto, o in parte: (1) Dalla discesa, la quale, avendo cominciato a rendere veloce l'acqua, assai più sopra allo sbocco, non può di meno, di non essere maggiore, e di non superare il momento della sola pressione dell' acqua recipiente. (2) Può nascere il medesimo impeto dalla sola pressione; ma perchè l'impeto è accompagnato da una velocità attuale, con una determinata direzione; ed il conato della pressione non è, che una velocità potenziale, senza alcuna vera determinazione; ma bensì indifferente a riceverle tutte; ne segue, che l'impeto dell'acqua dell'influente prevalerà alla fola pressione (a); e perciò, scacciando dallo sbocco l'acqua del recipiente, entrerà nell'alveo di questo, e prenderà i di lui moti, e direzioni.

Sia per maggiore chiarezza AC (Fig. 47. Tav. XI.) l'altezza dell'

un siume recipiente, che incontri l'influente con direzione opposta al corso di questo o almeno inclinata ad angolo ottuso dalla parte superiore.

(a) Non saprei figurarmi il caso, che l'impeto dell'acqua dell'influente nascesse dalla sola pressione, e ciò non ostante potesse prevalere alla resistenza del recipiente, se non quando il primo sosse orizzontale anco in superficie, e allo sbocco di esso si affacciasse ad un tratto l'acqua del recipiente, purchè con superficie alquanto più bassa di quella del detto siume so almeno più bassa di quella, la cui pressione spigne quella del siume se perocchè in tal caso seguiterebbe tuttavia ad uscire dallo sbocco, se non tutta l'acqua, che prima per esso correva, almeno tutta quella quantità, che in tale stato vi

potrebbe correre. Ma in tal caso parmi,

che, propriamente parlando, la pressione del fiume influente prevaglia a quella del recipiente, non tanto per effer la prima congiunta con velocità attuale, laddove in questa è solamente potenziale (come l' Autore fi esprime) quanto perche la detta velocità attuale è maggiore di quella, che potrebbe produrre la pressione dell' acqua del recipiente; e in satti se l' influente nel presentarsi al recipiente ne trovasse la superficie per l'appunto allo stesso livello, si estinguerebbe ogni impero, ed ogni velocirà, rimanendo la direzione del moto indeterminata fra due forze eguali, ed opposte. Quando poi l'influente è qualche poco inclinato non si può pretendere in rigor mattematico, che almeno la superficie di esso non abbia qualche poco d'impero conceputo per la difcefa.

dell'acqua del fiume influente (a), e sia il punto A la superficie dell'acqua nello sbocco: certa cosa è, per le cose dette di sopra, che se il siume correrà per velocità acquistata nella discesa per l'alveo incli-

nato,

(a) Dopo di aver confiderata in generale la resistenza del recipiente all' influente, si passa in questo luogo a dir qualche cosa di più particolare intorno alle proporzioni, e alle leggi di tal refiften-22, cioè con qual regola si alterino le velocità de' fiumi per lo contrafto, che ricevono da' loro recipienti: materia certamente oscura, e di cui riconosce l' Autore medesimo le dissicultà, nè so se queste postano per anco dirsi totalmente appianate da quelli, che dopo lui hanno feritto. Stimò egli poterfi rapprefentare la proporzione delle refistenze nelle diverse profondità delle parti dell' acqua fotto la superficie del recipiente [quando questi fia flagnante,, e privo d'ogni moto, o almeno senza alcuna direzione, che contrafti con quella dell'influente] colle applicate d'un triangolo per esser queste proporzionali alle dette profondità, in ragione delle quali giudicò, che stessero le resistenze, come vi stanno senza dubbio i pesi, o le pressioni, come egli spiega in questo luogo; ma quand'anco suffistesse tal proporzione, che altri non ammettono, non si potrebbe s come egli stesso avverte] rilevare da ciò alcuna misura degli effetti delle resistenze, essendo a tal rine necessario non pure sapere la proporzione di queste sra loro, ma anco colle force dell'acqua del fiume, il che egli non ha determinato.

Il Sig. Marchese Poleni nel trattato De motu aqua mixto volendo rappresentare con una linea curva le velocità delle diverse parti dell'acqua all'uscire dalla luce AB (Fig. 72. Tav. XVIII.) d'un vaso A D immerso in altr'acqua stagnante fino al livello GCE, confiderò, che posta BA l'altezza dell'acqua entro il vaso sopra il suo fondo B, le velocità libere, cioè quelle della parte A C della luce doveano terminare ad una parabola A C E descritta coll'affe A C col vertice A, ma le impedite, cioè quelle della parte BC doveano esfer tutte eguali a quella del punto C, e però terminare alla retta EF parallela a BC; perciocchè dal punto C

in giù equilibrandosi la pressione dell'acqua entro il vaso colla resistenza dell'acqua esteriore GCE non rimaneva, che l'eccesso A C della pressione di quella del valo, che potesse imprimere velocità a quella, che si affacciava alla parte impedita BC. Quindi il complesso delle velocità di tutta la luce AB veniva rappresentato per lo spazio parte parabolico, parte rettilineo AEFB. Ma perchè le sperienze mostravano, che da tutta la luce predette A B usciva in un dato tempo alquanto meno-d'acqua di quello, cheun tal discorso avrebbe richiefto, sil che risultava dal confronto d'altre iperienze da lui fatte colla medefima luce, e fotto la medefima altezza AB senza l'impedimento dell'acqua esteriore GCE) prese per ipotesi, che la resistenza dell'acqua GCE facesse alterare eziandio le velocità libere fra A, e C, salva turtavia la ragione dimezzata delle altezze; e perciò conchinse doversi benst esprimere le dette velocità libere per una parabola, ma di minor parametro di quella, che le esprimerebbe rimotio il detto impedimento, e doversi poscia le impedite rappresentare per un rettangolo satto sulla medefima ordinata della detta nuova parabola, coll' altezza BC, e diede ancora alcune formole per trovar'a un dipresso la proporzione del detto parametro a quello della parabola A C E, che si prendes. se per esprimer le velocità, quando tutta la sezione A B sosse libera.

Ma il Padre Ab. Grandi nella proposizione 35. del libro a del movimento delle acque stima, che le resistenze dell'acqua di un recipiente stagnante, o considerata come stagnante, si debbano esprimere per quelle velocità, che essa è atta a produrre, e che in fatti si ssorza di produrre nell'assacciarsegli l'acqua dell' influente col tentare d'insinuarsi entro il suo alveo, per modo, che il recipiente tanto di velocità distrugga in ciascuna parte dell'acqua, che entra in esso, quanto appunto sarebbe atto ad imprimergliene colla sua pressione; e però es-

fen-

nato, le velocità della perpendicolare AC termineranno al fegmento parabolico BHD, dimodochè la figura ABDC sarà il complesso, o somma delle velocità di detta perpendicolare. In oltre, se ci immagi-

nere-

fendo le velocità, che egli potrebbe produrre, in ragione dimezzata delle sue alsezze, ne segue, che le resistenze si rappresentino anch'esse per una pararabola, che abbia il vertice nella superficie del recipiente, e per asse l'altezza di essa sopra il fondo dello sbocco, la qual parabola dee avere il medesimo lato retto, che l'altra rappresentante le velocità si la quale ha il suo vertice nell'origine reale, o equivalente del siume I acciocchè quando nell' una la discesa è eguale all'altezza dell'altra, le velocità prodotte siano fra

loro eguali.

Finalmente il Sig. Pitot trattando di questo argomento nelle memorie dell' Accademia Reale delle Scienze del 1730., benchè non si avanzi a determinare la scala delle refistenze, stabilisce tuttavia in generale di quanto la velocità totale dell' influente debba scemare per lo contrafto del recipiente nella sezione dello sbocco. Egli trova dunque in primo luogo mediante una formola universale analiticala perdita di velocità, che farebbe un fiume BACD [Fig. 73. Tav. XVIII.] fe nello sbocco A C incontrasse un' altro fiume MACP, la cui direzione LE fosse diametralmente opposta alla direzione del primo K E. Quindi riducendo il teorema al caso particolare, che la velocità del fiume M ACP fosse nulla, trova, che il fiume BACD sempre dee perdere la metà di quella velocità, con cui si prefentò allo sbocco AC, e con cui sarebbe sboccato se non avesse incontrato l' ostacolo del recipiente. Giova riferir qui la sua dimostrazione rutrerta a questo caso particolare, e sviluppata dalle specie analitiche, affinche s' intendano i fondamenti, sopra i quali egli ha avanzata una zal regola. Parmi dunque, che fi riduca al seguente discorso.

Intendasi adattato alla sezione dello sbocco un piano materiale A E C [come a dire una sottilissima lastra di vetro, o d'altro, che sia ] al quale si asfaccia ad un rempo stesso da una parte l'acqua dell'influente con quella velocità, con cui essa

giugne allo sbocco, e dall'alera fi appoggi nella medefima altezza l'acqua del re-Certo è, che il piano A E C non potrà concepire per l'impulso di quella del fiume tutta quella velocità, di cui quefto è dotato, come farebbe se non erovasse alcun contrafto. Per determinar dunque di quanto la velocità, che concepirà il piano, sia per mancare da quella del fiume, si consideri, che essendo il piano spinto da una forza col contratto della resistenza di quel fluido, che dee eraversare, è necesfario, che egli venga da queste due cagioni determinato ad un talgrado di velocità, posto il quale l'azione della forza, e la reazione della refistenza fra loro si equilibrino, altrimente prevalendo la forza, il piano concepirebbe velocità maggiore, e minore prevalendo la refiftenza. La velocità dunque, che dovrà prendere il piano allo sboccare del fiume dal suo alveo, sarà quella, che è necessaria, affinche la resistenza, che gli farà l' acqua del recipiente, la qual relistenza è variabile dipendentemente dalla stessa velocità del piano, uguagli la forza, che avrà il fiume a spigner il piano, la qual forza è anch' essa variabile dipendentemente dalla detta velocità, mentre confifte nell'eccesso della velocità del fiume sopra quella del piano, giacchè con questo folo eccesso [che è la velocità rispettiva del fiume] farà forza il fiume contro il piano per moverlo, restando senza alcun' effetto in ordine a tal moto quella parte di velocità, che è comune al piano, ed al fiume. Ora la refistenza dell'acqua stagnante, che risponde a qualsivoglia velocità d' un mobile entro di effa, è uguale alla forza, con cui l'acqua spignerebbe lo stesso mobile, se stando egii fermo esta si movesse contro di lui colla medesima velocità, e questa forza si esprime per lo quadrato del detto eccesso; dunque il piano dec concepir tal velocità, che il quadrato di ella fia eguale al quadrato dell' eccesso delle velocità del fiume sopra lei medesima, e però è necessario, che la velocità

neremo, che operino dalla parte opposta i conati soli della pressione del siume recipiente; essendo questi tra loro in proporzione delle altezze, saranno le loro impressioni contenute nel triangolo CAD, il quatom. Il.

Dd

del piano sia egualea tal'eccesso, oquel, che è il medesimo, che la velocità del piano sia la metà di quella del siume. Dunque sinalmente senchiude il Sig-Pitot] o vi sia il piano materiale A E C, o non vi sia, dovrà l'ultima superficie, o salda dell'acqua del siume in quell'istante, che esce dall'alveo, e shocca nel retipiente, ridursi alla metà di quella velocità, con cui vi sarebbe shoccato, se non avesse incontrato l'ostacolo di esso al suo shocco.

In questa ingegnosa dimostrazione pare, che l'Autore confideri quella fola refiftenza, che fa l'acque del recipiente all' esser divisa, e traversata dal corso del fiume influente per quella forza comune a tutte le parti della materia, e che chiamano d'inerzia, la quale refiftenza appunco ne' fluidi è proporzionale al quadrato delle velocità del corpo, che entro di es-si si dee movere, ed è la medesima per qualunque direzione, e in qualunque pro-fondità debba seguire il moto, variandosi solo al variarsi delle velocità; laddove nelle altre ipotesi addotte di sopra pare, che sia stata considerata quella so-la resistenza, che il recipiente sa col suo pelo all' ingresso dell' influente, la quale è varia a diverse prosondità, e si esereita contro lo sbocco per direzione oriz-zontale, senza aver alcuna dipendenza dalla velocità dell'influente. Converrebbe forse aver riguardo all' una, ed all' altra di queste due cagioni di resistenza per dedurne la vera regola, e la scala delle resistenze totali del recipiente, del che qualche cosa diremo nell'annotazione leguente.

Tralascio ancora di ponderare se nel surrogare, che si sa al piano materiale A E C l'ultima superficie dell'acqua, che arriva allo sbocco rimanga alcuno scrupo-lo. Solamente osservo, che supposta la verità del teorema, e figurando, che si tratti d'un siume P Q (Fig. 74.Tav.XVIII.) il quale liberamente scorra senza alcuno impedimento dalla sua origine P allo sbocco Q, resta dimostrato, che quella velo-

cità, a cui egli si ridurrà allo sbocco, sarà eguale a quella, che ebbe in R a un quarto della sua discesa dopo l' origine [ per effer le velocità in tal supposto, come le radici quadrate delle discese ] ma non è già dimostrato, che tutre le sezio-ni da un quarto della discesa in giù si debbano ritardare, e ridurre alla stessa velocità, a cui si riduce la sezione dello sbocco, potendo darsi, che le più lontane feguitino tuttavia ad accelerarsi almene fino a quella sezione GF, al cui sondo G arriva l'orizzonte del recipiente H X, come fi è detto nell'annotazione 1. c. 417. E però supposte le sezioni di figura rettangola, e di larghezza uniforme, e supposto, che per l'alzamento, che dee seguir'allo sbocco non fi aumentaffe la velocità, dovrebbe bensi la sezione QX alzarsi fino in QZ doppia della stessa QX, ed egualead RY, che è fienata a un quarto della discesa, ma le sezioni di mezzo V T, FG potrebbero ciò non oftante rimaner tutte menoalte delle eftreme RY, QZ, fenza che però alcuna fosse la metà meno. Quindi è sorse che il Sig. Fontanel-le riserendo questo passo del Sig. Pitot nell'istoria dell'Accademia del detto anno 1730. fi è contentato di dire, che da R Y in giù non dovrebbe correre fra le sezioni del fiume, che poca differenza di velocità, nè di altezza.

Da ciò parrebbe, che si potesse inserire, che quando un siume porta il suo pelo permanente X Y ad unirsi nello sbocco col pelo del recipiente H X in X, la meeà dell'altezza S X [ la quale si supponga

cffc-

le detratto dal segmento parabolico, resterà il triangolo misto ABHD, che misurerà l'eccesso delle velocità, sopra l'energia de'conati; e perciò, essendo questi superati da quelle, potrà il siume insluente entrare nel recipiente. Similmente, posto, che il siume influente corresse colla sola velocità, dovuta all'altezza del corpo d'acqua; essendo che tali velocità occupano la figura di una parabola, come CADB (Fig. 48. Tav. XI.), e le impressioni del conato, quella del triangolo CAB; le velocità dell'influente supereranno, anche in questo caso, le impressioni de conati, che fa l'acqua del recipiente, di quanto importa la figura A BD; con questa avvertenza però, che dette figure residue, non danno alcuna cosa di assoluto, per non potersi determinare la proporzione della forza della velocità massima alla forza del conato massimo, nella medesima maniera, che non è paragonabile la forza della percossa, a quella della semplice gravità; essendo però certo, nell'uno, e nell'altro caso, che maggiore è la forza di un grave mosso, di quella, che avrebbe il medefimo, trovandosi nel semplice conato al moto; il che, nel nostro caso, vuol dire, che la base della parabola CAB, o del segmento CABD, dovrà sempre essere maggiore della base del triangolo CAD, o CAB, dal che ne nasce la prevalenza delle velocità sopra de' femplici conati.

Non è dunque possibile, che un siume instuente, il quale abbia lo sbocco a seconda del corso del recipiente, o che entri in un' acqua stagnante sia vigettato da essa; anzi piuttosto, a misura dell' impeto, che avrà nell' ingresso, farà mutare, o prendere qualche direzione all'acqua, dentro della quale esso si scarica; come abbiamo detto, dover succedere a' laghi

effere 'MS] fosse quell' altezza, con cui il fiume in quella tal portata d'acqua farebbe arrivato allo sbocco, se non avesse avuto il contrasto del recipiente; poiche dovendo, secondo il teorema, la velocità dello sbocco impedito effere la metà di quella dello sbocco libero, dovrà all' incontro l'altezza nello sbocco libero S M essere la metà della SX, che è quella dello shocco impedito, purche la sezione dello sbocco fia un rettangolo. Ma un tal discorso non reggerebbe, imperocche il fiume non si sostiene all' alrezza S X per quel solo impedimento, che avrebbe potuto fargli il recipiente, se si sosse presentato ad esso in quell' altezza, che richiedeva la sua velocità libera, ma per tutto quel contrafto di più, che il recipiente gli ha fatto, fino a che l'influente si sia stabilito, & equilibrato con esso, il che si suppone esser seguito nella detta altezza SX, appunto come se l'influente correndo libero avesse trovato il recipiente all'orizzonte della sua altezza nello sbocco, e poi nell'alzassi, che ha dovuto sare per la velocità scemata, si sosse ad un tempo stesso andato alzando anco il recipiente sino a che si sosse considerati.

Si fono dovute riferire queste varie ipotesi intorno alle resistenze, che sostrono i siumi da' recipienti nel loro sbocco,
assinche ciascuno possa scegliere quella,
che stima più ragionevole, o sorse surrogarne ad esse ascun'altra, quando in niuna di esse restasse interamente soddissatto,
dovendo tale scelta a mio credere dipendere più, che da altro, dalle esperienze.

ghi &c. nel capitolo antecedente. Non v'ha dubbio però, che, se l'acqua del siume recipiente crescerà, restando invariata quella dell'instuente, non possano crescere i conatt della prima tanto, da pareggiare, o superare le velocità della seconda (a); ma in tal caso, ritenuta l'acqua nell'alveo dell'instuente, s'alzerà ben presto di corpo, in soccorso delle velocità ritardate, che però mai non potrà rimettere allo stato di prima; perchè ac-D d 2

(a) La diversità delle ipotesi tanto delle velocità de' siumi, quanto delle resistenze, che sossimi, quanto delle resistenze, che sossimi negli sbocchi, e il non aversi positiva certezza, che alcuna di esse sia veramente contorme alla natura, rende estremamente dissicile, e talvolta impossibile il ridurre a regola, e a misura gli essetti, de' quali qui si tratta in qualsivoglia stato o sia dell' insluente,

o del recipiente .

Il merodo con cui si dovrebbe procedere in tal'ricerca parmi, che fia quello, che ci ha indicato il P. Ab: Grandi nella proposizione 36. del lib. a. avendolo adattato a quelle ipotesi delle velocità, e delle refittenze, che egli feguita. Suppone egh, the il fiume si vada tuttavia accelerando nella sua discesa, onde le sue velocità libere nella sezione dello sbocco fi rappresentino [ Fig. 75. Tav. XVIII. ] per un segmento della parabola OH, il cui vertice O sia nell'orizzonte dato O L dell' origine reale, o equivalente del fiume. Data dunque ( o calcolata per mezzo d'altri dati : l'altezza M B, fotto cui egli giugnerebbe allo sbocco in quella portata d' acqua, in cui si ritrova senza l' impedimento del rigurgito, e dato l'orizzonte del recipiente A T il quale, quando il recipiente fia un'altro fiume, fi dee intendere alzato di tanto, quanto l'influente può fario alzare in tale stato) vuole, che si descriva la curva delle resistenze, che egli suppone essere un'alera parabola AS del medesimo parametro della prima, e col vertice nella superficie del recipienre allo sbocco A'. Indi condotte le ordinate MR. AF alla parabola OH, lo spazio M R H B rappresenterà il complesso delle velocità libere dell'influente nello shocco, e per conseguenza esprimerà la quantità dell' acqua, che si dee scaricare per lo sbocco; e per qualfivoglia al-era sezione del fiume; e parimente lo spazio A F H B rappresenterà la quantità dell'

acqua, che colla medesima scala delle vetocità libere pafferebbe per lo sbocco fotto entra l'altezza AB; ma detrattene le resistenze espresse per la parabola ASB, rimarrà lo spazio A F HS, che esprimerà ciò, che resterebbe di vivo alle velocità della scala AFHB, e per conseguenza moffrerà la quantità d'acqua, che si scaricherebbe fotto l'altezza A B colle velocità impedite dal rigurgito. Se dunque lo spazio A F H S sarà eguale allo spazio M R H B, passerà sotto l'altezza A B, non ostante l'impedimento del rigurgito, tutta per l'appunto l' acqua, che porta il fiume, e però il pelo di esso si alzerà fino in A, come in PA, e concorrerà nello sbocco coll'orizzonte del recipiente T A . Ma fe AFHS fosse minore di MRBH farebbe d'uopo, che l'influente fi alzasse nello sboeco sopra di A, come in Y talmente, che ordinando Y I, lo spazio A Y I HS uguagliasse il dato MR HB, andando poscia il suo pelo ad incontrar quello del recipiente dentro l' alveo di questo; e al contrario ove A FHS fosse maggiore del predetto spazio dato, l'influente prima di giugnere allo sbocco fi seppellirebbe sotto l'orizzonte del recipiente prodotto entro l' alveo del primo, e andrebbe poi a passare per la se-zione dello sbocco di sorto da A, come in X, colicche ordinando X.GC, lo fpazio GCHS foise eguale al' dato, onde nell' uno, e nell' altro caso sarebbero detera minabili i punti Y, X. Anzi applicando la medesima costruzione alle altre sezioni superiori a quella dello sbocco, e che risentono qualche effetto di rigargito ( le quali avranno i vertici delle parabole esprimenti in elle le velocità libere nel medefimo orizzonte O L) si ponno trovare quanti altri punti fi vogliono del pelo dell'influence fostenuto dal rigurgito, e determinarne la positura PA, ovvero V Y, o pure D X secondo i tre

cresciuta la sezione, per l'alzamento dell'acqua allo sbocco, l'impeto preconceputo si spargerà per essa; e perciò resterà in ogni parte minore. Che se l'acqua del recipiente crescerà con più celerità di quello, che possa elevarsi l'acqua dell'influente, come succede, quando questo è assai magro; allora l'acqua dell'altro, non folo sul principio, le impedirà l'ingresso; ma ancora entrerà nel di lui alveo, e concorreran-

casi predetti, o rettilinea, o curvilinea, ehe ella fia, e con ciò avere ancora, almeno per approssimazione nel secondo, e nel terzo caso il punto del concorso delle superficie de' due fiumi coll'orizzonte T A. Conviene però avvertire, che fe questo orizzonte A T fosse più alto del punto O, il recipiente dovrebbe correre all' insa per l'alveo dell' influenze, caso, che può fuccedere facilmente in quefte ipotesi, ove l'origine equivalente L non sia molto alta.

Ritenendo l'istessa supposizione intorno alle velocità libere dell'influente, cioè supponendole di nuovo terminate [ Fig. 76. Tav. XVIII.] alla parabola OH col ver-tice O nell'orizzonte OL dell'origine del siume o reale, o equivalente, e la quantità d'acqua, che per esso scorre espressa dallo spazio MRHB della detta parabola, se si supponesse secondo l'ipotesi del Sig. Pitot doversi da! contrasto del recipiente non solo diminuire per metà la velocità totale dell'influente, come egli vuole, ma scemare parimente (come è verifimile in tal supposto) della metà ciascuna delle velocità parziali delle diverse parti dell'acqua nelle sue diverse profondità; la scala delle resistenze sarebbe di nuovo un'arco di parabola GQ compreso fra le ordinate AF, BH, il cui vertice O farebbe il medefimo, che quello della parabola O H, ma il parametro suquadruplo di questa, che così le velocità AF, BH &c. rimarrebbero per l' appunto ridotte dalla resistenza del recipiente alla loro metà AG, BQ &c. In tal supposizione dunque, se lo spazio GFHQ. il quale esprimerebbe la quantità d' acqua, che non offante l'impedimento del rigurgito potrebbe paffare per la sezione A B, fi trovasse eguale allo spazio MRHB esprimente la quantità d'acqua dell'in-Auente, fi alzerebbe questo fino in A, come nel primo dei tre casi poc'anzi difinti, ma se GFHQ fosse minore di MRHB, fi farebbe luogo a ciò, che fa è detto nel secondo caso, ese maggiore, nel terzo; e l'iftesso discorso avrebbe luogo se la scala delle refistenze GQ' fosse qualfivoglia altra curva, ritenuta fempre per la scala delle velocità la parabola OH.

Si fupponga ora, che le velocità libere dell'influence, in vece di terminare alla parabola OH, che ha il vertice in un punto fisso O, terminino ad un'altra parabola, il cui vertice si debba trovar sempre nella superficie dell'acqua dell' in-fluente, o almeno a pochissima altezza sopra di essa, e per conseguente vada alzandoli, o abbaffandoli a mifura, che efsa si alza, o si abbassa, come richiedono le ipotesi del nostro Autore, volendo egli, che ne' fiumi dopo scorso qualche tratto dalla loro origine si spenga affatto la velocità della discesa (fuorche nella superficie, o vicino ad essa, dove qualche poco ne rimanga, senza aumentarsi però di vantaggio nel profeguimento della discesa per lo meno, finche dura l'istessa pendenza) onde la loro velocità libera, dipende quasi del tutto dall'altezza viva, fotto cui corrono nelle loro sezioni. In tali supposti sia (Fig. 77. Tav. XVIII.)
BM l'altezza con cui passerebbe l'acqua del fiume per la sezione dello sbocco senza il rigurgito (la qual'altezza fi può prendere in queste ipoteli, come eguale a quella delle fezioni superiori egualmente larghe, e non soggette a rigurgito) e la quantità dell' acqua fia rappresentata dalla parabola MBH, che abbia il ver-tice M nella superficie M, o in qualche piccola altezza sopra di essa. Sia l'orizzonte del recipiente AT, e ritenendo l'
ipotesi delle resistenze del Padre Ab.
Grandi descrivasi col verrice A la parabola AS, il cui lato retto sia il medesimo, che quello della parabola MH. E.

no a farlo elevare di pelo, non solo l'acqua trattenuta, ma la rigurgitata; e satto che sia l'alzamento, a un dipresso, sino al livello della piena del recipiente, resterà l'acqua, quasi senza moto apparente, e farà l'effetto di un lago, che riceva dalla parte superiore, l'assusso continuo di poca acqua; onde, siccome ne'laghi l'acqua esce dall'emissario, così anche in questo caso, è necessario, che l'acqua esca per la Tom. II.

Del 3

manifesto, che volendosi considerare, come affatto nulla la velocità della superficie, che avrà l'influente rialzato dal rigurgito, onde la parabola delle velocità libere (la quale dee avere lo stesso parametro colle due MH, AS) abbia il vertice nella stessa superficie dell'influente, non potrà tal superficie stabilirsi nel punto A, ne di fotto al punto A, perciocchè passando per A coinciderebbe colla parabola delle resistenze AS, onde per la sezione AB niente assatto di acqua potrebbe aver esito, e molto meno passando di sotto ad A, dove prevalerebbero le resistenze alle velocità, onde dovrà per necessità il pelo dell'influente alzarsi di sopra al punto A, come in N a tale alrezza, che descritta col detto lato retto la parabola N L, lo spazio A N L S ugua-gliasse lo spazio dato M H B, e però in questa combinazione d'ipotesi sempre converrebbe, che l'influente si alzasse allo sbocco più del recipiente, a qualunque altezza fi trovaffe queft' ultimo, e qualunque sosse la portata d'acqua del primo. Che se la velocità della superficie dell' influente dopo l'alzamento, che dee seguirne, non si volesse riguardare, come totalmente nulla [ e tale certamente non può essere in rigor mattematico, ove essa sia pur qualche poco inclinata] allora poerebbe benst il pelo dell'influente flabilirsi ora nel punto dello sbocco A, ora Topra, ed ora eziandio qualche poco fotto di esso, ma sarebbe impossibile il determinare il punto preciso, se non si sapesse quanta velocità converrebbe alla superficie di quel fiume in qualtivoglia suo possibile alzamento, per potere da tal velocità nota, dedurre [se pur questo an-cora fosse possibile] l'altezza del vertice della parabola sopra la superficie rialzata, e con ciò cercar poscia quella posizione di superficie, sopra cui prendendo la dovuta altezza per aver'il vertice, e

descrivendo la parabola, lo spazio compreso fra essa, e la parabola delle resistenze AS terminato di sotto all'ordinata del fondo, e di fopra a quella della fuperficie dell'influente uguagliasse il detto spazio M H B esprimente la quantità dell' acqua del fiume. Ma tal notizia, cioè quanta fosse per essere la velocità della superficie in ogni possibil rialzamento del fiume nella ipotefi dell' Autore non fi può avere per alcuna regola, non potendosi quì ricorrere alla maggiore, o minor discesa, che secondo lui niente opera in tali casi. Anzi se ben si considera tal velocità dipendendo ne' suoi supposti in qualche parte dalla maggiore, o minore inclinazione della superficie, di cui si tratta, la cognizione di quella richiederebbe, che si sapesse quanto la det-ta superficie dovesse inclinarsi in qualsivoglia possibile rialzamento del pelo so-Renuto dal rigurgito, onde mancano troppi dati per conchiudere quel che si cerca in tale ipotesi. L'istesso si troverebbe combinando l'ipotesi delle velocità del Sig. Guglielmini, con quella delle resistenze del Sig. Pitot, sopra che non mi tratterro più a lungo, potendosi da ciò. che fi è detto, intendere quello, che feguendo sempre il metodo del P. Grandi, si debba fare, e quello, che sia per ri-fultare in ciascuna combinazione di ipotesi di velocità, e di resistenze.

Intorno a queste ipotesi non lascerò per ultimo di soggiugnere, che attese le due sorte di resistenza, che si ponno considerare nel recipiente, secondo le cose da noi accennate nella annotazione precedente al s. In questa, non sarebbe sorse irragionevole lo spiegare l'estetto totale del rigurgito nel modo seguente. Sia OL [Fig. 78. Tav. XVIII.] la parabola delle velocità libere del siume nella sezione dello sbocco AB, il vertice della quale sia nel punto dato O della perpendicola-

foce del fiume, che ha ragione di un'emissario eguale, se non maggiore, del lago medesimo. La ragione di ciò si è; perchè, sebbene l'acqua rigurgitata sembra stagnante; non è però priva affatto di moto, tutto che inosservabile, a cagione del quale viene spinta a scaricarsi; e la causa essiciente di ciò non è altra, che quella picciola elevazione di acqua, che sa l'inclinazione alla superficie del rigurgito; e che la rende

re A B . Sia il pelo del recipiente all' orizzonte AT, che tagli la detta perpendicolare in A, e per A si tiri l'applicata AC, che esprimerà la velocità libera, che compete al punto A della detta se-zione. Condotta per C la retta C K parallela ad AB, pare, che le velocità di ciascun punto di sotto ad A fino in B, come del punto D, in virtù del semplice peso, o della pressione del recipiente dovessero rendersi eguali ad AC riducendosi 2' DE, BK &c, e terminarsi alla retta CK parallela ad AB [che è l'ipotesi del Sig. Marchele Poleni accennata nella antecedente annotazione) onde per questosolo capo verrebbero a detraersi dalle velocità libere le porzioni EF, KL &c-terminanti alla pirabola CL, e lo spazio CKL sarebbe la scala delle resistenze. E se tirando O Q perpendicolare ad AB, e prendendo O Q eguale ad AC, col vertice Q fi descrivesse per A la parabola QAI, il cui asse sosse parallelo ad AB, è facile il mostrare, che questa avrebbe lo stesso parametro, che la parabola O L, e che lo spazio A I B compreso da essa. e dalla perpendicolare AB fino all' ordinata del fondo B I sarebbe eguale allo spazio CKL, e ciascuna delle rette DG terminate all'arco A I eguale alla sua corri-spondente E F terminata all'arco CL; onde lo spazio A 1 B sarebbe anch' egli la scala delle resistenze dipendenti da questa fola prima cagione, e le rette AC, GF, I L, tutte eguali fra loro, esprimerebbero le velocità, che resterebbero vive, detrattene le dette reliftenze, onde fi potrebbe figurare, che ciascuna linea d'acqua, che si presentasse allo sbocco, come in D, in vece della velocità libera DF non aveile, che la GF, restando estinta dal peso, o sia dalla pressione del recipiente la parte DG. Ma perchè si dee aver riguardo all'altra cagione di resistenza considerata dal Sig. Pitot, cicè alla dif-

ficultà, che incontrerebbe l'influente nel dividere, e traversare il mezzo fluido del recipiente, e per questo solo capo si suppone secondo il suo Teorema, che la velocità di ciascuna linea d'acqua si riduca alla fua metà, però detraendo dalle velocità residue A C, GF, IL tutte eguali fra loro, la metà di ciascuna A M, GP, IH, la curva HPM esprimerebbe colle fue applicate A M, DP, BH, le relistenze totali risultanti da amendue le accennate cagioni; e i refidus M.C., P.F., H.L., che sono parimente eguals fra loro, mo-Arerebbero ciò che resterebbe di vivo alle velocità; ed è facile il vedere, che la detta curva HPM farebbe un'altra parabola coll'affe parallelo ad A B, ecol vertice V situato nella retta OQ in distanza eguale fra O, e Q.

Che se in vece d'esprimer le resistenze dipendenti dalla prima delle dette due cagioni con lo spazio ABI d'una parabola col vertice in Q si stimasse doverle esprimere alla maniera del P. Grandr, co-sicche ABI sosse una parabola col vertice in A, e sempre dello stesso parametro delle altre, allora i residui AC, IL non sarebbero eguali, e la linea delle resistenze totali HM, che le dividerebbe per metà sarebbe un' altra curva di na-

Quando dunque sosse nota l'alrezza BS, sorto cui il siume correrebbe allo sbocco colle velocità libere della parabola OL, e per conseguenza noto lo spazio SRLB rappresentante la quantità d'acqua del siume, descritta la curva delle resistenze totali H M nell'una, o nell'altra delle due maniere predette, se lo spazio MCLH terminato al di sopra dell'ordinata AC, che passa per la superficie del recipiente, sosse passa per la superficie del recipiente, sosse allo dell'influente dovrebbe alzarsi per l'appunto sino in A, e quando no, dovrebbe arrestarsi o sopra, o sotto il pun-

to A,

de qualche poco più alta nelle parti superiori, che allo sbocco; ed in conseguenza atta, a generare maggiore velocità di quello, che possa il conato dell'acqua recipiente; e sebbene in casi simili la predetta disferenza di altezza è impercettibile ad ogni senso, è però benissimo attesa dalla natura, che non l'addimanda maggiore di quella, che basta, per dare quella minima velocità, ch'è sufficiente a sare scaricare per una sezione amplissima (quale in tal caso è la soce del siume) una picciolissima quantità di acqua. Se poi l'acqua del siume recipiente esercitalle contro lo sbocco, non solo il conato, ma anche il moto attuale con qualche velocità, e direzione, o retta, o obliquamente a lui contraria; in tal caso, o la velocità dell'influente sarà maggiore, o no: se sarà maggiore, è certo, che rispingerà, e rivolterà ad altra parte la direzione del recipiente, e con ciò si farà luogo all'uscita; ma essendo minore, converrà, che si elevi di superficie, molto più, che nel caso antecedente, per imprimere alle parti inferiori dell'acqua, tanto di sforzo, quanto può bastare a superare la velocità, e direzione contraria, il che finalmente dee succedere col successivo alzamento di superficie, che tanto durerà a farsi maggiore, quanto lo sforzo dell' influente continuerà, a non essere maggiore di quello del recipiente; cioè a dire, sin che detto alzamento possa imprimere ad ogni sezione tali gradi di velocità, da'quali astraendone un medio, sia esso ad un fimile, dentro di una fezione non impedita dal rigurgito, in proporzione reciproca delle fezioni medesime.

Di quì si può comprendere ciò, che operino alle foci de' fiumi, i fluffi, e le burrasche del mare, e l'alzamento, che cagionano all'acque de' fiumi medesimi, i quali, se averanno le sponde così alte, che fiano sussicienti a sostenere l'acqua, a quell'altezza, ch' è necessaria per ispingersi al mare; al sicuro sforzeranno qualsisia impeto dell' onde. E' ben' anche evidente, che le sezioni degli sbocchi, e tutte quelle, che restano

Dd 4

to A, come si è spiegato nel considera-

re le altre ipotesi. Volendosi però combinar queste ipotesi delle resistenze con quella delle velocità del nostro Autore, tornerebbero ad aver luogo le confiderazioni fatte di fopra, cioè, che fe la velocità della superficie fi supponesse affatto nulla, onde il vertice variabile della parabola dovesse sempre trovarsi nella superficie del siume influente, non potrebbe giammai il pelo di quefto ftabilirfi ne in A, ne di fotto al punto A, ma necessariamente dovrebbe nello sbocce piffare sopra quello del recipiente; e se la derra velocità della superficie non fosse affatto nulla, potrebbe bensi allora il pelo influente stabilirsi o in A, o sopra di A, o qualche poco di sotto, ma non ne sarebbe determinabile la positura per mancanza dei dati necessari, come si è spiegato poc'anzi in questa medesima annotazione.

Questo è ciò, che ho stimato dover' ac-cennare intorno alla dissicil materia dei rigurgiti, di cui tratta in questo luogo l'Autore, e che non ho voluto tacere, benche le conseguenze, che ne risultano non siano in ogni parte uniformi a' suoi

insegnamenti.

impedite da' rigurgiti, devono acquistare tanto maggiore ampiezza (siasi in larghezza, o prosondità,) quanto viene indebolita la loro velocità; e perciò i siumi reali si conservano le soci così aperte, che alle volte sanno l'ussicio di porti, a' vascelli di alto bordo, quando la
spiaggia del mare permetta loro di accostarvisi: questa è anche la ragione, per la quale molti siumi richiedono più soci; alcuna delle quali alle volte si ottura, cioè la più impedita, o la meno veloce: nel qual
caso, o l'acqua si volta per gli altri sbocchi, ne' quali sono minori gl'
impedimenti, e per conseguenza il corso è più vigoroso, o pure se n'
apre un nuovo, più facile, e più spedito.

E' da notare nel particolare delle foci de' fiumi al mare, che tanto i flussi, quanto i rissussi fanno diversi effetti considerabili, i quali ponno essere altrettanti Corollari, dedotti dalle cose dette di sopra, per ispiegazione del modo, col quale i siumi entrano in altri siumi. Il che &c.

Corollario I. Durante il flusso, o marea alta, la velocità media delle acque del fiume si sminuisce; e perciò dà luogo alla deposizione delle torbide nel fondo dell'alveo; ma sopravvenendo il rissusto, o marea bassa; perchè, levandosi l'ostacolo alla soce, l'acqua trattenuta in maggior'altezza di quella, che conviene alla sua quantità, acquista considerabile velocità; perciò tutta la materia deposta, di nuovo s'incorpora all'acqua, e viene portata nel mare.

Corollario II. E perchè l'impedimento, che sa un siume all'ingresso di un'altro, è equiparabile al slusso marino, e maggiormente, quando rigurgita nell'alveo di esso; perciò il medesimo essetto succede anco agli sbocchi de' siumi in altri siumi, interrendosi gli alvei degl'insluenti, durante il ristagno, o rigurgito; e di nuovo escavandosi al cessare de' medesimi; tutto ciò dunque, che si dirà più a basso, circa le soci al mare, si dee proporzionatamente intendere degli sbocchi ne' siumi.

Corollario III. Perchè il fiume dee poter' entrare nel mare, nella di lui maggiore bassezza, anco con le sue massime piene, incontrandosi frequentemente, che entrino siumi pienissimi nel mare bassissimo di superficie; perciò egli è necessario, che computata la larghezza della soce, acquisti nel resto, in prosondità, una sezione proporzionata al corpo della massima; e tale prosondità dee regolarsi sotto il pelo più basso del mare; dal che ne nasce poi, che alcuni siumi non molto abbondanti d'acqua, i quali sboccano in mare di tal sorte, che ne'loro siussi si alzino venticinque, o trenta piedi; fanno una gran mostra di loro medesimi, e si rendono navigabili, in tempo del siusso, da qualsivoglia legno, per tutta quella lunghezza, che risente la marea.

Corollario IV. Incontrandosi di venire i siumi pienissimi in tempo delle burrasche maggiori, che vuol dire, in tempo, nel quale hanno

luo-

luogo i più grandi impedimenti, che possano succedere alle loro socio sono stati avvertiti gli uomini dell'altezza delle sponde, che si richiede per provvedere all'espansioni laterali; e perciò, occorrendo, vi hanno satti argini di altezza sufficiente a contenere l'acqua in quello stato; che, come si è detto di sopra, è quello, che cagiona lo scarico intero del siume per la sua soce; quindi è, che cessando la burrasca, e calando la marea in tempo, che anco duri l'altezza del siume, si scarica nel mare copia d'acqua maggiore di quella, che sia somministrata dalla siumara; e perciò dal punto, nel quale i siumi sono alterati dalle agitazioni, o ristagni del mare, il sondo degli alvei si rende meno declive, e la declività va sempre scemando, quanto più s'accosta alla soce (a). Che se

(a) Per più piena spiegazione di ciò, che qu' si afferisce, si dee avvertire, che lo stabilimento di tutto l'alveo superiore del fiume, dipendendo da quello dello sbocco, si dee intendere, che il primo sia succeduto in seguito del secondo, e non già, che dopo fiabilito il letto superiore, la parte più vicina allo sbocco fi fia ridotta a quelle declività delle quali qu' fi parla, e che sono effetto del fiusto, e riflusso del mare. Fingiamo dunque (Fig. 79. Tav. XVIII.) che il punto A della spiaggia sia quello, in cui debba sboccare un fiume, che nuovamente s' incanimini ristretto fra argini sino al detto punto, e poniamo, che la fua larghezza (che supporremo uniforme) non si possa accrescere a cagione della resistenza delle sponde all'allargamento, ma che per altro la profondità possa aumentarsi, essendo il fondo capace di corrosione; e sia B A quella positura del letto del fiume sopra cui potrebbe smaltir le sne materie senza interrimento, ne profondamento, fe egli dovesse proseguire il suo viaggio oltre il punto A. Incontrando dunque in A la superficie del mare, il cui pelo basso sia AT, non potrà per le cose dette manzenersi il fondo dello sbocco in A, ma dovrà seppellirsi come in C, tanto che le maggiori piene del fiume possano aver' esito forto il pelo AT per la sezione A C, e il pelo di esse concorra con TA nel punto A . e con ciò farà necessario , che fi abtaffi eziandio l'alveo AB. Non dovrà tuttavia quest' alveo nell'abbaffarfi serbare nelle parti vicine allo sbocso la primiera inclinazione con ridursi alla positura CD parallela ad AB, come per altro farebbe, se le vicende del flusso, e ristusso non concorressero ad alterarlo per le ragioni, che qui adduce P Autore ; ma per tutto quel tratto , a cui fi potrà avanzare l'effetto di tale reciproca agitazione, dovrà farfi meno declive, in maniera che la declività di mano in mano fia minore a misura della maggior vicinanza al punto C, prendendo la positura conca-va C E, e dal punto E in sù (al qual punto parmi verifimile, che sia per giugnere almeno l'orizzonte della marea baffa TA) si disporrà poscia nella positura EF, pa-rallela ad AB, che dovrà esser tangente della curva EC nel punto E. Che se oltre l'abbassarsi del fondo potesse ancora, come d'ordinario accade, dilatarsi l'alveo, il profondamento A C non fi richie. derebbe si grande; e potrebbe anco in tal caso succedere ciò, che l'Autore mostrò nel corollario 3., e 4. della propo-fizione 3. del capo 5., cioè, che il fondo rimanesse più alto nelle parti più vicine all' efito, che nelle più lontane, riascendendo l'acqua per un piano acclive, co. me appunto succede nel Pò, che presso gli sbocchi moltiplicando i rami fi allarga a più doppi. Colla concavità del foudo va congiunta in questo fiume anche quella del pelo basso, ma ciò non succede nel pelo delle piene, che al contra-rio è più inclinato in quel tratto; ma ta-li inclinazioni de' peli, e de' fondi fono varie in diversi siumi secondo le diverso combinazioni delle profondità colle larghezze .

Questo discorso si adatta propriamente

il siume, per se medesimo, avrà tanta copia di acqua da mantenersi il sondo orizzontale, in tal caso si prosonderà maggiormente, e tanto, per appunto, quanto s'egli portasse di acqua propria, tutta quella abbondanza, che li viene aggiunta, o ristagnata dentro l'alveo, per lo gonsiamento del mare: e questo è ciò, che vogliono inferire gli architetti delle acque, quando dicono, che i stussi, e rissussi del mare mantengono espurgati gli alvei de' siumi per tutto quel tratto, al quale essi arrivano.

Corollario V. Ne' fiumi, che hanno lo sbocco aperto al mare, se l'acqua di essi non si altera di sostanza, o di sapore, dentro l'alveo proprio, per quel tratto, che consente col mare, segno è, essere ella copiosa, almeno in proporzione del contrasto, che le sa il mare, e ciò maggiormente, se un siume, come si narra di molti, porterà le sue acque per buono spazio, dentro la marina, il che si conosce dal sapore, dal colore, ed anche in parte, dalla direzione del moto dell'acqua; ma se la medesima cangia di natura, col participare, o la salfedine, o altra qualità dell'acqua marina, allora è indizio, che l'acqua propria del siume è poca; o che i contrasti del mare sono violenti, o per l'alzamento, o per l'impeto de' venti; e tanto più, quanto a maggior segno s'avanza la salsedine.

Corollario VI. Perciò in que' fiumi, che hanno poca acqua, si vede correre quella del mare al contrario di quella del siume nel tempo del suffo, e nel ristusso si ossiminato correre l'una, e l'altra verso il mare; e perchè questo corso richiede qualche tempo; perciò si dà il caso, che il ritorno dell'acqua del siume verso la marina, non cominci precisamente sul punto del rissusso; ma ora qualche poco dopo, ora qualche poco prima, accordandosi i tempi di questi rissussi allora solo, quando l'acqua del mare rigurgitata, s'uguaglia, a un dipresso, all'acqua trattenuta del siume, ed in questo caso il pelo della medesima sarà orizzontale; ma negli altri due casi, sarà inclinato al contrario del siume,

e solo sarà orizzontale nel momento del riflusso.

Corollario VII. L'ingresso de' siumi nel mare si fa a mezz' onda, che vale a dire, che la superficie dell'acqua non viene regolata, nè dalla

par-

a' fiumi perenni, ne' quali la forza della loro acqua fi unifce con quella del rifluffo a mantenere la concavità EC, ma fi
può anco in qualche maniera applicare a'
torrenti, benchè in queffi l' effetto non
debba esfere sì grande, nè estendersi a
tanto spazio, specialmente ove esigano
molta pendenza.

Per quello, che riguarda lo sbocco d' un fiume in un'altro fiume dove non hanno luogo le vicende del flusso, o ristusso, parmi, che quando l'influente non potesfe allargarsi, ma dovesse farsi passaggio sotto il recipiente solo a sorza di prosondarsi, il sondo in vece di divenir meno declive presso lo sbocco, dovesse farsi più ripido, e sorse convesso colla convessità rivolta allo insù, ma tal declività si torrebbe, o si diminuirebbe in gran parte per le posature, che succederebbero nello stesso calare dell'influente, come si è detto nell'annotazione prima. c. 414. parte superiore dell'onda, spinta contro lo sbocco (sia ella, o di moto ordinario, o pure burrascoso) nè dal basso dell'onda medesima; ma bensì dal punto di mezzo, tra il maggiore alzamento, e l'abbassamento dell'acqua ondeggiante; e la ragione è sondata sulla velocità del bialanciamento dell'acqua, la quale non permette, che il pelo del siume si elevi alla sommità dell'onda, nè si abbassi alla di lei maggiore concavità; e perciò viene ad equilibrarsi con questi contrari conati, in un sito di mezzo.

#### PROPOSIZIONE IL

L'alzamento delle piene, vicino agli shocchi de fiumi riesce sempre

minore, che nelle parti lontane.

Ciò è stato osservato da diversi, e principalmente dal P. Castelli; ed è vero, quando il siume cresce per nuova acqua sopravveniente; anzi si osserva, che negli sbocchi medesimi, l'acqua ordinariamente non si eleva, che tanto, quanto il corpo dell'influente sa elevare il pelo del recipiente; cioè a dire, rispetto al mare, insensibilmente; e la ragione di ciò è, che entrando i siumi, per esempio, nel mare, hanno, per quello che si è detto di sopra, tutto il loro ingresso al di sotto della di lui supersicie, proporzionandosi lo sbocco in largo, ed in profondo: e perciò la cadente del pelo d'acqua del siume influente, non variandosi la supersicie del mare, tende sempre al termine medesimo; e però è necessario, che ella sia più inclinata verso lo sbocco in tempo di piena, che in acqua bassa (a); e perchè due linee diversamente inclinate all'orizzontale, e concorrenti in un punto medesimo,

(a) Nell'annotazione prima c.414., e nella sesta c. 423. si è veduto, che non può essere universalmente vero, che la cadente del pelo del siume tenda sempre al medefimo punto, quando fi fupponga invariato il recipiente, ma che ciò ha folamente luogo per l'ordinario ove questi sia nello stato di sua maggior bassezza, e può averlo so-lo per accidente in altri stati, e però non si può prender per sondamento a dimostrare universalmente, che la detta cadente sia più inclinata in tempo di piena che in acqua bassa dell' influente. Ciò non oftante si pud provare tal' afferzione in altra maniera . Sia dunque [ Fig. 80. Tav. XVIII. ] la superficie dell' influence fuort di piena AB, e siano due sezioni di eslo, una BF soggetta al rigurgito, la quafe incontri in G l'orizzonte CD del re-

cipiente, l'altra H A libera, cioè superiore al detto orizzonte. Pongasi primieramente, che le dette sezioni sieno egualmente larghe, onde per le core dette nell' annotazione prima c. 414. B F farà necessarlamente più profonda di AH. Sia nella sezione libera la parabola A I H quella, che esprime il complesso delle velocità, cioè a dire la quantità d'acqua del siume, il cui vertice ( per non partirmi dalla ipotesi dell' Autore, che stima potersi ordinariamente trascurare la velocità della superficie ) supporremo effere nella fteffa superficie in A. Intendasi descritta col medesimo parametro la parabola BFK, anch' essa col verrice B nella superficie della sezione impedita BF. Sia finalmente GL la curva, che esprime le resistenze det recipiente nella sezione BF. Esprimendo-

151 V

mo, tanto più si scossano l'una dall'altra, quanto più si allontanano dal punto dell' unione perciò necessariamente le piene devono fare, lontano dallo sbocco, maggiore alzamento, che vicino al medesimo. Il che &c.

Per ispiegare, da quale cagione dipenda la diversa inclinazione dell'acqua bassa, e dell'alta, si dee rammemorare ciò, che abbiamo detto nel capitolo precedente; trovarsi, cioè, delle sezioni morte, nelle quali l'acqua, o non corre, o corre lentamente, più di quello che esiga la propria altezza; e che, per conseguenza, sono molto maggiori del bisogno; tali tra l'altre sono quelle de' siumi ne' siti, che risentono i rigurgiti; cioè le vicine agli sbocchi; quindi è, che sopravvenendo la

pie-

st dunque per BFK le velocità, colle quali l'acqua passerebbe per BF, se quefla sezione fosse libera, e per la curva GFL, le resistenze, che incontra; lo spazio BK LG esprimerà, ciò che resta di vivo alle velocità, cioè a dire la quantità dell'acqua, che realmente paffa per BF, onde il detto spazio sarà eguale alla parabola AH I . Sopravvenga ora al fiume un' escrescenza, che nella sezione H A ne alzi il pelo fino in M, e descrivasi con lo stesso parametro la parabola K M R, la quale nelle dette ipotesi esprimerà le velocità, e la quantità d'acqua del fiume nel nuovo stato, onde lo spazio MAIR farà l'accrescimento dell'acqua. Si prenda nella F B prolungata al disopra la porzione BO eguale ad AM, e descrivati col vertice O sempre col medesimo parametro la parabola OFP. E perchè, come già si e veduto, da tutti non si conviene nelle ipotesi delle resistenze, supponiamole in primo luogo indipendenti dalle velocità, ma solo variabili secondo le altezze del recipiente, come le suppone il P. Abate Grandi, onde la curva delle resistenze nel nuovo stato del fiume dovrà tuttavia essere la stessa GFL. Essendo dunque lo spazio OBKP maggiore dello spizio MAIR (come si ta manisesto prendendo ON eguale ad MH, e ordinando NXT, che taglierebbe lo spazio OBX T eguale senza dubbio allo spazio MAIR) ed essendos mostrato BK L G eguale ad A H I, farà la fomma OG L P maggiore di M H R. Ma lo spazio OGLP esprime il complesso delle velocità vive, cioè la quantità dell'acqua, che pass-rebbe per FO se la piena si alzasse sino in O, la qual quantità dee essere eguale ad MHR, e non maggiore di essa: dunque l'altezza BO, che si è satta eguale ad A M è soverchia per ismaltire l'acqua della piena, e però il pelo di essa dovrà restare più basso di O, disponendosi come in MS coll'alzamento BS minore di AM, e con inclinazione maggiore di quella del pelo basso AB.

Nelle altre ipotesi delle resistenze, cioè facendole variabili con qualche rapporto alle velocità, sussistenze ancora la medesima asserzione, ma la dimostrazione sarebbe più dissicile, e troppo in lungo ci condurrebbe l'applicarla a ciascuna ipotesi. Il fondamento però in tutti i casi sarebbe il medesimo, cioè, che nella sezione impedita le resistenze nello stato di escrescenza si aumenterebbero in minor ragione di quella, che crescessero le velocità di tutta la sezione nell'alzarsi la piena, atteso l'accrescimento dell'altezza GB, che in ogni ipotesi è libera dal rigurgito.

Finalmente se in vece di supporre la sezione BF maggiore di AH in prosondità, si supponesse maggiore di essa in larghezza, e per altro eguale in altezza corrente, ne nascerebbe la medesima conseguenza, avvertendo allora, che gli spazi BGLK, SGLQ non debbono essereguali alle parabole AHI, MHR, ma minori di esse in ragion reciproca delle larghezze.

Molto meno poi debbono alzarsi le piene presso lo sbocco, quando le larghezze avanti la piena sossero morte, come per lo più succede, e come nota l'Autore nel 5, seguente, e più sopra nel capo settimo

9. Sono gli alvei.

piena, basta, che l'acqua stagnante, o mossa sentamente, acquisti velocità maggiore verso lo sbocco, il che si ottiene con ogni poco d'altezza, che si aggiunga alla primiera, attesa la grandezza soprabbondante della sezione, e la facilità, che ha l'acqua sul principio del moto di crescere in velocità, molto maggiore di quella, che ha, affetta
che sia di velocità considerabile; il che non trovandos nelle sezioni superiori lontane dal rigurgito, che sono, o proporzionate solamente al
bisogno, o poco maggiori; si ricerca in esse maggiore accrescimento
di velocità in ciascheduna parte di acqua; e per conseguenza maggiore
altezza di corpo, anche a riguardo della maggiore velocità precedente,
come si sa manifesto dal considerare la natura della parabola, primaria regolatrice delle velocità.

Corollario I. Quindi è, che i siumi, i quali sono assai declivi di sono do; e che, perciò, non sentono gl' impedimenti del rigurgito molto lontano dallo sbocco; anche in poco spazio sanno vedere questo essetto; ma per lo contrario i siumi reali, che camminano con poca pendenza; e perciò sono soggetti per più lungo spazio al rigurgito, godono di questa proprietà in maggiore distanza dal mare, la quale però mai non si manisesta sensibilmente, che poco più oltre al sito, dove arriva la sorza

del rigurgito medesimo.

Corollario II. Da questo principio anche dipende la causa d'un apparenza assai sorprendente, la quale rendesi impercettibile a molti ed è, che trovandosi un siume influente con poca acqua propria; ma con un grande rigurgito del recipiente, che lasci poco di vivo agli asgini, o sponde del primo; sembra a molti, che, venendo una piena a questo, dovrebbe sormontare le proprie sponde, parendo loro inversimile, che pochi piedi, e talora poche oncie di ripa, che sopravanzano al pelo del rigurgito, possano essere sussicienti a contenere una piena, che sorravvenga; e pure, quando sono succeduti di tali casi, si è veduto, che la piena non ha sormontate le sponde, e si è elevata pochissimo sopra la superficie del rigurgito predetto; ma nell'istesso tempo si è osservato, che tutta l'acqua, che prima pareva immobile, ha cominciato a muoversi verso lo sbocco.

Corollario III. Dal detto in questo proposito ne nasce ciò, che nota il P. Castelli, cioè, che dall' osservazione di poche oncie di astezza fatta da una piena di un siume vicino allo sbocco, si può dedurre l'elevazione di mosti piedi d'acqua nelle parti saperiori; ma non è già consorme alla verità ciò, ch' egli avverte al corollario 14., che i simi vicini al mare, crescano di velocità; se non in quanto la vicinanza dello ssogo libero, può contribuire a renderli più veloci; o almeno

a non

a non impedire il loro corso, tanto, quanto in parità di circostanze, si fa più lontano (a).

#### PROPOSIZIONE III.

Se l'alzamento dell'acque di un siume allo sbocco, si farà per cagione di qualche impedimento opposto, e ritardante il corso di esso; e particolarmente per lo ristagno del mare, o per rigurgito della piena di qualche siume recipiente; in tal vaso l'acqua si eleverà più, vicino allo sbocco, che

nelle parti superiori (b).

Ciò è manifesto dovere succedere; perchè essendo la superficie del sume instuente, inclinata verso le sbocco, viene ella ad essere intersecata nelle parti superiori dalla linea del pelo del rigurgito. Lo stesso succede, ma con minore divario, nel ristringimento degli sbocchi, che obbliga l'acqua influente in quel sito ad alzarsi di pelo; perchè a causa' del ristringimento accennato, restando tutte le sezioni superiori, colle loro larghezze morte, cioè con acque alle sponde, stagnanti, o per tutto ritardate, succede quasi lo stesso, che se tutto il siume s'andasse ristringendo; onde siccome in questo caso l'acqua s'alzerebbe più nelle sezioni ristrette, che nelle più ampie, le quali non avessero alcuna connessione, o dipendenza dalle prime; così, nell' istessa maniera, nel caso del solo ristringimento dello sbocco, l'acqua si eleverà per lungo tratto; ma finalmente nelle sezioni superiori non patirà alcuna elevazione, e nelle inferiori sempre più, quanto esse saranno maggiormente vicine allo sbocco. Il che &c.

Di qui si conosce la ragione; per la quale la piena di un siume, entrando in una palude, o lago scarso di acqua, v'entra con maggiore velocità, e con minore altezza di corpo, di quello faccia, trovando la predeten palude, o lago in colmo; abbenche la quantità della piena si supponga,

que il recipiente nel nuovo stato TA qualche resistenza alla sezione DG. Dunque obbligherà l'acqua ad alzarsi, come in GK. E perchè dee esservi un punto nel pelo I EB, di sopra alquale non è possibile, che segua per lo rigurgito alcuna alterazione, come nell'annotazione seconda c. 417. si è detto (e sarà al p. ù il punto E della sezione EM, al cui sondo M giugne l'orizzonte TAD) è manisesto, che il pesto EK più si sarà alzaro nella sezione GK; che inelle superiori sra G, & M, e che il detto pelo KE sossenti del primiero IEB, e ciò dee sussistente qualunque sia il punto dell'orizzonte TD, in eui il pelo EK vada ad intersecarlo.

<sup>(</sup>a) Parmi, the parlando della velocità della fola superficie, e in istaro di piena si possa sostenere, che vicino agli sbocchi la superficie del sume sia più veloce, che nelle parti più lentane, mentre in queste cammina parallela, o quasi parallela al sondo, e all'acqua basa, laddove presso lo sbocco, per le cose dette, maggiormente s' inclina.

TA [Fig. 81. Tav. XVIII.] fino a che inferfechi in D il pelo dell' influente I E B, il quale prima dell' alzamento del recipiente in TA fi suppone, che andasse mella sezione dello sbocco F B a serire nel punto B, o sosse ivi sostenuto, o no da altro antecedente rigurgito. Farà dun-

nell'uno, e nell'altro caso, la medesima. Posciachè, nel primo supposto, non trovando la piena tanta resistenza nell'acqua del recipiente, non sono le di lei sezioni inferiori tanto ritardate; e perciò l'acqua vi entra con maggiore velocità, e per conseguenza, con minore altezza di corpo; ma nel secondo caso, essendo il recipiente colmo d'acqua, accresce le resistenze all'influente, il cui corpo è necessario, che si alzi a proporzione della velocità maggiormente perduta, colla regola addotta nella proposizione prima.

Ciò, che sia per succedere nel terzo caso, addotto sul principio di questo capitolo; cioè, quando il siume influente ha il sondo dello sbocco più basso della superficie del recipiente, ma non quanto bassa per dar luogo a tutta l'acqua corrente per esso, è facile a dedursi dal detto sin'ora nell'esame degli altri due casi: e però, in questo proposito,

si ponno proponere i seguenti corollari.

Corollario I. Poiche apparisce assai chiaramente, che la superficie dell'influente non si spianerà su quella del recipiente, ma sarà sostentata nelle parti superiori, e sormerà allo sbocco un gonsiamento, inclinato alla parte dell'influsso, che con tale caduta agirà contro le sponde, tentando di allargarle colla corrosione; il che non potendo succedere, come per esempio, se le sponde sossero di sasso, conserverassi detto gonsiamento nello stato di prima; ma, allargandosi lo sbocco, anche la det-

ta superficie, in proporzione, s'abbasserà.

Corollario II. Ma perchè intanto dee succedere il gonfiamento predetto, in quanto la sezione dello sbocco resta minore del bisogno; seemerassi ella, ed anco toglierassi assatto, sì per la diminuzione dell'acqua del siume instuente; sì per l'alzamento della medesima nel recipiente, perchè nell'uno, e nell'altro caso, la sezione resta in proporzione accresciuta; ed al contrario, si manisesterà il gonsiamento, o coll'accrescersi dell'acqua nell'instuente, o col calare nel recipiente; il che anche succede in alcune cateratte delle minori, che si manisestano in siume basso,

e non fono offervabili nelle piene maggiori.

corollario III. In fatti detto gonfiamento è una specie di picciola cateratta, che, secondo la diversità delle circostanze, ora farà una cadutta libera, ora una corrente più veloce, ed alle volte, cioè, quando il sume è grosso dalla parte di sotto, non farà essetto osservabile. Di tal genere sono le mutazioni delle cadenti del sondo de' siumi, da una minore inclinazione, ad una maggiore; poichè nulla impedisce, che l'ultima sezione della cadente meno inclinata, non si consideri per uno sbocco della spezie predetta: della stessa natura sono le angustie, che sanno i pilastrì de' ponti alla sezione del sume in quel sito; sotto gli archi de' quali, per lo più, si vedono l'acque accrescere la sorza del

corso; poiche non si varia l'effetto, purche l'acqua, o per l'alzamento del sondo, o per la strettezza delle sezioni, sia obbligata, ad elevarsi di corpo, e non possa mantenere l'altezza acquistata, nelle sezioni inseriori.

Corollario IV. Egli è anco manisesto, che l'acqua, la quale gonsia sopra la supersicie del recipiente, può godere d'una velocità maggiore di quella del restante della sezione medesima allo sbocco, attesa la mancanza delle resistenze a questa, e non all'altra; siccome è chiaro, che dirigendosi detta velocità verso il sondo, vi cagionerà qualche gorgo: estetto assai frequente, non solo di questa, ma ancora di altre cause,

negli sbocchi de' fiumi.

Corollario V. Quindi pure apparisce la causa, per la quale, sebbene ne' tempi de' grandi, o rigurgiti, o ristagni, si fanno delle deposizioni nel sondo degli alvei, o degli sbocchi de' siumi: non crescono però esse mai santo, da impedire lo spianamento delle superficie dell'acqua, l'una con l'altra; poichè, se più crescessero, gonsierebbe il pelo dell'instruente sopra quello del recipiente, e succederebbero, o gli essetti addotti al corollario primo; o pure di nuovo (il che sarebbe più facile) verrebbe, per la sorza della corrente maggiore, ad escavarsi il sondo; e perciò si attemperano gli essetti, dimanierachè succeda tutta quella alluvione, ch'è possibile a farsi, senza che l'acqua, per soverchio ristringimento della sezione, possa gonsiare.

La direzione delle foci è una delle principali circostanze, necessarie da considerarsi in questa materia; posciachè da essa derivano, ora buoni, ora pessimi essetti. Quello, che s'accorda alle regole, o alla

necessità della natura, si è, che

# PROPOSIZIONE IV.

Le foci de' fiumi influenti devono secondare, colla direzione dell' ultino tronco del loro alveo, il filone del fiume recipiente. (Fig. 49. Tav. XII.)

Sia AB il filone del fiume recipiente, e la direzione di esso da A in B; e supponiamo, che il siume influente vi porti dentro le sue acque, secondo la linea DC perpendicolare alla AB. Perchè dunque i moti, secondo i principi della statica, tanto meno s' impediscono l' un l'altro, quanto minori sono gli angoli, che sanno le linee delle loro direzioni (dimanierachè non può esservi impedimento veruno, quando le linee predette sono parallele, e tendenti alla stessa parte) ne segue, che, incontrando AC la corrente DC ad angolo retto, s' impediranno vicendevolmente; e perciò la direzione CD non potrà ritenere la primiera linea; e sarà, per così dire, strascinata in DG, nello stesso tempo, che il filone GB sarà spinto dal-

la direzione DC, o DG, in GH, facendo l'angolo HGB maggiore, o minore, secondo la proporzione, che ha la velocità di AB a quella di DC; ond'è, ch' essendo tal proporzione assai grande, come, per lo più succede, per essere la velocità del fiume influente pochissima, a riguardo dell'impedimento del riflusso, o ristagno, e quella di A B in niun modo, o pochissimo alterata; necessariamente sarà l'angolo HGB infensibile, e tanto minore, quanto più acuto sarà l'angolo ACD, o AGD; incontrandosi adunque, che in DG vi sia ripa atta a patire corrosione, questa si farà dalla parte di DG, e rallentandosi il moto dell'acqua verso DC, ivi si farà l'alluvione, e lo sbocco si volterà tutto in DG. Ma perchè, sminuendosi l'angolo AGD, si sminuisce anco la forza, che sa la corrente AB contro la DG; e perchè ancora il terreno della ripa, bisogna pure, che abbia qualche resistenza all'essere corroso, (che supponiamo sia sempre la stessa) perciò, se la potenza di AG contro DG sarà tale da superare la resistenza della ripa; per necessità si farà nuova corrosione, sino in DF, ovvero in DEB; ed allora stabilirassi la situazione dello sbocco, quando per l'obliquità della ripa DEB, la forza dell'aderenza delle parti del terreno, resterà tale da non cedere all'impressioni del filone A B, rese minori per l'acutezza dell'angolo A B E. E' adunque imposfibile, che si mantenga la direzione dello sbocco in DC, ad angolo retto colla corrente del filone AB; e per conseguenza è necessario, che si porti in DEB, a seconda di AB. Il che &c.

Corollario I. Molto maggiore sarà l'impressione della corrente AB contro la direzione DA, inclinata all'opposto di essa; perchè non solo, essendo la direzione AB più valida della DA, la sforzerà a rivoltarsi all'ingiù; e per conseguenza a rodere la ripa; ma ancora, per lo contratto della DA, si faranno vortici potentissimi, a rovinare le ripe, e la corrente AB, operando contro l'angolo DAB col continuo battervi, finalmente lo spunterà, e rivolterà lo sbocco v. g. in KC, facendosi l'

alluvione dalla parte di KA.

Corollario II. Tutti i detti effetti succederanno con maggiore facilità, se il filone del siume recipiente si stringerà contro la ripa, nella quale è aperto lo sbocco; è più difficilmente, se batterà la parte opposta; ma in tutte le maniere la natura opererà sempre, per rivoltare, o presto, o tardi, lo sbocco a seconda del filone del recipiente.

Corollario III. Quindi è manisesto, che, se le sponde dell'ultimo tronco del siume insluente, non potranno essere corrose, nè meno si altererà la situazione dello sbocco; ma, ciò non ostante, sempre maggiore sarà

lo sforzo dell'acqua dalla parte del corso del recipiente.

Corollario IV. Se l'influente sarà molto veloce, ed il recipiente molto Tom. II. E e tar-

perciò essendo l'insuente pieno, ed il siume recipiente scarso d'acqua, molto più si avanzerà il corso di quello nell'alveo di questo, che se l'uno, e l'altro sossero nelle massime piene; nel qual caso l'acqua dell'insluente si manterrà, per lungo tratto, dalla parte della ripa, nella quale è tagliato lo sbocco, sintantochè i moti sregolati del siume maggiore, particolarmente nelle curvità delle botte, consondano tutta l'acqua insieme; e ciò in fatti si osserva succedere, quando il siume insluente entra torbido in un recipiente, che porti acqua chiara, o al contrario.

Corollario V. Da ciò si manisesta l'errore di quelli, i quali pretendono, che gli shocchi de' siumi instuenti cagionino delle curvità, e delle hotte nelle sponde opposte de' recipienti; il che, quantunque sia vero, se l'instuente porti del sasso, ed il recipiente no; appena può verisicarsi, quando l'uno, e l'altro corrono in sabbia; essendosi dimostrato, che la velocità del silone del siume maggiore, molte volte non ha sensibile

proporzione con quella del fiume influente, allo sbocco.

Corollario VI. Se però ambedue fossero torrenti, e che venendo la piena dell'influente, non venisse quella dell'altro; in tal caso si potrebbe temere qualche cosa; se però la larghezza dell'alveo del recipiente non fosse tale, che potesse ritardare la velocità dell'inslusso; quindi è, che in casi simili, particolarmente essendo le quantità dell'acqua, e le velocità eguali, quel siume, che prima entra nell'alveo comune, mantiene il suo filone a dispetto della corrente di quello, che sopravviene, abbenchè qual-

che poco alterato dalla primiera situazione.

Corollario VII. Gli sbocchi de' fiumi nel mare, sono pure obbligati a secondare le correntie di esso, siano queste, o perpetue, o cagionate temporaneamente da' venti; quindi è, che i fiumi della Romagna, e del Ferrarese, rivoltano gli sbocchi a destra, perchè la correntia dell' Adriatico rade il lido dell' Italia partendosi da Venezia verso la terra di Bari; ed in altri luoghi i venti burrascosi obbligano i fiumi, ad aprirsi nuove soci in luoghi coperti, o secondanti la suria di essi. Vero è, che le correntie del mare, se sono lente, non hanno gran forza per cagionare l'essetto predetto; ma pure, quando nulla vi osti, non lasciano di fare quello, che ponno.

Corollario VIII. E perchè nelle foci de' fiumi influenti, per lo più, si fanno de' vortici, e per conseguenza de' gorghi; sono frequentemente gli shocchi di detti siumi, altrettante chiamate al silone del recipiente, per ispingersi alla parte di essi; contrasta però sempre la sorza dell'influente per ribatterlo, almeno tanto da insinuarsi colle sue acque tra 'l silone del recipiente, e la di lui sponda contigua, presso la quale, co-

me

me si è detto di sopra, durano per qualche spazio a correre separate dalle altre; e lo stesso si osserva anche negli shocchi al mare, quando qualche vento obbliga l'acque di questo, a prendere corso verso una parte determinata.

Dalla mala situazione degli sbocchi si vede chiaramente, che devono molte volte succedere effetti dannosi, i quali mettono in pericolo gli argini, ed alle volte cagionano delle inondazioni, il che dal volgo viene attribuito alla resistenza, che incontra il siume influente allo sbocco; e perciò meglio sarebbe, in tal caso provvedere il siume influente di una foce di buona direzione, che d'intraprendere, o ostinatamente di conservare la mala situazione dello sbocco, o di fare delle diversioni dispendiosissime, ed alle volte mal'intese. Tale è il sine della natura, nell'aprire, che fa molte foci ad un fiume folo; abbenchè rare volte si serva di tutte per iscarico dell'acque di esso, eleggendo, secondo le occasioni, quella, per la quale è più facile, e più spedito lo ssogo; e ciò principalmente si osserva a' lidi del mare, l'onde del quale, per causa de venti, ora scorrono ad una parte, ora ad un' altra. Si dee però avvertire, che la mutazione degli sbocchi si faccia col minore allungamento di linea, che sia possibile, per non sare elevare di troppo il fondo del fiume, coll'allontanare la foce dal suo principio; essendo, come si è detto, il sondo dello sbocco, la base, su la quale s'appoggia la cadente di qualsisia siume.

## CAPITOLO NONO.

Dell'unione di più fiumi insieme, e loro effetti.

E'Un' artificio affai rimarcabile della natura quello d' accoppiare fiumi a fiumi, e di mandarli così uniti a sboccare nel mare; e talora è anche effetto di una necessità, che non permette il corso di un fiume, separato da quello d'un' altro, siasi, o per l' intrecciamento, che porta seco la diversa direzione de' fiumi distinti; ovvero per lo pendio, che insegna la strada all'acque, per la quale possono avere lo ssogo più facile; anzi le obbliga molte volte a prenderne una determinata. Questa necessità però, o non mai, o rare volte, va scompagnata dall'utile, che apporta l'unione di più acque in un' alveo solo, dimanierachè pare solo instituita dalla natura, per servirsi di essa, come di un mezzo essicacissimo, per ottenere i vantaggi, che si diranno; e perciò può passare per una necessità artificiosa. Per assicurarsi di ciò, si prenda una carta geografica, nella quale siano delineati tutti i rivo-

Ee 2

li, torrenti, e fiumi, che tributano le loro acque ad un fiume reale. e nella medesima sia parimente espresso il corso di esso sino al mare: e il faccia prova di correggere gli errori, per così dire, che qualcheduno potesse credere, essere stati fatti dalla natura, nell'unire le acque di tutti que' fiumicelli in un folo maggiore; indirizzando perciò ogni corfo di acqua a dirittura verso il mare. In ciò fare facilmente ognuno si chiarirà, qual'esser dovrebbe l'ampiezza della superficie della terra, necellaria per tanti fiumicelli ; quali gl' impedimenti, che frapporrebbero al commercio le interfecazioni moltipicate delle strade; quali ostacoli fi opporrebbero agli scoli delle campagne; e quante altre cose difficolterebbero la medesima nuova delineazione sopra una carta, che non efige, nè confiderazione di caduta, nè livello di piano di campagna, nè riflesso alcuno a'luoghi, dov'essa maggiormente declina col pendio, o ad alcuna delle altre circostanze, che sono altrettanto necesfarie, quanto bene avvertite dalla natura, nel regolare, che ha fatto, il corso de'fiumi; e tanto, cred'io, potrebbe bastare per disingannare quelli, che pretendono, che la buona regola della condotta dell'acque sia d'incamminare i siumi al mare per linea retta, come per la più breve, su l'unico fondamento della nota proprietà del triangolo, due de'cui lati presi insieme, sono sempre maggiori del terzo; stimando essi perciò essere un'errore di natura il portarsi di un fiume a scaricarsi in un'altro, e per esso al mare, cioè per due linee, quando senza tale unione, potrebbe per una fola linea, dotata conseguentemente di maggiore declività, provvederlo di alveo, e di sbocco, fecondo il loro credere, proporzionati al bisogno.

Per fare anche meglio apparire l'artificio della natura, trasandando per ora la necessità, che dipende da vari principi, secondo la diversità delle circostanze, ci daremo a spiegare, e dimostrare le utilità, che risultano dall'unione di più siumi in un sol'alveo, e gli effetti ad

esta suffeguenti.

## PROPOSIZIONE I.

Se faranno due fiumi eguali di larghezza, e profondità, ed affatto simili, l'uno all'altro, i quali scorrano, e shocchino separatamente nel mare; sarà la somma delle loro larghezze maggiore di quella, che avrebbero,

se uniti insieme corressero dentro un sol'alveo.

Siano i fiumi l'uno ABCD (Fig. 50. Tav. XIII.), l'altro CDEF, de' quali le larghezze AC, CE siano eguali; e siano, nelle altre circostanze tutte affatto simili, cioè di eguale profondità, di egual corpo d'acqua, di eguale caduta &c., e s'intenda che questi due siumi corrano paralleli, l'uno all'altro, separati solamente dalla sponda comune CD.

CD, che suppongasi, per esempio, un' argine: dico, che la somma delle larghezze AC, CE sarà maggiore, correndo i siumi separati, di quello sia per essere, se, levato l'argine CD, s' unirà il corso del siu-

me AD con quello di CF.

Posciachè egli è certo, che, attesa la resistenza della sponda CD, l'acqua tanto d'un siume, che dell'altro sarà, vicino ad essa, impedita nel suo corso; e perciò il silone sarà v. g. in G, ed H; ma levato l'argine CD, cioè a dire tolta di mezzo la resistenza della sponda CD, si ridurranno i due siloni in un solo, che sarà in CD, come parte dell'alveo più lontana alle sponde AB, EF; sarà dunque in CD la maggiore velocità del siume, e sarà anche maggiore di quello sosse prima in G, ed H, attesa la maggior distanza del silone CD dalle sponde; e perchè l'acqua de' due siumi separati corre impedita dalla resistenza di quattro sponde; e quella de' medesimi uniti non patisce la resistenza, che di due sole, la quale si rende anche minore nel luogo del silone: ne segue, che quanto di velocità s' accrescesse all'acqua nella parte CD, tanto ne scemi vicino alle sponde AB, EF; adunque, effendo l'acqua torbida, si faranno deposizioni alle ripe, e la larghezza dell'alveo AE renderassi minore. Il che &c.

In questa dimostrazione non si è considerato, che il solo accrescimento di velocità, nato dalla rimozione dell' impedimento della sponda comune CD; e tanto bastava per dimostrare il ristringimento dell'
alveo; ma se metterassi a constronto il prosondamento maggiore, che
succederà al sondo dell'alveo, tanto minore sarà la larghezza, alla qua-

le si ridurrà il fiume unito.

La verità di questa proposizione, si prova anche coll'esperienza; perchè, se si misureranno le larghezze di tutti i siumi, che unendos sormano un siume maggiore (a); si troverà infallibilmente, ch'esse insieme Tom. Il.

larghezza dell'alveo dei fiumi unisi non solo su minore della somma delle larghezze di esti separati, ma eziandio minore di ciascuna delle dette larghezze prese da se sole. E sebbene per fare più esattamente fimili confronti converrebbe prendere le larghezze minime degli uni, e dell'altro, affinche i divari trovati non si potessero attribuire alle irregolarità delle ftesse farghezze, nulladimeno la gran differenza, che qui si scorge fra quella del Po, e del Tesino uniti, e la fomma delle larghezze loro separate, agevolmente sa intendere, che anco praticando una simil cautela nella scelta delle sezioni virimarrebbe ancora qualche diminuzione ne' flumi uniti secondo l'afferzione dell'Autore.

<sup>(</sup>a) Nella visita del Pò satta l'anno 1719.

per l'assare del Reno, cominciando sin sopra lo sbocco del Tesino, si trovò la larghezza di questo, in una delle sue sezioni non molto lontano dal detto sbocco, di pertiche Bolognesi 88., e quelle del Pò in una sezione poco superiore al medesimo sbocco di pertiche 194.; e contuttociò in un'altra sezione del Pò alquanto di sotto alla confluenza non si ebbero di larghezza, che pertiche 87, considerando sempre le sole larghezze occupate dall'acqua nello stato, in cui que' siumi si ritrovavano al sempo delle osservazioni (come dagli atti di quella visita degli ultimi di Novembre, e dei primi di Dicembre 1719.); onde la

unite, supereranno quella del siume maggiore, come nota il P. Castelli al corol. XI. essere stato satto, e trovato dal Fontana nel misurare i siumi, e i sossi, che mettono soce nel Tevere, e nel paragonarli all'alveo di questo, e particolarmente all'apertura del Ponte Quattrocapi.

## PROPOSIZIONE II.

I predetti due fiumi uniti, maggiormente profonderanno il loro, alveo,

che non farebbero correndo separati.

Ciò è manifesto; perchè si è dimostrato nella proposizione antecedente (Fig. 50. Tav. XII.), che il filone CD del fiume unito, correrà più veloce, che i filoni G, H, de' fiumi separati; adunque, supponendo, che la materia, che compone il fondo, sia della medesima natura di prima, dovrà ella cedere alla velocità accresciuta, e per conseguenza l'alveo si profonderà: ma, profondandos, acquisterà l'acqua maggiore altezza, e per conseguenza maggiore velocità (a); adunque tanto maggiormente potrà ella corrodere il fondo, ed abbassarlo; e perchè profondandosi l'alveo del fiume, e correndo l'acqua in maggior copia, e con maggiore velocità nel mezzo, di quello, che faceva prima, è necessario, che il moto dell'acqua vicino alle sponde si ritardi; ne seguiranno, per questo capo, nuovi ristringimenti: e perchè quanto le sezioni d'un siume sono più strette, tanto guadagnano in prosondità, contribuirà l'angustia della sezione a rendere più profondo l'alveo; e per conseguenza tanto continuerà a prosondarsi, e ristringersi il fiume, finche equilibrandosi la resistenza delle ripe, e del fondo colla forza dell'acqua, si stabilisca l'alveo, come si è detto nel cap. 5. Saranno adunque le profondità de' fiumi uniti, maggiori di quelle de' folitari, e disuniti. Il che &c.

Per un'altra ragione (b) devono profondarsi gli alvei de' fiumi uniti; ed è, che richiedendo essi sbocco maggiore nel mare, non solo deesi

ma delle fezioni dei fiumi uniti, ma ciò non può fuccedere, perchè crescendo coll' altezza anco la velocità, ogni poco d'aumento d'altezza può equivalere a molto più di larghezza perduta, onde la fezione dopo il profondamento rimarrà sempre più piccola, e dovrà anco essere più veloce.

(b) La ragione, che qui si adduce dell'abbassamento dello sbocco dei siumi uniti rispetto, a quelli dei medesimi disuniti, è più universale di quella, che egli ha addotta finora, mentre non è ristretta, come questa, alle circostanze dell'egualità.

<sup>(</sup>a) L'aumento della velocità, che qui fi suppone andar congiunto con quello dell' altezza, sa intendere, che quell' ulteriore prosondamento, di cui qui si ragiona (dopo quel primo, che unicamente dipende dalla velocità accresciuta del filone del siume) ha luogo solamente in que' casi, ne' quali la velocità cresce al crescer dell' altezza. Potrebbe per avventura nascer dubbio, che l'aumento dell' altezza potesse restituire alla sezione quella capacità, che avesse perduta allo scemare della larghezza; onde essa riuscisse equalmente ampia, avvegnachè più angusta della som-

deesi esso rendere più grande in larghezza, ma ancora in prosondità; ma sopra degli sbocchi più prosondi disposte delle cadenti, anche egualmente, non che meno declivi, sasciano il sondo del siume più basso; adunque i siumi uniti richiederanno l'alveo più prosondo, non solo per la minore declività, che loro compete; ma anco per la maggiore bassezza del sondo dello sbocco.

Corollario I. Dalla predetta dimostrazione evidentemente apparisce, che le larghezze de' siumi uniti saranno anche minori della somma de' disuniti, non solo per la mancanza delle resistenze, minori ne' primi, che ne' secondi; ma anche per la maggiore prosondità, e velocità dell'acqua de-

gli uniti:

Corollario II. E' anche chiaro (a), che le sezioni de' siumi uniti saranno sempre minori della somma delle sezioni de' disuniti, perdendosi molto più in larghezza di quello, che s'acquisti in prosondità; posciachè dovendo le sezioni essere reciproche alle velocità medie; e riuscendo queste maggiori col prosondamento dell'alveo, ne segue, che le sezioni debbano restare minori.

Corollario III. E perchè moralmente è impossibile, che tutti i siumi tributari entrino in un tempo, colle loro acque nell' alveo del recipiente, osservandosi, che per lo più succedono l'uno all'altro; dimodochè di già sarà passata la piena di un siume insluente, quando arriva quella di un'altro; perciò non è necessario, che la sezione del siume maggiore sia equivalente alla portata dell'acqua delle piene di tutti i siumi insluenti; e conseguentemente le sezioni di esso riusciranno, anche per questo capo, minori della somma delle sezioni degl' insluenti.

# PROPOSIZIONE III.

Ne' fiumi supposti, non solo s'escaverà il sondo del siume unito dopo l'unione; ma ancora si prosonderanno gli alvei de' siumi consluenti, avanti quell'unione. Fig. 51. Tav. XII.

Sia la cadente della superficie del siume insluente FB; e quella del siume unito, o del recipiente BC, e la prosondità dello sbocco BD; e suppongasi, che unito il siume FD con un'altro simile, ed egua-

Ee 4 le

lità persetta di due fiumi, che infieme si uniscono. Si può anche per maggiormence confermare il prosondamento dell' alveo dopo l'unione adattar qui tutto ciò, che si disse dall' Autore nella proposizione a. del capo 5, e ne' suoi corollar), ove gemeralmente mostrò, che quanto maggiore è la sorza dell'acqua, e la copia di essa tanto meno sono declivi i letti dei siumi, onde questi dopo la consiuenza dell' uno

coll' altro spianano maggiormente i lorò alvei.

(a) Questa doterina è coerente con ciò; che abbiamo derro poc'anzi nell'annotazione 2. c. 442. del presente capo, e si potrebbero addurre per comprovarla diverse osservazioni tratte dalle visite del Pò, e dei suoi influenti, se l'irregolarità delle altezze, e delle larghezze permettesse di mettere i fatti in una totale evidenza.

le dopo la confluenza siasi prosondato in BG, secondo ciò, che si è dimostrato nella proposizione antecedente, disponendosi il sondo nella linea GH, la quale sarà meno declive, che la ED, che si suppone la cadente del sondo, che averebbe il siume, se da sè, senza unione di altri, sboccasse nel mare. Perchè adunque l'altezza dell'acqua nel siume unito BG, dovrà essere maggiore, che nel disunito BD, sarà la disserenza DG; e perchè i due siumi, che compongono il siume unito BH, si suppongono eguali, e simili, dovrà il sondo d'ognuno di essi essere unito al sondo GH(a); e perciò il sondo dell'influente ED, non potrà essere mantenuto in ED, ma dovrà andare ad unirsi col punto G; e perchè le condizioni del siume FD, richiedono la declività di ED, sarà necessario, che la cadente di esso, prima del sito dell'unione, sia una linea, come IG, parallela alla ED; e perciò bisognerà, che il sondo ED s'abbassi in IG. Il che &c.

Corollario I. E perchè gli sbocchi sono i fondamenti delle cadenti superiori ad essi; abbenchè anco il siume influente sosse minore del recipiente, noudimeno, quando lo sbocco del primo nel secondo dovesse restare più basso, che se corresse da sè al mare, proporzionatamente si escaverebbe il sondo del siume influente (b), come si è dimostrato nel capitolo ottavo.

#### PROPOSIZIONE IV.

Supposte le medesime cose, la cadente del pelo d'acqua del siume unito sarà sempre meno inclinata all'orizzonte, di quella del siume disunito.

Ciò è manisesto, sì per la maggiore abbondanza dell' acqua, che in maggior quantità, sempre sa maggiore ssorzo per ridursi all'equilibrio col pelo d'acqua del suo recipiente; sì per le ragioni seguenti. Poichè i siumi, quando sono maggiori, hanno regolarmente maggiore larghezza di alveo (c); e perciò hanno minori, in proporzione, le resisten-

ze:

(c. Intende l'Autore di paragonar in questo luogo la larghezza dell'alveo comune de' fiumi uniti con quelle di ciascu-

DO

<sup>(</sup>a) Ciò è ftato dimostrato nel capo 8. alla proposizione prima 8. Ma perche i

<sup>(</sup>b Il caso, che quì si sigura, che sacendo sboccare un siume in un'altro, il
sondo dello sbocco possa restar più basso
di quel che sarebbe, se l'influente andasse
da se solo al mare, non è impossibile,
benchè la paja a prima vista; imperocchè
può darsi, che per l'unione di due siumi talmente s'abbassi lo sbocco in mare, e con esso tutto l'alveo del recipiente, e che in oltre l'inclinazione del
pelo bassa di questo dopo l'unione sa da
qua' pelo si dee prender regola per lo
sbocco dell'influente in esso divenga sì

fearfa, e che finalmente la distanza del punto dell' unione dei due siumi dallo sbocco del recipiente in mare sia così piccola, che l' orizzonte del sonto il detto pelo basso del recipiente, riesca assolutamente più basso di quel, che riuscirebbe in mare, quando vi andasse da se solo, massimamente ove dovesse sboccare in una spiaggia di mare di poco sondo, e però incapace di lasciar prosondare di molto il detto sbocco dell' influente, se egli vi entrasse.

ze; e conseguentemente, in parità di circostanze, maggiore velocità, alla quale susseguendo maggiore scarico, ne deriva in conseguenza minore l'altezza dell'acqua sopra la superficie del recipiente: ma disponendosi seriatamente altezze minori dallo sbocco in sù, ne nasce minore la declività della superficie; adunque i siumi, quanto saranno maggiori, tanto minore avranno la declività del loro pelo; ed essendo i siumi uniti, maggiori, che i disuniti, sarà la cadente del pelo de' primi, meno declive della cadente del pelo de' secondi. Il che &c.

La seconda ragione si desume dalla minore declività del sondo ne' siumi uniti, che ne'disuniti; i quali perciò ne' siti omologi, sono più vicini al centro della terra: ma l'acque, che corrono sopra i sondi più bassi, restano altresì più basse di superficie; adunque i siumi uniti saranno più bassi di pelo; e perchè la cadente del pelo d'acqua dee regolarmente, sempre andare ad unirsi col pelo del recipiente, che si suppone, nell'uno, e nell'altro caso, invariato; ne segue, che tirate due linee da' predetti siti omologi, ma da altezze disuguali, sarà meno declive quella, che avrà il termine più basso, cioè quella, che sarà

propria del fiume unito.

Può alcuno dubitare, se sia vero, che l'acque correnti sopra sondi più bassi, restino colla superficie anche più bassa ne' siti omologi, cioè egualmente distanti dallo sbocco; perchè quantunque sia vero il primo; può però l'aumento dell'acqua essere tanto, che richieda altezza di corpo maggiore di quello, che la medesima altezza, e velocità sussegnete possa produrre di prosondità nell'alveo: e certo, se si supponesse, che un siume corresse per un'alveo, le cui sponde, e sondo sosse molto resistenti, potrebbe darsi il caso, che la superficie dell'acqua nel siume unito, sosse però sa vedere, che negli alvei fatti di terra, più può, per escavare il sondo, ogni poco di velocità aggiunta, che, per elevare la superficie, la copia dell'acqua influente (a); e perciò, sebbene l'abbondanza dell'acqua fa crescere l'altezza della sezione, l'abbassamento però del sondo supera il di lei essetto, e le piene restano più basse di superficie ne'siumi uniti, che ne'disuniti.

Se si considera in oltre, che gli sbocchi de' fiumi dentro il mare sono impediti, e perciò bisogna, che si allarghino, e si prosondino più

di

no de' due fiumi eguali, de' quali suppone satta l'unione nel detto alveo, e però può stare, che la detta larghezza sia maggiore d'ognuna delle dette due larghezze separatamente prese, benchè di sopra abbia mostrato dover' ella esser minore della loro somma.

<sup>(</sup>a) Tale esperienza si adduce poco più sotto al S. In prova di ciò, parlando del Lamone, e del Pò di Primaro, e ad essa si ponno aggiugnere quelle de' siumi maggiori paragonati ai minori, delle quali parleremo nella annotazione se guente.

di quello, che richiederebbe la quantità dell'acqua, che passa per essi, non essendo impedita; facilmente si persuaderà ognuno, che crescendo l'acqua nel siume, dovrà di molto abbassarsi il sondo dello sbocco; e per conseguenza anche il sondo del siume; e per lo contrario, non esfendo molte volte sensibile l'alzamento della superficie dell'acqua del medesimo, chiaramente si manisesta, quanto prevalga l'escavazione del sondo, e la maggiore larghezza dell'alveo, all'accrescimento dell'altez-

za dell'acqua in una data sezione di fiume.

In prova di tutto ciò si può aggiungere un fatto evidentissimo. Correva sul principio del secolo presente il siume Lamone dentro il Pò di Primaro, vicino alla villa di Sant' Alberto; dal qual luogo fu divertito, e mandato a sboccare da se solo nel mare Adriatico. Quello, che n'è seguito si è, che il detto siume ha così elevato il proprio sondo; che in oggi, a dirittura di Sant' Alberto, resta più alto del pelo delle piene del Pò predetto; e per conseguenza il pelo delle di lui piene riesce tanto più alto, ed ha bisogno di argini altissimi, per essere mantenuto nel suo letto. Ciò supposto, si può discorrere così: se l' acque di detto Pò di Primaro si dividessero in tanti siumi eguali al Lamone, e si mandassero a sboccare per più alvei nel mare, certa cosa è, che in ciascheduno di essi succederebbe l'essetto medesimo, ch' è succeduto al Lamone; adunque le piene di essi si vedrebbero molto più elevate di pelo, che non sono ora quelle del Pò di Primaro; e per lo contrario, se detti alvei così divisi, si tornassero a riunire nell' alveo del Pò di Primaro, non oltrepasserebbe la di lui piena il segno, al quale in oggi si eleva; adunque più siumi uniti sarebbero delle piene meno alte di superficie, di quello faccia uno di loro disunito. E perciò è evidentissimo, che i siumi uniti hanno la cadente del pelo d'acqua, più bassa, e meno declive di quello, che l'abbiano i siumi disuniti.

Corollario I. Lo stesso si verifica rispetto a' siumi maggiori, i quali siccome sono meno declivi di sondo; così banno la superficie meno inclinata all' orizzonte, se si paragonino gli stati simili, cioè, o nelle massime altezze d'acqua, o nelle massime bassezze, o in istati d'acqua proporzionalmente distanti dall'uno, e dall'altro degli estremi predetti. Ciò pure è manisesto per l'esperienza; attesochè, se si prenderanno due siumi correnti al mare, l'uno, e l'altro nella sua piena massima (col pendio della quale suol camminare il piano superiore degli argini) e se si livellerà, o la superficie della piena, o il piano predetto degli argini, sempre si troverà, che maggiore sarà l'inclinazione ne' siumi

minori, che ne' maggiori (a).

Co-

<sup>(</sup>s) Così appunto si trova nel Pò gran- de paragonato co' fiumi minori, che gli scor-

Corollario II. Ed essendo ciò vero, anco rispetto alla cadente dell' acqua bassa; ne segue (a), che le campagne molte volte potranno avere lo scolo ne' siumi grandi; e loro sarà negato ne' minori; e perciò giova in molti casi, per dare lo scolo alle terre, che per altro non potrebbero averlo, unire insieme più siumi; perchè abbassandosi con ciò il sondo del siume unito, e la di lui superficie, in acqua bassa, o ordinaria, potranno le terre scolarvisi dentro.

scorrono quasi paralleli, e che vanno a sboccare allo stesso termine comune del mare Adriatico, per quanto si può raccorre dalla combinazione delle livellazioni satte di questi siumi particolarmente nell' anno 1721, e ridotte a egualj distanze dal mare.

L'argine sinistro del Pò poco sopra allo sbocco, che fa in esso la sossa della Policella, cioè fra il detto sbocco, e la chiavica Barbazza, ed anco in qualche luogo più in sù fin verfo la chiavica di Ravano, è più alto dell' argine deftro del Canal bianco [ il quale porta le acque del Tartaro, e del diversivo dell' Adige detto il Castagnaro J-all' imboccatura della detta fossa piedi 1-6. in circa. La distanza del detto sito del Pò dalla sua foce principale, misurata secondo l'andamento del Pò, è dimiglia 31. in circa; ma quella del mentovato fito del Canal bianco, mifurata secondo il corso di questo, è minore per fei miglia in circa; ora nella lunghezza di sei miglia gli argini del Pò si trovano pendere più di tre piedi, e mezzo, onde paragonando quel punto del Pò, che è egualmente lontano dal mare col detto punto del Canal bianco, faranno gli argini del Pò più bassi di quelli del Canal bianco due buoni piedi. Parimente il più alto segno delle piene del Pò indicato al fostegno della Cavanella si trova più alto piedi 4. r. 5. del segno delle piene dell' Adige indicato alla Torre nuova. La Cavanella è distante dallo sbocco del Pò miglia 12.e un quarto, ma la Torre nuova non è lontana da quello dell' Adige, che miglia sei, e mezzo, onde la differenza è di miglia 5. e tre quarti. Il pelo del Pò alla Cavaneila è più alto del pelo del Mar basso piedi 10. 10., e però se tal caduta' conviene alla distanza di miglia 111, e un quarto, la detta differenza di miglia 5., e tre quarti richie-derà in questo fito del Pò piedi 5. 1. in circa; e riducendo la detta altezza a una distanza dal suo sbocco eguale a quella dell' Adige dal suo, resterà la piena del Pò più bassa di quella dell' Adige un piede in circa.

(#) Anche questa verità si conserma dall' esperienza del Pò, e de' fiumi predetti. Il pelo del Canal bianco all'imboccatura della fossa della Policella si trovò nelle dette livellazioni [ li 20. Marzo 1721. ]2ver caduta di piedi cinque fopra il pelo del Pò allo sbocco della medefima fossa, con tutto che il Pò non fosse allora nella sua massima bassezza, e con tutto che il detto punto del Canal bianco [come poc' anzi si è accennato] sia per lo meno sei miglia più vicino al suo termine in mare. Era il pelo del Canal bianco più basfo della fommità de' suoi argini piedi rr. 8.8., cioè a dire in istato di granmagrezza, mentre da altre oslervazioni fatte in quelle vicinanze, cioè alla chiavica del Bufo di Borella li 8. Aprile 1722., si raccoglie, che quando il detto pelo è più basso degli argini piedi 11. 1. 1. non ha nel maggior fondo, che piedi a 4. d'acqua. Così pure il pelo dell' Adige alla Torre nuova in distanza di miglia sei, e mezzo dal suo sbocco, si trovò più alto di quello del Pò alla Cavanella in diftanza di miglia dodici, e un quarto delle sue soei, piedi 2. 2. 3; la pendenza del pelo del Pò in miglia 5., e tre quarti, che vi sono di differenza fra le dette diffanze è in quel tratto, di once 4. 2.; e però ri-ducendo il pelo del Pò a quel, che sarebbe in fito corrispondente a quello dell' Adige, riuscirebbe più basso di questo piedi 1.6. 5. Ben'è vero, che l' Adige non era nella sua maggior bassezza, come vi era a un dipresso il Pò, onde il divario de' peli infimi di questi fiumi nei due siti, che si paragonano, sarà qualche cosa di meno dei detti piedi 2. 6. 3., nè è ma-raviglia, che non vi si trovi, che una piccola differenza in tanta vicinanza al termine comune del mare sul quale debbono a un dipresso andarsi a spianare le linee cadenti dell'uno, e dell'altro fiume.

Corollario III. E perchè (sebbene ne' fiumi influenti non si altera così considerabilmente la cadente del pelo, tanto alta, che bassa) si profonda l'alveo, e conseguentemente il pelo dell'acqua bassa &c. potranno anche negli alvei di questi, quando l'abbassamento sia sufficiente, otte-

nere lo scolo le campagne contigue.

Corollario IV. Similmente, perchè le piene de' fiumi influenti, debbono portare la loro superficie ad unirsi con quella della piena del tronco comune de' fiumi uniti, e dovendo ella avere una determinata pendenza; ne segue, che abbassandosi la superficie della piena del siume unito, resterà anche più bassa quella della piena del siume influente; e perciò non avrà bisogno di argini tanto alti, quanto richiederebbe, se dovesse portarsi da sè solo al mare.

Corollario V. E tanto meno alti si richiederanno vicino allo sbocco, e per quanto può durare il rigurgito del fiume recipiente; perchè, trovandosi in questo tratto, tutte le sezioni dell'alveo maggiori di quello, che richiede la quantità dell'acqua, che vi passa (comecchè questa ha la fua velocità impedita) ne fegue, che la cadente della piena farà meno inclinata in questo pezzo d'alveo, che nel restante più alto (a); e perciò gli argini, in detta parte, si richiederanno più bassi.

Co-

(a) Torna qui a proposito metter sotto gli occhi con un piccol profilo, non pure quello, che si dice in questo corollario, ma tutto ciò, che si è detto nel presente capo nono in ordine all'abbassamento

dei fiumi per la loro unione.

Sia dunque [Fig. 81. Tav. XVIII.] AB il pelo ballo di un recipiente, sotto cui sbocchi alla prosondità AD il fiume solitario FODA, il cui pelo in somma escrescenza sia FCA, e il fondo stabilito OED [o fiano le lince del pelo, e del fondo parallele, o come si vuole inclinate] e intendali, che nella sezione CE del medesimo si faccia andare a sboccare un nuovo fiume. Dovrà dunque per le cose dimostrate nella proposizione a. di questo capo, abbassarsi nella detta sezione il fondo E, anzi tueto il letto fino allo sbocco rendersi meno declive, quanto richiede la forza dell'acqua aggiunta di nuovo al recipiente; onde posto, che la linea G D abbia quella pendenza, che può esigere tal sorza, dovrebbe GD essere la cadente da stabilissi del nuovo letto, se lo sbocco si mantenesse tuttavia col suo fondo nel punto D. Ma perchè secondo le cose dette al S. Per un' altra ragione

della medesima proposizione s., il punto D si dee prosondare; sia il prosondamento a cui si stabilirà lo sbocco, DL, onde la sezione della foce sia divenuta AL, e per esta posta smaltirsi per l'appunto tutta l'acqua dei fiumi uniti, e pieni. Tirando dunque LH parallela a DG, fa-rà LH la linea del fondo stabilito dopo l'unione. In oltre, perchè alla proposizione 3. si è mostrato dovere la cadente del pelo dell'alveo comune a' fiumi uniti, esser meno inclinata all'orizzonte di quella del solo fiume FA, si dovrà dopo l' unione prederta abbassare il pelo delle piene come in A I . Perche poi nella proposizione 3. si è fatto vedere, che superiormente all'unione ciascuno dei due sumi dee abbassare il suo sondo, ed uguagliarlo nel punto dell'unione con quello dell' alveo comune, ritenendo per altro ciascuno di essi la primiera declività, tirando per H [che è il punto dell'alveo comune nella sezione della confluenza] la linea H M parallela ad EO, sarà H M la positura, a cui di sopra all'unione si ridurrà coll'escavazione il primiero fondo del recipiente EO. Quindi è, che nelle parti più lontane dalla confluenza il pelo

Corollario VI. Potendo molte volte incontrarsi, che l'unione di più fiumi in un' alveo solo, lo scavi talmente, che la supersicie delle piene non giunga al piano della campagna; perciò, in tal caso non sarebbe necessaria alcuna construzione d'argini, e si provvederebbe a tutti que' danni, che portano s co le rotte de' medesimi: in somma si riceverebbero tutti que' vantaggi dall'unione, che procedono dall'avere il siume incassato, piuttosto, che arginato.

Corollario VII. Perchè l'acque unite corrono con maggior corpo; e perciò con maggiore profondità, e sboccano al mare con foce più ampia, più profonda, e più libera; perciò formano porti, e si rendono navigabili per buon tratto; al che contribuisce ancora la poca declività della superficie del siume, che rende più facile il navigare contr'acqua. Qual' utile apportino le navigazioni alle provincie, non è qui luogo di parlarne, come d'un punto assai noto; sapendosi, che molte Città debbono la loro origine, accrescimento, e conservazione a tale pre-

rogativa.

Tutto ciò, che sin' ora si è detto, si dee intendere, quando i sumi siano stabiliti d'alveo, o portino acque torbide, che possano contribuire al loro stabilimento; e perciò non è applicabile a' condotti dell'acque piovane, le superficie delle quali, o per essere chiare, o perchè gli uomini hanno l'attenzione di mantener loro scavati gli alvei, a misura della necessità, regolarmente sono più basse (anche nelle loro maggiori escrescenze) delle piene de' siumi; si dee parimente avvertire, che quantunque tutti i predetti buoni essetti, si verisichino nel tronco del siume unito; non è però necessario, che succedano sempre negli alvei di quelli, che si portano all'unione, potendo darsi il caso, che riessea di maggior' utile il portarsi un siume da se al mare, che l'unirsi con un maggiore; dipendendo la determinazione del vantaggio, o svantaggio, da diverse circostanze, che meritano di essere esaminate: come sono, per esempio, la situazione del siume, che si vorrebbe unire

delle piene del primo fiume si dovrà abbassare come in NP [per il corollario 4.
di questa proposizione] per modo, che
le altezze PR, MN delle piene sopra il
sondo MR restino a un dipresso eguali a
quelle, che aveva il siume ne' siri corrispondenti sopra il vecchio sondo OE; ma
nelle parti più vicine alla consuenza, come nel tratto del nuovo sondo RH, dovrà alterarsi il pelo delle dette piene per
l'impedimento del rigurgito delle nuove
acque, le quali richiedendo nella prima
sezione IH dei siumi uniti una tal'altezza di corpo, come a cagion d'esempio

I H, obbligheranno il pelo NP, che dee andare a concorrere con I A nel punto I, o non molto lungi da 1, a rendersi meno inclinato, che nelle parti superiori, piegandosi come in PI quanto potrà bastare all' equilibrio della firza delle proprie acque colla resistenza delle acque dei due siuni congiunti scome si avverte nel presente corollario s. I rimanendo tuttavia la cadente del pelo della piena tanto del primo siume, quanto dei siumi uniti. NPIA tutta più bassa della primiera cadente ACF, siccome il sondo MHL rimarrà tutto più basso del primo sondo OED.

al maggiore; la condizione della campagna di mezzo, e degli scoli di essa; e la caduta, esito, e distanza della soce; poichè, se la di lui linea, sino allo sbocco, sosse più breve, e con caduta al mare, maggiore di quella, che può avere sul pelo basso del siume, col quale si pretendesse di unirlo; egli è certo, che niun buon'essetto si potrebbe sperare nell'alveo di esso; abbenchè sosse per succedere tutti gli accennati nell'alveo di quello, che lo ricevesse; anche però in questo caso, può succedere, che torni il conto di fare l'unione di due siumi; come, se lo sbocco al mare sosse impedito, o in una spiaggia di poco sondo; e che perciò lasciasse luogo di dubitare, che il prolungamento della linea, potesse in breve togliere la necessaria caduta al siume (a);

o pu-

mato:

(a) Non 6 pud dubitare, che l'accrescimento di nuove acque in un fiume non possa contribuire a togliere, o a scemare quell'alzamento, che potesse succeder di esso per lo prolungamento della sua linea, sbeccando egli in una spiaggia di mare di poco fondo, in quanto le dette acque aggiunte debbono per le cose finora dimostrate far'abbassare e lo sbocco, e tutto il letto del fiume, Solo potrebbe alcuno mover dubbio se trattandosi di un fiume torbido aggiunto ad un'altro, potesse col moltiplicarsi la materia terreftre accelerare il prolungamento predetto della linea, e con ciò peggiorar la condizione del fiume, A rimover sal dubbio fia (Fig. 83. Tap. XIX.) AB il fondo del fiume, in cui fi vuole introdurre l'altro, B il suo sbocco in mare. Si tiri l'orizzontale BC, e pongasi, che il fiume AB sia arto colle sue torbide a prolungar l'alveo in un dato tempo v. g. in dieci anni per lo spazio BC, talmente, che dopo tal prolungamento, e in capo al detto termine il fondo dello sbucco si debba esser protratto sino in C, e il sondo sutto del siume trasportato in CD parallela ad AB, Venga ora introdotta nel fiume A B l'acqua di un'altro fiume ançorche torbido. Per le cose finora dette è manisesto, che quando sarà seguita la prograzione della linea fino in C [toflo, o tardi, che ciò sia l il sondo dell' alveo comune non potrà trovarsi nella poficura DC, ma dovrà averne presa un' altra meno inclinata, come CE, qual si conviene alla maggior forza dell'acque infieme congiunte; anzi dovendofi da queste acque abbassare anco il fondo dello sbocco, come in F, la vera linea, su cui il nuovo fondo si troverà dopo il detto prolungamento, sarà la FG parallela a CE, la qual linea FG necessariamente taglierà il primiero sondo avanti il prolungamento in un punto O anche più vicino a B del punto I, in cui l'avrebbe tagliato la retta CE [anzi potrebbe anco tal sezione O cadere di sotto al punto B] e taglierà parimente l'orizzontale BC in qualche punto, come in H. An-corchè dunque si supponga, che per la maggior copia di terra portata dal siume aggiunto, il prolungamento della linea da B fino in C sia seguito qualche poco più follecitamente di quei dieci anni, ne' quali si supponeva poter seguire colle depofizioni del solo primo siume, e avanti l' introduzione delle nuove torbide, nulladimeno è manifesto, che il tratto del nuovo fondo FH resterà assolutamente pul basso dell'orizzontale BC, non che dell'alveo prolungato DC, e che pari-mente la patte superiore del nuovo alveo OG dall'intersecazione O al di sopra sarà anch' essa più bassa e dell'alveo pri-miero AO, e molto più di quell'altro DC, che in que' dieci anni si sarebbe formato; onde in caso, che il punto O cada fra I, e B, non vi sarà, che il solo tratto d' alveo OH / cioè quello, che scorrerà fra le nuove alluvioni dove già era mare, o pure affai vicino ad esso fino al punto H) che sia veramente più alto del tratto corrispondente OB, ma tuttavia sempre più basso di tutto il sondo DC, the in quel numero d'anni si sarebbe foro pure s'egli portandosi al mare a dirittura, dovesse passare per siti bassi, che richiedessero grand' elevazione di argini, e simili; In somma è necessario un ben pesato giudizio di tutte le circostanze (a), ed una ben distinta cognizione di ciò, che succede all'unione de' siumi, prima di determinare, quali siano i benesici, che ponno ricavarsi, dal mandare un siume a sboccare nel mare, o pure in un'altro maggiore.

Ecco adunque: quanto bene la natura provveda, mandando i fiumi ad unirsi insieme, a' molti pregiudizi, che succederebbero alla loro difunione; e che di fatto sono molte volte succeduti, quando diversi accidenti hanno tenuti separati i fiumi, l'uno dall' altro. Era piena la

Lom-

mato; e però niuno assoluto alzamento farà seguito nel fiume, maggiore di quello, che ne' detti dieci anni farebbe feguito, anzi nella maggior parte de' luoghi egli fi farà positivamente profondato; e più lungo tempo di que'dieci anni fi richiederà a produrre un prolungamento tale, che il punto O, in cui il nuovo fondo stabilito dee incontrare il primiero letto AB, si avanzi all'insu nelle parti più lontane dallo sbocco, e ciò non o-flante al disopra di quel punto il fiume sempre avrà guadagnaro in profondità, onde maggiore farà sempre il beneficio per la forza dell'acqua accresciuta, che il danno per la materia terrea aggiunta al fiume.

Tutto ciò si è detto nel supposto dell' Autore, che il poco fondo della spiaggia dia luogo a temere prolungamento di linea. Per altro dove il mare ha fondo confiderabile non fegue un tal' effetto, perocchè le burrasche rimescolando le materie deposte da' fiumi le afforbiscono, e le portano in alto mare. Atteso ciò non fi pud supporre, come pare, che alcuni vogliano, che gli aumenti delle spiagge, o i prolungamenti delle linee de' fiumi fiano proporzionali a' rempi, ma fi dee aver riguardo alla qualità de' fondi; altrimente vedendoli talvolta prolungate le dette linee in pochi anni qualche centinaia di pertiche si dovrebbe credere, che due mila anni fa, il mare giugnesse assai più denero terra di quello, che veramenre sappiamo, che egli vi giugneva.

(a) Fra le circostanze, che si debbono ponderare per accerearsi se sia espediente l'unione di più siumi, una se ne considera dall'Autore nella prop. 5. di questo capo, ed altre ancora se ne adducono nel capo tiltimo del pretente trattato. Ma olere di queste è anco da avvertire, che intanto debbono ne' fiumi uniti feguire quegli effetti di abbassamento, e del fondo, e del pelo, che si sono dimofirati, in quanto la forza delle acque di amendue cospira a produr tali effetti; onde se questi debbono succedere, convien supporre, che le acque predette in quello flato, in cui hanno forza di escavare gli alvei, cioè a dire nello stato di loro piena, insieme concorrano, e con-fluiscano nel letto comune, che è quanto dire, che le escrescenze de siumi, che si tratta di unire, fiano (almeno in qualche grado di confiderabile altezza) contemporance, per modo che l'uno, e l' altro fiume ad un tempo flesso congiunga in quell'alveo le proprie forze a pro-durne l'efcavazione. E però malamente ragionerebbe chi fondandofi fulla dottrina finora esposta, voiesse applicarla a fiumi talmente disparati, che le loro piene ordinariamente non si incontrassero ad un tempo stesso, e specialmente ove si trateaste di semplici torrenti senza alcun'aiuto d'acque perenni; imperocchè sebbene anco risperto a questi, in un caso, che fi dasse di concorso simultaneo di qualche loro escrescenza, comincerebbe la natura a produrre quegli effetti, che si sono spiegati; nulladimeno difficilmente in una fola piena potrebbe compirli, e posto, che li compisse, venendo poi in altri casi le piene dell'uno fenza quelle dell'alero, & potrebbe perdere tutto il guadagno fat-to nel primo cafo, anzi fi potrebbe peggiorare di condizione a riguardo del dilatarfi, che allora dovrebbe fare la piena d'un solo fiume per una larghezza proporzionata ad amendue i fiumi uniti.

Lombardia, ne' contorni di Piacenza, di rami moltiplicati del Pò, e de' fiumi a lui tributari, che la tenevano tutta ripiena di paludi, quando Emilio Scauro, riducendoli tutti in un fol tronco, bonificò quel paese, e lo rendette abitabile, e qual volta gli uomini, ingannati dall' apparenza, hanno pensato di sgravare gli alvei de' fiumi maggiori dall' acque, che si credevano soverchie, e lo hanno fatto col divertire qualche siume, o torrente sobto a sboccare in esso; non hanno tardato molto a sentirne i cattivi essetti: testimoni di ciò ne ponno essere i Ravegnani, per la diversione sopraddetta del Lamone dal Pò di Primaro; e gli abitatori della Romagnola bassa, per le diversioni de' siumi Santerno, e Senio: nè lasciano i Ferraresi di sentire gli essetti dell' alzamento del sondo, e delle piene del Pò di Primaro, seguito non solo per la rivolta di tutto il Pò grande nel ramo di Venezia; ma anco per la rimozione de' siumi predetti dal di lui alveo.

Io non intendo perciò di riprovare le risoluzioni di tutti quelli, che divertono acqua da' siumi, siasi, o per irrigazioni, o per condotta di canali navigabili (a) da un luogo all' altro; perchè vi sono de' siumi, che lo permettono senza danno notabile: tali sono, per lo più, (1) quelli, che corrono chiari; attesochè, per disetto di materia, non ponno nè elevarsi, nè ristringersi l'alveo. (2) Quelli, che corrono per campagne alte di supersicie, rispetto al sondo del siume; poichè, ab-

ben-

(a) Pare, che l'Autore in questo luogo contrapponga all' unione de' fiumi sinora da lui commendata, e mostrata vantaggiosa, la diversione dell'acqua, o sia la diramazione d'un fiume in più alvei, o canali. Quì tuttavia è da ponderare, che propriamente parlando in ordine agli effetti finora accennati, all' unione di due fiumi si contrappone più tosto l'esclusione d'un'influente dal fuo recipiente ( esemplificata poc' anzi da lui medesimo nella rimozione de' torrenti della Romagna dal Pò di Primaro) col mandarlo a sboccare ad altro termine, che la divisione di un solo fiume in più rami. La ragione è, perchè il diramare l'acqua d'un fiume non è propriamente altro, che un dilatarne l'alveo, mentre facendofi un nuovo canale si viene a tare scorrere in maggior larghezza quell' acqua medefinia, che passava per minor larghezza, il che può bensì far'alzar'il fondo al punto della diramazione, gittando ivi un ridosfo i come al coroll. 4. della prop. 5. cap. 5.) ma non può alzarfi il pelo superiore,

mentre la maggior dilatazione, che si dà all' acqua, non permette tal'alzamento, anzi può per qualche tratto all'insù foguire abbassamento, e inclinazione maggiore, dilatandoli auche superiormente il fiume, e sebbene il vecchio alveo dalla diramazione in giù dovrà anco ristrignersi, tuttavia la somma delle due lar-ghezze sempre resterà maggiore della primiera larghezza; ma quando si devia da un recipiente un fiume solito a sboccarvi, non fi fa artificialmente alcun cangiamento nella larghezza del recipiente, ma folo forrezendo in esso la forza all' acqua, si obbliga egli stesso, e a ristrignerfi, e ad alzarfi di fondo ( come pur dee seguire nell'influente deviato) e tal' alzamento fi dee propagare nell'uno, e nell' altro fiume anco alle parti superiori, e alterare tutta la cadente del fondo con elevarla, e con farne eziandio alzare la superficie, come dalla dot-trina di sopra stabilità facilmente si raccoglic . 

benchè questo qualche poco si elevi, tale alzamento poco, o nulla pregiudica. (3) Quelli, che hanno grandissima abbondanza d'acqua, dimanierachè la parte divertita non abbia sensibile proporzione colla rimanente. (4) Quelli, che portano materia sottile, la quale non richiede molta velocità per essere portata sino allo sbocco. (5) Quelli, ch'entrano nel mare in luoghi, ne'quali i slussi, e rissussi sono molto grandi; poichè l'acqua del mare, che nel tempo del slusso entra negli alvei de'fiumi, ritornando indietro nel tempo del rissusso, serve a tenere netto l'alveo dalle deposizioni; al che mi do a credere, che s'appoggi la durabilità de' molti canali navigabili, che si trovano nell'Olanda,

e in altri luoghi.

In contrapposto de' benefici, che apporta l'unione de' fiumi, vi è qualche danno da non trasandarsi in questo luogo; poichè (1) i fiumi uniti, che sono anche i maggiori, hanno le tortuosità, più grandi di giro; e perciò qualunque volta si danno a corrodere una ripa, riesce più difficile, o almeno più dispendioso il difenderla, dimodochè in casi simili sovente accade, che si stimi minor danno il ritirarsi indietro con gli argini, che l'impedire con opere manufatte l'avanzamento della corrosione; questo danno però viene in parte ristorato dal fiume medesimo; perchè quanto esso leva di terreno da una parte, tanto ne aggiunge colle alluvioni dall'altra. (2) Accadendo una rotta negli argini di un fiume grande, occuperanno le di lui acque uscite dall'alveo. più grande ampiezza di terreno, che se fosse succeduta in un fiume picciolo; e perciò potranno essere causa di danni maggiori. (3) Queste rotte, comecchè riescono di più ampia apertura, portano maggior dispen--dio, e molte volte più difficultà in chiuderle, secondo le circostanze. (4) Quello, che è più notabile in questo particolare si è ciò, che dà motivo alla seguente proposizione.

# PROPOSIZIONE V.

Se un fiume maggiore correrà con poca caduta, e dopo lafciato di portare ghiara, se gli unirà un siume, che ne porti dentro il di lui alveo; sarà il siume maggiore obbligato, o a mutar corso, o ad elevare il proprio

fondo nelle parti superiori.

Poichè egli evidente, che l'acqua d'un fiume abbenchè mossa con velocità considerabile, non può spingere molto all'innanzi, un sasso gettatovi dentro, se non ha molta caduta nel sondo dell'alveo, e particolarmente, se il sondo predetto non sarà resistente. Vero è, che sul principio, e per poca quantità, la sorza dell'acqua, scavando d'intorno al sasso, il terreno, lo seppellirà inesso; ma finalmente non potendo detto sasso essere prosondato all'ingini sino al centro della terra,

Tom. II. Ff con-

converrà, che il primo fasso seppellito arrivi ad un sito, sotto del quale non possa passare; e perciò potranno bene, sopra di esso, sostentarsi altri sassi, che bastino a riempire tutto il sito sino al piano del fondo del fiume, ma non piu; nel qual caso non potendo più prosondarsi il sasso, nè smaltirsi lungo il corso dell'acqua, attesa la poca declività del fondo dell' alveo; converrà, che entratì i fassi nell' alveo del fiume maggiore, ivi si fermino, e comincino ad elevare il fondo. per formare quella pendenza all'alveo, che è necessaria per impellere avanti i lassi, e le ghiare, avendo riguardo alla forza dell'acqua del fiume unito, non più a quella dell'influente: ed in questo caso, facendosi, come una chiusa di satti attraverso dell'alveo del siume unito, converrà, che la di lui acqua, nella parte posteriore, si elevi di supersicie, er potere formontare col suo corpo l'impedimento de' fassi portati dal fiume influente; e restando l'acqua del fondo, per causa dell' impedimento medesimo, priva, o rallentara di moto; ne seguirà, che ivi si faranno delle deposizioni; e per conseguenza il fondo dell'alveo, s'eleverà, tutto al contrario di quello, che succederebbe, se il fiume influente portasse materia omogenea a quella, che porta il fiume unito in dirittura dello sbocco; e la ragione di questa diversità si è, che nell'ultimo caso, l'unione de' fiumi accresce sorza, ma non aggiunge impedimento; ma nel primo, aggiunge più d'impedimento, che di forza; e se accadesse, che tanta fosse la forza, quanto l'impedimento accre-·fciuto, allora non si altererebbe, in conto alcuno, il fondo del fiume unito.

Tal'elevazione di fondo nelle parti posteriori dell'alveo, suppone una condizione difficile da ottenersi; ed è, che la ripa opposta allo sbocco del fiume influente resista alla corrosione; altrimenti, deponendosi il sasso dalla parte dello sbocco, e spingendosi avanti a scarpa verfo la ripa opposta, lascierà il fondo maggiore della sezione dalla parte di essa ripa; alla quale perciò voltandosi il filone dell'acqua, comincierà ad aprirsi il passo verso quella parte, cagionando un giro di corrotione, per lo quale, a poco a poco volterassi tutta la corrente del fiume, proporzionandosi l'alveo in quel sico; al che seguirà, che il siume influente prolungherà la sua linea, formandosi l' alveo dentro le ghiare deposte nel sito vecchio del fiume maggiore, e s' aprirà nell' alveo di esso un nuovo sbocco. E qui nuovamente si torneranno a produrre i medesimi esserti di prima, rispingendosi sempre la corrente del fiume maggiore al lato oppolto, e facendo nuove corrolioni; e tutto ciò s'anderà continuando, finchè il fiume tributario, si sarà prolungara la linea tanto, che cessi dal portar ghiare nell'alveo del fiume, dentro del quale egli dee avere l'ingresso. Il che &c.

Da questo principio mi do io a credere, che proceda, che i fiumi rea-

li, i quali ricevono il tributo di altri fiumi minori, se corrono per pianure, tengano la loro corrente lontana dalle radici de' monti; poichè siccome può essere, che il Pò, per esempio, abbia avuto una volta il suo corso vicino, o a gli Apennini, o a gli Euganei (dal che non discordano le tradizioni de' popoli; e le notizie, che dello stato antico di esso s'hanno dall' istorie) così può esserne stato rispinto, nella maniera predetta, da' fiumi, che scendono da essi, e che allora solo abbia trovato un sito stabile, quando trovatosi, quasi in mezzo della gran valle della Lombardia, s'è afficurato, che non entrino nel di lui alveo fassi, e ghiare portate da fiumi influenti; ed in fatti s'osserva, che dopo, che il Pò lascia di correre in ghiara, non ne riceve più di sorte alcuna da' fiumi tributari.

Da questa medesima causa può anche nascere la tortuosità, o piuttosto l'obliquo, e serpeggiante corso di alcuno de' fiumi reali; Poichè come si è detto, dovendo essere rispinta da'sassi la corrente di esso, sino ad esfersi sufficientemente prolungata la linea del fiume influente ( per esempio, essendosi rivoltato in CDE, l'andamento del fiume reale (Fig. 52. Tav. XII.) fino a dar luogo al necessario allungamento della linea del fiume A B sino in B, che sia l'ultimo termine delle ghiare) può darsi il caso, che il siume GF, anch' esso, richieda il prolungamento GF sino al punto F, supposto esso pure l'ultimo termine della portata de fassi; nel qual supposto è evidente, che il corso del fiume CEF non potrà passare tra F, e G, ma necessariamente dovrà esfere rispinto in EF; e per la stessa ragione potrà dal fiume HI essere nuovamente rispinto in FI, dimodochè il siume reale prenda, per tali caule, il corfo lerpeggiante CDEFI, che in questo caso, non sarà un' errore di natura; ma bensì un rimedio necessario a provvedere a quegli sconcerti, che senza detta tortuosità, necessariamente succederebbero.

Da questa considerazione si cavano alcuni avvertimenti necessari; il primo de'quali è, di non introdurre mai alcun fiume, che corra in ghiara; dentro l'alveo d'un fiume reale, che abbia il fondo arenofo, o limoso. (2) Di non abbreviare mai la linea a quei fiumi influenti, che portano il sasso assa vicino alla propria soce. (3) Che le corrosioni delle ripe de'fiumi reali, prodotte da fatti, portati dentro de loro alvei da' fiumi tributari, sono irrimediabili; ed è opera, e spesa egualmente inutile, che dannosa al corso del siume reale, l'ostarvi. (4) Che quando sia cosa possibile, torna pri conto, o porcare più abbasso la foce del fiume influente; o allungargli la strada colle tortuosità, per

fargli deporre il fasso, prima dell'introduzione.

Noi abbiamo detto nel principio di quetto capitolo, che molte volte l'unione de' fiumi è fatta per una necessità di natura. Ciò è ma-Ff 2 nifenifesto in tutte le congiunture; perchè non essendo altro la natura, che la combinazione delle cause operanti, senza la direzione artificiosa della mente umana; tutte le volte, che più fiumi si sono uniti insieme senza opera di uomini, ciò è succeduto per virtù di cause necessariamente operanti, le quali sempre agiscono verso quella parte, dove trovano maggiore facilità; e perchè, come si è fatto vedere, i siumi, quanto sono maggiori, tanto più facilmente smaltiscono le proprie acque; perciò quelle, che scorrono sopra la superficie della terra, si sono portate ad introdursi ne' fiumi grandi, facendo prima picciole unioni, e poi maggiori, sino al formarsi gli alvei de' fiumi reali. Tale necessità però molto più si manifesta ne' fiumi, che scorrono fra le montagne, dalle radici delle quali sono sforzati i fiumi a scorrere verso una parte determinata, cioè verso quella, dove si trova l'apertura di esse, che dà l'uscita al fiume medesimo; e perciò i fiumi, che scorrono fra monti, seguitano, tanto nel loro corso, quanto nelle unioni, la direzione delle valli formate dalle montagne; siansi esse valli effertidel corso de' fiumi, o pure formate dalla natura prima di essi; e perciò non si uniscono i fiumi insieme, prima che una valle non sia aperta in un' altra, se pure non vi siano condotti sotterranei, per li quali possano i fiumi avere il loro esito. Gli effetti però sono i medesimi, tanto ne' fiumi, che scorrono fra le montagne, quanto in quelli, che per le pianure si portano al mare; nè variano in altro, se non in ciò, che i primi hanno il sito de' loro alvei più determinato, e ristretto fra le radici de' monti; ma i secondi ponno variar corso da un luogo all'altro, portandolo ora più a Levante, ora più a Ponente; e perciò pochi sono i luoghi della Lombardia, che in un tempo, o in un'altro non siano stati bagnati dalle acque del Pò, di cui, anche in oggi, si vedono tante vestigia di alvei derelitti.

Tutto il sopraddetto appartiene principalmente agli effetti, che s'osservano negli alvei de'fiumi uniti; ma per quello, che risquarda le alterazioni, che arrivano all'acqua corrente per essi, si dee distinguere; perchè, o si parla degli sbocchi, e di ciò abbiamo trattato nel capitolo antecedente, siccome di quello, che accade a'fiumi tributari; o pure si discorre degli effetti dell'acque accomunate con quelle del recipiente, e di già abbiamo detto, che la direzione dello sbocco sa diversi effetti; onde resta da discorrere dell'alzamento, che sanno i fiumi insuenti nel recipiente, il che procureremo di fare nel seguente capitolo.

## CAPITOLO DECIMO.

Dell'escrescenze, e decrescenze de' fiumi, e della proporzione, colla quale s' aumentano l'acque de' medesimi.

DOchi, per non dir niuno, sono i siumi, che corrono sempre coliz medesima quantità di acqua, senza accrescimento, o diminuzione; se pure non sono canali regolati, ne' quali s'attemperi l'introduzione dell'acqua con diverse fabbriche, o diversivi; il che anche riesce d'una fomma difficoltà, particolarmente senza una continua vigilanza, ed assistenza alle macchine regolatrici: gli altri tutti s'accrescono d'acqua per diverse cagioni. Ma quì si dee per maggiore chiarezza distinguere; per chè o si parla della quantità assoluta dell'acqua, o pure della sezione. che occupa nel passaggio, per un dato sito del fiume. Se si parla della quantità assoluta dell' acqua, non v'ha dubbio, che questa si accresce per lo maggiore vigore delle forgenti: per la quantità delle piogge; per le nevi liquefatte, e per l'acqua de fiumi influenti &c. Ma se si discorre dell' area della sezione, che occupa, oltre le predette cagioni, può concorrervi il ristagno del mare, o de' fiumi maggiori; ed anche, sebbene insentibilmente, la forza del vento contrario alla corrente; il ristringimenco dell'alveo; e generalmente tutti gl'impedimenti inferiori, che levano la velocità al corso del fiume.

L'accrescimento d'acqua ne' fiumi, per causa delle sorgenti più abbondanti, rare volte è repentino; ma per l'ordinario si sa graditamenre, e per lunghi intervalli di tempo; non così quello, ch'è prodotto dalle piogge, e dalle nevi liquefatte, le quali fanno crescere ad un tratso i fiumi minori, abbenchè (di rado incontrandofi, che i fiumi influenti s'accrescano tutti in un tempo) non procedasso a proporzione le piene de' fiumi, maggiori. Questi, se hanno lungo tratto, ponno aumentarfi d'acqua nelle parti più vicine allo sbocco, fenz' alterarfi nelle più loncane; perchè può darsi il caso, che l'acqua delle piogge faccia crescere un fiume influente inferiore, e che, non piovendo nell'istesso tempo in quel tratto di paese, che tramanda le sue acque ad un'altro superiore, questi non si alteri dal suo stato ordinario; siccome può anche succedere, che cresca il fiume nelle parti superiori, e non riceva morivi d'accrescimento da fiumi inferiorii; ma non perciò saranno esenti dall' escrescenza, le parti più basse dell'alveo. Ciò d'ordinario succede nella liquefazione delle nevi, la quale facendosi ne' monti più alti solo l'estate, e sossiando il Sirocco, i siumi inferiori, che d'ordinario nascono dalle montagne più baile, nelle quali si disfanno più presto le nevi, non ponno a quel tempo, per mancanza di queste, aumentarsi; ed or-Ff a -: Tom. II. dinadinariamente, non succedendo l'estate piogge tali, da sar correre i siumi gonsi, nè meno per causa di queste possono, moralmente parlando, venire le piene a' siumi inseriori. Quindi è, che attemperandosi l'accrescimento d'una causa, col disetto d'un'altra, ha ciascun siume, siccome tutte l'altre cose, così il suo massimo stato, che non può eccedere naturalmente, cioè a dire i limiti del suo alzamento; ed abbenche non sia impossibile l'unione di tutte le cause, e l'accrescimento della loro energia, nulladimeno sunt certi denique sines, i quali trasgredendosi, succederebbero diluvi irreparabili, come quando s' aprirono le careratte del cielo, e gli abissi della terra. Resti dunque determinato, che ugni siume ba il suo termine d'altezza, oltre il quale non passano le di lui piene maggiori, ed al quale devono essere superiori le ripe, e gli

argini del fiume, acciocche non fuccedano inondazioni.

Non è perciò meraviglia, se le piene de fiumi minori durano meno di quelle de maggiori; perchè, accrete indosi i primi per le escrescenze degl'influenti, che hanno gli sbocchi in poca distanza, l'uno dall'altro, corre poco divario dall'entrata di uno, all'entrata dell'altro, e richiedendosi poco spazio di tempo, per la brevità del cammino, allo scarico dell'acqua introdotta in essi; al cessare della causa produttrice della piena, cella alcrest, poco dopo, la medefima; ma ne' fiumi maggiori, quando anche le caule operanti concorressero tutte in un tempo, i fiumi inferiori più presto si scaricherebbero; dimodochè al sopravvenire della piena cagionata dall'influsso de' fiumi più alti, quelli avrebbero di già fmaltite le proprie acque; e perciò non aggiungerebbero, più dell'ordinario, al fiume maggiore; ond'è, che frequentemente s'osserva, che al cessare della piena dell' ultimo influente, sopravviene quella dell'altro immediatamente superiore, e mantiene nel fiume recipiente quell'accrescimento, che non può essere essetto dell'influente inferiore; e così procedendo successivamente, chiaramente si vede, che tanto dee durare la piena quanto basta per dare scarico a tutti i fiumi, che debbono tramandare le loro acque al mare in diverse distanze da esso.

Molto più durano le piene fatte dal disfacimento delle nevi, richiedendo queste lungo tempo al loro intero consumo, particolarmente, se esso dee succedere a sorza di sole, che non opera egualmente in tutte le parti delle montagne, che hanno le loro sacce esposte più, o meno a'riggi di esso; o pure opposte a' medesimi, e sono per lo più tali, che non ricevono il di lui calore, che dopo molte ore del giorno, e lo perdono molte ore prima della sera; quindi è, che durando lunga tempo lo scioglimento delle nevi, durano a proporzione le piene de' siumi, le quali secome non arrivano al mare il primo momento, che le nevi cominciano a disfarsi, ma addimandano lo spazio talvolta di molti

gior-

giorni, ne' fiumi di lungo tratto; così non cessano immediatamente, dopo il totale consumo delle medesime, ma continuano qualche giorno dopo, quanto cioè ricerca l'acqua per arrivare al mare, per lo tratto dell'alveo, nel quale corrono. Da ciò si toglie la meraviglia, che ostentano alcuni, nel veder venire talvolta le piene de' fiumi a ciel sereno, e senza pioggia veruna, per ispiegare il quale essetto, hanno indotte cause occulte, ricorrendo agl' inslussi delle stelle, ed alle cause universali.

Succede anche talvolta, che ne' siti alti d'un siume venga una piena considerabile, e nelle parti inferiori non porti motivo di farvi sopra alcuna riflessione, tanto riesce ella moderata; ciò succede, se la piena è fatta da' soli tiumi influenti superiori; perchè ne' propri alvei, e nel tronco comune, può darsi il caso, che formino una sezione assai alta; ma arrivando ne'fiti dell'alveo più dilatato, e non occupato in quel tempo dalle piene de'fiumi inferiori, è necessario, che, per la larghezza della sezione s'abbassi la superficie dell'acqua; e perciò non renda considerabile la piena. Ne' fiumi temporanei s' accoppia alla predetta, un' altra causa dell' effetto medesimo; ed è, che incontrandosi dopo una gran siccità, che il siume s'accresca d'acqua, una parte di questa può essere imbevuta dal fondo, e dalle sponde dell'alveo, e fare l'effetto medesimo, che alle volte fanno le voragini incontrate per istrada da' fiumi; bisogna però, che l'acqua imbevuta dal terreno, abbia qualche manifesta proporzione a quella, che resta, acciò succeda l' effetto senfibile; che perciò non può osservarsi, che ne' fiumi piccioli, e nelle piene di poca durata.

Quando un fiume entra a correre nell' alveo d'un' altro, se questi avrà il fondo, e le sponde stabilite, e proporzionate all' acqua di tutti
gli altri fiumi, che dentro vi mettono, non v'è dubbio, che farà crescere l'altezza della di lui acqua più, o meno, secondo lo stato, in che lo
troverà. E' regola universale, ch' entrando i fiumi insluenti in acqua bassa
del recipiente, accrescono l'altezza di questo più, che non samo in acqua
alta (a), in manierachè il minimo accrescimento succede nelle piene
più grandi del recipiente; e ciò, supposta la medesima quantità della
piena dell'influente; quindi è, che a stimare gli alzamenti, che sa un
siume in un'altro, è necessario considerare lo stato di quello, che lo riceve:

Ff 4

(a) Questa verità viene comprovata dalla comune sperienza almeno ne' tratti de' siumi assai lontani dalle loro origini; ed è quella, che ha servito di sondamento alla maggior parte degli scrittori di questa materia a riconoscere, che le velocisà de' siumi hanno per lo più qualche connessione, e dipendenza dalle altezze correnti delle loro sezioni, comecche abbiano poi variato nello stabilirne le leggi. In fatti non è così facile lo spiegare un tal senomeno, supponendo, che le velocità dipendano dalla sola discesa dall'origine o reale, o equivalente. fimilmente se un siume insluente entrerà, colla sua piena torbida, in acqua bassa del recipiente, sarà interrimenti nell'alveo di questo, sì nebsondo, che nelle spiagge; ma tali interrimenti, siccome si fanno nel proprio alveo da ciascun siume, per causa delle piene minori, e nelle maggiori si consumano; così al sopravvenire d'una piena più grande nel recipiente, tutti gl'interrimenti satti dalla piena dell'influente, immediatamente si levano nell'atto di crescere, ch'ella sa successivamente; onde non è buon'argomento, per determinare, se un siume interrisca l'alveo di un'altro, quello, che si sonda sopra l'osservazione degli effetti delle piene dell'influente. Per altro tali interrimenti non s'osservano, quando il siume influente entra in acqua alta del recipiente, se l'altez-

za sia viva, e non indebolita dal ristagno del mare, o altro.

Entrando un' influente pieno in un recipiente basso, e cagionandovi. come si è detto, alrezza considerabile, non solo si volterà verso il mase; ma può darsi il caso, che rigurgiti all'insù per l'alveo del recipiente, sin dove arriva l'arizzontale dell'altezza da lui fatta (a); ciò però farà vero, quando, o il recipiente non avesse acqua di sorte alcuna; o pure così poca, che non potesse superare, colla sua acqua sopravvegnente nel tempo dell' alzamento, il rigurgito dell' influente : ed in questo caso, abbenchè nella parce inferiore succedano interrimenti, non però si faranno nella parte superiore; perchè l'acqua del recipiente ristagnata, obbligherà tutta la torbida a voltarsi all' ingiù; ma per altro, non potendo essa impedire il rigurgito, s'interrirà l'alveo anche nelle parti superiori, che però tornerà al suo essere primiero sopravvenendo la piena del recipiente. Quest'effetto s'osserva nel Pò di Primaro allo sbocco del Santerno, le piene del quale anticipando, di molte ore, quelle degli altri fiumi superiori (trattenuti di più, e ritardati dallo svagamento, che hanno per le paludi) rigurgitano per l'alveo del Pò predetto per molte miglia, correndo all' insu, quando trovino le acque basse, ed interrendo l' alveo del medesimo; ma, venendo le piene in acqua alta, non si fa rigurgito di sorte alcuna, e facendosi picciolo l'alzamento del pelo del recipiente, nel sito dell'introduzione, poco anche, o niuno è il ristagno, e l'elevazione dell'acqua del recipiente nelle parti superiori: che perciò sempre si rende minore, quanto più si scosta dallo sbocco, sino a farsi insensibile in poco spazio (b).

<sup>(</sup>a Non si può dibitare, che l'instuente non faccia qualche resistenza all'acqua superiore del recipiente, e che per conseguenza non si osservino anco in ciò le regole de' rigurgiti da noi accennate [nel miglior modo, che ci è stato possibile] nelle annotazioni al capo 3, dovendos

riguardare il tratto superiore del recipiente come un'influente, e l'alveo comune a'due siumi, come il recipiente di esso. E però ci rimettiamo a quel poco, che ivi si è detto.

<sup>(</sup>b) Questo è appunto, ciò che seguendo le dottrine dell'Autore abbiamo mo-

La medesima diminuzione d'altezza di pelo d'acqua, si sa nell'alveo del recipiente, alla parte inseriore dello sbocco; perchè andando la cadente del pelo dell'acqua bassa ad unirsi colla superficie del mare, ed il simile dovendo sare la cadente del pelo della piena, è necessario, che la distanza di queste due linee concorrenti (le quali ogni ragion vuole, che siano congeneri, e simili) si saccia minore, quanto più si avvicinano al punto del concorso, cioè alla soce; e perciò l'altezza aggiunta dalla piena sopra il pelo del recipiente, è maggiore in saccia allo sbocco, e poi sempre si sa minore, quanto più la piena s'accosta al mare (a); e conseguentemente non vi è necessario tanto di ripa, o d'argine per contenerla.

Le

firato nell'annotazione ultima del capo ottavo c. 434., cioè, che il pelo del fiume fostenuto dal rigurgito è meno inclinato di-quello, che sarebbe senza il rigurgito; è tal verità su posta in un'intera evidenza rispetto al rigurgito, che sosse il Pò da'suoi Insuenti nella visita di questo siume, e specialmente in quella del 1719., e 1720, per le asserzioni concordi di un gran numero di abitanti lungo il medesimo.

Ne qui si vuol lasciare di notare di passaggio, che rispetto all'altro rigurgito, che dal recipiente foffrono gl' Influenti, il qual effetto è affai più sensibile del primo, la medesima diminuzione della pendenza del pelo fostenuto dal rigurgito nelle dette vifite fu comprovara con immediate milure prefe in più lunghi . Così nel fiume Tefino il pelo alto della piena del Pò del 1705. fecondo i fegni, che ne furono indicati, fi trovò aver rigurgitato presso la Città di Pavia in altezza di piedi 10. 8. 6. sopra il pelo corrente del medefimo Tefino dei 30. Novembre 1719., laddove alla cafa Torti I luogo inferiore al detto fito, e non loncano dalla confluenza del Tefino col Po) lo stesso rigurgito si alzò sopra il mede-Simo pelo del 30. Novembre piedi 11. 5. 6. Parimente nell'Ollio il rigurgito dell' escrescenze del Pò del 1719. al palazzo Gardani [ che non è guari superiore ollo sbocco in Po] fa alto fopra il pelo dell' Olho dei 29. Dicembre, piedi 16. 8. 8. 3 laddove alla chiavica della Bocca, posta an firo più alto, la detta altezza tu fo-lamente piedi 13. 2. 9. Così pure nel Mincio l'alzamento della piena del Pò

del 1719. sopra il pelo di quel fiume, nello flato in cui era fra i rj., e i so. Gennaio [ nel qual tempo non fi alterd fenfibilmente] fu minore a Mantova, che alla Virgiliana piedi r. 8.6, minore alla Virgiliana, che a Governolo p. 1. 2. 2., e minore a Governolo, che allo sbocco p. o 6. 10. E nella Secchia l'altezza del rigurgito della stessa fiumana di Pò accaduta del 1719. sopra il pelo della Secchia degli 8., e 9. Gennaio 1710., fu mag-giore alla chiavica di Codevico, che a quella di Madama p. 1. 21.5., e a questa più che all'altra detta della Pietra p. 1. 2. 0., cioè a dire fempre minore a misura, che le offervazioni se ne sacevano in parti più lontane dagli sbocchi degl' influenti, entro i quali era seguito il rigurgito di quella piena.

(a) Quefta diminuzione decessere assai fensibile in quelle parei dell' alveo nelle quali il fiume tuttavia si va accelerando, e perciò la superficie si va accostando al fondo [come presto le origini dei fiumi] e in quelle ancora nelle quali se ne accelera almeno la superficie, prendendo qualche considerabile inclinazione, come albiamo detro, che di nuovo succede nell'accostarsi del siume allo sbocco, e specialmente in arqua baffa del recipiente Per altro in que tratti, ne' quali secondo fir dottrina dell'Autore i fiumi cammmano fenza accelerarfi fenfibilmente per la difcefa, e per confeguenza portano la fuperficie come parallela al fondo i come frè dete to nell'annorazione ta. del capo 4. c 185.) la detta diminuzione dell'altezza aggiunta dall'influente fopra il recipiente nelle

Le piene maggiori dell' istesso siume osservate nell' istesso sito, sone sempre più veloci delle minori; e se qui che volta si vede il contrario, ciò è segno, che la piena non è verame e maggiore, benchè tale apparista, a causa de' ristagni inseriori; pi ciachè il segno della grandezza reale delle piene non è l'altezza sola dei acqua, ma piuttosto la velocità, ed inclinazione maggiore del pelo del ma esempre nello stato medesimo, allora potranno ben dedursi le pie e maggiori dalla maggiore altezza, che però sarà sempre congiunta con maggiore velocità, ed altresì, con maggiore inclinazione di serficie; ma crescendo l'altezza ell'acqua per lo ristagno del mare non crescendo la piena, allora la cicità si ritarda, e la superficie del ma rende meno declive. Non de no perciò annoverarsi tra piene tutti gli alzamenti dell'acqua; men questi possono essere detti anco degl' impedimenti inferiori.

Abe. detto d' spra, essere proprio de siumi maggiori, l'avere le piene di più lunga durata, e ne abbiamo assegnata la causa, che è il diverso tempo dell'introduzione de siumi influenti colle loro piene nell' alveo comune; e la medesima ci sa conoscere, che i siumi maggiori

non

sue ipotesi appena dee esser sensibile; e in satti nelle regole, che egli dà appresso, di dedurre la proporzione delle acque di due siumi dalla sola larghezza, ed altezza corrente di ciascuno di essi, viene tacitamente a supporre, che sia indisserente prender la misura di tal' altezza in qualunque sezione (purchè dentro i limiti dei tratti piedetti) e però riguarda la detta altezza come unisorme, e il pelo alto come parallelo al sondo, e al pelo basso; nè da tale equidistanza pare, che debba sensibilmente distogliersi per l'ingresso dell'acqua di un solo siume, quando non se ne distoglie per tutto quell'accressimento, che vi è dalla massima bassezza sino al segno delle sue piene.

L'esperienza comprova questo discorso nel Reno; la cui altezza in rempo di piena di sotto allo sbocco dell'ultimo influente, che è la Sammoggia, per sino verso
Vigarano, che è un tratto di 14, miglia,
si mantiene squanto comportano le irregolarità delle larghezze in alcuni siti passai costantemente di piedi undici sopra il
sondo, a cui è parallelo il pelo basso.
Parimente nel Pò dallo sbocco del Mineso,
ultimo degl' influenti perenni, sino verso
la Stellata, il pelo delle piene non ha, che

assai poca convergenza verso il peso baso so, e può prendersi come equidifiante ad esso, avvegnache di sotto alla Stellata cominci poi a rendersi sensibile l'accostamento dell'uno all'alero per la chiamata degli sbocchi.

(a) Non v'ha dubbio, che l'accrescimento di velocità in un siume, o pruttosto in una determinata sezione d'un siume non indichi accrescumento d'acqua, e grandezza reale della piena, eccettuandone solamente quelle sezioni, che sono tenute in collo dal rigurgito del recipiente, mentre se questi venisse a scemare d'altezza, dovrebbe nell'influente crescer la velocità almeno in superficie senza alcun'aumento d'acqua.

Rispetto poi all' indicio dedotto dall' accrescimento dell' inclinazione del pelo, questo esserto non è gran fatto sensibile, come nell' antecedente annotazione si è veduto, in que' tratti, ne' quali il siume cammina in ogni stato colla medesima inclinazione, cioè parallelo al sondo senchè in rigore ivi ancora debba aver qualche poco di convergenza) e si debbono parimente eccettuare le parti vicine agli sbocchi, ove l'inclinazione può crescere per lo solo calare del recipiente.

non possano dallo stato basso al maggior zno della piena con quella celerità, che fanno i fiumi minori, attesa la iflerenza maggiore del tempor che intercede tra l'arrivo di un fiume nfluente, e quello di un' altro, il quale ne' minori, e ne' torrenti, è 1 co meno, che contemporaneo; e perciò particolarmente gli ultimi, : rivano colle piene così improvvisamente, che non danno tempo mo. : volte a' passeggieri, i quali s' incontrano a passarli a guado, di por. in falvo; ma v'è ben'un'altra, anche più potente ragione, cioè, che . mentandoss successivamente i suc mi con uguale quantità d'acqua sommini, ata in tempi eguali, non s'accrescono ugualmente in altezza; ma mage ri sono sempre gli alzamenti ful principio, che sul fine, in maniera c. un palmo di elevazione aggiunta ad un fiume già gonfio d'acqua, dessere effetto di una causa tre, o quattro volte maggiore di quella, he può accrescere all'acqua bassa due, o tre palmi di altezza; quinc. è, che le piene sul principio si vedono crescere più sollecitamente; e rciò un fiume, che s' alzi nelle piene, sette, o otto piedi, arriverà i suo colmo in poche ore; ed un'altro, le cui escrescenze s'elevino a indici, o sedici piedi, stenterà ad arrivarvi in molte giornate.

Colla medesima proporzione dell'accrescimento, succede il decrescimento de' siumi; posciache quelli, che crescono poco, e sollecitamente nelle piene, anche presto si sgonsiano; ma gli altri, che spendono moltotempo per arrivare al sommo della piena, durano più a mantenersi intale stato; perchè siccome l'accrescimento di molt'acqua in un siume: pieno, non sa, che una picciola elevazione, così la detrazione di al-

trettanta, non fa, che un simile abbassamento.

Sono più frequenti le piene maggiori in un fiume minore, che in un maggiore; e la ragione si è, ch'è più facile l'incontro di poche cause in operare, ciascheduna nel suo sommo vigore, di quello sia l'unione di molte; onde, dipendendo le piene massime de siumi grandi dal concorso di più siumi influenti, è dissicile, che s'incontrino tutti a portare successivamente, ed in tempo proporzionato le loro piene nell'alveo del recipiente; siccome è dissicile, che le piogge s'incontrino a cadere, e le nevi a dissarsi, in un tempo medesimo, in tutti i luoghi d'un paese vassissimo, e molte volte di clima disserente, come è quello, che occupa il corso d'un siume reale sall'incontro in un siume picciolo, che comincia, e sinisce in una Provincia, è facile l'unire due, o tre siumi influenti, a crescere nell'istesso tempo; e perciò a cagionare una piena, anche massima nel recipiente.

Hanno i fiumi certi tempi determinati, ne quali, per lo più, succedoro no le maggiori escrescenze di tutto l'onno; voiche altri si gonfiano la Primavera, e l'Autunno, altri, restando bassi tutto il resto dell'anno,

s'accrescono solo l'Estate; e ciò dipende dalle cause delle piene maggiori. operanti più in un tempo, che in un'altro; posciachè, quelli, che s'ingrossano per lo disfacimento delle nevi, banno le loro piene a quel tempo, che regnano gli Sirocchi, o altri venti caldi, che, in questo nostro clima, succede qualche volta l'Inverno, ma per lo più ne'mesi di Marzo, e di Aprile; ma ne' luoghi più alti, non bastando lo Sirocco, e ruchiedendosi accoppiato il fomento de' raggi folari, si prolunga la liquefazione delle nevi, a'mesi di Maggio, e di Giugno: I siumi poi, che si gonfiano per le piogge, banno le loro massime piene l'Autunno; perchè a quel tempo cominciano le piogge più frequenti, e durevoli. I torrenti di poco corso se vedono più gonsi l'Estate, e nella Primavera; quando, cioè, per cagione de'temporali, cadono le piogge più imperuose, ed abbondanti, abbenchè di minore durata; e non sarà disficile a chi si sia, considerando la cagione delle piene, ed il tempo nel quale dette cause si rendono più efficaci, il dedurre anche in qual tempo succedano le massime piene d'un fiume.

Molti fiumi però hanno dell' escrescenze sregolate, delle quali non se vede alcuna manisesta cagione; ponno però procedere da cause meno cognite, siasi, o perchè rendasi dissicile l'indagarle; o pure, perchè la lontananza del luogo, dov' esse operano, induca un'ignoranza, che gli uomini non curano di levarsi, col disagio de' viaggi; tali sono le inondazioni del Nilo, del Tevere, e d'altri siumi, delle cause delle quali vanno anche in traccia i filososi, e gli architetti delle acque, senza averle potute sinora accertare. Generalmente perciò pare, che non possa crescere l'altezza dell'acqua in un siume, se o non s'accresce il di lei corpo, o non si scena la velocità; onde, per dire qualche cosa nel particolare di dette inondazioni, sarà bene discorrere sopra l'uno, e

l'altro di questi capí.

L'accrescimento del corpo d'acqua si sa, o perchè le sontane ne somministrino in maggiore abbondanza; o perchè le piogge discendano più suriose; o perchè le nevi siano più copiose; o perchè le medesime si dissacciano con maggiore celerità. Queste ultime cause si rendono patenti per osservazione immediata; poichè ognuno può bene giudicare della quantità della pioggia, dell'altezza delle nevi, e della prestezza del loro scioglimento; può anche conoscere l'abbondanza delle sorgenti, quando queste sono maniseste, come quelle, che danno l'origine a' siumi; ma perchè ve ne ponno essere anche di quelle, che siano ignote; può darsi il caso, che senza distacimento di nevi, senza pivoggia, senza aumento d'acqua alle sorgenti del siume il di lui corpo s'accresca. Ognuno, che sia versato nella otservazione de' siumi, o pratico dell'istorie di essi, sa, trovarsi alcuna volta negli alvei de' medesimi, delle voragini, al-

cuna

cuna delle quali assorbisce l'acqua di essi, e sa scemarla; ed alcun' altra ne somministra loro della nuova, e sa accrescerla: di queste voragini se ne trovano anche nel mare, ed è samosa quella di Norvegia, che sei ore riceve l'acqua, e sei altre la rigetta; così la Cariddi di Sicilia &c. e tra quelle de' fiumi si annoverano quelle del Danubio, alcune delle quali ingojano, ed altre vomitano l'acqua; e se non altro, si trovano nella superficie della terra delle aperture, che ricevono tutta l'acqua di fiumi grandi; ed altre, dalle quali scaturiscono fiumi interi; perciò può darsi il caso, che nell'alveo di qualche siume, sempre coperto dall'acqua, o nel fondo di qualche lago, vi sia alcuna di queste voragini, la quale, per la maggior parte del tempo, assorbendo le acque (e perciò mantenendole sempre basse) cessi, per qualche giorno, dal suo solito ufficio, e cagioni piene non prevedute: o piuttosto, che dalla medesima scaturisca un'abbondanza di acqua così grande, ed infolita, che aumentando quelle del fiume, le obblighi a gonfiarli straordinariamente.

Io non ardisco di asserire, che la causa delle inondazioni del Tevere, sia di questa natura; ma quando sussista ciò, che vien riferito da qualche Autore, cioè, essere accadute inondazioni spaventose a ciel sereno, in calma di mare, senza venti, e senza nevi alle montagne, crederei giusto il motivo di dubitare, che le sorgenti, o coperte, o scoperte, ne fossero stata la causa, e che tornasse conto l'accertarsi; se nell'alveo, o del Tevere, o de'tributari di esso, vi sia alcuna voragine di tal natura. Egli è certo, che nell'alveo de' fiumi, che sono asfai profondi, si manifestano sorgive, e di fatto, in tempo d'acque basse, si vedono grondare dalle ripe de' fiumi debolissime scaturigini d'acqua; ma di queste, in caso simile, non se ne tien conto veruno; siccome non si fa caso del consumo dell'acqua, che succede, come si è detto ne'temporanei, quando venendo le piene, e trovando l'alveo asciutto, una parte dell' acqua resta imbevuta dalla siccità della terra, che l'attrae anco molto da lontano, e perciò alle prime piene dell'Autunno, si vedono ravvivare le vene de pozzi, e le sorgive delle campagne: sono però queste apparenze nient'altro, che un picciolo modello di ciò, che operano gli assorbimenti più grandi, e le sorgenti più gagliarde efistenti ne' letti de' fiumi. Si potrebbero addurre molte cagioni, per le quali le predette voragini ponno non operar fempre nella stessa maniera, o assorbendo, o rigettando l'acqua; ma perchè questo non è il principale oggetto di questo trattato, tralasciando di sar ciò, passeremo a considerare l'accrescimento dell'altezza dell'acqua, per la diminuzione della velocità.

Le cause, che ritardano la velocità de' siumi sono l'elevazione del pe-

lo del recipiente; la direzione del moto di esso, opposta a quella del filone dell' influente; il vento contrario; il vistringimento dell' alveo; e tutti gl' impedimenti inferiori. Dell'elevazione del pelo del recipiente, e della direzione opposta allo sbocco, abbiamo parlato abbastanza, trattando delle foci; e perciò tralascieremo di discorrerne quì. Rispetto alla forza del vento, questa dee considerarsi in due stati; perchè, o ella s' esercità per una linea parallela all'orizzonte; ed allora poco toglie di velocità all'acqua del fiume, potendo al più, ritardare quella sola, ch'è nella superficie; e perciò non mai si vede, che il vento cagioni elevazione sentibile nell'acque correnti; ma solo un certo increspamento, che fa credere a' poco pratici, che il fiume corra all'insu, attribuendo essi a tutta l'acqua quel moto, che vedono nell'alzamento successivo dell'onde: ovvero la direzione del vento è inclinata al piano orizzontale, e non v' ha dubbio, che secondo la diversa inclinazione, e la forza, ch' ha in essa, non possa produrre effetto più manisesto, sacendo l'anda del fiume più elevata; ed in ciò forse consiste tutto l'alzamento, che può fare la direzione, e la forza del vento; ma perchè il vento più inclinato all'orizzonte, meno si oppone alla corrente; perciò anco meno opera in ritardarla, almeno nelle parti inferiori, le quali si sa per prova, anche ne' mari più burrascosi, non risentire il moto delle tempeste; anzi vi è, chi crede, portarsi la parte inseriore dell'onde, con moto contrario a quello del vento. Quindi è, che per cause delle grandi inondazioni de' fiumi, non ponno accusarsi i venti, se non quanto fauno elevare la superficie del mare, dentro il quale devono avere i fiumi l' ingresso. Finalmente il ristringimento dell'alveo, e gli altri impedimenti inferiori, o sono perpetui; ed in tal caso operano, anche suori delle piene; o pure sono accidentali, e temporanei; e rade volte s'incontrerà, che siano di tal forza, che possano fare elevare notabilmente l'acque del fiume, ed in ogni caso è da considerarsi la loro qualità, per potere adeguatamente discorrerne.

Abbiamo di sopra addotto per regola, che le piene de' siumi eseavino il loro letto, quando si crova interrito dalle piene minori, o
da altra cagione; tale proposizione però si dec intendere sin termini abili; perchè si danno de' casi, tutto che accidentali, ne' quali le piene
maggiori sanno delle deposizioni nel loro letto, che non sono satte da altre minori. Per esempio, una piena mezzana d'un siume, che sgorghi nel mare, in tempo della di lui somma bassezza, potrà, o profondarsi il letto; o pure mantenerselo espurgato, il che non sarà una
piena maggiore, che trovi il mare burrascoso; mentre ritardato il
moto alle di lei acque, si deporrà nel sondo la materia più pesante;
la quale, cessando il ristagno, e continuando la piena, o sopravvenen-

done

done un'altra, di nuovo si solleverà, e sarà portata al suo termine. La diversità parimente delle direzioni, che hanno le acque di un siume, durante una piena maggiore (che nel diminuirsi di essa, riducendosi l'acqua ad un solo filone, si toglie) è cagione, che nelle piene più grandi, contrastando una direzione coll'altra, e per conseguenza rallentandosi il moto, si deponga qualche materia arenosa; ma cessando il contrasto predetto delle direzioni, e perciò obbedendo l'acqua ad una sola di esse, riacquista il moto, che prima avea perduto, e la materia deposta, di nuovo viene incorporata all'acqua, e portata altrove.

Lo stesso accade al cessare repentino dell'abbondanza dell'acqua. che forma la piena, perchè essendo dalla violenza precedente rapita qualche materia pelante, e portata a seconda del fiume, mancando d'improvviso la forza, che la sosteneva, cade in un tratto al fondo, e cagiona dossi, l'elevazione de quali sopra il piano del fiume, porta seco un'inclinazione di superficie, molte volte maggiore di quella, che può sostenere la corrente dell'acqua bassa, senza corrosione; e perciò, non rare, volte, s'osserva essere corroso il fondo del fiume, o piuttosto riportate via dall'acqua bassa dopo la piena, le deposizioni fatte nel tempo di essa. I ribalzi fatti in tempo di piene dal fondo alla superficie, e che cessano sminuendosi la velocità dell'acqua, (siansi essi prodotti, o da impedimenti sollevati sopra il piano del fiume, o da gorghi, che rivomitino l'acqua per una direzione inclinata all'orizzonte) fanno gli efferti stessi, che il contratto delle direzioni moltiplicate; e perciò anche in questo caso ponno succedere delle deposizioni, le quali nel cessare della piena, di nuovo si tolgano. Da queste osservazioni sono stati persuasi alcuni, che i fiumi torbidi interriscano tanto più, quanto sono maggiori, e che i fiumi chiari sempre scavino; ma da ciò, che abbiamo detto circa lo stabilimento degli alvei, chiaramente apparisce, che questi sono effetti di cause accidentali, e che le deposizioni, e l'escavazioni nascono da altro principio, che dalla torbidezza, non ballando la presenza della causa materiale, ma ricercandost di più l'efficiente, per produrre un'effetto...

Tra gli effetti delle piene si contano le corrosioni delle ripe, e degli argini, e le rotte de' medesimi. Della generazione delle prime abbiamo detto, quanto occorreva nel cap. 6.; solo si dee avvertire, che le corrosioni non sono un' effetto derivante da' soli moti, e direzioni del siume; ma molte volte vi concorre la gravità della terra, la quale privata del suo sondamento nelle parti più basse della ripa, supera col suo peso l'aderenza delle proprie parti, e staccandosi dal restante, cade nel gorgo sottoposto, nel qual luogo macerata dal continuo

corso del siume, si scioglie in picciole particelle, ed incorporata all' acqua, viene portata altrove; quindi è, che nel maggior vigor delle piene scalzandosi il piede delle sponde, si toglie il sostegno inferiore alla terra; ma essendovene un laterale, cioè l'altezza dell'acqua, che sa spinta contro la ripa, e tiene in qualche modo unite le parti della terra, questa durante la piena si sostiene, ma nel calare della medesima si vede dirupare, e manifestarsi la corrosione; e quindi è, che le ripe, che tianno a perpendicolo sul pelo dell'acqua, sono più facili a corrodersi; e perciò utile è il consiglio di quelli, che scaricano le ripe de' siroldi, cioè, che le dispongono ad un piano inclinato all'orizzonte; sì perchè questa situazione più resiste all'impeto del siume; sì perchè le corrosioni inferiori non cagionano così grande staccamento di terra nelle parti superiori della sponda; sì sinalmente, perchè la terra levata dalla ripa può servire, occorrendo, per rinsorzo dell'argine alla parte esteriore.

Le corrossoni grandi, se non s'ha tempo, e sorza d'impedirle, o di provvedervi, in un siume incassato altro non samo, che renderlo sempre più tortuoso, mutargli la via del filone, e per conseguenza trasportare più alto, o più basso il vertice della corrosione; ma ne' siumi, che addimandano argini, sono causa delle rotte de' medesimi, e delle inondazioni ad esse sussegniti. Non ostante però, che la corrosione anteceda qualunque rotta, non è quella sempre la principal causa di questa; posciachè il sormontare, che sa l'acqua il piano superiore degli argini; il trapelare per li pori della terra, che li compone; l'impeto laterale contro argini deboli, che ponno esser tali, o per la qualità della terra, o per la loro strettezza; e mille altre cagioni, ponno concorrere a rovinarli. Pertanto nelle rotte si osservano comunemente vari effetti, i quali, o sono comuni a tutte le rotte, o ricevono qualche particolarità, secondo la diversità delle cause, dalle quali procedono.

Gli effetti adunque sono

Prima. Lo scemarsi repentino della piena, nelle parti superiori del siume, più, o meno, a misura della maggiore, o minore selicità dello scarico, che ha il siume per essa. Questo essetto nasce da ciò, che si è detto di sopra, cioè, che le sponde del siume fanno considerabile resistenza al corso dell'acqua (a), e che questa inseriormente ritarda-

ca,

<sup>(</sup>a) La resistenza, che l'Autore dice in questo luogo sarsi dalle sponde del siume ai corso dell'acqua non tanto è quella, che dipende dal sossregamento di essa colle sponde, quanto quella, che nasce dalla limitazione, che le sponde sanno alla lar-

ghezza, essendo certo, che se le sponde non vi sossero, l'acqua non si sosterrebbe a quell'altezza a cui si sostiene; onde la detta resistenza in altro non consiste, che in una modificazione, che riceve l'acqua dalle ripe in ordine alla sua

ra, dà occasione alla maggior' elevazione, non solo del proprio corpo, ma anche di quello dell'acqua superiore; levata perciò la resistenza della ripa, a causa della rottura dell'argine, e della libera espansione per le campagne, necessariamente l'acqua si rende più veloce (al che concorre, anche alle volte, la caduta precipitosa, che si trova al di fotto della rotta medesima) e perciò abbassandosi di pelo, permette, che la superficie del fiume nella parte superiore, anch' essa, si disponga ad un simile abbassamento. Effetto simile è stato dimostrato dal Sig. Lorenzo Bellini infigne Medico, e Mattematico Fiorentino, e famolissimo per le sue opere ricevute dal mondo con tanto applauso, dovere fuccedere nella cavata del fangue dalle vene, e dall'arterie degli animali, avendo una grande analogia il corfo del fangue per li propri vasi, a quello dell'acque per gli alvei de' fiumi, ed equivalendo l'apertura della vena alla rottura di un'argine; siccome con questo simbolizzano le tuniche de' vasi predetti; il che ho voluto in questo luogo motivare, acciò appaia, non essere così disparate, le dottrine idrostatiche dalle mediche, anco pratiche, com'altri per avventura si crede; anzi essere affatto necessarie le prime, a chi vuol ben'intendere in molte parti le seconde, come spero di far vedere a suo tempo, applicando molte notizie defunte da questo trattato, alla fisiologia medica, ed alla dottrina de' mali particolari.

Il secondo effetto delle rotte de siumi è, che nelle parti inferiori alla rotta, il corso dell'acqua si rende più tardo; e ciò nasce dallo scemarsi, che sa l'acqua in quel luogo, divertita al di sopra, per l'aper-

tura della rotta medesima.

Terzo. Perciò al di sotto delle rotte, i siumi torbidi fanno qualche

deposizione, o dosso, effetto del moto, reso più languido.

Quarto. È per lo contrario, al di sopra succede maggiore escavazione nel fondo, e maggior corrosione nelle ripe, procedente dalla velocità maggiore del corso; il che tutto maggiormente s'osserva nelle rotte, che si chiamano in cavamento, cioè in quelle, nelle quali la sponda è corrosa, e portata via, sino sul sondo del siume; e più particolarmente, se il siume avrà maggiore selicità di esto per la rotta, che per lo sbocco naturale.

Quinto. Non solo nelle parti inferiori si rallenterà il corso dell'acqua; Tom. II. Gg ma

altezza, e direzione, e probabilmente anco in ordine alla velocità, come nelle annotazioni 7., e tr. del capo 4.c. 278. e 282. si è detro; onde la rotta equivale ad un'allargamento, o se si vuole ad una diramazione del siume. E siccome un siume nell'accostarsi ad un ramo nuovamente aper-

togli, maggiormente si inclinerebbe colla superficie, così dovrà fare nell'accostarsi all'apertura della rotta. Tale inclinazione maggiore va congiunta con accrescimento di velocità, perchè la discesa si fa più ripida.

ma anche potrà rivoltarsi all'insù, particolarmente, se di sotto alla rotta, entrerà in vicinanza qualche siume insluente, l'acque del quale, può darsi il caso, che o tutte si portino a scaricarsi per la rotta; o pure si dividano, scorrendo parte verso la rotta, parte verso la soce.

Sesto. In caso, che le acque del siume influente inseriore scorrano tutte per la rotta, si muterà la cadente dell'alveo inferiore inclinandosi al. rovescio, cioè verso la rotta, non con la declività propria del fiume recipiente; ma bensì con quella, che compete all'influente; ciò però non può succedere persettamente, che col progresso del tempo, qualora tal cadente debba farsi per deposizione (a); ma se essa dovrà farsi per escavazione (come quando la rotta succede nella sponda d'un fiume, che abbia il fondo notabilmente elevato sopra il piano delle campagne) allora poco tempo si richiede a formare, quasi del tusto, tale cadente, ed in questa circostanza, può darsi il caso, che poco dopo seguita la rotta, l'acqua del siume influente si rivolti tutta a correre per ella, ed abbandoni il letto inferiore; non già così, quando la cadente si dee fare per interrimento; poichè sul principio l'acqua dee scorrere bipartita, abbenchè dopo, alzandosi colle deposizioni l'alveo inseriore al fiume influente, a poco a poco, sia per escludere il corso dell'acqua per esso, o in tutto, o in parte, secondo la diversità delle circostanze.

Settimo. Sintantoche dura la libera dilatazione dell'acqua uscita dalla rotta, saranno manisesti, e dureranno, sino a stabilirsi, gli essetti predetti, e la rotta medesima si dilaterà a misura del corpo d'acqua, e della velocità del di lei corso; ma quando, o comincerà a riempirsi

(a) Del caso, che l' Autore considera in questo luogo abbiamo un celebre esempio nella rotta del Pò so naturale, o artificiale, che sosse se colo sulla sinistra fra la Stellata, e Ficheruolo, mercè la quale venne a formarsi da lì ingiù il Pò presente, detto il Pò grande, restando a poco a poco abbandonato l'antico alveo chiamato ora il Pò di Ferrara, per cui ne' tempi addietro sempre avea corso quel siume. Sboccava in quest' alveo inferiormente al luogo della rotta, e in poca distanza da essa, il Panaro, onde le acque di questo (congiunte allora colle acque del Bolognese) cominciarono a rivolgere il loro corso verso la totta; ma perchè il sondo di questa non era più baso delle campagne, attraverso le quali avea preso il corso sessenta il sondo del Pò tutto sepol.

to fra terra) conveniva, che il Panaro fi andasse formando la sua cadente verso la rotta per replezione, e perciò passarono alcuni secoli prima di stabilirla, corren-do frattanto le acque del Panaro bipartite, parte verso la rotta, e parte per l' antico Pò, mantenuto ancor vivo dalle acque di quel gran fiume, che almeno nelle escrescenze tuttavia seguivano ad entrarvi. Finalmente tolto l'ingresso anche a quefte coll' inteffatura con cui il vecchio Pò su attraversato al Bondeno, il Panaro fece suo proprio alveo l'alveo abbandonato, dal fun sbocco fino al lungo della rotta, cioè fino all'origine presente del Pò grande, e ne rovesciò la penden-22, disponendola come tuttavia si osferva, e il rimanente del Pò di Ferrara dall' intestatura in giù rimase senz'acqua.

la vastità del sito, nel quale ebbe prima lo ssogo; o pure quando le alluvioni cominceranno a formare le sponde all'acqua corrente della rotta, cominceranno gli essetti medesimi a mancare; e perciò il pelo delle piene comincerà ad elevarsi; il fondo scavato ad interrirsi di nuovo; il corso dell'acqua accelerato a ritardarsi; il ritardato ad accelerarsi &c. Quindi nasce l'errore di molti, i quali si danno a credere, che gli essetti immediatamente susseguenti alle rotte, siano per continuar sempre, se si lasci, che i siumi corrano liberamente per esse; e di questa natura è quello, che saviamente corresse il P. Castelli al corrol. 13. della sua misura delle acque. Per altro egli è evidente, che gli essetti delle rotte devono cessare, chiuse, che elle siano; perchè cessata la causa, cioè l'apertura dell'argine, è di necessità, che manchino ancora i di lei prodotti.

Ottavo. Quando l'acqua delle piene formonta gli argini, e cadendo dall'altezza di essi per lo pendio loro esteriore, li corrode, e facilmente li rompe, si forma un gorgo a' piedi dell'argine aperto, che impedifice il prendere la rotta, cioè il rifar l'argine nel sito primiero, il che succede anco sempre ne' siumi, che hanno il letto superiore al piano

delle campagne.

Nono. Ma quando l'argine si rompe alla prima nel mezzo, il che succede specialmente, quando, o l'argine è troppo debole, o la corrosione si avanza gagliardamente ad indebolirlo, o pure quando l'acqua, insinuandosi per li di lui pori, comincia a dilatarli, ed a farsi strada per essì, allora il gorgo si forma più lontano dall'argine nella campagna.

Decimo. E se potesse darsi il caso, che l'argine sosse rotto senza alcuna caduta d'acqua, come qualche volta succede nelle rotte degli argini di poca altezza, e di molto superiori colla sua base al sondo del siume; in tal caso non si genererebbe gorgo veruno, spandendosi l'acqua

quietamente per le campagne.

Undecimo. Quando si osserva, una rotta avere generati più gorghi in diversa distanza dall'argine, allora, prescindendo dalle altre cause, che ponno produrli, è necessario, che l'argine sia rotto in diversi tempi, cioè prima più alto, e poi più basso, o al contrario; o pure, che l'acqua ribalzata dal primo gorgo, ne abbia formato un'altro, il qual'in tal caso sarà molto minore del più vicino all'argine.

Duodecimo. L'acqua, ch' esce dalle rotte, sul principio corre bensì velocissima, essetto, e della caduta abbondante, che trova in essa, e della dilatazione immediata; ma dopo breve tratto rallentandosi il moto, e perduta la direzione, si allarga per le campagne, portandosi a riempire i luoghi bassi, che trova, e rigurgita anche all'insu, sino a for-

Gg 1 . ma-

mare il livello alla propria altezza, la quale si rende sempre maggiore, sintantochè, trovando l'acqua esito proporzionato a qualche parte, si pareggi l'entrata con l'uscita, ed allora non si sa più altro alzamento. Quindi è, che la direzione ricevuta, nell'uscire della rotta,
spinge bensì l'acqua per qualche tratto a traverso della campagna,
facendola anche sormontare siti alti, quali non toccherebbe, voltata
che sosse la rotta, anche in quel sito, ad altra parte; ma tal'essetto
non succede, che in poca distanza, mentre, per altro, l'acqua si porta a correre verso quella parte, dove maggiore è la caduta della campagna, maggiore l'apertura; e per conseguenza più facile l'esito, concorrendo anche a ciò la continuazione de' sossi, e degli alvei degli sco-

li delle campagne.

Per quello, che appartiene alla proporzione, con cui s'aumentano l'acque de' fiumi nelle piene, è dimostrato dal Castelli alla prop. IV. del primo libro della misura delle acque correnti, che, se un siume entrerà in un' altro fiume; l' altezza del primo nel proprio alveo, all' altezza, che avrà nell'alveo del secondo, avrà la proporzione composta delle proporzioni della larghezza dell' alveo del secondo alla larghezza dell'alveo del primo, e della velocità acquistata nell'alveo del secondo a quella, che avea nel proprio, e primo alveo; ed alla prop. V. Se un fiume scaricberà una quantità d'acqua in un tempo, e poi li sopravverrà una piena, la quantità dell'acqua, che si scaricherà in altrettanto tempo della piena, a quella, che si scaricava prima, mentre il fiume era basso, avrà la proporzione composta della velocità della piena, alla velocità della prima acqua, e dell' altezza della piena all' altezza della prima acqua; e finalmente alla prop. VI. Se due piene eguali del medesimo torrente, entrevamio in un fiume in diversi tempi, le altezze fatte dal torrente nel siume, avranno fra loro la proporzione reciproca delle velocità acquistate nel siume.

Tutte queste proposizioni sono vere in teorica; ma egli è ben molto difficile in pratica di rinvenire la proporzione della velocità d' un siume nel proprio alveo a quella, che acquista nell' alveo di quello, al quale s' unisce; la quale proporzione, nell' uso della quarta, e sesta proposizione, indispensabilmente si richiede, per determinare l'altezza, colla quale corre il siume influente per l'alveo del recipiente. In oltre, nella pratica della quinta proposizione, che pure è verissima, si ricerca la proporzione, colla quale èrescono le velocità al crescere delle altezze, ad effetto di determinare quella, che hanno insieme le velocità del siume alto, e basso; e questa non cammina della stessa maiera ne'canali orizzontali, e negl'inclinati, ne'quali ha luogo l'accelerazione del moto per cagione della discesa, essendo per altro difficile, anzi impossibile, il rinvenire detta proporzione col mezzo dell'

espe-

esperienza, o di galleggianti trasportati dalla corrente, o di liquori colorati, framischiati all'acqua; poichè egli è suori d'ogni dubbio, che le parti dell'acqua d'un siume corrono con velocità disserenti; o si desuma la diversità dalla larghezza, o dall'altezza della sezione.

Per avvicinarsi dunque più al vero, io stimo, si debba ricorrere alla misura dell'acqua, che porta in un dato tempo la piena d'un siume influente, insieme con quella del recipiente; e sigurandosi, che debbano correre unite, adattare la velocità di tutto il corpo alle condizioni dell'alveo del recipiente, per quindi rinvenire l'altezza, che in esso può sare l'influente (a). Poichè egli è certo, che un torrente, che

Tom. II. Gg 3 cor-

(a) Benchè l'Autore abbia preso a trattare in generale di quell'aumento de' siumi, che chianiasi piena ristrigne tuttavia
an questo luogo il suo discorso a quelsolo aumento, che ciascuno degli influenti
da se può cagionare nel recipiente, la
somma de' quali aumenti costituisce la
piena di quest'ultimo; e per trovare tale accrescimento stima doversi ricorrere
alla misura delle acque, che porta in
un dato tempo tanto l'influente quanto il recipiente, indagando in primo luogo tali misure colle osservazioni, e poscia
adattando, come egli si esprime, la velocità di tutto il corpo alle condizioni del
recipiente. Intorno alle quali cose ci occorre di sare qualche considerazione.

E prima per quello, che riguarda le misure dell' acqua de' fiumi, il suo intendimento non è già, che se ne cerchi la mifura assoluta, cioè a dire la quantità d' acqua, che portano in misure a noi note v. g. di piedi cubi &c. [ perchè tal ricerca quando non fosse piena d'incertezze, per le ragioni da noi addotte nell'annotazione \$9. C. 197., e nelle altre antecedenti del capo 4., sarebbe sempre di gran difficuled a mettersi in pratica] ma solo la misura rispettiva, cioè sa proporzione dell'acqua dell'uno a quella dell'altro siume. Tal proporzione infegna l'Autore, come fra poco vedremo nell'annotazione 11. c. 480., d' indagarla in quelle sezioni de' fiumi, che riconoscono la loro velocità dall' altezza corrente, fervendosi egli allora del-le fole misure delle altezze, e delle larghezze per dedurre la proporzione delle acque; ma quando vi fosse necessità di indagare cal proporzione in que' tratti, ne' quali i fiumi si andassero accelerando,

onde le velocità dipendessero o in tutto o nella massima parte dalla discesa, non ce ne da alcun metodo, ne jo saprei proporne alcuno per avere almeno profiimamente la proporzione, suorche il cercar prima con qualche esperimento così nella influente, come nel recipiente, la propor-zione delle velocità della superficie a quella del fondo, o piuttosto in qualche discreta altezza sopra il sondo, il che si può tentare col mezzo de' pendoli immersi ne". fiumi, de'quali si è parlato nell' annotazione 11. del capo 7. c. 391., fcegliendo nell" uno, e nell'altro fiume le fezioni più anguste, e i tratti d'alveo più retti, che fosse possibile, e schivando quelli, ne quali cadesse sospetto di rigurgito. Trovata la proporzione delle velocità predette, fene dedurrebbe quella delle acque nella feguente maniera.

Sia A B (Fig. 84. Tav XIX.) l'altezza dell'influente, F E quella del recipiento e stia la perpendicolare BC alla perpendicolare FG, come la velocità della superficie del primo alla velocità della superficie del secondo, e parimente BC stiaad AD, come quella della superficie nel primo a quella del sondo nel medesimo e così pure stiano FG, EH, come le velocità della superficie, e del sondo nell'altro siume. Facciasi, come la differenza de' quadrati BC, AD, al quadrato AD, così AB ad AV, e supponendo, come ora vogliamo supporre, che le velocità terminino sensibilmente ad un segmento parabolico, che passi per C, e per D (non potendos per le cose dette all'annotazione 10. del capo 7. c. 388. andar con ciò molto lungi dal vero) sarà V il vertice della parabola della velocità, cioè l'ori-

gine

corra per un' alveo di gran pendio, e perciò con gran velocità di discesa, farà una picciola sezione nel proprio letto; ma portando quantità grande di acqua in un fiume, che corra con poca caduta, potrà fare in esso, alzamento di acqua considerabile; ed all'incontro un siume influente di poca velocità nel suo alveo, abbenchè abbia per tal cagione grande altezza di corpo, poca ne aggiungerà a quella del recipiente, se questa avrà considerabile pendenza, e perciò molta velocità. E-

gine reale, o equivalente del fiume influente. Colla medesima costruzione si determinerà il vertice T della parabola TEH, la quale dovrebbe anco in pravica trovarsi la medesima, cioè del medefimo lato retto coll'altra VAD, o non molto diversa, porendo nascere tal diverfità dalla diversa forza, applicazione, e diffribuzione degli impedimenti dell' uno, e dell'altro fiume . Ma comunque ciò si trovi coll'esperienza, prendendo due terzi del rettangolo compreso dalle rette V B , B C fi avrà lo spazio parabolico V C B, e detraendolo da due terzi del rettangolo delle tince V A, AD, che è lo spazio parabolico V A D, fi avrà il fegmento BCDA, che moltiplicato per la larghezza dell'influente rappresenterà la quantità dell'acqua di esto. Colla medesima costruzione si avrà lo spazio parabolico FGHE, che moltiplicaro per la larghezza del recipienee darà la quantità dell' acqua, che egli porta, onde sarà nota la proporzione del-la loro portata nello stato, in cui si sa-

ranno fatte le offervazioni. Supposta dunque nota in qualfivoglia modo la proporzione delle acque de' due fiumi, che si debbono unire insieme per passare a dedurre l'alzamento, che seguirànel recipiente per la loro unione vuole l'Autore, che si adatti la velocità di tutto il corpo, ciad della fomma delle acque alle condizioni del recipiente, con che, se non erro, vuole, che s' intenda doversi aver riguardo [ oltre la larghezza del recipiente, per cui la somma delle acque dovrà passare I anco a quella velocità, che il recipiente ha già nel suo alveo, o piuttosto a quella, che potrà acquistare dopo l'aggiunta delle acque dell' altro, il che tuttavia non infegna, come fi posta ridurre a calcolo, se non nel caso, in cui la condizione del recipiente sosse tale scome nelle sue ipocesi è per lo più quella de'

fiumi lungi dalle loro origini) che egli riconoscesse la sua velocità (almeno per la massima parte ) dall' altezza corrente delle sue sezioni, onde la velocità crescesse al crescer l'altezza, e nella ragione di-mezzata di essa, del qual caso parleremo

nelle annotazioni seguenti.

In fatti fuori del cato predetto non è possibile determinare l'alzamento d'un recipiente per l'aggiunta d'una quantità d' acqua, che abbia una proporzione data a quello di esso recipiente, se non si fa in oltre qualche altra ipotefi, cioè, o che le velocità del recipiente debbano in ciascuna parte dell'acqua rimanere le medefime dopo l'unione, o che debbano crescere, o scemare con qualche regola nota, e che parimente l'acqua dell' influente introdottavi debba serbare in ciò qualche legge. Se si volesse a cagion d'esempio, che dopo l'unione, senza cangiarsi punto le velocità terminanti al segmento parabolico FEHG, l'acqua dell'influente aggiunta fopra di esfo, concepisse anch' essa de' gradi di velocità terminanti alla medefima scala continuata al di sopra, alzandosi come fino al punto I, per modo, che l'or-dinata I O chiudesse lo spazio I OGF eguale all'acqua aggiunta, cioè allo spazio BCDA, allora per aver l'alzamento FI si dovrebbe dalla parabola nota IFG sottrarre lo spazio noto IOGF, per ricavar il residuo TIO, e cercarne poscia l' alterza T1, che sottratta dalla data TF mostrerebbe l'alzamento cercato FI. Ma una tal' ipotefi fi è totalmente arbitraria, ne pare punto verisimile, anzi contraria all'esperienza, mentre ne seguirebbe, che aggiugnendo la medefima quantità d'acqua d'un'influence ad uno flesso recipiente, che si trovasse ora ad altezza minore E R fopra il fuo fendo, ed ora ad altezza maggiore EF, l'accrescimento d'altezza RS nel primo caso sarebbe minore dell'accre-

gli è ben vero, che per l'ordinario, i fiumi corrono, non con la velocità della discesa, ma bensì con quella, che imprime loro l'altezza del proprio corpo; e perciò in casi di tal natura si può senza serupolo di errore considerabile (particolarmente avendosi le necessarie avver-

Gg 4

ten-

feimento FI nel secondo, essendo manifesto, che maggior' altezza vi bisogna sopra di F, che sopra di R per sare il trapezio parabolico IOGF eguale al trapezio RSPQ, il che è contrario alle osservazioni comuni de' siumi, come si è detto nell' annotazione prima di questo capo. c. 459.

Parimente le si supponesse (come figurail P. Abate Grandi nel suo primo esem-pio della proposizione 37. del lib. 2.) che la velocità della superficie delle acque unite nel recipiente dovesse mantenersi la medesima, che quella della superficie del recipiente avanti l' unione, e parimente tutte le velocità delle altre parti rimaner le medesime, che erano ad eguale prosondità sotto la superficie di prima (il che è lo stesso, che il supporre, che do-po l'unione l'origine del siume si sia rialzata d'altrettanto quanto l' influente ha fatto alzare la superficie del recipiente, serbandosi l'istesso parametro, e l'istessa distanza TF del vertice della parabola dalla superficie FG) allora figurando, che le acque unite debbano correre sotto la profondità F M, e ordinando MN, onde lo spazio E H N M esprima l'acqua aggiunta, si dovrebbe alla parabola nota TEH aggiugner il detto spazio noto EHNM per avere tutta la parabola TMN, di cui dovrebbe cercarsi l'altezza TM, e detrattane T E si avrebbe l'aumento E M. Questa supposizione non è soggetta all' inconveniente della prima, ma ne pur'esfa ha alcuno ficuro fondamento, non efsendo necessario, che all' unirsi de' due fiumi, si serbi nella superficie, e in ciascuma profondità fotto di essa la velocità primiera; anzi se i due fiumi venissero da origini egualmente alte, pare, che all' alzarsi la superficie nell'alveo comune, dovesse scemarsene la velocità; perchè ne refterebbe scemata la discesa. Non mi trattengo nell'esemplificare, come si potessero calcolare gli alzamenti in queste, o in altre simili supposizioni, perciocche le reputo affatto arbitrarie, ed anco perchè non farà difficile intendere quello,

che debba farsi da ciò, che diremo nelle annotazioni seguenti. Sarebbe desiderabile dedurre dalle sperienze qualche Jume più certo per trovare in tali casi la legge delle vesocità dopo l'unione delle acque, e calcolarne poscia gli alzamenti, che si cercano.

Solo avverto, che sebbene è indisferente l'investigare la proporzione delle acque de' due fiumi in qualfivoglia loro fezione (purchè si serbino le avvertenze poc' anzi dette nel S. e prima della presente annotazione) nulladimeno quell' aumento di altezza, che fi troverebbe dover seguire per l'immissione d'un fiume nell'altro se si avessero supposizioni ben certe per calcolarlo, farebbe diverso in diverse sezioni del recipiente, perocche ne tratti, de quali parliamo, cioè in quelli, ne quali egli tuttavia si va accelerando nella discesa, tal'aumento non può essere eguale in tutte le sezioni, ma nel passare dalla superiore AB[Fig. 85. Tav. XIX.] all'inferiore DE, l' aumento di altezza BC seguito per l'unione de' due siumi, diviene EF minore di BC; onde converrebbe cercare la velocità del fondo, e della superficie nelle diverse sezioni, e per ciascuna descrivere la parabola della velocità, e fare il rimanente; se pure non fi volesse piuttosto descriver l'iperboloide, che rappresenterebbe la curvatura della superficie C F. E ben vero, che poten-dosi questa poco scostare dalla linea reted F, si avrebbe la positura del detto pelo congiugnendo i detti due punti colla retta CF, senza errore di gran momento, supposto, che il sondo sosse piano.

Quando l'influente colla sua direzione potesse sar contrasto al recipiente, e ritardarne la velocità, o quando secondandone il corso si potesse supporre, che contribuisse coll' impeto delle sue acque ad accrescerla, si dovrebbe aver riguardo anche a ciò, potendo nel primo caso riuscire l'alzamento maggiore del calcolato se pure vi sossero principi sicuri per calco-

lario

tenze) valere di questa proposizione. Se un siume crescerà per una piena sopravvegnente, la quantità dell'acqua prima della piena, a quella della piena, avrà la proporzione composta della proporzione delle altezze, e della dimezzata delle altezze medesime (a); e conseguentemente può aver luogo la regola addotta da noi alla proposizione VIII. del lib. III. della misura delle acque c. 359. Tom. I. (b); le quali proposizioni, sebbene si devono intendere

in

Jarlo] e nel secondo, minore; anzi sorse nullo, o pure in vece di alzamento seguirme abbassamento. Egli è ben vero, che non molto di sotto al punto dell'unione riducendosi di nuovo il recipiente a quella velocità, che converrebbe alla sua discesa, detratti gl'impedimenti superiori suno de' quali potrebbe essere stato il detto contrasto dell'influente] e proseguendo per altro ad operare gl'impedimenti inseriori, tali essetti o di ritardamento, o di accelerazione non dovrebbero seguire, che per poco tratto.

(a) Ciò è lo stesso, che dire, che la aquantità dell' acqua, che porta un recipiente da se solo sta alla somma delle acque di effo, e di un'influente a lui unito nella ragione composta di quella delle sue altezze avanti, e dopo l' unione, e della dimezzata delle medelime altezze; it che facilmente si dimostra, atresoche 'trattandosi di un'istesso siume, e di una istessa sezione [che qu' si vuol supporre di figura rettangola le per conseguenza essendo invariabile la larghezza, le quaneità d'acqua, che egli porta in diversi fuoi ftati debbono sempre ftar fra loro nella ragione composta di quella delle altezze, e di quella delle velocità medie. Ma la ragione delle velocità medie ne' fiumi, de' quali ora trattiamo, cioè ne' quali le velocità dipendono in tutto, almeno fenfibilmente, dall'altezza correnre dell'acqua, non è, che la ragione di-mezzata delle fiesse altezze (essendo in tali casi le scale delle velocità due parabole dello stesso parametro, che hanno i loro vertici nella superficie corrente, nelle quali le velocirà medie fono fra loro, come le massime ordinate, e queste sono mella ragione dimezzata delle ascisse, cioè delle altezze correnti. ) Dunque le quantirà dell'acqua nell'uno, e nell'altro flato faranno frá loro nella ragione compofla delle altezze, e della dimezzata di

esse. Da questa composizione di ragioni si deduce, che considerando le quantità delle acque, come numeri cubici, le velocità sono come le loro radici cubiche, e le altezze, come i quadrati di queste radici; onde si ricava la regola di calcolar l'alzamento di un recipiente per l'unione di un'influente, quando fia nota la proporzione delle acque dell' uno, e dell'altro fiume, e quando fi tratti, come ora supponiamo, che il recipiente riconosca tutta la sua velocità dall'altezza, o almeno, che la discesa non vi abbia parte molto sensibile,; imperocchè estratta la radice cubica tanto dalla quantità dell'acqua del folo recipiente, quanto dalla fomma delle acque dell' uno, e dell'altro, i quadrati delle radici cubiche (o pure le radici cubiche dei quadrati delle dette due quantità, che è lo ftesso) staranno fra loro come le due altezze prima, e dopo l'unione, onde essendo data l'altezza del recipiente prima dell' unione, per la regola aurea si troverà l'altezza dopo l'unione, come esemplificheremo nell'annotazione seguente.

(b) La proposizione, a cui ci rimanda qui l'Autore, insegna in primo luogo come si possa trovar la proporzione delle acque di due siumi orizzontali, o almeno tali, che la velocità della discesa in essi sia spenta, e resti solo quella, che nasce dalla loro altezza corrente, e ciò senza aver uopo di alcuna misura, che dell'altezza, e della larghezza delle loro sezioni, non riputandosi da lui necessaria in simili casi la ricerca delle velocità, mentre queste gli risultano dalle medesime altezze. Dopo ciò insegna la medesima proposizione di calcolare l'alzamento, che dovrà seguire nella superficie dell'uno, per l'immissione dell'altro.

Quanto al primo la sua regola consiste in questo: Posto, che CB s Fig. 86, Tav. XIX.] sia la sezione dell'influence, la

cui

in termini astratti, e prescindendo da ogni sorte di resistenze: nulladimeno però, perchè è meglio, che l'errore porti piuttosto qualche cosa di più, che di meno; egli è certo, che in satti correndo i siumi con molte resistenze alle loro velocità, queste, in parità di circostanze, vengono sempre più impedite negli alvei minori, che ne' maggiori; e calcolandosi la proporzione dell' acqua de' primi a quella de' secondi,

mag-

cui larghezza AB, l'altezza AC; si prenda la radice quadrata dell'altezza AC, e si moltiplichi per la stessa altezza, e posseia per la larghezza AB; il prodotto esseria per la larghezza AB; il prodotto esseria porta. Similmente prendendo la radice quadrata dell'altezza del recipiente ED, e moltiplicandola per la medesima ED, e quindi per la larghezza EF, si avrà la quantità dell'acqua del recipiente, o piutzosto i numeri così ritrovati esprimeranno la proporzione delle dette acque, avvertendo di praticare qui ancora nello scegliere le sezioni, le cautele prescritte nell'annotazione S. c. 473.

In questo discorso, in cui solo può nascere qualche scrupolo nell'uso del prefente metodo, si suppone tacitamente, che le velocità delle due sezion, CB, DF vengano rapprefentate da due parabole CG, DI, le quali non folo abbia-no per affe le altezze CA, DE col vertice nella superficie corrente in C, e in D', ma fiano inolere dello ftesso parametro; perocchè folo in tali supposti sarà vero, che le radici quadrate delle altezze AC, DE (le quali radici nelle parabole di parametro eguali si esprimono per le massime ordinate AG, EI) moltiplicate fielle ftesse 'alterze A C, DE diano la proporzione degli spazi parabolici CAG, DEI, che esprimono i com-plessi, o sia le scale delle velocità, onde poi moltiplicando i detti spazi nelle lar-ghezze AB, EF si abbia la proporzione delle acque; or qui lasciando da parte, che le scale delle velocità delle due fezioni predette, o pure dell'una ; o dell' altra di esse potrebbero per avventura non effer parabole, attefa l'ineguale azione, e applicazione degl'impedimenti alle diverse parei dell'acqua, come l' Autore ha avvertito pel capo 7; e diffimulando aucora, come infensibile l'errore, che fe commette nel supporre i vertici

delle dette parabole precifamente ne' punti C, D della superficie, quando in rigor mattematico ne'fiumi inclinati essa dee pure ritenere qualche poco della velocità concepita per la discesa, certo è fper le cofe dette nell'annotazione 15. del capo 4. c. 189., e in diversi luoghi di quelle del capo 7.] che secondo le ipotesi dell'Autore le parabole CG, DI esprimenti le velocità delle due sezioni potrebbero non avere egual parametro. Come fe nell'u-no de' fiumi [Fig. 87. Tav. XIX.] l'altezza A B fosse quella, forto cui nella se-zione data dell' uno di essi passerebbe tutta la sua acqua colla velocità libera, la qual velocità si esprimesse colla parabola A BC, ma a cagione degl' impedimenti essendosi dovuta alzare la superficie fino in D le velocità terminaffero ad un'altra parabola DBF, dovrebbe questa effer'eguale alla parabola ABC, e perciò dovrebbe tagliarla in qualche punto come E, in cui lo spazio DEA venisse ad es-ser uguale allo spazio EFC, il che esfendo, non è possibile, che le due parabole ABC, DBF abbiano lo stesso lavo retto. Che se ora si supponesse l'altro fiume non punto impedito, ma corrente nella fezione, di cui si tratta, fotto l' altezza GH dovuta alla fua velocità libera, onde la scala delle velocità fosse la parabola GHI di parametro eguale alia ABC, o pure fi figurasse anch' egli impedito, e rialzato di superficie fino in K, per modo, che la parabola delle velocità impedite fosse KLM eguale di area alla GHI, ma non però di lato retto eguale alla DBP (cafo possibile a fuccedere variandosi le parabole delle fezioni impedite a mifura degli impedimenti, i quali ponno fare maggior' effetto nell'uno, che nell'altro fiume ) è manifesto, che questo metodo di determinare la proporzione delle acque de' due fiumi andrebbe lontano dal vero .

maggiore di quella, che realmente sia; ne nasce altresì l'alzamento

fatto nel fiume influente, qualche poco maggiore del vero.

A vantaggio della medesima proporzione sta l'ampiezza delle golene, che ne' siumi maggiori è assai grande, la quale allargando la sezione nella parte superiore, contribuisce a render l'altezza reale, tanto minore di quella, che nasce dal calcolo. Per evitare però questo

Questa difficultà, la quale non era ignota all' Autore, è quella, per cui egli ha avvertito poco dopo, che fimili propolizioni non sono vere, che in termini astratti, e prescindendo da egni sorta di resistenze; come se dichiarasse non prerendersi da lui di dare altro, che un'approssimazione; ed in oltre ha soggiunto, che essendo in parità di circostanze sempre più impedite le velocità ne' fiumi minori, che ne' maggiori, che vuol dire dovendo il parametro della parabola DBF, che esprime le velocità dell' influente (che per lo più fuol'esser fiume minore del recipiente) esser minore di quello della parabola GHI, o KHM, che rappresenta quelle del recipiente, l' errore, che si commette seguendo il suo metodo, porta sempre ad accrescer la quan-aità dell'acqua del primo in proporzione di quella del secondo, e per conseguen-za l'altezza, che poi si calcola de siumi uniti riesce soverchia, anzi che scarsa, il che torna a maggior sicurezza di tal ricerca. Con questa, e colle altre avvertenze, che seguono appresso ne' 56. A vantaggio, e la questo, parmi, che ci possiamo affidare, se non di calcolare col suo metodo la giusta proporzione delle acque de' due fiumi, almeno l'alzamento dell'uno per l'unione dell'altro non minore del vero.

Per altro, se in ciò rimanesse alcun dubbio, si potrebbe indagare anche nel caso de' fiumi, de' quali trattiamo, la proporzione delle acque in maniera simile a quella, che abbiamo accennata nell' annotazione 8. di questo capo c. 473., cioè a dire congiugnendo alle misure delle altezze, e delle larghezze quelle delle velocità dedotte dagli, esperimenti de' pendoli, le quali velocità basterebbe in tal supposto cercare nel sondo, o presso il sondo di amendue i fiumi, e poscia tiraze [Fig. 86, Tav. XIX.] le perpendico-

lari AG, EI proporzionali alle dette velocità, è intendendo descritte coi vertici C, D le parabole CG, DI, la proporzione degli spazi parabolici CAG, DEI [la qual proporzione è quella de rettangoli CAG, DEI] sarebbe quella delle acque de due fiumi, ancorchè i parametri delle due parabole così descritte

non fossero egnali.

Trovata dunque (in qualunque modo ciò sia) la proporzione delle acque de due fiumi, e supposto, che questi debbano correre uniti insieme nella larghezza EF, il metodo, che preserive l'Autore nella propofizione da lui citata per trovar l'altezza EH della superficie del recipiente dopo la loro unione, è quello, che già abbiamo accennato nell'annotazione precedente: si estragga la radice cubica della quantità dell' acqua del rela detta radice. Si estragga parimente la radice cubica della somma di amendue le quantità d'acqua, e se ne saccia il quadrato; quindi come il primo quadrato al secondo, così sarà l'altezza del solo recipiente DE all'altezza cercata HE, onde si sarà manitesto l'alzamento DH. Per maggior chiarezza foggiugneremo unº esempio del metodo dell'Autore nel calcolare tanto la proporzione delle acque di due fiumi, quanto nel calcolar l'alzamento dell' uno per l'altro.

Sia l'altezza dell' influente AC piedi 11, la cui radice quadrata è 3 317 in circa. Moltiplicando questo numero per la detta altezza di p. 11, e per la larghezza AB, che si suppone piedi 139, sarà la quantità dell'acqua dell' influente espressa del recipiente ED piedi 30, la cui radice quadrata è prossimamente 5 477; moce i moltiplicandola per l'altezza 30, e per

secondo errore, buon consiglio sarà (quando non si abbiano regolatori, che formino una sezione ben giusta) quello di preno ere le misure dell' altezza, e larghezza dell' uno, e dell'altro fiume nelle sezioni più anguste di essi; essendo certo, che correndo per esse, egualmente, che per tutte l'altre più larghe la medesima quantità di acqua, si trovano nelle medesime, le larghezze, e le altezze delle sezioni, più vive.

In questo proposito deesi in oltre considerare ciò, che abbiamo detto più volte; darsi, cioè, ne' fiumi maggiori delle larghezze d' alveo soprabbondanti, dal che nasce, che, siccome ristringendosi esse al do-

la larghezza EF, che si figurerà piedi 760. ne verrà per l'acqua del recipiente 124875. Aggiugnendola a quella dell' influente si avrà la somma delle acque 119946. La radice cubica del primo di questi numeri 114875. si troverà 49 98, il cui quadrato è 2498., e la radice cubica del secondo 119946 farà 50 65 , il cui quadrato è prossimamente 1565. Dunque come 2498 a 2565, (cos) piedi 30, altezza del solo recipiente ED, a piedi 30 once so, che farà l'altezza cercata E H de'fiumi uniti, e l'aumento HD farà once ro.

Questi, e simili calcoli si ponno facilitare di molto per mezzo delle tavole pa-raboliche del P. Abate Grandi, nelle quali avendo disposte in una colonna accanto alla ferie di tutti i numeri naturali, che sono le alrezze in once di piedi, o di braccia, le loro radici quadrate, che esprimono la velocità, e in un'altra colonna i prodotti di queste nei detti numeri delle altezze, che vengono ad essere i cubi delle velocità, e rappresentano gli spazi parabolici, o le quantità delle acque, data che sia una di queste tre quantità, si trovano accanto di essa in un' occhiata le altre due. Così nel caso dell' esempio presente accanto all'altezza dell' influente di piedi 11, cioè di once 732, fi trova l'area parabolica [fupposto al lato retto della parabola, qual' egli lo ha preso arbitrariamente] 1516 68, che moltiplicata per la larghezza di p. 130 produce la quantità dell'acqua 210818 52; e parimente accanto l'altezza del recipiente di p. 30, o sia di once 360, si

fi ha lo spazio parabelico 6829 20 , che moltiplicato per la larghezza di p. 760, dà la quantità dell'acqua del recipiente 3190192; e quefti numeri, cioè 21081\$ , e 5190192, benche fiano diversi dai due poc' anzi da noi trovati 5071, e porzione di questi, cioè quella delle ac-que dei due siumi. La somma dei detti spazi parabolici è 540101052, che divisa per la larghezza del recipiente di p. 760, dà lo spazio della parabola per li fiumi uniti 7106 50, la quale cercata nella medesima tavola (o preso il numero più proffimo ad ella, che si trova esfere 7118 so ) mostra nella colonna delle altezze l' altezza cercata di once 370, cioè p. 30, once 10 come prima -

Quefte regole tanto di cercare la proporzione delle acque, quanto di dedur-re l'alzamento d'un fiume per l'altro, presupponendo, che i fiumi non si acceierino per la discesa, non hanno luogo fe non per que' tratti, ne' quali camminano col pelo fenfibilmente parallelo al fondo, o almeno dove a larghezze eguali corrispondono in ciascuno di loro eguali altezze, onde non si ponno applicare ai tratti impediti dal rigurgito, come l'Autore avverte poco più fotto, effendo ivi tutte le fezioni maggiori del giufto, e le altezze ineguali; calcolato poi che sia l'alzamento del recipiente in una sezione, tal misura serve sensibilmente per tutte le altre fezioni del tratto

predetto .

vere, non si alzerebbe l'acqua del fiume un pelo, e nel sito del loro ristringimento potrebbe molte volte correre il siume influente; così si possono dare de'casi, che un fiume influente entri pieno nel grand'alveo di un recipiente, e non vi faccia alzamento sensibile, quando per altro, dal calcolo che suppone sempre le larghezze vive, può essere, che risulti notabile; bastando a questo effetto, che l'acqua stagnante, o girata ne' vortici delle sezioni più larghe, prenda direzione seguita all'ingiù, nella maniera medesima, che le piene de'fiumi influenti appena si elevano di superficie sopra il pelo dell'acque, rigurgitate per li loro alvei dal recipiente: e perchè vicino agli sbocchi (fi aprano esti, o nel mare, o in altri siumi) la capacità dell'alveo si sa sempre maggiore: perciò le piene sopravvenienti in que' luoghi, fanno regolarmente minore alzamento al punto dell'unione, e (come si è detto di sopra ) sempre minore, quanto più la piena s'avvicina allo sbocco (a). Se c'immagineremo, che due fiumi sbocchino nel mare con foci ſe-

(a) Quello, che qu' fi dice d'una piena si dee intendere anco dell' alzamento facto da un semplice influente, il qual' alzamento sarà minore nel punto dell' unione de' due fiumi, se questa si fara in fito alterato dal rigurgito, di quel che sarebbe se succedelle nel tratto superiore non alterato, e si andrà poi sempre smi-nuendo nell' accostarsi allo sbocco, come si raccoglie dalle cose dette nel capo 8. annotazione 8. c. 431. Se poi si cercasse la misura dell'alzamento predetto, supposta la confluenza in fito, che soggiacia al rigurgito, ognuno può vedere, che sarebbe assai difficile il rinvenirla per le incertezze, dalle quali è inviluppata questa materia, e che si sono vedute nel detto capo 8. Tutto cid, che parmi potersi fare per approfilmarfi al vero farebbe calcolare l'alzamento predetto, come se dovesse seguire in parte superiore, e non alterata dal rigurgito, e quindi avendo noto a un dipresso, per osservazioni fatte del recipiente, quel punto del suo alveo, in cui nel dato stato d'altezza dell'altro recipiente, in cui egli sbocca, e nel da-to grado di piena, per cui si sa il cal-colo, comincia il suo pelo ad inclinarsi notabilmente sotto la linea parallela al sondo, e al pelo basso, a cui nelle parti superiori cammina parallelo, scemare la quantità dell' alzamento calcolato nella ragione delle distanze dello sbocco del recipiente dal detto punto, e da quello della confluenza de' due fiumi. Come se il

pelo del recipiente in quella portata d' acqua, per cui si fa il calcolo, fosse A B [Fig. 88. Tav. XIX.] e il punto B fosse quello, in cui egli comincia sensibilmente ad abbaffarfi fotto la direzione del suo tratto superiore A B, che era parallela al fondo, e al pelo basso, e parimente il pelo dell'altro recipiente, in cui egli sbocca nello stato, per cui si cerca l'alzamento, sosse TS, tirando per lo punto dello sbocco T l'orizzontale TE, che tagli la sezione BE in E, e supponendo che la confluenza dovesse seguire nella sezione, che passa per lo punto K di questa linea, condotta K I parallela ad E B, farebbe come T Ea TK, così BE a KI. Avendo dunque calcolato l'alzamento BG, che seguirebbe per l'unione de' due fiu-mi se dovesse farsi nel tratto superiore B (nel qual tratto il pelo F G de' fiumi uniti sarebbe parallelo ad AB) e tirata la retta GT, se si sarà come EB a K I ( cioè come T E a T K ) così BG ad I H, fi dedurrà affai proffimamente l'altezza I H, che l'influente aggiugnerebbe al recipiente nella sezione K I fingendo la loro unione faeta in B, la qual'altezza dec estere la medesima, ancorchè l'unione si faccia solo nella sezione KI. Questo metodo suppone i peli rettilinei , e che debbano concorrere coll'orizzonte TS per l'appunto nello sbocco T, le quali supposizioni potrebbero alquanto scostarsi dal giusto, come si è detto nel capo 8. e però non fi dà , che per un'approfimazione .

separate, ma, quanto dir si possa, vicine; egli è certo, che non elevandoss per l'influsso di alcuno di essi, sensibilmente il pelo del mare, la piena di uno non dovrà alterare quella dell'altro: lo stesso succederebbe, se avessero il solo sbocco comune; ma se gli alvei si unissero insieme al di sopra della marina, ognuno facilmente giudicherà, dovere farsi qualche alzamento maggiore nelle piene unite, abbenchè poco, ed intensibile, con questa regola, cioè, che sia minore nelle minori distanze dal mare, e maggiore nelle maggiori, sino però a un certo termine, e non più oltre, il qual termine è definito dal sito, al quale si estendono i rigurgiti dal recipiente. Quindi apparisce, quanto importi di scegliere siti proporzionati, quando si vogliono fare le misure delle sezioni de'fiumi, per avere quella delle acque, che passano per essi; e fra l'altre può servire anche questa regola, di non considerare per buone le sezioni degli alvei, che patiscono il rigurgito, come quelle, nelle quali, sì le altezze, che le larghezze non sono mai vive. Deriva anche dalle predette confiderazioni un' altro avvertimento, cioè la cognizione del vantaggio, che si ricava dal mandare a sboccare i fiumi minori ne'maggiori in sito, dove arrivi il rigurgito del mare; poichè ivi crescono meno in altezza i fiumi recipienti, per l'unione degl' influenti, mancando in questo caso dal suo ufficio il calcolo dell' altezze sopraggiunte, che sempre darà di più del vero; siccome le sezioni del fiume sono sempre maggiori delle vive in altri luoghi di esso.

## CAPITOLO UNDECIMO.

Degli scoli delle campagne, e loro regole.

O Ltre i siumi maggiori, i quali hanno origine dalle proprie sonti nelle più alte montagne, ed i torrenti, che, sebbene non hanno alimento da acque vive, nulladimeno anch' essi nascono da' monti; vi è un' altra specie di siumicelli, che portano acque di sole piogge, ma cominciano nelle pianure. Questi poche volte, o non mai, sono fatti dalla sola natura; bensì dall'arte degli nomini, i quali per essiccare le campagne, e renderle idonee alla cultura, hanno scavati sossi, ne' quali immediatamente s'introduce l'acqua delle piogge, e che vanno ad unissi con altri, e sinalmente a sboccare in un'alveo comune, pure manualmente scavato, che si chiama con nome generale scolo, sossi di scolo, condotto, tratturo, discursorio, o in altra maniera, secondo la diversità de' paesi, e tali scoli hanno i nomi propri, come si pratica rispetto a' siumi. Sono dunque gli scoli per lo più di pubblica ragione; perchè

che è comune a molti il diritto d'introdurvi dentro le loro acque piovane, che per l'alveo de' medesimi, scorrono verso il loro termine. Si dà però il caso, che alcune campagne non abbiano bisogno di pubblico scolo per essere mantenute asciutte; e queste sono quelle, le quali sono contigue alle ripe de' siumi, che corrono incassati, dentro de' quali, per sossi particolari, introducono l'acque loro; ma questi non meritano veruna considerazione, come che sono piccioli, e perchè la

natura medesima infegua di maneggiarli.

E' il pendio delle pianure ordinariamente così poco, e la superficie delle medesime così disuguale, che non sarebbe possibile, che l' acque delle piogge, se non fossero impetuase, senza l'uso dei fosse, potessero scorrere per esse dall'alto al basso, e lasciare le campagne inistato di perfetta cultura, particolarmente in tempo di primavera, e di estate, quando l'erbe cresciute facessero al loro scarico notabile impedimento. E' vero, che tutte l'acque finalmente si riducono a' luoghi bassi, e lasciano scoperti i più alti; ma è altrettanto vero, che per sar ciò, è necesfario lungo spazio di tempo, nel quale la terra imbevuta di soverchio umore, s'insterilisce; e che si trovano sparsi per le pianure luoghi bassi, e racchiusi d'attorno attorno, dai terreni più alti, ne' quali adunandosi l'acqua, e non potendone uscire, di necessità farebbe una palude come vediamo succedere ne' paesi negletti dagli uomini. Ciò ha posti in necessità i popoli di ridurre le pianure, tutte comunicanti per via di fossi escavati, e d'indirizzare questi a quei luoghi, dove l'esperienza ha mostrato trovarsi conche, o basse continuate, e lungo di esse scavarne canali capaci a ricevere l'acque delle piogge per lo mezzo dei fossi delle campagne, dal quale artificio è nata l'essiccazione d'intere provincie, rese, e mantenute sertilissime dalla continua conservazione delle primiere escavazioni (a).

Hanno il loro termine questi condotti, o ne' siumi vicini, o nelle paludi, stagni &c., o nel mare. Quelli, che sboccano ne' siumi, bisogna, che servano a campagne, che siano più alte, almeno del sondo di essi, se sono temporanel; o pure del pelo basso dei medesimi, se sono perenni. La soce parimente, che hanno al siume può essere, o libera, o difesa con chiaviche: ponno avere la soce tibera, cioè aperta in ogni tempo agli scoli, il sondo de' quali è più alto, o almeno non più basso delle piene maggiori del siume; altrimenti se il siume sarà torbido, rigurgitando per lo condotto, lo interrirà, e gli turerà lo sbocco; quindi è, che i soli terrènì assai alti ponno scolare, a condottò aperto, ne' siumi; ma se questi a-

ftingue dail' Autore più sotto nel capo 15.

re buonificate per alluvione, come fi di-

<sup>(</sup>a) Cioè di quelle, che avendo bastante alterza per trasmettere le loro acque al mare, non hanno avuto bisogno di esse-

veranno argini (fegno manifestissimo, che le piene di essi si elevano sopra il piano delle campagne) non sarà possibile d'avere lo sbocco sempre aperto allo scolo; ma bensì sarà necessario d'impedire con qualche macchina, che le piene del siume non s'introducano nel condotto, e che l'acque piovane, se ve ne sono, restino in esso, o ne'sossi delle campagne, sin dopo la piena; terminata la quale, levando l'impedimento dallo sboc-

co del condotto, si da scarico alla di lui acqua nel fiume.

Sono molti gli artifici adoprati per impedire il rigurgito de' fiumi negli scoli, de'quali non è quì luogo a trattarne, e può vedersi il Baratteri nell' Architettura dell' acque part. pr. lib. 8. cap. 19. (vedi la Fig. 53. Tav. XIII.) (a) I più comuni però sono le chiaviche predette: si deono bene avvertire in questi casi alcune circostanze, che danno motivo ad altrettante regole; poichè (1) se i terreni, che deono scolarsi per un condotto munito di chiavica, sono nello stesso piano orizzontale, non è necessario, che le sponde del condotto siano arginate, perchè l'acqua in tempo, che la chiavica sta serrata, o non potrà sormontarle in alcuna parte, o sormontandole per troppa abbondanza, dovrà allagare egualmente tutte le campagne, effetto, che non ponno impedire gli argini; i quali perciò non porteranno veruna utilità; se questa non sia (in caso, che la chiavica si rompesse, accidente assai raro) d'impedire l'inondazione delle campagne, per lo qual fine si richiederebbero altre cautele. (2) Ma se i terreni saranno declivi verso lo sbocco, come il più delle volte sono, sarà d'uopo, che gli argini del condutto, nella parte della campagna più bassa, siano elevati tanto, che bastino a pareggiare l'altezza della campagna più alta; altrimenti l'acqua, ch'è tramandata da questa, potrà sormontarli, e fare inondazioni; quindi è (3) che i terreni, i quali hanno gran declività nella loro superficie, non pomo avere lo scolo con chiavica, senza allagare i terreni inferiori, nel tempo della chiusura; e perciò in tal caso (4) bisogna separare lo scolo dei terreni alti (tanto almeno, quanto la massima piena del siume) da quello degli altri; che sono più hassi, e

le essendo girata la Ruota D, avvolge intorno del suo asse la corda, a cui sta annesso un uncino, che mandato giù, ed attaccato al Tavolone E, lo tira su, o l'abbassa, conforme al bisogno, il qual Tavolone corre sempre dentro l'incastro F.

Si è aggiunta in questa Tavola la sigura di una Cateratia sattraverso un'Argine, da alzarsi, e abbassassi con Vericello, e diratre Cateratte a ventola, cinè che s'aprono; e serrano da se, e che si possono praticare agli sbischi degli scoli; e l'ultima di esse sigure può servire per sare passare sotto un'Argine qualche sossa campereccia.

<sup>(</sup>a) La Fig. 53. esprime la Chiavica di Burana posta al Bondeno sul Ferrarese. A. Prospetto esteriore della Chiavica. B. Pianta della medesima. C. Alzato, o spaceato della Chiavica stessa, nel quale si vedono l'aperture de' due Archi, per li quali esce l'acqua dal Condotto nel Fiume, i quali Archi si chiudono alle occorrenze con li Tavoloni E, E, che s'alzano, e s'abbassano ad uno ad uno col mezzo delle due Ruote, che sono di quà, e di là dalla lettera C, l'una delle quali è delineata a parte in D, accioce chè si possa vedere la mariera, colla qua-

mandare il primo a sboccare a foce aperta, ma munito di argini tanto alti, che possano sostenere il rigurgito, nel siume; e provvedere il secondo di chiavica, arginandolo, quando occorra, nella maniera di sopra accennata. E' vero, che se l'acqua dello scolo aperto non correrà anch' essa, ed in tale abbondanza, che basti ad impedire il rigurgito della torbida; venendo la piena al fiume, l'interrirà; e può darsi il caso, facilissimo a succedere, che l'acqua dello scolo sia in sì poca quantità, che non basti, fatti che siano gl'interrimenti, a rimuoverli; e conseguentemente, che siano necessarie nuove, e replicate escavazioni. In tal caso (5) può aver luogo la chiavica da chiudersi nel venire della piena del fiume, fintantochè l'acqua dello fcolo fia alzata al pari di quella della piena, e poi da aprirsi di nuovo per dar esito alla nuov' acqua dello scolo, che sopravverrà; poichè così sarà impedito il rigurgito della torbida, e la sopravveniente dello scolo avrà il fuo scarico, e s' impediranno le inondazioni. (6) Lo scolo dei terreni più bassi può aver'esito, col benesicio delle chiqviche, o nel siume, o nel condotto predetto; ma più facilmente in quello, che in questo; perchè più si abbassa l'acqua del fiume, che quella dello scolo, anche a causa degl' interrimenti, che succedono nell'alveo del condotto, e non ponno accadere in quello del fiume, nel quale per conseguenza si averà maggiore la caduta.

Gli scoli, che vanno a terminare nelle paludi, stagni, e simili, ordinariamente hanno lo sbocco aperto; e la ragione si è, perchè la differenza fra il maggiore alzamento, e il maggiore abbassamento dell'acqua delle paludi, per lo più, non è tanta, che meriti, per impedirne il rigurgito, l'applicazione alla fabbrica della chiavica, e la fatica di maneggiarla; tanto più, che i terreni, i quali debbono scolarsi in esse, sono più alti del pelo altissimo della palude medesima, come che da essi deriva la copia dell'acqua, che la rende gonfia; oltre che non si dee remere di alcuno interrimento per lo rigurgito dell'acqua, che sempre è chiara. E' alle volte però così poca la declività del piano di campagna nelle parti inferiori contigue alla palude, che restando per la sua altezza, la maggior parte dell'anno, asciutto, solo in tempo dei maggiori gonfiamenti, si bagna per lungo tratto: in tali circostanze torna a conto il difendere con argini circondanti il terreno più alto, acciocchè, crescendo l'acqua della palude, non s'inondi, ed in detto tempo trattenere nelle campagne l'acque piovane, che poscia, nel calare della palude, ponno scaricarsi in essa per uno, o più tagli fatti nell' argine medesimo. Tali siti non si riducono a cultura perfetta, come di sua natura paludosi; ma bensì si mantengono ad uso di pascoli, o di prati, ai quali giova l'umidità del terreno. Similmente, quando le paludi pa-

tiscono notabile accrescimento, come quando vi entrano dei siumi, o sono soggette a ricevere le acque dei medesimi per espansione sopra le sponde di essi; allora ponno aver luogo le chiaviche agli sbocchi degli scoli; ma prima di risolvere di valersene, bisogna avere rissesso alla durata del gonsiamento della palude; all' altezza di esso; alla condizione dei terreni; e simili; perchè da tali circostanze può essa esser resa, o frut-

tuosa, o infruttuosa.

Quei condotti, che hanno esito immediato nel mare, richiedono anch' essi diverse considerazioni, secondo la diversità delle circostanze. Posciache il flusso, e rislusso, ed il gonsiamento delle burrasche, talora riescono di danno alle foci degli scoli, e talora di utile. Ognuno sa, che il mare si forma da se medesimo gli argini all' intorno, con monticelli di arena continuati, che da alcuni sono chiamati dune, e da altri albajoni. L' altezza di questi disende il terreno interiore dalle inondazioni, che seguirebbero in tempo di burrasca, e talvolta, anche in tempo della consueta marea. Bisogna tagliare queste dune, per introdurre il condotto nel mare, ma nello stesso tempo bisogna armarlo di forti argini, acciò introducendosi per lo taglio delle dune, l'acqua del mare burrascoso non si allarghi per le campagne a sommergerle, come qualche volta è succeduto nei Paesi Bassi, per sempre. Quindi per non mettersi a tal' azzardo si suole provvedere con forti chiaviche, che serrandosi quando il mare è alto, lo obbligano a contenersi ne' soliti limiti, ed aprendosi in mar basso, danno lo scolo alle acque trattenute nel tempo della chiusura. In alcuni scoli però, che o per la lunghezza del viaggio, o per altra cagione sono abbondanti di acqua in ogni tempo, ed equivagliono ai piccioli fiumi, può darsi il caso, che le chiaviche non siano necessarie, bastando l'influsso perenne di acqua abbondante, a rispingere quella del mare; siccome non occorrono in que' siti, ne' quali la campagna, scostandosi dal lido, si alza sempre, e considerabilmente. L' offervazione dell' alzamento, che fa il mare tempestoso, paragonato al livello del piano della campagna, farà ben conoscere, quali siano gli scoli. che richiedono chiaviche, e quali no; e di qual sorte di argini debbano esfere provveduti. Vi sono degli scoli di campagna, i quali banno le sue foci al mare così ampie, e profonde, che formano piccioli porti, e danno ricovero a qualche nave di mediocre grandezza: tal'effetto può nascere, o dal fondo naturale del mare in quel sito; o dall'abbondanza dell'acqua dello scolo, o dalla situazione del lido; o dalla direzione dello sbocco, non foggetta a quei venti impetuoli, che spingono nelle tempeste l'arena alla spiaggia; o dal flusso, e riflusso copioso del mare; o da qualche altro principio, che rimuova le cause degl' interrimenti; e promuova quella dell' escavazione, difficile ad immaginarsi fen-Hh Tom. II.

senza l'osservazione oculare, e particolare del luogo. All'incontro ve ne sono degl'altri, lo sbocco dei quali, per così dire, ad ogni sossio di vento contrario si serra (a); e questi sa di mestieri, o divertirli ad altra parte; o pure rittringendo l'acqua con palisicate, sare, che essa entri nel mare velocemente, dimodoche vaglia a corrodere l'arena deposta, e ad

impedire nuove deposizioni.

Nell'uso degli scoli non basta avere una buona soce; ma di più vi è necessario, che le campagne possano tramandarvi dentro l'acqua delle piogge, e che l'alveo degli scoli medesimi non le spanda lateralmente; perciò bisogna ristettere, che essendo, per lo più, l'acqua di tali siumicelli assai scarsa, in paragone di quella degli altri siumi, se la medesima sosse torbida, acquisterebbe una considerabile caduta prima di stabilirsi l'alveo, la quale sarebbe, che nelle pianure di poco pendio, il sondo si elevasse notabilmente sopra il piano di terra, e si rendesse incapace a ricevere l'acqua delle campagne; quindi è, che da tal sorte di acque non occorre aspettare veruna escavazione; ma piuttosto è necessario con opera manuale sormare loro l'alveo, e preparare la strada, che deono

tenere per portarfi al loro efito,

Qui è d'avvertire, che l'escavazione dei condotti dee essere fatta così profonda, che possa ricevere l'acqua in grande abbondanza, e non lasci elevare il di lei pelo sopra il piano delle campagne; e, se è possibile, nè meno sopra il fondo dei fossi, che dentro vi tcorrono. Oltre questi termini, è superflua ogni escavazione; perchè allo scolo dei terreni basta, che i fossi privati restino asciutti dopo le piogge. Tale benesicio però in luoghi bassi, molte volte, non si può ottenere con tutta l'escavazione possibile; attesochè, disposto che sia il fondo del condotto alla situazione orizzontale, più bassa del livello del recipiente; quanto dee essere il fondo della foce del condotto; se sotto di esso si farà maggiore escavazione, a poco altro servirà, che a tirare all'insù maggiore rigurgito, o a fare dei gorghi nel fondo del condotto; oltre che le escavazioni, quanto più sono profonde, addimandano maggior larghezza nella parte superiore di esse, che nel nostro caso sarebbe un consumo di terreno ben grande, fenza corrispondente utilità. Egli è ben vero, che nell' escavazione di questi condotti è meglio abbondare nel molto, che mancare anche in poco; e la ragione si è, perchè, non ostante, che gli scoli

<sup>(</sup>a) Che la foce dello scolo si serri talvolta ad ogni sossio di vento, si decintendere in quanto il vento mettendo in commozione il mare, ne porta le arene ad otturare lo sbocco allo scolo, e questo, essendo povero d'acqua non ha sorza per isgombrare l'interrimento, come fareb-

be se shoccasse con maggiore velocità; e non già in quanto il vento possa per se medesimo arrestare il corso all'acqua dello scolo, il che sarebbe contrario a quello, che l' Autore ha insegnato nel capo 10. S. Le sause.

delle campagne non portino, che acque chiare; queste non ponno però essere mai tanto limpide, che non ammettano qualche mistura di limo, il quale viene portato via dalla superficie dei campi, particolarmente in tempo di piogge impetuose; e se non altro dal dirupamento, e slavamento delle ripe del condotto medesimo; e perciò, godendo l'acqua poca velocità di corfo, a causa sì del poco pendio dell' alveo, sì del poco corpo d'acqua, è necessario, che la materia terrea deponendosi, alzi il fondo del condotto; e per conseguenza si elevi il pelo dell'acqua, sul quale non potranno più avere esito selice, le acque delle campagne; perciò quanto maggiore sarà l'escavazione, tanto più starà il fondo del condotto ad arrivare a quel segno d'interrimento, che può rendersi nocivo; ma per lo contrario essendo difettosa la primiera escavazione, immediatamente, e sempre più si sentiranno le conseguenze del difetto, che anderà accrescendosi; e sarà necessario di pensare ad una nuova escavazione. Quindi è, che gli scoli non potendo da se mantenersi scavati, e necessariamente dovendo interrirsi, per le cause sopraddette inevitabili (oltre altre molte, che o l'ignoranza, o la malizia, permette, e frappone) hanno bisogno le fosse di scolo di temporanei, replicati scavamenti, che alle occasioni, deono intraprendersi con buone regole.

I. Verte la prima circa allo sbocco, il fondo del quale, quanto più s'abbasserà sotto il pelo dell'acqua, in cui dee avere estito il condotto, tanto più s'arà felice lo scolo: il che però si dee intendere nei casi, nei quali la situazione della campagna addimanda, che si procuri tutta la possibile felicità di scolo (a): per altro, quando i terreni sono alti, bassa provvederli abbondantemente di scolo, e tralasciare quel più, che si potrebbe avere, sì per non intraprendere spese inutili, sì per impedire i mali essetti dell'escavazioni troppo prosonde. L'abbassamento perciò dello sbocco, mai non si dee fare sotto il fondo del siume, palude, o altro vaso, dentro il quale egli si apre, perchè ciò sarebbe un getto inutile, e

h 2

rà più basso di superficie, e più selice sarà lo scolo. Ove poi i sondi de' sossi, per essere a livello, o sorto il livello del recipiente costituito nella sua maggior bassezza, non potessero assolutamente asciugarsi, allora ha lucgo ciò, che si è avvertito nel s. antecedente, cioè, che poco, o nulla serve l'abbassare maggiormente, o il condotto, o il sondo della sua soce, e molto più sarebbe inuti'e il sarlo, quando i terreni sossero assai alti, e i sossi selemente si scaricassero nel condotto.

<sup>(</sup>a) Quali fieno i casi, ne' quali convenga procurare tutta la possibile selicità di scolo coll'abbassamento della soce dal condotto si raccoglie dalle cose dette nel soantecedente; mentre quando i terreni sono talmente situati, che i sondi de' soro sossi scavati fra le colture restano bensì più alti del livello insimo del recipiente, ma così poco, che cessando ancora di ricever'acqua dalle colture non ponno, che lentamente, e sientaramente asciugarsi, allora quanto più il sondo dello sbocco del condotto si abbasserà sotto il detto pelo insimo, tanto il condotto si manter-

di fatica, e di spesa; nè meno si dee sempre abbassare lo sbocco, sino al sondo predetto, se la necessità non lo richiede. Ma occorrendo di farlo, come molte volte succede a quelli, che entrano nelle paludi; perchè la maggior profondità di queste non si trova, che rare volte, nella circonferenza, ma per lo più al dentro di esse: si dee prolungare l'escavazione, sino al luogo più prosondo; e s'è possibile, aperto, e libero dagl'impedimenti, che portano allo scarico delle acque, l' erbe nascenti
ne'luoghi paludosi.

II. La feconda regola è, che l'escavazioni, che si fanno dentro le paludi per gli scoli, non deono essere secondate da argini, se per altro motivo non sono necessari; ma se pure la terra dell'escavazione dee fare qualche alzamento alle sponde, si dee con tagli, dare comunicazione all'acqua della palude con quella dello scolo; e la ragione di ciò è, perchè quanto più presto le acque correnti trovano il pelo d'acqua, sul quale debbono spianarsi, tanto più restano basse di superficie nelle parti superiori.

III. Situato lo sbocco, e profondato quanto basta, si ha da determinare il fondo della escavazione, che ha da essere regolato dalla superficie dei terreni, che dentro vi deono scolare, avendo riguardo ai più bassi; e perciò talora, nelle parti inferiori può essere necessaria l' escavazione sino all'orizzontale del fondo dello sbocco, e talvolta può avere qualche declività maggiore, o minore secondo la diversità dei casi; perciò non è necessario, che il fondo dei condotti stia disteso, secondo tutta la sua lunghezza, sul tipo d'una sola cadente; ma può averne diverse, secondo la differente positura della superficie delle campagne; ond'è, che questa, prima di determinare cosa alcuna, dovrà bene esaminarsi colla livellazione; nel fare la quale (per issuggire gli errori, che inevitabilmente si commettono nell'uso degli altri livelli, quantunque provveduti di cannocchiali &c.) configlierei sempre, a valersi dell'acqua dei condotti medesimi, resa stagnante con argini trasversali (a); e di quella dei sossi delle campagne; per esaminare la situazione di esse.

Quì

di condurre le acque ad un termine notabilmente lontano da quello, dal quale si derivano. Non v'ha dubbio, che quando occorra regolare l'escavazione d'un condotto già fatto [ che è ciò di cui egli ha preso a trattare in questo luogo ] il modo più sicuro, ed insieme più spedito di riconoscere lo stato del suo sondo per quindi dedurre la quantità del prosondamento, che a luogo a luogo è necessaria, non sia quello, che egli suggerisce, di ristaguare con argini trasversali l'acqua dello

<sup>(</sup>a) Il regolamento degli scoli delle campagne, particolarmente nelle pianure più basse, richiede per l'ordinario operazioni di livello così dilicate, attesa la scarfezza delle pendenze, delle quali si può sar capitale, per condurre le acque ad uno più, che ad un'altro termine, o per una più; che per un'altra strada, che meritamente prescrive in questo luogo l'Autore doversi in simili livellazioni cercare tutta la possibile esattezza; e questo è più i che mai importante, ove si tratti

Quì mi si presenta l'occasione di manisestare un'errore assai comune, ch' è di congetturare la felicità di uno scolo dalla velocità, colla quale si vede correre l'acqua di esso. Non v'ha dubbio per quello, che tante volte si è detto, che la velocità dell'acqua non dipenda, o dal declivio dell'alveo, o dall'altezza viva della medesima; ogni volta adunque, che l'acqua si vedrà correre con gran velocità bisognerà dire Tom. II.

Hh 3

o che

stesso condotto, e prendendo per mezzo d'un semplice archipenzolo la disterenza d'altezza da pelo a pelo di sopra, e di sotto ciascuno de'predetti argini, misurar poscia con frequenti scandagli la bassezza del sondo trajun'argine, e l'altro sotto il, pelo dell'acqua stagnante; e riconoscere altresì a suogo a suogo lo stato delle colture per rapporto al pelo d'acqua de' sossi, che per mezzo esse sono scavati, ristagnando parimente l'acqua entro di questi.

Allo stesso mezzo delle acque siagnanti come al più sieuro, e più reale di tuttisi dee ricorrere, purchè sia possibile, in ogni altra livellazione ordinata a condurre acque per lungo tratto, particolarmente nelle pianure; valendosi di que' canali. o sossi che per avventura si trovano nelle campagne, ancorchè andassero da un termine all'altro per istrade assai lunghe, e per direzioni diverse, e stagnando l'acqua in ciascuno di essi con una, o più traverse di terra, e poi riferendo di mano in mano cogli strumenti soliti da livellare il pelo d'acqua dell'uno a quello dell'altro, ove sosse solimente discontinuati.

Si è detto doversi a questo sine render l'acqua stagnante con argini satti a traverso a' sossi, o canali, imperocchè non è da sidarsi, che tale sia quella, che rimane in essi dopo cessate le piogge, ancorchè per avventura si vegga per qualche buon tratto stare colla superficie immobile, e non portar via i galleggianti, che vi si gettimo sopra; mentre se non si riconosce diligentemente, che tutta da un capo all'altro sia continuata nel medesimo stato di persetta quiete si il che spesse volte non può riuscire per le dissicultà dell'accostarsi al labbro del sosso per tutta la sua lunghezza si può dar caso, che dopo un tratto, in cui essa apparisca stagnante, succeda nel sondo del canale qualche piccol ridosso, sopra cui corta con pendenza, e

quindi di nuovo per altro tratto fi faccia. vedere quieta, ed orizzontale. Un effetto simile a' ridossi predetti ponno fare le canne, e le erbe, che ingombrano gli alvei dei condotti, ove lungo tempo si sia trascurato di sgherbarii, nè è credibile quanta differenza d' altezza si possa trovare nella superficie dell' acqua fra due punti alquanto discosti di simili canali. quando il tratto di mezzo è folto d' alighe, di cannucce, e di simili intoppi. Conviene pertanto accertarsi, che l'acqua fia perfectamente stannante, chiudendola a luogo a luogo con argini, che la fostengano ad una confiderabile alterra, e la-feiandola ripofaro qualche tempo, riconoscerla veramente tale per mezzo di segni fissi posti a fior d' acqua sul principio, e sul fine di ciascuno de tratti intracchiusi fra due argini.

Per altro i livelli ordinari, massimamente ove sieno guerniti di cannocchiali, e maneggiati da persone diligenti, ed esperte, non lasciano di riuscire nella pratica bastantemente esatti. La maggior parte di essi richiede tuttavia, che di quando in quando si retrisichino, cioè, che si ac. certi, che la linea, per cui si traguarda quando il livello si ha per situato nella debita positura, sia veramente orizzontale, il che si sa con diversi metodi già noti, e applicabili or l'uno, or l'altro alle di-verse maniere de livelli. Ma la cautela di collocare sempre il livello in distanze a un dipresso eguali dall' uno, e dall' altro de' due scopi, a' quali si mira, può supplire in qualche parte all' esattezza della rettificazione, anzi tal cautela è affolutamente necessaria, ancorche il livello sia persettamente rettificato, quando le guardate fossero molto lunghe, come pon-no esferio nell' uso de' livelli forniti di cannocchiali.

Fra le diverse maniere, che sono flate inventate di simili strumenti, quella a

o che l'alveo sia molto declive, o che l'altezza del corpo di acqua sia grande: e ciò (sia nell'una, o nell'altra maniera) porta pregiudicio allo scolo; poichè, se si parla della declività dell'alveo, certo è, che quando l'alveo è più declive, il di lui sondo progredendo dal basso all'alto, si va più elevando; e per conseguenza va avvicinandosi al piano delle campagne, più che non farebbe, quando il medesimo alveo

mio credere è da preferire, per cui più speditamente si ottiene di situar la linea del traguardo in positura orizzontale; e rale per le prove fattene ho trovato riuscir quel livello, che per la prima volta vidi adoperare l'anno 1719, dal Sig. Domenico Corradi Mattematico del Serenifsimo Sig. Duca di Modena. Consiste lo strumento in un semplice cannocchiale lungo meno di due palmi, a cui per di fotto è attaccato un gran peso, e di sopra per mezzo di due braccia di mesallo, che parrono dalle estremità del tubo; e riescono ad una catena satta di lastre d'otzone, si sospende la macchina sempre ad un medefimo uncino conficcato in cima d' un bastone, consistendo tueto l'artificio nel fare le snodature della catena così agevoli, e l'appicco di essa all'uncino così dilicato, che lo ftrumento ogni volta, che si sospende debba per forza del suo pefo sempre rimetterfi nella stessissima posigura, e perciò l'affe del cannocchiale [ ove una voltz effendo sospeso l'istrumento sia stato situato in positura orizzontale collà rettisicazione] sempre si equilibra all'orizzonte. Con ciò si risparmia il gran sempo, che conviene perdere negli altri livelli per fituare i traguardi, o il canpocchiale in linea orizzontale. Non vi ha, che un poco di tremore, che l'istrumen-to ritiene dopo di esser sospeso, e diriz-zato allo scopo, ma quando l'aria sia quieta cessa ben'tosto anche questo picco-lo incomodo, ne vi ha, che il vento, che ne renda l'uso difficile. Si vuol'anco avvertire, che piovendo alcun poco, qualche gocciola d'acqua, che si fermi sullo ftrumento più da una parte, che dall' altra può sbilanciarlo, ma tal' accidente non è difficile a fchifarfi.

Con un simil livello il Sig. Bernardino Zendrini Mattematico della Serenissima Repubblica di Venezia, col quale mittovai in commissione l'anno 1731, per l'as-

fare della diversione de' siumi di Ravenna, fece speditiffimamente tutte le livellazioni, che concernevano una sì grand' opera, per travers lunghi dove quattro, dove fei, dove più miglia, e ciò con tanta esattezza, che risacendo le medefime operazioni all' indierro per altre diverse firade tornavano fra' medefimi termini le medefime differenze di altezza dentro ilimiti di un'oneia, o di una mezz' oncia; ne punto diverse risultavano quelle, che fi erano rilevate dietro il naviglio, chiamato il Candiano, dalla città fino al mare, coll'aver renduta flagnante l'acqua dello stesso naviglio; concordando tanto le une, quanto le altre con quelle, che alcuni anni prima avea trovato il fu Dottor Ginseppe Antonio Nadi, valendosi anch'esso di livello a' cannocchiali, benche di artificio diverso, e alquanto difficile a maneggiarfi.

Non debbo lafciar per ultimo di avvertire, che ne' livelli sforniti di cannocchiale, e sebbene commnemente suol rigerrarse quello, per cui fenza mira fi traguarda alla superficie dell' acqua in due tubi di criftallo fra loro comunicanti, col morivo, che quel poco di elevazione, che essa soffre presso le pareti de' tubi renda incerto il tragnardo, e mal sicura l' orizzontale; nulladimeno l'esperienza ha mofirato, che ove si adoperi acqua tinta di color rosso ben carico in tubi di cristallo ben chiaro, senza vene, o bolle, e ove si tenga l'occhio in tal distanza dal livello, e in tal positura, che la visuale rocchi alternamente l'uno, e l'altro tubo, e si vegga l'una, e l'altra supersi-cie con quella maggior distinzione, che è possibile avere nella loro inegual distanza dall'occhio, si accerta assai bene la pofitura dello fcopo, tuttavolta, che la guardata sia piccola, come di 10. pertiche in circa, e non più; e per altro questo metodo è speditissimo, non essendo sì tosto

pian-

avesse minore declività (a); il che vuol dire, che la gran caduta dello scolo, ne leva altrettanta ai sossi particolari, che è quella, che principalmente dee desiderarsi; rispetto poi all'altezza viva dell'acqua dello scolo, ognuno sa, che quanto è maggiore l'altezza dell'acqua, tanto più dissicilmente vi entra dentro quella dei sossi laterali; e perciò per l'uno, e per l'altro capo, la velocità dell'acqua del condotto non arguisce bon-

Hh 4 tà

piantato il livello, che la linea del traguardo è orizzontale, il che ricompensa
colla brevità del tempo il maggior numero delle stazioni, che conviene fare. Io
posso attestare, che rifattisi per tal maniera del Sig. Ercole Buonaccorsi la maggior parte delle livellazioni di sopra mentovate de' siumi di Ravenna, tornarono
sempre senza divario maggiore di mezz'
oncia; anzi livellatosi nello stesso modo
dal Sig. Giulio Cassani l' anno 1715, un
tratto di oltre 40 miglia del nostro Reno alla spiaggia del mare con più di 100,
positure di livello, non si trovarono, che
pochissime once di divario da ciò, che
per livellazioni, satte la maggior parte
con acqua stagnante, si sapeva doversi trovar di caduta fra que' due termini.

(a) Questa considerazione si adatta propriamente a'terreni, per mezzo de'qua-li passi un condotto di scolo, che vada ricevendo le acque de' fossi scavati fra le colture, e allora mostra l' Autore, che la pendenza del condorto nuoce allo scolo in vece di giovargli. Ma quando si trattaffe di asciugare un sito inondato, o paluftre con aprire all' eftremità di esto un' efito all' acqua stagnante, e' vi fosse modo d'inviarla (per condorto da farfi da quel punto in giù) a diversi termini per linee inegualmente declivi, ponno nascere delle riffessioni in ordine alla scelta della maggiore, o della minore pendenza per la felicità dello scolo; sopra di che stimo opportuno sermarmi alquanto, parendomi, che tal materia non sia per anco stata bastantemente illustrata.

Posto dunque, che sia dato il sondo, o soglia dell' emissario B [Fig. 89. Tav. XIX.] da aprirsi nella palude, o lago LABX, e parimente data l'altezza dell'acqua AB sopra il detto sondo dell'emissario, e supposto, che nella palude influisca costantemente una medesima quantità d'acqua, se intenderemo un canale

orizzontale PBO, la cui larghezza fia per l'appunto tanta, quanto è necessario per estrarre colla velocità competente al detto canale forto l'alterza A B una quantità d'acqua eguale a quella, che entra nella palude in tempo eguale, dico, che applicando al fondo dell' emissario B in vece del canale orizzontale BP l'inclinato BF, questo tirerà bensì sul principio maggior quantità d'acqua, che l' orizzontale predetto, ma in proseguimen-to di tempo la superficie del lago di nuovo fi renderà permanente, e però non ne uscirà per l'inclinato niente di più di quello, che ne esce per l'orizzontale, e ciò qualunque sia la larghezza dell'inclinato B E, compensando la natura col maggior' abbassamento delle sezioni di questo quel di più, che porrebbe rapire di acqua in viriù dell' inclinazione, e della larghezza .

Imperocche tirando per B al piano BE la perpendicolare BC, la quale incontri il livello dell'acqua della palude in C, e prendendo la BD eguale alla BA, descritra coll'asse BC, e col vertice C una parabola CBB, se fra CB, CD si prenderanno due medie propotzionali, e come BC alla prima di esse medie così si farà B E ad MN, la quale fi ordini alla parabola in M, dimoftra il Guglielmini nella proposizione a. del libro s. delle acque correnti Tom. 1. c. 379., che lo spazio parabolico B M N E farà eguale ad un'airra parabola BDE, la quale coll'affe BD, e col vertice D fosse descritta sopra la medesima base B E. Ma lo spazio predetto BMNE è la scala delle velocità della prima se-zione del canale inclinato, se l'acqua vi corresse coll' altezza BM, e la parabola BDE (prefa la BE per velocità comune del punto B, giacche questa secondo le ipotest comunemente ricevute dee el. fere la medesima nel canale orizzontale, e nell'inclinato) è la feala delle velocità in esso; ma più tosto interrimento del di lui fondo; ed in fatti le acque degli icoli interriti, nel sormontare, che fanno, i dossi dell' interrimento, acquistano velocità maggiore, precipitando, per così dire; da essi; e da ciò principalmente si deduce l'esistenza del dosso medesimo. Perchè uno scolo goda di tutta la felicità possibile, conviene, che il di lui pelo di acqua sia sempre orizzontale a quello del recipiente: e ciò è incompati-

tà della sezione AB del canale orizzontale (essendo per la costruzione l'asse BD eguale all'alcezza dell'acqua BA) dunque la velocità della prima sezione dell' inclinato, corrente fotto l'altezza B M, è eguale alla velocità dell' orizzontale. Il che stante, se le loro larghezze saranno eguali, lo saranno ancora le quantità d'acqua estratte dal lago in tempi eguali. Ma l'acqua, che estrae il canale orizzontale si suppone eguale a quella, che influisce nel lago, dunque anco per la prima sezione dell'inclinato, corrente coll'ali ezza BM, tanto fi scarica d'acqua del lago, quanto in esso ne influssce; e però la super-ficie del lago, e quella del canale in M farà permanente, nè questo, arrivato che fia al segno M, potrà per l'avvenire sca-ricarne più, ne meno dell' orizzontale. Che se poi la larghezza dell'inclinato.non sarà eguale a quella del detto canale orizzontale, allora intendendo, che come la larghezza dell' inclinaro a quella dell' orizzontale, così flia lo spazio. M N B E allo spazio parabolico BTYE, è chiaro, che BT sarà l'altezza permanente, sotto cui la prima sezione dell' inclinato searicherà la medesima quantità d'acqua di prima, onde ne feguirà di nuovo, che la superficie fi farà permanente, e si scaricherà per essa tant' acqua quanta per l' orizzontale. Onde si può osservare, che l'altezza M B, o BT della prima sezione dell' inclinato non è determinabile se non guando oltre la larghezza del canale inolinato fia anco data quella, che bisognerebbe all' orizzontale per estrar dal lago fotto l' altezza A B una quantità d'acqua eguale a quella, che influisce nel la-go, o quel, che è lo stesso, quando sia data la quantità dell'influsso, e un tal dato si dec aggiugnere a quelli della mentovata proposizione z. del libro f. delle acque correnti, e dello scolio della medelima proposizione.

Ciò premesso, convien considerare, che quando all'emissario B, si apponga il canale inclinato BE, al primo aprirsi dell' emissario non potrà l'acqua della palude in un' istante prendere nella prima sezione quell'altezza [ sia B M, o B T secondo la larghezza del canale] sorto cui si è moftrato, che la superficie è per rendersi permanente, ma abbassandosi di mano in mano, prima nelle parti più vicine all'emissario, e poi nelle più lontane, come in AZ, QR, e in altre positure sempre più basse, ne risulteranno le alrezze della prima sezione BZ, BR &c. fempre mutabili, e nelle quali la superficie non si potrà stabilire, mentre essendosi mostrato, che la BM (nel caso delle larghezze ineguali) è quell' altezza,
fotto cui passerà per la prima sezione
tutta, per l'appunto la quantità d'acqua
influente nel lago, è manisesto, che sotto le altezze BZ, BR ne uscirà quantità maggiore dell'influsso, e però è sorza. eà maggiore dell'influsso, e però è forza, che l'acqua nella prima fezione fi vada abbassando da Z in R &c. finche sia giunta la superficie del lago alla positura SM (o rispettivamente alla ST) nel quale stato l'efico è eguale all' influsso; e il Guglielmini mostra alla proposizione 4. del libro 5. Tom. 1. c. 385. che la superficie S M fi ftabilirà in un piano declive tirato dal punto S, nel quale EB prodotta allo insù incontrerebbe la superficie del lago, al punto M, o T dell'altezza permanente nella prima sezione. Egli è dunque necessario, che il canale inclinato, benchè sul principio scarichi più acqua dell'orizzontale, si riduea tofto, o tardi a scaricarne precisamente altrettanta, che questo ne scaricherebbe, e ciò qualunque fia la larghezza dell' inclinato. Il che &c.

Quando dunque nella palude influisse perpetuamente la medesima quantità d'acqua, l'apporre all'emissario B in vece d' un condotto orizzontale, un'inclinato di

qua-

patibile, colla caduta del fondo dell' alveo, e colla grande altezza viva dell'acqua, che corre per ello; bensì concorre a rendere il pelo maffino, se non affatto orizzontale, almeno insensibilmente differente da esso; il togliere tutta la caduta al fondo del condotto, ed ib darli tale latitudine, che per la soprabbondanza di essu, rendal'acqua, quasi stagnante, ed abbassata, quasi sul pelo del recipiente: circostanza, che toglie a que-

qualunque inclinazione, o di qualunque larghezza gioverebbe bensi per far'abbaffar l'acqua nel tratto più vicino all'emiffario, cioè fino al punto S determinato; come sopra, e tanto maggiore sarebbe l' abbassamento quanto maggiore sosse la larghezza del canale (e maggiore ancora a misura della maggior' inclinazione di quefto, se non che allora accostandosi il punto S ad A', il tratto dell' abbassamento
SA, si sarebbe minore posta egual larghezza ) ma per lo rimanente del fito inondato SLXO. non vi sarebbe divario alcuno da un canale inclinato a quell'orizzontale, che fosse della larghezza ne-cessaria a smaleir per l'appunto la quantità d'acqua influente entro di quel recinto; e se tal larghezza sosse nota per esperienza [ o per tal notizia, che si a-vesse della quantità dell' influsso], si poerebbe co' fondamener premelli per agni larghezza, e per ogni inclinazione data del canale B E calcolare, e il tratto AS, e la quantità dell' abbassamento, trovando l'alterra BM, o B.T della prima fezione nel modo, che fi è detto.

Nè paia firano, che accretcendo la larghezza del canale inclinato non fi possa fare altro guadagno, quando egli è pur certo, che apponendovene un' orizzontale più largo di quello, chè si è supposto (cioè , che fotto l' altezas A B mantenga permanente la superficie del lago) l'acqua di questo si abbasserebbe sino alle parti più rimote dal punto A; perocche sebbene il canal orizzontale più largo farebbe tal'effetto sul principio, e con maggior' estensione dell' abbassamento; tuttavia in ricompensa di ciò la quantità di questo abbassamento, sarebbe minore, nè durerebbe molto un tal' effetto , mentre quando il livello del lago fosse calcolato di tanto da porere sorto quella larghez, za mandar fuori tutta l' acqua influente in esto, ivi si arresterebbe la superficie,

e di nuovo, si farebbe permanente. E perciò quando si sia ne' supposti, ne' quali ora parliamo, e l'esperienza mostri, che uno fcolo orizzontale d'una tal larghezza mantenga l'acqua inondante, precifamente nel sud livello, allora (posto, che non si posta, o non si voglia variare il fondo B dell'emissario) se si ha in pensiero di asciugar solamente i terreni put vicini all'emissario, lasciando gli altri co-me sanno s'ecome la cagion d'esempio ad uso di pescagione) tornerà conto in vece del canale orizzontale apporvene un' inclinato; ma se si cerca l'universal benefizio di tutto il gratto mondato fino alle parei più rimore dall'emissano, benchè non con, tanta diminuzione d'altezza d'acqua, allora giovorà piuttofto allargare l'orizzontale. Lo flesso giudicio si dovrà fare quand' anco mont fi abbia alcuna efperienza., o altea notigia intorno allo feolo di quella palude, idovendo: fempre li inclinas to prevalent all' orizzontale equalmente largo nel fare feemar, l'acqua nolle parti vicine all' emissario, ce al contrario: preforirfi l'orizzontale nello fcolo generale di tutta l'estensione della palude. E da tutto ciò si raccoglien che ognii larghezza possibile nel canale ... o inclinato, o orizzontale, è atta a ridur cofto, o tardi la superficie del lago allo stato:di perinanenza . r m. r itri : 1 mmg.

Egli è ben vero, che essendo sempre maggiori gli estetti delle resistenze ( nate da' sossegnenti, dalle tortuosità, dalle erbe, e cannucce, che ingombrano gli alivei, e dagli altri intoppi) in un canale orizzontale, che in un' inclinato, tutto il discorso sinora fatto in termini astratti mancherà in pratica: dal setbare esattamente le proporzioni spiegare; e mancherà sempre in vantaggio dell'inclinato, con fargli rapir più acqua di quello, che mostrino le regole addotte; e inoltre la medesima maggior libertà di corso nell'

sta quel grado di velocità, che per altro avrebbe, ristretto che sosse l'alveo. Piuttosto, adunque, dal vedere l'acqua di uno scolo, seguitamente sino al suo termine, con poco moto, se può arguire, ch'esso faccia il suo ufficio con felicità, che dall'osservare in esso le acque assai veloci.

Io non voglio perciò negare, che la velocità dell' acqua in un condotto, non sia una condizione desiderabile, ed utile, per mantenere espurgato il di lui alveo, o almeno per impedire, che l' interrimento non si faccia così sollecitamente; ma tale io l' asserisco solo nei casi, nei quali i sossi particolari hanno in esso tutta la caduta, che loro sa di mestieri, e ne avanza al condotto tanta, che basti a smaltire l'acqua con gran velocità; altrimenti, se la caduta del condotto, come più delle volte accade, leva a fossi quella, che è necessaria, bisogna toglierla al primo, ed aggiungerla ai secondi, resti, o no, veloce il corso dell'acqua del pubblico scolo. Prescindendo da ciò, torna sempre conto di sare, che l'acqua del predetto scolo corra, il più veloce, che sia possibile al suo termine, acciocchè la velocità influisca in tenere più bassa la di lei superficie;

inclinato potrà per avventura, quando? altezza A B sia molto notabile, fare, che egli roda, e abbassi il sondo, e dell' emissario B, e della paiude nelle parti più vicine a questo, il che forse non farebbe l'orizzontale, ancorche la materia fia capace di corrolione; onde attefo tutto ciò si ponno grandemente variar gli effetti; e però avendo riguardo a tutte quefte circoftanze fi troverà forfe nella pratica doversi per lo più preserire il canale inclinato, ficcome lo preferifce il Sig. Tommaso Narducci dottissimo Gentiluomo Lucchese nel suo trattato del paragone de' canali, comeccho in esso prenda person-damento altre ipotesi alquanto diverse dalle nostre. E tanto più perchè negli scoli delle pianure le inclinazioni, che si ponno, o fi sogliono dare a' condotti, sono per l'ordinario così picciole, che il punto S, in cui il canale B E prolungato concorre colla superficie della palude LSA, può effere così lonrano dall' emiffario, che il tratto 8 A, si stenda fino alle parti più rimote di essa palude. Anzi è da offervare, che quando si desse il caso, chè il punto del detto concorso S cadesse più Ioneano di quel, che sia l'estensione della palude, allora lo senio per mezzo del canale inclinato, si renderebbe universale abbassandos tutta la superficie inondante non solamente sul primo aprirsi dell'

emissario, ma per sino a tanto, che l'acqua incontrasse nel suo casare la retta prodotta EB nell'orlo del tratto ancora inondato, nè prima d'allora la superficie del canale si potrebbe sar permanente, ma sempre porterebbe suori più acqua di quella, che entrasse nella palude.

quella, che entrasse nella palude.

In tutto questo discorso si è preso per supposto, che nella palude influisca perpetuamente una quantità costante d'acqua. Che se niente ve ne entraffe s come accade in quelle paludi, che non hanno forgenti vive, ma sono satte dal ristagno di acque cadutevi dagli scoli d'altri terreni. che nell' Estate punto non ne tramandano ) attora, ficcome volendo darle fcolo per un canale orizzontale, il pelo dell'acqua ftagnante perpetuamente si abbasserebbe, così lo sarebbe ancora, se il canale fosse inclinato, salva la differenza accennata nella pofitura della superficie della palude, come avverte il Guglielmini, nello scolio della detta proposizione s. del libro a., dovendofi fempre, e in ogni flato mantenere la proporzione dell'altezza variabile BA alla BM. E di qui ancora fe può prender lume per giudicare, di quello, che accaderebbe; fe la quantità d'acqua influente nella palude non fosse costante, ma variabile con quaiche costante regola.

ficie; ciò si otterrà, se si allontaneranno tutti gl'impedimenti; siano essi, o erbe nate nel sondo dell'alveo, che in luoghi simili sono solite crescere ben'alte, e impedire col loro corpo, ristringendo le sezioni del condotto, ed in altra maniera, la velocità all'acqua; o ponti; o lavorieti da pesche; o ripari; o simili; similmente, se lo scolo (quando le altre circostanze lo permettano) si porterà al suo termine per la più breve linea; se si toglieranno, quanto sia possibile, le tortuosità; se lo sbocco dei sossi particolari entrerà a seconda della corrente; e generalmente, se si terrà lontano tutto ciò, che serve di ritardo al corso dell'acqua.

IV. La terra escavata dal condotto (siasi, o nella primiera construzione di esso, o nelle reiterate escavazioni) si porti, o si getti al largo lontano dalla ripa del condotto, acciocchè le piogge non ve la riportino dentro; e per la stessa ragione bisognando regolarla in argine, si procuri, che la scarpa di esso verso il condotto, sia poco declive, e tale sia anche quel-

la dell'escavazione.

V. Rispetto alla larghezza degli scoli, è certo, che quanto sarà maggiore, tanto sarà migliore; si dee però avvertire di non consumare inutilmente il terreno; particolarmente nei casi, ne' quali la caduta dei terreni può ammettere minore la larghezza, e collo stesso benesicio: ma negli scoli, che sono muniti di chiavica, le sosse deono essere tanto larghe, che possano contenere, occorrendo, coll'ajuto dei sossi delle campagne, tutta, o la maggior parte dell'acqua, che può piovere nel tempo, nel

quale regolarmente suol sture serrata la chiavica.

VI. Nell'elevazione del luogo, nel quale si deono fabbricare le chiaviche, si dee avere una particolare avvertenza; poichè debbono farsi in tale distanza dal siume, che la corrosione non possa avanzarsi a scuotere i di lei sondamenti; altrimenti si sarà in pericolo di perdere in breve tempo l'uso di està, e di obbligare gl'interestati alla spesa di nuova fabbrica; non dee però detta distanza essere soverchia; attesochè interrendosi ad ogni piena del siume recipiente, quando sia torbido, il canale, che dalla chiavica va al labbro del siume, rendesi maggiore la spesa dell'escavazione, quanto più il detto canale è lungo. In oltre dee lo sbocco di detto canale, secondare colla sua direzione la corrente del siume, e non mai terminare in un'alluvione, per la ragione allegata. Quindi è, che bisogna talmente attemperare le cose, che si uniscano insieme la sicurezza delle chiaviche, e la minore spesa possibile per l'escavazione del canale, che sta avanti di esse.

Quanto al maneggiare le medesime, non vi ha dubbio, che le regole dipendono dalla pratica, e dall'esperienza degli esfetti, sì del siume, nel quale esse sboccano, sì del condotto, il quale da esse è termi-

nato:

nato: generalmente però si può dare per regola, che le chiaviche debbono stare aperte, ogni volta, che l'acqua del condotto è, o sarebbe, chiusa che sosse a chiavica, più alta di quella del siume; e sempre serrate,
quando quella del siume è più alta di quella del condotto; e perciò può
darsi il caso, che un siume corra con una piena altissima, e, non ostante, restino aperte le porte delle chiaviche; ed all'incontro debbano
restar chiuse le medesime in una piena mezzana; perchè, se nel primo caso il condotto porterà acqua abbondante, potrà la di lei altezza
pareggiare, ed anco superare quella della piena; ma nel secondo, può
essere l'acqua dello scolo così scarsa, che la piena mezzana la superi

di molto, nell'elevazione della superficie.

Serve anche per regola universale la seguente, cioè, se l'interrimento fatto nel canale esteriore alla chiavica, cessando la piena, resta più basso, che il pelo dell'acqua ritenuta nel condotto interiore; purchè in tale stato si possano aprire le porte, basta dar' esito all' acqua del condotto; poiche questa coopererà ad escavare, o totalmente escaverà col suo corso l'interrimento di detto canale; tanto più, ch'egli suol'essere facile ad essere levato, quando non sia ancora stato asciugato dal Sole; poiche, in tale stato suol' essere, per così dire, di natura mezzana fra l'acqua, e la terra. All'incontro restando l'interrimento più alto del pelo dell'acqua interiore alla chiavica, conviene escavare manualmente un picciolo fossetto, e profondarlo tanto, che, alzata che sia la porta della chiavica, possa correre per esso l'acqua trattenuta; ed attendere, che col benesicio, o del folo corso dell'acqua, o d'ajuto aggiuntovi, si levi il restante dell'interrimento; avvertendo sempre, che ciò, che si conosce non potere ottenersi dalla sola sorza dell'acqua, si dee impetrare dalla fatica degli uomini.

VII. Hanno gli scoli le loro piene in tempo di piogge, e correndo ristretti fra le ripe, può essere, che il corpo di acqua di esse tanto si elevi, che possa sormontare le sponde ne' siti inferiori; in tal caso, è necessaria la disesa degli argini, per impedire le inondazioni; ma i medesimi dissicultano l'uso dello scolo ai terreni contigui; quindi sa di mestieri, che questi abbiano uno scolo particolare, e in niuna maniera comunicante col primo; o pure, dovendosi essi scolare in questo, che si provveda di chiaviche da chiudere in tempo di piena, e da aprirsi dopo, che sarà cessata. Può anche darsi il caso, che se il condotto principale entrerà senza chiavica in un siume, gl' interrimenti fatti dai rigurgiti di questo, non pregiudichino già allo scolo de' terreni supetiori; ma bensì a quello dei terreni inseriori, e riesca troppo dispendioso il levarli ad ogni piena; allora, se vi sarà luogo più idoneo, non torna conto di sboccare lo scolo minore nel maggiore, ma bensì di portarlo ad altro termine più bas-

fo;

fo; e sebbene, qualche volta, osta l'andamento del medesimo scolo maggiore, il quale interseca la strada, che dovrebbe fare il minore; nulladimeno si può per via di botte sotterranea, sar passare l'acqua sotto il di lui sondo, ed incamminarla a luogo conveniente, come ordinariamente si pratica ne'casi simili, e quando i terreni sono così bassi di superficie, che richiedono, per lo scolo delle acque proprie, maggiore bassezza alla soce del condotto.

Giacchè l'occasione ha portato di avere a far menzione delle botti sotterranee, non sarà fuori di proposito di aggiugnere, per compimento di questa materia, qualche considerazione intorno di esse. Non è cosa nuova, che due corsi di acqua s'intersechino, l'un l'altro, senza mischiarsi insieme di sorte veruna; e siccome procedono da diverse parti, così si portino, dopo l'intersecazione, verso parti contrarie. Ciò s'osserva frequentemente nei canali d'irrigazione, che bagnano, quasi tutta la Lombardia; e nei condotti, pure di scolo, che tengono efficcata gran parte del Ferrarese, del Polesine di Rovigo, e del Padovano. Si pratica ciò col far passare un canale sotto, o sopra di un'altro, facendogli un'alveo separato, o di muro, o di legname, per lo quale si porti da una ripa all'altra del canale, che si traversa. Se tale fabbrica si fa in maniera (a), che possa servire di alveo ad un canale, che passi sopra dell'acqua di un' altro, il quale scorra per un' alveo di terra, ella si chiama ponte-canale, perchè, per l'appunto, fa l' ufficio di ponte, ed insieme quello di canale; ma se la medesima fabbrica porterà l'acqua sotto il fondo di un'altro siume, o canale, che pure abbia l'alveo suo formato di terra, allora si chiama botte sotterranea.

I ponti-canali sono di due sorti; poichè, o essi sono così elevati sopra il pelo del canale, sopra del quale passano, che il detto pelo, nè anche in tempo di piena, arrivi a toccarli; o pure così poco, che o in tempo di piena, o sempre, si faccia del ristagno dalla parte superiore. Sopra dei primi cadono poche considerazioni: solo si dee avvertire, che la loro altezza non pregiudichi alla caduta, necessaria alla parte superiore del canale, che dentro vi corre, e che perciò non obblighi a soverchie, e replicate escavazioni; buona regola perciò sarebbe, che il loro sondo si accomodasse alla cadente naturale del sondo di esso canale; perchè situandolo alla prima più basso, si eleverà la caduta alla parte inferiore, e perciò succederanno deposizioni, che obbligheranno a fare nuovo alzamento di sponde, o pure a mantenere scavato l'alveo predetto; e sacendolo più alto, si faranno interrimenti

nella

<sup>(</sup>a) Quelli, che l'Autore chiama in quefto lungo ponti - canali fogliono eziandio in Toscana chiamarsi ponti a fiume; e quel-

le, che egli denomina botti fotterrance, altri dicono trombe, o chiapiche fotterrance.

nella parte superiore, e nella inferiore vi sarà una cateratta, che col corso troppo veloce dell'acqua potrà mettere in pericolo la fabbrica; ben'è vero, che in tali cati, ne'quali, per lo più, i canali sono piccioli, le cadute sono altresì disettose, e l'escavazione supplisce ad ogni cattivo effetto. Ma, se si dovesse praticare tale artificio in fiumi grandi, sarebbe necessaria ogni maggiore avvertenza, e si dovrebbe anche considerare ciò, che potesse succedere, quando per alcuno di quelli accidenti, dei quali non manca l'incertezza delle cose mondane, restafse, o deteriorata, o distrutta la fabbrica del ponte canale; che mezzi potessero tenersi nella di lui riedificazione, o ristorazione; a qual parte si dovesse nel tempo dell'operazione divertire il siume; onde si avesse a ricavare il denaro; e se l'enormità della spesa necessaria, per eseguire simili intraprese, avesse in contrapposto quell' utile, ch' ella merita. Quindi è, che le fabbriche di tal forte non si vedono in uso, che per acque mediocri, e per lo più chiare, circa le quali non sono necessarie tante cautele.

I ponti-canali poi, i quali col loro fondo arrivano a toccare la superficie dell'acque del fiume, che traversano, oltre le predette rifletsioni, addimandano la ponderazione degli effetti, che ponno succedere nel fiume inferiore, i quali, quando veramente non succeda ristagno d'acqua, non faranno differenti da quelli, che fa un ponte ordinario, dei quali abbiamo avuto discorso nel cap. VII., ma quando faccia ristagno, cioè, quando la superficie dell'acqua del siume inseriore sia obbligata, a causa dell'impedimento incontrato, ad elevarsi nella parte superiore al ponte-canale, più della di lui apertura; allora, secondo la diversa 'velocità dell' acqua, nasceranno effetti diversi; poichè in ogni maniera l'acqua impedita vorrà farsi, davanti al ponte, quell'altezza, che può essere sufficiente ad acquistare tanta velocità, da passare tutta per lo vano del ponte medefimo; e perchè, trovandosi l'acqua molto veloce, per causa dei gradi di celerità acquistati nella discesa, non accresce a se medesima nuova velocità per poca altezza d'acqua sopraggiunta; può darsi il caso, che questa si faccia tanto grande, che sormonti le ripe, o l'ostacolo del Ponte-canale; e con ciò, o trovi altra strada al suo corso, o renda inutile, ed anche rovini la fabbrica di esso. Ordinariamente però, ciò non accaderà; ma acquisterà l'acqua tale altezza, che potrà passare per lo vacuo del ponte. Ben'è vero, che accrescendosi con questo mezzo la velocità dell'acqua medesima, se il fondo del canale inferiore non avrà una foglia stabile, si formerà un gorgo sotto il ponte, che potrà mettere in pericolo i fondamenti di esso; i quasi, perciò, nell'ideare la fabbrica del medesimo, si deono determinare molto profondi, ad oggetto di prevenire il pericolo. E' superfluo il

motivare, che la larghezza di queste sabbriche, non dee essere minore di quella dell'alveo ordinario del canale, che dee passare per esse, e che la loro lunghezza non dee estendersi, solamente per tutta la larghezza del siume inferiore, ma molto più, col sine d'impedire, che l'acqua del canale superiore, o trapelando per li pori della terra, o rodendo da alcuna parte le proprie sponde, non si faccia strada, o non si apra una soce nelle sponde dell'inferiore; e perciò nei siumi, le corrosioni dei quali non sono facili ad impedirsi, l'esito dei ponti-canali è incerto, non avendosi sicurezza, ch'essi debbano sempre andare ad imboccarli.

Simboleggiano coi ponti-canali di quest'ultima forte le botti sotterranee (Vedi la Fig. 55. e 56. Tav. XIV.) poiche queste non sono altro, che il vano, che lasciano essi sotto di loro, fortificato con sabbrica di muro, o di legno: queste pure sono di due sorti, cioè, o col sondo piano, o col fondo concavo: le prime di nuovo si dividono, perchè, o l'acque passano per la botte liberamente, e senza essere trattenute; o pure con ristagno. Le botti libere traversano il siume, o canale superiore per di fotto, senz'alcuna variazione nel corso dell'acqua del canale inferiore; ma dee avvertirsi, che non ponno aver luogo, che in caso di traversare un fiume, il fondo del quale sia molto elevaço sopra quello del canale, che passa per esse; ed è necessario, che la differenza delle cadute, addimandate dall'uno, e dall'altro canale, per condursi al suo termine, fia almeno tanta quanta dev' effere l'altezza della botte, compresa la grossezza del volto di essa; e la caduta sia maggiore nel cangle superiore; altrimenti, parlando di acque; che interriscono gli alvei propri, o la botte mutera natura, o si rendera inutile in breve tempo (a). Le botti ristagnate poi producono quegli effetti, che di sopra abbiamo detto fuccedere, quando l'acque, che passano sotto i ponti canali, famo del ristagno, ed a questo si dee avere riguardo, nel munire di argini il canale dalla parte di fopra. Finalmente le botti . che hanno il fondo concavo, sono del genere di quelle, che banno hecessario il ristagno; e si praticano nei casi, nei quali si deono traversare siumi, o canali più bassi di fondo di quello che permetta la cadente del canale, che dee passare per la botre; poiche, se il canale traversato esigerà caduta minore di quella, che addimanda il canale traversante, bisognerà, che questo si passi sopra per un ponte-canale: o non potendo (come quando la differenza di dette cadute è minore del corpo d'acqua, che porta il canale traversato) passi sotto il di lui fondo, ma per una botte concava, dentro la quale discendendo l'acqua dalla parte superiore, risalti poi e torni suori a forza d'equilibrio nella parte inferiore, dove trovando un'alveo proporzionato, s'incammini per esso al suo viaggio. L'acqua, che

<sup>(</sup>a) Cioè a dire; di botte libera, che era, diverrà botte riftagnata.

corre per botti di questa sorte, s'ella è perenne bisogna, che le mantenga sempre piene; perchè è necessaria la continuazione dell'acqua, e la resistenza delle sponde, acciò la forza dell'equilibrio possa operare; anzi le parti interiori tutte della fabbrica patiscono dall'acqua medesima, una spinta considerabile, che rendest maggiore, quanto più grande è la saetta della concavità, cioè a dire, quanto più la medesima botte resta profonda; quindi è, che nel destinare le grossezze dei volti di essa, bisogna avere ristesso alla forza, alla quale deono resistere; ed abbondare piuttosto, che mancare nella robustezza, e buona construzione del lavoro, attesa la difficoltà, che si può incontrare nell'avere di nuovo a porvi le mani a cagione, sì del canale, che vi passa sopra, sì di quello, che dentro vi dee scorrere. Le botti concave non ponno servire per acque, che portino sassi, o ghiare, perchè queste materie non trovano già difficoltà veruna ad entrare in esse; ma ne incontrano molta all'uscirne, che si rende loro difficile, se non impossibile, contrastando al rimontare in alto, la gravità delle medesime: quindi è, che in tali circostanze riempiendosi, si chiude il passaggio all'acqua, e la botte cessa dal suo ufficio; lo stesso fanno, ma in più lungo spazio di tempo, l'acque, che depongono de i tartari da i lati de i condotti, che le portano; e perciò bisogna esaminare la natura dell'acqua, pri-

ma d'intraprendere il lavoro.

Gli effetti sono di dare il passaggio assai buono alle acque da una parte all'altra del fiume, che traversano, quando anche portino materia limofa; perchè questa, restando incorporata all'acqua, seguita con facilità i moti di essa; e cessando il corso, può ben deporsi il limo; ma restando bagnato dall'acqua continua, che resta stagnante nel concavo della botte, è facile a sollevarsi di nuovo, e ad uscirne al primo corso d'acqua, che sopravvenga. Maggiore difficoltà s'incontrerà nelle materie arenose, che ponno essere di disserente peso, e grossezza; delle quali perciò, altre usciranno con facilità, altre con dishcoltà, ed altre di niuna maniera; dipendendo ciò dalla proporzione, che ha la forza dell'acqua alla resistenza della materia, che da essa dev'essere trasportata; per determinare la forza dell'acqua, serve molto l'osservazione della differenza del livello de' peli d'acqua, tanto all' entrare, che all'uscire della botte; poiche, se il pelo dell'acqua, che entra, sarà orizzontale con quello dell'acqua, che esce, (come succede, quando i fondi del canale superiore, ed inseriore, sono nella cadente medesima, e l'acqua non riceve impedimento veruno all'entrata) eguale sarà la forza dell' acqua da una parte, e dall' altra della botte; ma, se l'acqua avrà il pelo più alto all'entrare, che all'uscire dalla botte, allora maggiore sarà la forza dell'acqua, che esce. La relistenza poi della materia, che dee essere trasportata, si varia dalla mole, e gravità de i piccioli rottami di essa; e quando non possa essere sollevata, ed incorporata all'acqua, come succede alle arene più grosse, si varia in più modi la resistenza di queste, secondo la diversa inclinazione del piano, sul quale deono scorrere; quindi è, che la diversa concavità della botte contribuisce molto, o a lasciare uscire, o a trattenere le materie pesanti, essendo certo, che la medesima molecola di arena, potrà essere trasportata da una forza determinata per un piano poco acclive, e non potrà essere spinta un pelo, dalla sorza medesima, accrescendosi l'acclività. Tutto ciò fa conoscere, che l'uso delle botti sotterranee particolarmente di quest'ultima spezie, si estende poco più oltre, che a piccioli canali, che portino acque chiare, come fono gli scoli delle campagne, e simili; e che i ponti-canali a poco altro servono, che ai canali regolati, o a i piccioli fiumicelli temporanei, i quali poco importa, se siano torbidi, o portino materia ghiarosa, purchè il sondo del ponte - canale sia accomodato alla naturale cadente di essi.

Ritornando alla materia degli scoli, resta da determinare un punto, che suol cagionare molte volte dispareri ben grandi fra quelli, che si credono interessati in un pubblico condotto; ed è, se sia meglio unire tutte l'acque di una regione, o tratto di paese, in una sola fossa di scolo, o pure di dividerle, mandandole per diversi condotti al loro termine. Noi abbiamo detto nel Cap. IX. parlando dell'unione di più fiumi insieme, che quanto maggiore è il corpo d'acqua, che corre per un siume, tanto maggiormente si profonda il di lui alveo, e tanto più s' abbassa la di lui superficie nelle massime piene; se questa dottrina si potesse applicare agli alvei degli scoli, sarebbe decisa la quittione, a savore dell' unione di tutte le acque in un folo condotto; ma in fatti ella non è applicabile; perchè parlando di fiumi, s'intende, che abbiano gli alvei stabiliti, e non possano elevarsi per deposizione di materia, il che non fuccede negli scoli, che hanno sempre dall'escavazione manuale declività minore di quella, che richiede l'unione delle loro circostanze; non mantenendofi adunque gli scoli escavati a forza di corso di acqua, nè meno può l'acqua aggiunta, se non sia quella di un siume ben grande, accrescer loro il prosondamento dell'alveo; e perciò converrà, che quanto maggiore è il corpo di acqua, che scorre per esso, tanto più alto sia il di lei pelo; e per conseguenza può darsi il caso, che pregiudichi allo scolo de' fossi particolari, che deono avere l'ingresso nell'alveo medesimo. Si dee dunque avvertire all' alzamento del pelo, che ponno fare nel condotto tutte le acque unite; e quando esso resti in istato di non rendersi nocivo a veruno, quante più acque si uniscono, tanto è più utile; perchè, oltre il consumare meno di terreno, e il non intersecare la Tom. II. Ιi

campagna con tanti condotti, si uniscono altres) più borse in un solo interesse, cioè alla manutenzione dell'alveo dello scolo, che riesce meno dispendiosa a' particolari. Bisogna adunque, quando si tratta di aggiugnere nuov' acqua ad un condotto di scolo, nè subito rigettare la proposizione, nè subito approvarla; ma bensì ponderare gli effetti, che ne ponno succedere; e, rinvenutili, mettere in bilancia i vantaggi, ed i pregiudici, che se ne ponno ricevere; e secondo la prevalenza, o degliuni, o degli altri, risolversi, o ad ammettere la proposizione con equità, o a rigettarla con giustizia; e quando la disposizione della legge obblighi la parte inferiore a ricevere le acque tutto che nuove, della superiore, anche con pregiudicio, pensare a que' ripieghi, che ponno togliere, o almeno sminuire il danno, fra i quali non ha picciola parte la dilatazione dell' alveo del condotto.

Circa l'elezione dei luoghi, per li quali si deono sar passare le sosse di scolo, abbiamo detto di sopra, essere essi, per lo più indicati dalla natura, col sare da se la strada allo scarico delle acque; e perciò non è, alle volte, troppo sano consiglio, col motivo di abbreviare la linea dello scolo, mutargli situazione; perchè i terreni più bassi, restando in sito lontano dal condotto, può essere, che comincino a patire di scolo. E però certo, che, in parità di circostanze, la linea reta è sempre da preserirsi alla curva; ma sopra ciò non si può dare regola veruna, dipendendo l'elezione del luogo per lo scolo, da molte condizioni, che debbono osservarsi sul fatto.

## CAPITOLO DUODECIMO.

De canali regolati, e delle regole più principali da offervarsi nella derivazione di ess.

SI pratica, appresso i popoli più industriosi, di derivare dai siumi maggiori qualche porzione di acqua, che serva a varjusi degli uomini; cioè, o alle irrigazioni; o alle navigazioni; o a far muovere edisci diretti a diverse sorti di lavoro; o a sontane; o ad altro; in tali derivazioni però, se non sono ben maneggiate, s'incontrano frequentemente delle dissicoltà, e ne nascono molti pregiudici; e questa è la ragione, per la quale abbiamo creduto di dovere, in questo capitolo, separatamente discorrerne.

Sono tali acque derivate, dette canali regolati; perchè nei loro alvei, per lo più, è così regolata l'introduzione delle acque, che, ad ogni volontà di chi li regola, ponno esse, e sminuirsi, e assatto togliersi;

gliersi; senza di che, equivalerebbero ad un ramo, o braccio di siume naturale; e in tal caso non potrebbero dirsi regolati; simbolizzano nulladimeno i canali regolati coi rami dei siumi, quali ricevono l' acqua dal loro tronco principale, per sola regola di natura, ed hanno, secondo il più, ed il meno, le proprietà del siume, dal quale si partono; onde è, che per intendere la natura dei canali regolati, è d'

uopo di ben'intendere, prima quella dei rami dei fiumi.

Si dee adunque osservare, che ad essetto, che questi si mantengano, si richiede eguale caduta nell' uno, e nell' altro di essi; egualmente spedita l' introduzione dell' acqua nell' imboccatura dei medesimi; eguali le resistenze nelle ripe, e particolarmente nel fondo degli alvei, ed in sine, eguali tutte le circostanze, che ponno, o accrescere, o conservare, o ritardare le velocità dell' acqua, che scorre per essi; dall' egualità delle quali cose si sorma un' esatto equilibrio, al quale succede una perpetua conservazione dei rami, nei quali si divide il tronco primario di un siume. Può però darsi il caso, che si abbia l'equilibrio delle circostanze; e per conseguenza, che si mantenga il corso del siume per li suoi rami, senza che le medesime siano eguali, ad una ad una; purchè il disetto della prima sia compensato coll'eccesso della seconda: essendo certo, appresso i geometri, che dalle proporzioni reciproche si compone la pro-

porzione di egualità.

Ponno anche conservarsi i rami di un fiume, presso a poco, nello stato medesimo, per cagione di un continuo sconcerto del sopraccennato equilibrio, purchè la prevalenza delle condizioni si permuti a favore, ora dell'accrescimento, ora del decrescimento del ramo medefimo; poiche allora le cose si mantengono, a un dipresso nell'istesso stato, quando continuamente, e per brevi intervalli di tempo, crescono, e calano, librandosi per così dire, attorno il termine di mezzo, che è quello, che sta tra il massimo accrescersi, ed il massimo diminuirsi. Ciò nei fiumi, il più delle volte, succede per la diversa direzione dell'imboccatura, la quale, secondo, ch'è più favorevole ad un ramo, che all'altro, sa entrare maggior corpo di acqua nel primo, che nel fecondo, il che contribuisce alla di lui escavazione, e dilatazione; ma cambiandosi, come molte volte avviene la direzione del filone, e voltandosi all'altra parte, ne segue, che il ramo, il quale pareva, che tendesse all'essere abbandonato dal fiume, di nuovo lo riceva abbondantemente; e l'altro, che correva gonfio, ritorni alla fua primiera debolezza. Per altro, quando in un ramo vi sono impedimenti stabili, e nell'altro perpetua felicità di corso; in una parola, quando un ramo gode continuamente delle condizioni più vantaggiose al di lui corso, alla di lui dilatazione, ed escavazione, nè mai si viene all'equilibrio, colle condizioni dell'altro; è necessario, che il medesimo assorbisca, col tempo, tutta l'acqua del siume, e che l'altro ramo sia interamente abbandonato, particolarmente in caso di acque torbide (a), le quali, illanguidendosi il moto, interriscono il proprio letto: ho detto particolarmente in caso di acque torbide; perchè, essendo le acque portate dal siume in ogni tempo chiare, ponno, per molti altri capi, mantenersi nel medesimo diversi rami, i quali tutti portino acqua in diversa proporzione, senza considerabile alterazione, da un tempo all'altro, come succede nei ca-

nali d'irrigazione, e simili.

Quando, dunque, si vuole derivare l'acqua da qualche siume, è necessario, per prima regola, di superare in qualche maniera la forza, colla quale esso corre per l'alves propris, acciocche possa prendere strada diversa, il che nei siumi incassati difficilmente, negli arginati facilmente si conseguisce; posciachè in questi il continuo sforzo, che sa contro le sponde l'altezza dell'acqua, serve per principio efficiente a farle prendere altra direzione; e basta tagliar l'argine, perchè l'acqua n'esca, e s'introduca dove si vuole, come abbiamo detto, parlando delle rotte dei fiumi (a). Quindi è, che se avanti l'incissone dell'argine sarà stato preparato un canale proporzionato, che abbia sufficiente caduta al suo termine, l'acqua uscita dal fiume comincerà a correre per esso, e vi si manterrà, incontrandovi il predetto equilibrio di circostanze; e perdendosi, converrà ricuperarlo coll'arte. Non è però sicuro il fare la sola incisione dell'argine, attesa la facilità, colla quale gli argini fono corrosi dal corso dell'acqua, particolarmente in quei luoghi, dove il fiume si divide in più rami; e perciò egli è necessario forzificare le parti laterali dell'incile con fabbrica di muro, e di construzione

(a) Il caso, di cui qui si parla, accadde nel Pò grande verso il mezzo del secolo sesto decimo, intorno al qual tempo egli venne afforbendo tutta l'acqua, che prima foleva entrare col maggior corpo nel Pò di Ferrara, per modo, che co-minciò questo a non riseverne più alcuna parte, suorche nelle somme escrescenze, e ciò dopo effersi mantenuci amendue i rami ben quattro fecoli in quell' equilibrio, di cui qui fi ragiona. A togliere un tale equilibrio pote per avventura concorrere l'introduzione delle acque del Reno, che poc'anzi si era satta nel Pò di Ferrara in un punto diverso, e alquanto inferiore a quelli, per li quali prima vi foleano entrare, ora congiunte, ora disgiunte dal Panaro, mentre rivolgendosi le torbide del Reno in acqua bassa del Pò a scorrere verso il punto della diramazione di questo scome dall' Autore si è detto dover succedere, e da noi si è avvertiro nell'annotazione s. del capo 10. c. 473.] era sorza, che si rovessicasse la pendenza del Pò di Ferrara, e quanto più in giù era il punto dello socco del Reno, tanto più alto dovea farsi il ridosso gittato da esso per rovesciare la detta pendenza, e tanto più dissicultarsi l'ingresso all'acqua del Pò. In tal senso, e non altrimenti può esser vero, che il Reno arenasse il Pò di Ferrara.

(b) Il taglio dell'argine si dee intendere continuato anche più abbasso nella golena, quando si intenda di derivar dal siume anco l'acqua bassa, ed anco se si

vuole per fino al fondo.

simile a quella, che si pratica nelle chiaviche, che servono agli scoli, alla quale applicandosi delle porre, o cateratte di legno, porranno queste servire, per regolare l'introduzione dell'acqua, che si riceve, a misura del bisogno, e ssorzare la soprabbondante a correre per l'alveo del siume.

In caso, che sitdesideri l'acqua in tempo, ch'ella è bassa, è necessario, che le soglie di queste chiaviche restino inferiori al pelo basso del fiume; ma volendosi solo in tempo di piena, si deono fare più alte: E quando le medesime chiaviche, o tagli di argine, avessero a servire per diversivi, diretti al fine di dare sfogo, o respiro alle acque del fiume, bisogna porre le soglie a quell'alterza, che si può credere necessaria all'intento desiderato. In proposito però di questi diversivi, è da ristettersi quì al poco utile, che apportano, come avvisa il Castelli al Corollario 13., e come può dedursi da ciò, che noi abbiamo detto di sopra al cap. 9. attefa, sì la poca acqua, che scaricano in proporzione di tutta quella del fiume; sì la poca altezza, che levano da quella, che fenza di essi farebbesi nell'alveo del siume medesimo; sì l'interrimento degli alvei, che succede al di sotto dei diversivi; sì il pericolo a cui si soggettano le campagne contigue all'alveo, per lo quale debbono scorrere le acque divertite; sì finalmente la perdita del terreno, che viene occupato dal medesimo: perciò, a titolo di dare scarico all'aggua di un siume, di rado accaderà, particolarmente nelle pianure, che i benefici di uno di questi diversivi, meritino la spesa di fabbricarlo. Ma, se la diversione farà fatta, anche per altri fini, come per rendere facile il commercio delle parti di una provincia, mediante la navigazione, o per altri usi egualmente profittevoli; potranno simili diramazioni essere utilmente praticate, come si vede nel Polesine di Rovigo, ove la moltiplicazione dei canali, derivati dall' Adige dalla Serenissima Repubblica di Venezia, rende non mediocre vantaggio a quei popoli.

Dai fiumi incassati è ben più dissicile sare delle diversioni, particolarmente, quando le sponde sono alte, e superiori al bisogno del siume, e che il termine, al quale si vuole condurre l'acqua, è più alto
del pelo del siume medessimo. In tal caso è necessario cercare nelle parzi superiori del siume, un sito tant'alto, che da esso possa l'acqua scorrere
al sito destinato; e molte volte è necessario traversare tutto l'alveo con
qualche sabbrica di muro, o di legname, (che volgarmente si chiama
chiusa, o pescaja; e da altri, a riguardo della caduta di acqua, che
vi succede, si dice ancora cateratta) assine di elevare il pelo dell'acqua,
tanto che possa entrare nel canale preparato per la di lei condotta. Si
vedono simili macchine, satte per diramare canali ad uso delle città &c. quasi in tutti i siumi, a riserva dei reali (dentro l'alveo dei

Tom. II. Ii 3 quali,

quali, è difficile, se non affatto impossibile, il fabbricarle) e sanno de-

gli effetti, che meritano una particolare considerazione (a).

I. Primieramente, edificata che sia una di queste cateratte, negando ella il passaggio all'acqua del siume, è d'uopo, che questa si elevi, e riempia tutto il tratto dell'alveo superiore, che sta sotto il livello della soglia, o sommità di detta cateratta, formando con ciò uno stagno di acqua, a modo di un laghetto, la cavità del quale, in breve tempo, sarà riempiuta di materia portata dal siume, cioè disassi, arena, terra, e simili; e con ciò alzandosi il letto del siume, sino all'altezza della chiusa, darà altresì occasione ad un simile, e proporzionato

alzamento nelle parti superiori dell'alveo medesimo.

II. Nelle parti inferiori di detto alveo, non si altera perciò la situazione del fondo, quando esso altramente sia stabilito, e non si dia luogo ad alcuna di quelle cause, che sono proprie per fare elevare il sondo dei siumi, come sarebbe la construzione di qualche altra chiusa più al basso; il prolungamento della linea dell' alveo &c. E ciò è assolutamente vero, quando la chiusa non serva, a cavare acqua dal siume; ma se la medesima sarà destinata a quest' effetto, sarà altresì necessario, che, ogni volta, che l'acqua derivata, abbia alla rimanente una sensibile, e considerabile proporzione, il sondo del siume inferiore alla chiusa si elevi; posciachè, non alzandosi più in tal sito le piene alla misura di prima, richiederanno queste maggiore declività di sondo per non deporre la torbida &c., e non avendola, dovrà elevarsi l'alveo, sino ad

(a) L'intendimento, e il bisogno, che F ha in simili oceasioni è di alzare precisamente il pelo dell'acqua, e non il fondo del fiume, ma siccome, ove quello sia torbido, è inevitabile, che di sopra alla chiusa si riempia di terra sino al livello della cresta; o ciglio della medesima (co-me si nota nel 5. seguente J così dalla chiusa nasce necessariamente, oitre quella del pelo anche l'elevazione del fondo. Si può nulladimeno sfuggir questa, fabbri-cando delle chiuse amovibili [di struttura fimile alle porte de' sostegni di navigazione, de quali si parla più forto I le quali senendosi serrate solamente in tempo di acque baffe, e chiare non danno luogo alle deposizioni, e per tal modo si detivano treilmente a diversi usi l'acque de' fiumi, e quando se ne voglia solamente parte, e non tutta si lascia nel fostegno una luce a cui si appongono sportelli, o ravole per renderla ora più ora meno ampia, e con ciò regolare la quantità, she s'intende di cavar suori. L'istesso si

può ottenere attraversando il fiume con un' argine di terra, con lasciatvi sola-mente accanto ad una delle spende un' apertura munita con regolatore di muro, e tenendo l'argine di tanta altezza, che possa venir sormentato, e portato via dalle fiumane per rifarlo ove queste siano cessate; nel che tuttavolta è da aver gran riguardo al gonfiamento, che necellaria" mente ne nasce nel tratto superiore del sume, quando l'argine resista alle mezzane escrescenze, che può essere di ristagno agli (coli, che entrano nel detto tratto, e anco portar pericolo di trabocchi; ed oltre cid si ponno fare tali posature di terra di sopra all'argine, che porti qualche elevazione di fondo, la quale poi non sì tacilmente si rimova, e si sgombri nelle piene maggiori, ancorche da queste l'argine venga demolito. Vedi oltre ciò quello, che abbiamo detto di sopra nell'annotazione E4. del capo 7. C. 407.

acquistarla; per altro, essendo insensibile la proporzione delle acque predette (come per lo più succede, e come si è detto dovere succedere, parlando dei diversivi) insensibile parimente sarà l'essento dell'alzamento del fondo al di sotto della chiusa, nel qual sito, a cagione dell'acqua, si farà immediatamente un gorgo, e poscia un dosso composto della materia più pesante, che porti il siume in quel sito, dopo del quale si disporrà il sondo a quella cadente, ch'è dovuta alle cause, e circostanze del siume. Questa osservazione facilissima da farsi nei siti delle cateratte, sa assai ben conoscere, che lo stabilimento de' fundi degli alvei, non ba alcuna correlazione al principio del siume ma bensì in gran parte, allo sbocco del medesimo.

III. Se il fiume, prima della construzione della chiusa, porterà ghiara, per qualche tratto di fotto al fito di essa; non lascerà di portarla, dopo che la chiusa medesima sarà edificata, sino al termine di prima: Posciache, ristabilito il fondo nella parte superiore alla chiusa, tornerà col tempo alla primiera deelività, e il fiume ripiglierà il fuo antico genio di portare materia, simile a quella di prima; e non essendo sensibilmente alterato il fondo inferiore, questo ne permetterà l'avanzamento fino al luogo, per altro destinato dalla natura. S'ingannano perciò quegli, che pretendono, colla construzione delle chiuse, di trattenere le ghiare, ed i fassi dentro i valloni delle montagne, e negli alvei dei torrenti, e con ciò d'impedire l'alzamento dei fondi dei fiumi, dentro dei quali hanno sfogo i torrenti medefimi ; poichè, sebbene con tal' arte si fosse per ottenere qualche parte del fine, che si pretende, non se ne potrebbe pertanto sperare, quanto bisogna; attesochè non si tratterrebbe fra le montagne altra ghiara, se non quella, che potesse capire nel vano delle chiuse; o che potesse derivare dalle salde dei monti, le quali rettassero sepolte dentro gl'interrimenti, come più basse della nuova cadente di fondo, acquistata dal torrente dopo la construzione della chiula (a).

IV. Non ostante, che nella edificazione della chiufa, si abbia l'avivertenza di non fare la di lei sommità, o soglia superiore a livello; ma

per altro non scenderebbero giù per quel moderato declivo. Allora è manischo che l'alzamento del sondo del torrente togliendo il dirupo, è servendo di rincalzo alla parte superiore del monte non pure tratterrebbe i sassi soliti a derivare dalla parte infima di esso, che rimarrebbe sepolta, ma eziandio dalla superiore, che più stabilmente poserebbe, e si appoggerebbe sopra lo stesso nuovo sondo del siume.

<sup>(</sup>a Parmi, che al caso quì considerato dall' Autore, un' altro se ne possa aggiugnere, ed è quando col rialzamento del sondo del torrente prodotto dalla chiusa venisse a restar sepolta qualche salda di monte così dirupata, e quasi tagliata a piombo, che a cagione apponto di tal sua constituzione si andasse rilassando anco la parte superiore, benche di pondenza più dosce; e con ciò venissero sciogliendos, e calando abbasso sspecialmente a tempi delle pioggo i sassi superiori, che se

più bassa verso la bocca del canale, che ha da ricever l'acqua (e ciò asfine di mantenere il corso del fiume più basso della sommità della chiufa) è però così incostante il corso dei siumi, che corrono in ghiara. che alle volte, volgendosi questi dalla parce opposta, formano dossi in faccia all'imboccatura del canale, e vanno a formontare la chiusa nelle parti lontane, tuttochè più alte; nel qual caso elevandosi il fondo del fiume ad altezza eguale a quella del piano superiore della chiusa, non serve più ella a spingere l'acqua nel canale: A questo essetto può ancora concorrere l'interrimento del canale medesimo, che il più delle volte non avendo caduta sufficiente a portar ghiara, procura colle deposizioni di farsela: e con ciò concorre all'otturamento del proprio Incile, ed al ri-

voltarsi dell'acqua del siume ad altra parte.

Quest' apparenza ha fatto credere ad alcuni, che l'alzamento del fondo dei fiumi si faccia continuamente maggiore, e senz'alcun termine limitato dalla natura; e. che perciò fia necessario d'alzar, di tempo in tempo, le chiuse, perchè facciano il loro utficio di spingere l'acqua nei canali laterali. Ma fe eficavverte, che la natura della chiufa; non è, che di fare follevare il fondo del fiume lino al pari del suo piano come farassi manifesto, dovere succedere, se c'immagineremo una chiufa di un fiume, senz' alcun canale, per lo quale debba essere; derivata l'acqua da effo ) e che lasciandola in questo stato, non potrebbe fassi alzamento di fondo pui grande; chiaramente si conosce a che la diverfione dell'acqua dal canale, non si sa per l'alzamento del fonda del fiume; ma bensì per lo di lui fregolato corfo, che si forma la sponda verso l'imboccatura del canale medesimo; e per l'interrimento del sondo di questo; perciò è manisesto, che la saglia dell'incile dee effere sempre più bassa del piano della chiusa, almeno quanto richiede il corpo d' aequa; che si vuole nel canale; e che mantenendosi la comunicazione di questa soglia coll'acqua del fiume, e senza interrimenti sopra di elsa, tanto nell'alveo del canale, quanto in quello del fiume, non può di meno, che l'acqua non vi entri. Quindi è, che in luggo di elevare il piano della chiufa, come alle volte è stato praticato, basta procurare, che il fiume si rivolga col corso alla parte dell' imboccatura del canale; e che questo resti sempre aperto, o a sorza di corso di acqua, quando il canale abbia tanta caduta, e forza, che basti, o mancandogli l'una, e. l'altra, con escavazioni manufatte; o pure coll'uso dei paraporti, delli quali qui brevemente descriveremo, e l'ulo; e l'artificio.

Sono questi Paraporri fatti a modo di sorti chiaviche, fabbricate nella sponda del canale (Vedi la Fig. 57. Tav. XV.) (a), che silguar-

<sup>(</sup>a) L1 Fig. 57. moftra il Prospetto della dal Bolognese sul fiume Reno, nella qua-Chiusa di Catalecchio lontana tre miglia le A B. & il Piano superiore della Chiusa,

sguarda la parte del fiume, le soglie delle quali sono considerabilmente più basse del fondo del canale medesimo, e sono provvedute di buone porte, o cateratte di legno, che s'alzano, e s'abbassano, secondo l' opportunità, o di dar sfogo all'acqua del canale, o di mantenerla dentro di esso. E' solito, che s' aprano queste porte in tempo di acqua abbondante, ad effetto di scaricare, o l'acqua tutta, entrata nel canale; o pure la sola soprabbondante, portandola nuovamente dentro il fiume nella parte di sotto alla chiusa. La velocità, che acquista l'acqua nel cadere dalla soglia del paraporto, la quale ordinariamente ha la caduta poco minore di quella della chiusa, è quella in tal caso, che scava in poco tempo il fondo del canale (a); e se il paraporto non sia troppo lontano, espurga la soglia dell'incile, quando sopra di essa si siano fatte delle deposizioni; e molte volte prolunga l'escavazione all'insù dentro l'alveo del fiume superiore alla chiusa, formandosi dentro di queito, un canale, che nelle piene indirizza il filone verso l'incile: coll' artifició di più fabbriche di tal natura, disposte ordinatamente, l'una dopo l'altra, come si vede in tutto quel tratto del nostro canal di Reno, ove riceve ghiara dat fiume, si mantiene il di lui fondo sufficientemente scavato, e quando si ha la dovuta attenzione di sar correre i paraporti a tempo, si mantiene il corso del siume, sempre vicino alla bocca del canale; ed il di lui fondo sempre più basso della sommità della chiusa; e perciò non è staro necessario sin'ora alzarta, nella maniera, che hanno facto quelli, che privi di quello ajuto, non hanno avuto ricorio all' escavazione manufatta.

Di simile artissio non banno tanto bisogno le chiuse satte nei siti, nei quali il siume non porta ghiara; perchè la sola apertura del canale, quando questo sia provveduto di sufficiente caduta, è valevole, per lo più, a mantenere il sondo arenoso, scavato su la soglia dell'imboccatura; ed in ogni caso, è facile da sarsi, quando sia necessaria l'escavazio-

ne.

the obbliga l'acqua della parte superiore del Fiume CAB, ad entrare per l'
Incile G, detro il Boccaccio, nel Canale
LM. F, primo paraporto, detto il Paraporto grande, la cni Porta alzata che
sia, rende l'acqua del Canale al Fiume,
e scava il sondo del Canale da F, sino
al disopra dell'Incile G.H, I, Due Ssogatori, o Risoratori, o Diversivi a sior
d'Acqua, i quali servono per scaricare
nel Fiume l'Acqua supersua. K. secondo Paraporto detto del Prato, che serve
all'uso medesimo, che il Paraporto F,
escavando il canale da K, sino in L; dopo il quale ve ne sono molti alsri desti-

nati al fine medesimo. L M, Sponda sinifira del Camale, nella quale si trovano i Paraporti, e Diversivi, tutta di sabbrica di muro sul piano superiore della quale si va da un Paraporto all'altro, ed alla Chiusa. D E, Alveo di Reno nella parte inseriore alla Chiusa.

(a) E questa velocità nasce in qualche parte dalla cascara di essa [come su avvertito nel capo 7. S. Le cadute] ina per la maggior parte dipende dalla notabile inclinazione, e pendenza, che acquista l'acqua nel rivolgersi verso il paraporto, la cui soglia, come poc'anzi su detto, dee esser più bassa del sondo del canale.

ne. In caso però di disetto di caduta, servirebbe infinitamente, per manteuere prosondo il canale, l'uso dei predetti paraporti, almeno in vicinanza del di lui incile, e negli altri luoghi, nei quali sia possibile il farli; e perciò, in vece dei regolatori, o risoratori, che si tengono avanti gli edisci, per iscaricare a sior d'acqua la soprabbondante, sarebbe meglio avervi una porta, o cateratta, la quale, alzata che sosse prendendo l'acqua dal sondo del canale, impedisse, se non altro gl'in-

terrimenti, coll'aprirla in tempo di escrescenze.

Servono i paraporti predetti, oltre l'uso di mantenere scavati i canali regolati, anche a quello di regolare l'acqua, ch'entra nei medesimi, acciocchè non vi corra con soverchia altezza di corpo; posciachè alzandoli, più, o meno, in tempo di piena, portano suori del canale quella copia di acqua, che si desidera; al qual fine tendono anche i diversivi a sior d'acqua, che tramandano nel siume la soprabbondante e trattengono nel canale quella, ch'è necessaria: nella stessa maniera, per regolare l'introduzione dell'acqua, si applicano alla bocca dell'Incile alcune porte, che aprendosi più, o meno, lasciano altresì entrare nel canale, maggiore, o minor corpo di acqua. Da tutte queste macchine si ha, che i canali regolati, non si gonsino mai eccessivamente; si conservino sempre nel medesimo tenore; e non riescano di danno veruno ai terreni contigui, per troppo grande abbondanza di acqua.

Di rado s' incontra, che un canale regolato abbia tale caduta al suo termine, che non richieda, di quando in quando, di essere scavato; acciò colle deposizioni non si alzi il fondo ad un segno pernicioso; posciachè, o dopo divertiti simili canali, è di necessità, che rientrino nel siume medesimo, dal quale prima partirono; o pure ponno avere altro termine al loro corso: quando rientrano nel siume medesimo, è da avvertirsi, che il canale derivato, come quello, che porta di gran lunga minor corpo di acqua, che il siume (a); per necessità, in pa-

II

potrebbe per avventura, non oftante il minor corpo d'acqua, che egli porta non aver bisogno di maggior caduta di quella del fiume. Lo stesso può succedere ancorche il fiume sia temporaneo, e in luogo di chiusa sia adattato ad esso un sostegno, o un'argine manusatto, che ne alzi il pelo senza alzarne il sondo scome si è detto nell'annotazione 3. c. 505. I nel qual caso la soglia dell'Incile si può parimente tener più alta del sondo superiore all'argine, o sostegno, per escludere dal canale queste maierie, che non si sollevano dal sondo del siune.

<sup>(</sup>a) Ciò è vero ove nel canale possano entrare le materie più grevi, che porta il fiume, cioè a dire quando il canale prenda l'acqua dal fondo di questo, come per lo più si pratica, e molto più ove la soglia dell'incile sia più bassa del detto sondo, come per buona regola ha prescritto l'Autore più sopra nel s. Questa apparenza. Ma se il siume onde il canale si deriva sosse perenne, portando in ogni suo stato un considerabile corpo d'acqua, e la soglia dell'incile del canale si sosse alquanto superiore al sondo del siume, allora non entrando nel canale nè le ghiaje, nè le arene più grevi

ri circostanze, avrà bisogno di caduta maggiore di quella, che ha il siume medesimo; e perciò è necessaria l'osservanza di alcune regole.

I. La prima si è, che, se il siume, ed il canale, dal punto del loro disunirsi, a quello della riunione, avvanno eguale la lunghezza della
strada; necessariamente, avendo bisogno il canale di maggior caduta (se
il piano di campagna non sia estremamente alto) bisognerà, o che il sondo si alzi più del medesimo con danno de' terreni contigui, e si servi con gl'
interrimenti l'Incile del canale; o pure, che si soggetti, chi ne intraprende la derivazione alla spesa di una continua escavazione. Ciò s' intende,
quando la somma della caduta necessaria a tutto il viaggio del canale, sia
maggiore di quella, ch'è necessaria al siume in uguale lunghezza, più di
quanto importa la disferenza del livello dal sondo dell'Incile al sondo del

fiume, al di fotto della chiufa -

Per maggiormente spiegarmi in questo particolare, molto essenziale in questa materia; sia il siume A BCD, dal quale per causa della chiusa A si parta il canale A D, che rientri nel medesimo in D; e suppongasi (Fig. 58. Tav. XVI.), che il siume ABCD richieda un piede di caduta per miglio; e che la lunghezza di esso sia di dieci miglia. Egli è evidente, che la caduta dal fondo del fiume al di sotto della chiusa A, sino a D, sarà piedi dieci. Supponiamo ancora, che la via del canale A D sia parimente di dieci miglia; ma che la caduta necessaria per non deporre la torbida in esso, attesa la poca quantità di acqua, che porta, sia di piedi due per miglio; adunque la necessaria caduta da A in D farà di piedi venti, maggiore di quella del fiume piedi dieci; e conseguentemente dovrà il fondo del canale AD, nel suo principio verso A, essere altrettanti piedi più alto di quello del fiume nel sito di sotto alla chiusa A. Se dunque l' altezza di questa sarà tale, che sossenti il sondo del canale a detta altezza, è certissimo, che l'incile di esso potrà mantenersi senza interrimento, col solo sforzo dell'acqua, che vi entra; ma se la disserenza in altezza dei predetti due punti, sarà minore di dieci piedi, è altrettanto chiaro, che il fondo del canale, per mantenersi basso al bisogno, ricercherà, di tempo in tempo, dell'escavazione, e sarà necessario, che l'opera degli uomini, in questo caso, supplisca al disetto della natura.

Da ciò si deduce, che quanto più breve sarà il corso del canale avanti di rientrare nel siume, tanto maggiore sarà il vantaggio della caduta di esso; poichè, supposto, che la lunghezza del siume, e del canale tra A, e D, sosse di sole cinque miglia, e che l'altezza della chiusa A sosse atta a sare la disserenza dei loro sondi di dieci piedi, sarebbe la caduta del siume, da A a D, piedi cinque, e quella, che è necessaria al canale, piedi dieci; adunque in A il sondo del canale dovrebbe resta-

re più alto del fondo inferiore alla chiusa, piedi cinque; e potendo l' altezza della chiusa medesima sostenere il fondo di detto canale all' altezza di piedi dieci, resterebbero al canale cinque piedi di caduta più del bisogno, che potrebbero impiegarsi utilmente, nel progresso di esso, per una caduta di acqua ad uso di molini, o di altro, secondo l' opportunità: quindi è, che i canali, i quali usciti dal siume a sorza di chiuse, dopo breve corso, vi ritornano dentro, non mai sono difettosi di caduta. Al contrario, se le lunghezze AD del canale, ed ABCD del fiume fossero di miglia venti; ritenendo le altre misure supposte di sopra, sarebbe la caduta del fiume piedi venti, e quella, ch' è necessaria al canale, piedi quaranta; e perciò il fondo, nel principio del canale AD, dovrebbe essere elevato piedi venti sopra quello del siume; adunque non potendo la chiusa A sostenerlo sopra il fondo medesimo, che piedi dieci, è chiaro, che mancherebbero al canale dieci piedi di caduta; e conseguentemente, per impedire, che il fondo di esso non si elevasse a tale altezza, sarebbe necessario d'impiegare l'opera degli nomini nell'escavazione, come il più delle volte succede; perchè, avendo bifogno i popoli di valersi di canali simili per lungo tratto, la caduta acquistata col beneficio della chiusa, distribuita nella lunghezza del corso, si perde, e non può supplire all'esigenza, che ha il canale, di caduta maggiore.

IL La seconda regola è, che se la lunghezza del siume, a quella del canale, avrà la proporzione reciproca delle cadute necessarie all'uno, ed all'altro, avrà il canale sufficiente caduta per non interrirsi; anzi glie ne avanzerà tanta, quanta è l'altezza, alla quale può essere sossenuto il sondo del canale sopra il sondo del siume di sotto alla chiusa. Ciò pure è evidente; perchè, supposto, che AD sia miglia cinque, ABCD miglia dieci, sarà la caduta di miglia dieci, a ragione di un piede per miglio, altrettanti piedi; e però eguale a quella di AD in cinque miglia, a piedi due per miglio; e conseguentemente non sarà necessario, che il sondo del canale in A, sia un pelo più alto del sondo del siume in A; e perciò avrà il medesimo canale tanto di caduta più del bisogno, quanta è l'altezza, alla quale la chiusa può sostenere il son-

do di esso.

III. Dalla predetta ne deriva la terza regola; ed è, che per eleggere il luogo, nel quale si dee restituire al siume il canale regolato, bisogna ristettere all'uso, al quale dee esso servire, diversificandosi da ciò conconsiderabilmente il luogo medesimo. Posciachè (1) dovendo servire ad uso di navigazione, e potendosi avere tanto corpo di acqua, che non sia necessario di sostentaria, bisogna avere notizia della caduta del su-

me,

me, e se vari, o no, nel progresso di esso (a); e similmente di quella, che può essere necessaria al canale da farsi: e (quando non si vari la caduta del siume) aggiugnendo alla prima l'altezza, che può nascere dalla chiusa, bisogna trovare un sito nel siume, nel quale la caduta del sondo del canale di sopra alla chiusa, sino al sondo D, sia a quella, che è necessaria al canale, come la lunghezza AD è alla lunghezza ABCD: o pure per trovare l'altezza della chiusa A, basta fare, che, come la lunghezza ABCD sta alla lunghezza AD, così stia la caduta necessaria al canale AD, ad un'altra caduta, la quale se sarà maggiore di quella del siume da A in B, basta regolare l'altezza della chiusa secondo l'eccesso, che si troverà, sacendola tanto più alta di detta disse-

(a) Per più chiara intelligenza delle regole, che dà l'Autore in questo luogo si debbono distinguere i tre casi, che egli distingue.

Il primo è, quando il canale non debba effere interrotto da alcun fostegno, ma il suo sondo debba seguitamente e-Rendersi dal punto della sua derivazione fino allo sbocco, come quando egli doveffe servire ad uso di naviglio, nè in questo occorrestero softegni, potendosi avere bastante corpo d'acqua da un capo all'altro del canale; allora dunque o è data l'altezza della chiusa A [Fig. 58. Tav. XVI.] sopra il fondo del fiume, da cui il canale si deriva superiormente alla detta chiusa, e si cerca il punto D, in cui fi dee far ritornar l'acqua nel fiume, o è dato il punto del ritorno D, e si cerca l'altezza da darsi alla chiusa. Se l' altezza di questa è data, si calcoli la caduta totale, che ha il sondo del siume
dal di sotto della chiusa A sino a quel
punto D, a cui si vuol provare se sia
possibile condurre il canale senza interrimenti, la qual caduta si può sapere dalla data lunghezza ABCD, e dalla notizia di quanto penda l'alveo del fiume in un dato spazio, come d'un miglio, purche però non si vari la pendenza del fiume nel detto tratto, altrimenti fi dovrebbe cercar tal caduta coll'attuale livellazione; ma tanto nell' uno , quanto nell' altro supposto si avrà con ciò quanto resti alto il fondo del fiume immediatamente inferiore alla chiusa A sopra il medesimo sondo in D. Ciò posto conviene altres) sapere quanta pendenza fia per effer neceffaria al canale, cioè quanto gli convenga

di caduta a miglio (di che ragiona l' Autore nel 5. (eguente) e misurata la lunghezza del canale da A fino a D fecondo quella linea, su cui si vuol condurlo, convien calcolare quanta sia la total caduta a lui necessaria nella lunghezza mifurata AD. Allora all' altezza trovata del fondo del fiume inferiore alla chiusa A fopra il fondo del medefimo finme in D, fi aggiunga l'altezza della chiusa, o piuttofto, come l'Autore si esprime, l' altezza dell' origine del canale, che può nascere dalla chiusa (mentre se la soglia dell' incile fi volesse tener più alta, o più bassa del fondo del siume superiore alla chiusa, o se il punto della derivazione non toffe immediatamente contiguo a questa, ma distante per qualche notabil tratto, in cui la caduta del fiume fosse fenfibile, a tutto ciò si dovrebbe aver riguardo) e quando la fomma, che ne verrà fi trovi eguale, o maggiore della total caduta necessaria al canale, poc'anzi calcolata, fi potrà ottener l'intento, sen-za tema, che il canale fi rialzi, e chiuda l'ingresso all'acqua del siume dentro fe ftesso co' suoi interrimenti; e quando no; farà d'uopo in vece del punto D cercarne un'altro, in cui ciò si ottenga: Dove è da avvertire, che siccome non tutti i punti del siume soddissanno a tal bisogno, così non si dee credere, che un folo ve ne abbia, che possa soddissare, ma può avervene più d'uno, massimamente ove il fiume corra con diverse tortuosità, e però questo problema non è determinato, ne fi può feiorre fe non tentando se questo, o quel punto fia a proposito, e quando più d'uno se ne trodifferenza, quanto è il corpo di acqua, che si vuole nel canale. (2) Lo stesso metodo si dee adoprare, quando il canale debba servire ad uso di molini, o altre macchine idrauliche, con questa sola differenza, che in conto della caduta necessaria al canale, per non deporre la torbida, si dee porre anche quella, ch'è necessaria per gli edisci, o macchine predette: e nel resto servirsi della regola indicata di sopra. (3) Ma quando il canale sia destinato alle irrigazioni, si dee ristettere, che la di lui necessaria caduta non sarà unisorme in tutte le parti dell'alveo; ma bensì maggiore nelle parti inferiori, a cagione delle moltiplicate diramazioni di acqua, ch'escono per le chiaviche, che si trovano alle sponde del medesimo; e minore nelle superiori, come quelle, che por-

tano

vasse, si dovrebbe presceglier quello, che più fosse opportuno, avuto riguardo e

alla spesa, e al bisogno.

Se poi il punto del ritorno, o sbocco del canale D è dato, e si vuol cercare quanto convenga far alta la chiusa nel punto A, parimente dato, per ottener l'intento della derivazione del canale fenza interrimenti, allora avendo calcolato come sopra quanta sia la caduta necessaria al canale nella lunghezza deffinatagli secondo la linea DA, e trovato parimente col calcolo, o piuttoffo con im-mediate livellazioni la caduta del fondo del nume dal punto A sopra lai medesimo nel punto D, se la prima di queste cadute eccederà la seconda, l'eccesso sarà l'altezza della chiusa cercata savuto quì ancora riguardo alla situazione, che vuol darsi alla soglia dell' incile rispetto al piano superiore della chiusa 1 ma quando non la eccedesse, o pure ne mancaf-fe, allora si potrà aver l'intento di derivare il canale senza alcuna chiusa, e occorrendo fi poerà sostenere il fondo di esfo canale o all' imboccatura, o in altro fito inferiore con una, o più traverse, affinche non si sconcerei l'alveo del fiume, e dello stesso canale, e non si introduca in questo troppa acqua.

Il secondo caso è quando il sondo del canale, benchè debba portare da un capo all'altro sempre un medesimo corpo d'acqua, debba tuttavia restare interrotto con sostegni, che ne spezzino la pendenza, sia per agevolare la navigazione, o per dar caduta all'acqua ad uso di mulini, o altre macchine idrauliche, e allora basta solamente avvertire nel conto, che

fi fa della caduta totale, che è necessaria a tutta la lunghezza del canale per non interrire il suo sondo, di aggiugnervi quel di più, che importa la somma di tutti i sostentamenti, che occorre di sare del sondo predetto, e nel resto servirsi delle regole date nel primo caso, o sia, che si cerchi il punto dello sbocco del canale D, o l'altezza della chiusa in A.

Il terzo caso è finalmente quando dal canale fi debba andar divertendo nel progresso del suo corso qualche quantità d' acqua, come ad uso di irrigazioni, di getti per sontane, di buonificazioni per alluvione, o fimili, e allora dalla semplice notizia, che si suppone aversi di quanta debba esfere la pendenza a miglio di un tal canale nel tratto, in cui l'acqua non è per anco diramata, non si può dedurre quella, che egli efigerà negli altri inferiori tratti di fotto alla diramazione, dovendo tal pendenza accrescersi di mano in mano a misura della minor quantità dell'acqua refiduz in canale; ma non elsendovi alcuna regola per determinare la quantità di tali cangiamenti di pendenza, l' Autore rimette ciò all'eftimazione dell' Architetto, la quale non meglio si può regolare, che con ciò, che mostra l'esperienza di altri simili canali. Dando dunque alla caduta, che farebbe necellaria al canale nella fua lunghezza fe portasse sempre l'istessa mole d'acqua, quel tanto d'accrescimento, che si può giudicare convenirgli per conto della diversione da farfene, fi farà il rimanente come nel primo, e nel secondo caso.

rano maggior corpo di acqua; e perciò, in tal caso, di tanto dee accrescersi la caduta del canale, quanto si può credere, essere di bisogno in tali condizioni.

Quale sia la caduta necessaria ad un canale regolato, è difficile da determinars, a riguardo delle molte circostanze, dalle quali dipende simigliante determinazione: pure, per non errare notabilmente, può l'architetto regolarsi coll'esempio di altri canali, simili a quello, che si vuol fare, dei quali sia nota la caduta, e proporzionarla al medesimo (a); e se non si trovasse canale assatto simile, può prendersi norma da altri, o maggiori, o minori, fminuendo, o accrescendo la caduta colle dovute ponderazioni; e quando si prendesse errore di qualche oncia di caduta per miglio, o di più, o di meno, se l'errore influisca in alzamento di fondo, si può tollerare; perchè ordinariamente sono tanti, e tali i benefici, che si ricavano dai canali regolati, che ponno ben soggiacere a qualche aggravio di annua spesa, per l'escavazione degl'interrimenti, che vi si facessero: ma se l'errore preso nella stima della caduta, influisse in maggior profondamento di alveo, è facile il rimedio, o col sostentare il fondo di esso con una chinsa, che può utilmente servire a qualche edificio; o con un fostegno all'imboccatura, o in altro luogo; o pure con prolungare il canale quel di più, che porterà il bisogno. Quando poi le acque, che devono correre per lo canale, fossero chiare, allura ogni difetto di caduta è tollerabile; perchè, attesa la lunghezza del tempo, nel quale succedono interrimenti nocivi, ogni picciola annua spesa basta, per mantenerlo scavato a sufficienza.

IV. Essendo il sito del siume, nel quale è sabbricata la chiusa, ghiaroso, necessariamente dovrà la ghiara prolungarsi anco al di sotto della chiusa medesima, più, o meno, secondo le circostanze; e similmente dovrà entrare nel canale, dentro il quale richiederà cadute esorbitanti; perciò la quarta regola è, che in tal caso è necessario l'uso dei paraporti di sopra descritti, col benesicio dei quali si saccia rientrare nel siume, dentro il minore spazio possibile, la ghiara entrata nel canale, come succede nel nostro canale di Reno, dentro il quale non si protrae la ghiara, che mezzo miglio, o poco più; abbenchè nell'alveo del sume s'estenda al presente cinque miglia, e si estendesse, per lo passato, molto più: anzi si sarebbe potuto impedire, che la ghiara non occupasse tanto sito, dentro il canale predetto, se il luogo della situazione dei paraporti sosse stato meglio inteso; e se si facessero operare più fre-

quen-

formità di tutte le circostanze, ma sopra tutto di quelle della quantità del corpo d'acqua, e della qualità delle materie, che debbono entrar nel canale.

<sup>(</sup>s) La similitudine di que canali, che si prendono per norma nel ricercare la pendenza necessaria a quello, che si tratta di derivare, dee consistere nell'uni-

quentemente, e in tempo opportuno, se ne avrebbe maggior vantaggio; dimanierachè potrebbe succedere, che dentro di detto sito (abbenchè il sondo sia ghiaroso) si conservasse però orizzontale; e perciò, mancando la caduta, è molto utile di fare il canale, per qualche tratto, contiguo, il più che si può, al labbro del siume, e sabbricarvi alle sponde quel numero di paraporti, che può credersi necessario, avvertendo di non farli troppo lontani l'uno dall'altro, acciocchè l'operazione del secondo incominci, dove termina quella del primo; e ciò perchè, non potendosi i predetti paraporti tenere lungo tempo aperti, per non lasciare tanto tempo il canale privo dell'acqua necessaria, bisogna, che in poch'ore, che stiano aperti, si facciano le dovute escavazioni, le quali si fanno sempre più sollecitamente nelle parti più vicine al paraporto, e gradatamente sempre più tardi nelle maggiormente lontane; siccome succedono maggiori, quanto più la soglia del paraporto medesimo è abbassara sotto il sondo ordinario del canale.

V. Serva per quinta regola l'osservazione da farsi, se il siume dalla chiusa sino al sito dello sbocco, che si pensa dare al nuovo canale, conservi sempre la stessa caduta di sondo; o pure la vari per alcuna delle cause dette a suo luogo; posciachè variandola, non basta fare la livellazione del siume per un miglio, o due di lunghezza, ma bisogna compirla sino al sito accennato; nel che io consiglierei (come che si tratta di una operazione importante) a non sidarsi dei livelli materiali, i quali come in altro luogo si è avvertito, tutto che sabbricati con ogni possibile esattezza, ed adoperati con ogni immaginabile diligenza, sono soggetti ad errori esorbitanti, come apparirà a chi vorrà sarne la prova (a), col ripetere più volte l'operazione medesima; ma bensì eleggerei di fare le livellazioni con acqua stagnante, il che, in molti luoghi, ed in opportuna stagione, è facile da farsi, valendosi dei sossi destinati allo scolo delle campagne &c.

VI. La sesta regola è: Che per diminuire la necessità della caduta al canale, torna sempre il conto di mantenerlo ristretto il più, che sia possibile: perchè maggior corpo di acqua contribuisce sempre a tenere più basso il sondo dell'alveo; e se non altro, ad impedire, che gl' interrimenti non si facciano così alti, nè con tanta sollecitudine, come per altro sarebbero, se il canale avesse maggiore larghezza.

VII. La disposizione del piano di campagna, per lo quale si pretende di far correre il canale, ha molto luogo in questo particolare; perchè si danno dei casi, nei quali bisogna sostenerlo tutto sopra il piano di terra, con grave pericolo, e sconcerto; e degli altri, nei quali è d'

<sup>(</sup>a) Vedi ciò, che in questo proposito po zz. c. 488. abbiamo detto nell'annotazione 4. del ca-

è d'uopo fare delle escavazioni esorbitanti; e perciò bisogna regolare il tutto con un esatta livellazione dei siti, per li quali si pensa di condurre il canale. Generalmente però (e sarà la settima regola) bisogna portare i canali regolati al lungo dell'inclinazione della campagna; non mai, o di rado, a traverso di essa; perchè in tali siti la livellazione non regge; s' intersecano i condotti di scolo, e si ha bisogno di argini molto alti, per tenerli inalveati, oltre molti altri danni, che succedono in occasione di rotte, ec.

VIII. L'ottava, ed ultima regola sia quella di non intromettere nel canale altre acque, se anch' esse non son regolate, e particolarmente, se porsano sasso, o ghiara (a); perchè simiglianti materie sconcertano dimolto la caduta del fondo, ed il più delle volte sono pregiudiciali al fine, per lo quale si fa la spesa della condotta del canale. Tali incontri debbono sfuggirsi; e quando non sia possibile, bisogna ricorrere al rimedio dei ponti canali, per mezzo dei quali riesce molte volte di portare simili corsi di acqua da un lato all'altro del canale regolato, al di sopra del pelo del medesimo. Le fosse però di scolo, ed altre acque chiare, non possono nuocere, che per la soverchia abbondanza; e perciò, quando si abbia sicurezza, che non riescano troppo copiose, non occorre prendersi gran cura, per impedir loro l'ingresso; ed in ogni caso le botti sotterrance ponno servire per dar' esito alle medesime sotto il fondo del canale, e sono praticabili, particolarmente in quei casi, nei quali piuttosto le predette sosse restassero impedite, dovendo entrare nel canale medefimo.

Da ciò, che sin' ora è stato dissusamente spiegato, può dedursi, quale sia il metodo da servirsi nella condotta di quei canali derivati, che più non rientrano nel siume, che loro diede l'origine, ma devono metter soce, o in paludi, o in lagune, o simili; perchè anche in questo caso, è necessario di regolarsi colla caduta, che si ha; con quella, che è necessaria alla condotta del canale; colla disposizione del piano di campagna ec. Ed anche a questo caso ponno applicarsi i rimedi sopraccennati per render minore la necessità della caduta. In somma, suori delle predette, non vi è altra regola di più, che di tenere la linea più Tom. II.

anzi metterla in capitale per poter dare al canale tanto minor pendenza. Ben' è vero, che non occorre sperar un tale avvantaggio ove le acque introdottevi portassero seco sasso, o ghiaja, ma al contrario se ne potrebbe aspettare sommo pregiudicio, e impedimento a quel sine, a cui il canale è destinato.

<sup>(</sup>a) Siccome le diramazioni dell'acqua da' canali regolati ponno fare, che questi ne' tratti inferiori efigano maggior pendenza, così può darfi, che l'introdurvi acqua d'altri canali diminuifca quella, che fenza ciò farebbe necessaria, onde, quando da tal'introduzione non possa nafcere altro sconcorto, somerei, che non si dovesse abortire tal'unione di acque,

breve, che si può, da un termine all'altro, per averne tutta la possibile caduta, che rade volte in fatti succede, che sia superiore al bisogno.

Le predette regole servono anche in caso di voler portare un canale derivato da un siume, a sboccare in un'altro, il che molte volte accade, per facilitare il commercio con nuove navigazioni; ma in ciò si dee avvertire, ad oggetto di non fare proposizioni, che sieno assatto impossibili da riuscire, che il canale derivato dee procedere dal sume minore, ed avere lo sbocco nel maggiore, e non mai al contrario; perchè, essendo il sondo del primo, in siti omologi, più alto di quello del secondo, non può riuscire, che l'acqua partita da questo possa aver'esito in quello; se pure ciò non sia in sito molto basso, e poco lontano dallo sbocco; si dee ancora avvertire, che la caduta di detto canale non sia maggiore del bisogno, ed assolutamente minore di quella del siume; altrimenti, se non si hanno buone macchine regolatrici dell'introduzione dell'acqua, si corre pericolo, che il canale derivato, a poco a poco, tiri a se tutta l'acqua del siume, e facciasi alveo del medesimo; il che alle volte può riuscire con utile, alle volte con danno.

Il mantenimento dei canali regolati, come si è detto di sopra, per lo più, dipende dall'opera degli uomini, rare volte dalle sorze della natura; e perciò non bisogna scordarsi, nè disserire di sar quello, che si sa per prova, essere necessario a tal sine; poichè molte volte è succeduto di lasciar perdere canali utilissimi per mera trascuraggine, non avendosi voluto apporre i dovuti rimedi ai piccoli sconcerti, che resi poscia maggiori, hanno ricercate, per essere rimossi, spese tanto grandi, che hanno spaventati i popoli incapaci di farle; i quali perciò non volendo soggettarsi a spese eccessive, hanno eletto per lo meglio, di lasciare andare il canale a disposizione di natura. Per altro sono i canali regolati, sacili da maneggiare, a cagione del poco corso, e del poco corpo d'acqua, che portano; al che succede, che facilmente si rimedia alle loro corrosioni, e si mantiene la dirittura dell'alveo, ec. cose, che dissicilmente si ottengono nei siumi più grandi, coi quali però hanno comuni le proprietà essenziali.

Gli usi, ai quali sono destinati i canali regolati, ponno essere diversi; poichè primieramente servono a sar muovere diversi edisci idraulici (a), come sono mole da grano, valche, magli, ec. i quali tutti

han-

<sup>(</sup>a) I canali regolati destinati a sar muovere edisci di tal sorta sono quelli, che propriamente in Toscana chiamano gore nel tratto superiore all'ediscio, solendosi dar nome di risiuto al tratto inseriore dall'ediscio in giù sino allo sboc-

co del canale nel suo recipiente. In due modi servono questi canali al loro uso. Il primo si pratica solamente in magrezza d'acqua del canale, cioè quando questa è sì scarsa, che lasciandola correre seguitamente non basterebbe a sar mover

hanno il loro primo moto da una ruota, fatta girare dall'acqua. In questi canali, perchè il corso-dell'acqua per ordinario è debole, è necessario di sostentarla, e farle della caduta, dalla quale riceve poi impeto, e forza bastevole a fare il moto, che da essa si ricerca. Tale softentamento si fa con piccole chiuse, dette ancora stramazzi, tant'alte sopra il piano del fondo inferiore del canale, quanto ricerca la caduta necessaria a far muovere l'edificio; sopra del piano, o soglia superiore di questi stramazzi, si collocano più portine di legno, divise l'una dall'altra con pilastri, che vi stanno di mezzo coi suoi correnti, o incastri, ai quali si adattano le portine predette, che si aprano, e serrano a modo di saracinesca. Aperta una di queste, dà l'esito sotto di se (cioè per lo vano, che resta tra la soglia dello stramazzo, e la parte inferiore di essa portina) all'acqua del canale, che s'introduce a correre per un altro canale di legno, dal quale viene portata alla ruota, che dà il moto a tutto il restante della macchina. Quanto è maggiore l'altezza dell'acqua sopra la soglia dello stramazzo, tanto maggiore è la velocità, colla quale ella esce dal vano delle portine; e tanto più si accresce, quanto più grande è la caduta del canale di legno, che la riceve; dimanierache l'impeto, col quale è spinta la ruota, è per appunto quello (prescindendo dalle resistenze) che compete alla discesa dalla superficie dell' acqua sostenuta dalle portine, sino al luogo dell' applicazione dell' acqua alla ruota; sebbene poi la velocità, con che questa si muove, sia varia, secondo la quantità dell'acqua, che

le ruote; e allora si costuma di fare un'adunata di tutta quella, che porta il canale per qualche lungo tempo, col tener chiuse tanto le portine, quanto i diversivi, e gli ssogatori del canale, sino, a che nella parte superiore alle portine ella si sia inalzata a quel segno, che aprendole possa bastare a dar moto alle ruote, e questo chiamasi macinare a colta, ovvero a botte. Allora, benchè aperte le portine debba a poco a poco andar calando la forza dell'acqua sopra le ruote a missura, che la superficie di essa si abbassa, nulladimeno ove il ristagno satto si estenda nel canale per lungo tratto all'insù, non lascia di andar servendo per qualche considerabil tempo, dopo il quale conviene poi di nuovo chiudere gli sportelli, e sare un'altra raccolta d'acqua.

e fare un'altra raccolta d'acqua.

Nel tempo, in cui si fa il ristagnamento predetto, se l'acqua ha punto di materia atta a deporsi, ne seguono posature per tutto il tratto ristagnato, se qua-

li benchè al riaprir le portine si sgombrino per quella parte, che corrisponde alla luce di esse sino ad una tal distanza dalle medesime, nulladimeno ne resta ristretto il canale, e in maggior distanza anche rialzato, onde viene a farsi meno capace il vaso per un'altra colta; e quindi è, che simile artissico, o non si vuol praticare, che in acque ben chiare, o porta seco la necessità d'andare espurgando a mano gli interrimenti, al che tuttavia può supplire in parte il far correre di tempo in tempo l'acqua della colta non per le portine, ma per lo ssogatore, la cui soglia [posto, che non sia più alta del sondo del canale] è quella, che dà regola al detto sondo.

L'altro modo più ordinario in cui quefii canali prestano il loro ussicio di mover ruote, è col loro corso seguito, regolato tuttavia dalle portine, e dagli ssogatori, e di questo solo parla l'Autore nel pre-

sente luogo.

spinge l'ala della ruota; secondo il modo dell'applicazione di quella a questa; e secondo la quantità della resistenza, che incontra; provenga ella, o dalla struttura, e condizioni della macchina, o dall'acqua del canale inferiore, che suole ostare al giro della ruota medesima. (a)

Ponno essere le predette portine, o una sola, o più; e ciò dipende dalla quantità d'acqua, che si ha nel canale, e dal numero degli edifici, che si hanno da muovere; e quando questi ricerchino tutta l'acqua, come che il corso di essa viene ad essere nelle parti vicine al fondo del canale, poco moto si osserva nella di lui superficie, che apparisce al senso, quasi stagnante; ma se con istromenti idonei si misurerà la velocità, si riscontrerà, quanto ella sia grande vicino al fondo del canale; Nei luoghi però del medesimo, che sono molto al di sopra delle portine predette, si vede la superficie dell'acqua più veloce, e si riscontra non essere tanta la differenza tra la velocità della superficie, e quella del fondo, sinchè, cessando gli effetti del ristagno fatto dalle portine, l' acqua corre con quelle regole, che sono proprie dei fiumi liberi. Ma quando l'acqua sia più copiosa di quello, che può richiedere l'uso degli edisici, si ha necessità di avere dei regolatori, o sfogatori, i quali divertiscano l'acqua superflua: e ponno essere di due sorti, cioè, o alti a sior di acqua ordinaria, o paraporti. I primi hanno la foglia tanto alta, quanto basta per ritenere nel canale la quantità di acqua necessaria, e lasciano passare sopra di quella, la soprabbondante; questi diversivi a sior di acqua sono di uso facilissimo; perchè sono sempre in opera, e preparati al lo-

20

(a) Una delle principali avvertenze, che fi vuol' avere nel condurre i canali regolati, quando questi debbono servire a' mulini, o a simili ordigni, è che l'acqua del canal' inferiore all'ediscio non osti colla sua altezza al roteggio, o sia coll' annegare i cucchiai, o ritrecini, su'quali cascando l'acqua sa girare il suso, che da moto alla macchina, o sia nell'assogare le ale inferiori della ruota verticale, che gira per l'impulso satto dall'acqua sopra una delle ale orizzontali, secondo, che coll'uno, o coll'altro di questi due artisci è sabbricato il mulino; il quale restando perciò o impedito, o ritardato, nel suo movimento, dicesi pescare, o guazzare. Qual sia il segno, a cui alzandosi l'acqua nel canal' inferiore basta per impedir' il macinato in que' mulini, che quì chiamano a pale scioè in quelli della seconda maniera delle due ora descritte si dee dedurre dall'esperienza di altre si-

mili macchine, avendo riguardo nel farne il confronto al più, o meno di caduta dal livello dell' acqua rialzata dalle portine fino al punto dell'ala, su cui la stessa acqua va a percuoter la ruota, alla maggiore, o minor lunghezza delle ale predette, al ricever'effe sopra di se più, o meno d'acqua, o all'incontrarne la ca-feata in fito più, o meno lontano dall' affe della ruota, alla ftruttura di queffa più, o meno agevole al moto, e a diverse altre circoftanze, essendo certo, che secondo la varietà di queste potranno le ale inferiori della ruota guazzare qualche poco nell'acqua senza pregiudicio della molitura. Ma negli altri mulini della prima maniera, basta, che l'acqua inseriore non affoghi il centro di percussione de ritrecini, che disposti in giro orizzontale circondano il fuso, per afficurarsi, che il movimento non resti impedito.

vo ufficio; ma per lo contrario, non fanno, molte volte, tutto l'effetto, che se vorrebbe, e niente contribuiscono a mantenere scavato il canale. Ma i paraporti, sebbene sono più difficili da maneggiare, ed addimandano maggior vigilanza, fanno effetto più sensibile in regolar l'acqua a misura del bisogno, in caso di escrescenze; e mantengono scavato il fondo al canale, come si è detto di sopra, trattando dei medesimi. Accade sovente, che non si abbia luogo, dove smaltire l'acqua estratta dal canale; e perciò è necessario, rimetterla dentro il medesimo, nella parte di sotto allo stramazzo, il che si fa ordinariamente in due maniere; o con canali laterali, che dopo poco spazio si riuniscano al canale principale; o pure facendo una porta grande, che stia in mezzo alle portine, provveduta al di fotto di un canale particolare, e proporzionato, che non abbia alcuna comunicazione con quelli delle portine, e che porti l'acqua, che riceve, al disorto dell'edificio, ed in luogo, che l'acqua uscita da esso, non dia impedimento veruno al moto delle ruote (a); e con tale avvertenza si dee pure procedere nell' eleggere il sito dell' ingresso del canale laterale del diversivo; e perciò, in caso, che lo stramazzo scarseggi di caduta, meglio riescono i diversivi laterali, come quelli, che rendono l'acqua al canale in quella distanza, che si vuole, e che si trova non esfere nociva.

Quando ad un'edificio si pensi farne succedere degli altri, che addimandino anche essi della caduta, bisogna prima ristettere, se la caduta del canale lo permetta; posciachè, come si è detto di sopra, le cadute di tutti gli stramazzi prese insieme, non ponno eccedere quella, che è soprabbondante al canale, se pure non si pretendesse di sottomettersi all'obbligo dell'escavazione. Coll'avvertenza a questa regola, po-

Tom. II. Kk 3 co

(a) Quando l'acqua uscita dallo ssogatore ricade nel canal' inferiore in luogo troppo vicino all'ediscio del mulino, può dar' impedimento al moto delle ruote non pure colla sua altezza. ma eziandio coll'agitazione della superficie del canale cagionata dalla caduta satta dallo stramazzo dello ssogatore, resistendo con tal'agitazione al libero giro delle ale inseriori della ruota, e perciò conviene tener lontano al possibile dal mulino si punto del ritorno delle acque dello ssogatore entro il canale.

Ma l'impedimento più ordinario, che fogliono foffrire i mulini dall'acqua del canal'inferiore, è quando essendo essi si-tuati non lungi dallo sbocco del detto canale nel siume, che ne è il recipiente,

fopravvengono in questo le piene, o anco le mezze piene, talmente, che regurgitando nel canale ne sostengano l'acqua a maggior' altezza di quella, con cui correrebbe quella del solo canale. Allora se l'acqua immediatamente di sotto all' ediscio può alzarsi tanto da impedir' il moto alle macchine, convien cessare dalla molitura, come pur converrebbe se il rigurgito si escludesse con chiavica apposta allo sbocco del canale nel siume recipiente, onde non vi è altro rimedio, quando anche in tale stato si voglia poter macinare, che avervi riguardo da principio nel sissare i livelli dei centri delle ruote sulle quali dee piombar l'acqua delle portine, tenendoli a tal'altezaza, che per tutta quella elevazione di

acque,

to importa, se gli edisci siano o in poca, o in molta distanza, l' uno dall' altro, purchè le ruote del primo non risentano il ristagno satto dalle portine del secondo; e tal riguardo ancora si dovrebbe avere, quando, mancando la caduta, si pensasse di mantenere basso il sondo del canale coll' escavarlo di tempo in tempo; ed allora sarà venuto il caso d'intraprendere ciò, quando l'elevazione del sondo sarà satta tale, che cagioni tanto di altezza di acqua nel canale inseriore, che comincì a pregiudicare al moto delle ruote dell'edisicio superiore; poichè l'interrimento di un canale, in caso simile, mai non apporta danno all'edisicio inseriore,

ma folo a quello, che immediatamente gli sta al di fopra.

Il secondo beneficio, che si ritrae da questi canali, è quello delle navigazioni. Richiedesi a questo fine tant' altezza di acqua, che basti almeno a sostentare le barche, dimanierachè, essendo cariche, non tocchino il fondo; e tanta larghezza, che possano comodamente darsi luogo, nell'incontrarsi, due barche; quindi è, che secondo la qualità di queste, addimandano maggiore, o minor corpo d'acqua i canali navigabili; o pure (che è il più facile, e consueto) bisogna proporzionare la qualità, e grandezza delle barche all' akezza di acqua, ed alla larghezza d'alveo. Ma perchè molte volte, dando la larghezza necesfaria al canale, riesce l'altezza dell'acqua così scarsa, che si rende incapace di portar le barche, che si vorrebbero adoperare; perciò è necessario di provvedere coll'arte a questo difetto, trattenendo l'acqua, ed obbligandola ad alzarsi di pelo sino a quel segno, che può soddisfare al bisogno; quindi è, che con debolissimi corsi di acqua si pomo fare canali navigabili da ogni sorte di barche. Non basta, però, dare corpo all'acqua con trattenerla, se nello stesso tempo non si provvede al

tran-

ecque, che posta succedere immediatamente di sotto al mulino, vi refli affai di franco da non pregindicare al moto; e però in tal caso si dee prender notizia del segno, a cui si ponno alzar le acque del recipiente nelle sue escrescenze al punto dello sbocco da darsi al canale, e riflettere alla quantità dell'acqua di effo canale, alla fua larghezza nella parte inferiore al mulino, e alla distanza di que-Ro dallo sbocco, ricordandofi tuttavia, che (secondo le cose dette all' annorazione 3. del capo so. c. 460.) nel tratto foggetto al rigurgito l'acqua del canale non farà inclinarne la superficie, che asfai meno di quello, che penderebbe, le il canale correlle libero i onde la superficie predetta immediatamente di fotto al mulino non potrà riuscir' alta di molto fopra il livello della piena del recipiente, e tanto meno quanto lo sbocco farà più vicino. Dal livello, a cui fi faranno collocate le ruote dipende quello delle foglie delle portine, e di quella dello firamazzo del regolatore, che dee ferbare una ragionevol distanza dalle portine suddette, onde può darsi caso, che la caduta del canale dalla sua origine fino allo sbocco, la quale per altro a solo riguardo del sondo di esso, e dello stramazzo da farvisi, sarebbe bastevole, divenga disettosa di sopra allo stramazzo a riguardo di ssuggire l'impedimento predetto del rigurgito, quando si voglia macinare in ogni stato del recipiente; e che però convenga tenere alta di vantaggio la soglia dell'incile, e per conseguente la chiusa, da cui il canale prende origine.

eransito delle barche, che per altro resterebbe interrotto dagli ostacoli, opposti al corso del canale per elevarlo di superficie. Ciò s'ottiene col fare, che gli ostacoli possano rimuoversi a piacimento, e la maniera più praticabile è quella dei sostegni, che sono una specie di cateratte artificiali.

Sono composti i detti sostegni di due ordini di porte (Vedi la Fig. 59. Tav. XVI.) (a), ognuno dei quali serra attraverso tutto il Kk 4

(a) La Fig. 59. mostra in Prospetto il Sostegno del Battiserro posto sul Canale di Reno, lontano da Bologna un miglio. A BCK; Canale superiore, nel quale si osserva lo ssogatore K, a sior d'acqua, che scarica una parte dell'acqua soprabbondante. BC; le due Porte superiori. DE; le due Porte suferiori, le quali, come anco le predette, serrate che siano, sanno angolo contro il corso dell'acqua. H; parte interiore del sostegno, dentro la quale dimorano le Barche, sin tanto, che l'acqua, o si alzi al livello del Canale superiore, o si abbassi a quello del Canale suferiore. GF; Parte destra del Sostegno, la quale si è delineata più bassa di quello sia in fatto, acciò possa vedersi quella, che gli è opposta. L; Arco inseriore di un Paraporto, che serve al per ssericar l'acqua superssua, come per mantenere scavato il sondo al Canale superiore. I; Canale inseriore al Sostegno.

flegno Si è creduto proprio apporre in questa Tavola per maggior chiarezza la Pianta d'un So-ftegno. A BCD chiamasi vaso delle Porte, che ordinariamente si fa di pietre colle pareti diritte, e parallele ne' fiumi piccoli, e per piccole barche, o alquanto arcate, o finalmente come dimostra la figura, e sempre con buone ale; CF, BF le porte superiori che si chiudono in angolo, perchè possano resister più al peso dell'acqua superiore; DE, AE son le porte inseriori, che anche esse si chiudono in angolo, mentre aperte che sieno le superiori, debbono sostenere il peso dell'acqua come le prime; qualche voita però possono anche chiudersi queste in linea retta, ma in tal caso la porta è una sola piantata in D, o in A, e tanto larga, che arrivi col suo battente nell' opposto gargame, che anderà lasciato nelle muraglie, onde chiudafi perfertamente il varco all'acque; DCBA vien detta propriamente la conca formata da muri laterali DC, AB, che dovranno, come il rimanente della fabbrica, esfer piantati alla maggior possibile profondità so-

pra teste di frequentissimi pasi, se il terreno mostra d'avere del cuoroso: La soglia di CFB deve esser formata un piede in circa più alta della platea di fuori e superiore CVBL, ma di livello in circa coll'interiore del vaso, e la foglia di DA fi farà pure un piede in circa pià alta della platea medelima del vaso, ed a tal li. vello si farà pure la inferiore HDAI, e ciò perchè le Porte trovino, onde appoggiarsi nel fondo chiuse che siano, dovendo a tal oggetto esse so-glie formarsi angolari come CFB. Vi si formano parimente le ale di muro BL, CV; AI, DH, da farsi o in questa, o in altra più congrua forma. Ma perchè queste Porte, o Sostegni rostano, e serrano persettamente il siume, se questi ha incessante sopravvegnente, si dovrà lateralmente, perchè non inondi, quanto più si può lontano da' muri della fabbrica per evitare i pregiudizi alla medefima, introdurre il diversivo GMNK di quell'ampiezza e profondità, che il calcolo dimostrerà, E' utile ancora fare nelle laterali muraglie poco sopra alle porte i rigami per ricevere una pianconata, o travata da porvisi in caso che si debba mettere in asciutto il vaso del sostegno per resarcirlo. Le Porte de sostegni debbono esser formate di ottimo legname, quercia, custagno, o larice, ben ordite con travi, come in ABCD, che rappresenta la parte di dietro riguardante la conca nella superiore, ed il fiume nell'inferiore dalla parte di sotto di esta conca, ma abed rappresenta la parte della Porta, che ha da sostenere la corrente del fiume. o per meglio dire, il peso; vale a dire ABCD ha da restare dalla parte verso l'acqua inferiore, e fuori e dentro della conca, ed abcd ha da esser volta all'acqua superiore, e perchè chiusa che sia una delle Porte del sostegno, conviene prima di aprirle, e dar il passaggio alle harche, che la conca si empia di acqua, però in esse Porte vengono introdotti a portelli G, H, &, h, ed i suoi otturatoj I, K, raccomandati alla verga di ferro o di legno e I, fK, che mediante i manubri E, F, e, f, ed il rincontro de' denti della ruota dentata, facilmente fi alzano ed abbassano, chiudendosi, ed aprendosi secondo il bisogno. Se le Porte sono divise in due perti

canale, e sono distanti, l'uno dall'altro, quanto basta per dar luogo libero, nel sito di mezzo, ad una, o più barche, rispetto tanto alla lunghezza, quanto alla larghezza di esse; essendo chiuse le porte superiori, l'acqua al di fopra di esse resta elevata a quel segno, che si desidera, ed al di sotto resta bassa, più, o meno, secondo le circostanze; e lo stesso succede, quando, aperte che siano le porte superiori, restano chiuse le inferiori, dimodochè nel sito compreso fra i due ordini di porte (che dee essere fortificato di muro) l'acqua, ora si trova alta, ora bassa, (a) con quella differenza fra l'altezza, e la bassezza, che porta la caduta del sostegno. Da ciò deriva, che entrata, che sia una barca nel sostegno, quando le porte inferiori sono chiuse, ed aperte le superiori, (il che porta per necessità, che il pelo dell'acqua del fostegno stia in quel tempo a livello colla superficie del canale superiore) si ponno dipoi chiudere le porte di sopra, impedendo l'afflusso di nuova acqua nel sostegno medesimo: indi scaricando regolatamente l'acqua racchiusa fra le porte, si viene a poco a poco ad abbassare il di lei pelo, sino ad equilibrarsi con quello del canale inferiore; ed allora aperte le porte di fotto, si lascia luogo alla barca di profeguire il suo viaggio. In modo contrario si da il passo dalla parte inseriore del canale alla superiore; posciachè introdotta la barca nel so-stegno, trova in esso il pelo dell'acqua assai basso, come che le porte superiori impediscono, che l'acqua del canale più alto non vi entri:

basterà un portello per ciascheduna; se poi la Porta non è divisa, come denotasi nella figura, se ne introdurranno due, accioeche si abbia e nell'uno e nell'altro modo la facilità necessaria per empire, e vuotare il vaso o conca, e lascia-re più spedità la navigazione. Quando la conca è grande, e molta l'altezza dell'acqua sostenuta, allora oltre i predetti portelli, fi può introdurne un terzo nella groffezza delle muraglie, perchè con maggiore prontezza si possa empiere il vaso; ma è da avvertirsi, che sia ben assicurato, mentre il gran corso che concepisce l'acqua lo può di leggieri danneggiare con pericolo di far rovinare il sostegno. Tal foro, quando vi fia, non fi dovrà aprire, quando la conca fia ancora con poe acqua, bensi folamente allora, che si trova oltre della metà ripiera, levandosi con ciò di molto la forza dell'acqua uscente, e togliendosi il pericolo che non resti l'edificio in alcuna sua parte sconcertato. Alle Porte del Do-To, posto sopra la Brenta; si trova un soro dalla parte deftra superiore all'entrare, e chiamasi il Vampadore, che viene aperto con le leggi ante-dette, così ricercandolo l'ampiezza ed altezza di quella notabile fabbrica; ed a motivo, che il gran

corso dell'acqua non danneggiasse la platea del sossegno, è stato usato dalla cognizione dell'Architetto che lo piantò, poco prima del 1534, un ottimo ripiego, e su, di sar bensì entrar l'acqua per un solo foro, ma di allargarlo poi nell'interno de' muraglioni in un spazioso condotto, e sarlo useire nella conca o vaso diviso in cinque sori costrutti di marmo, di larghezza un piede e mezzo per ciascheduno, onde l'acqua entra nella platea nè meno con la quarta parte della velocità, con cui si caccia per la bocca del Vampadore.

Vien finalmente dimostrato un sostegno a più ordini per uso di sare scendere, e salve le barche su qualche gran cascata, che si trovi in un ca-

nale .

(a) Per caduta del sostegno s' intende qu' l'altezza del pelo d'acqua del canal superiore sopra il pelo d'acqua dell'inseriore, o sia il sondo dell'uno, e dell'altro canale tutto in un piano, o in diversi piani, giacchè nell'uno, e nell'altro modo si ponno sare i sostegni, come l' Autore dichiara più sotto nel s. Deess.

tri: chiuse poi le porte inferiori, ed introdotta con regola nuov'acqua nel sostegno, questa a poco a poco va elevandosi di superficie, e sollieva la barca, sinchè equilibratosi il pelo del sostegno con quello del canale di sopra, si aprono le porte, e la barca, uscendo dal sostegno

ripiglia il fuo cammino.

Nell'empiere, e votare i fostegni si osservano diverse particolarità rimarcabili; poiche nell'empierli si vede un continuo bollimento di acqua, composto di vortici di ogni sorte, il quale scuote molte volte la barca, e la aggirerebbe, se non fosse legata a qualche luogo stabile : ciò procede dalle diverse rissessioni, che parisce l'acqua dalle sponde del fostegno, e dalle porte inferiori, siccome ancora dai risalti, che fa dal fondo alla superficie. Questi moti sono maggiori, e più evidenti, quanto maggiore è la caduta del fostegno; e perciò anche sul principio del riempiersi, si offervano maggiori, e più patentemente, e poi vanno scemandosi gradaramente, sinchè empiuto affatto il sostegno, terminano in una placidissima quiete. Parimente si osserva, che prima, che l'acqua del fostegno arrivi col suo pelo a livello di quella del fondo del canale superiore; o pure a livello del fondo dello sfogatore, che da l'acqua al sostegno medesimo, il viempimento si fa sempre con eguale celerità; ma dopo, questa comincia a scemare, e sempre più, quanto minore se rende la differenza dei peli di acqua: Questo effetto nasce dalla velocità dell'acqua, che, prima essendo unisorme, e scorrendo sempre per la stessa apertura, porta nel sostegno in tempi uguali, quantità uguali di acque; ma poscia trovando il contrasto dell'acqua nel sostegno, comincia a fminuirsi, e la velocità, e la copia dell'acqua; e perciò in tempo uguale non può fare l'alzamento di prima. Per questa stessa ragione, in alcuni casi, ad effetto di non dare scuotimenti violenti alle barche, sul principio del riempimento, si da minore apertura all'acqua, ch'entra nel sostegno, ma verso il fine si accresce; perchè allora essendo minore il di lei impeto, non può cagionare moti dannosi, come farebbe nel principio, quando la medefima vi entra con più velocità.

Nel votarsi poi dei sostegni si vede tutto il contrario; perchè sul principio gli abbassamenti dell' acqua sono maggiori, che nel sine; e ciò nasce dall'altezza di essa, che quanto è maggiore, cagiona più velocità in quella, che esce, secondo la proporzione medesima, colla quale si vota un vaso pieno di acqua, come è stato dimostrato dal Torricelli, e da altri. E perchè il votarsi di un sostegno, altera poco il pelo dell'acqua del canale inseriore, e perciò la di sui acqua non apporta impedimento di considerazione a quella, che esce; ne nasce, che più presto voterassi un sostegno di quello, che si empia; e tanto maggiore sarà la disserva del tempo, quanto il sondo del canale superiore sarà più alto

del pelo dell'acqua ordinaria del sostegno, come renderassi manifesto dal considerare, che (a) l'altezza, la quale dà la velocità all'uscita, è uguale alla caduta del sostegno; ma quella, che rende l'acqua veloce nell'entrare, è tanto minore della predetta, di quanto importa l'alzamento del sondo del canale superiore sopra il pelo di acqua dell'inseriore. In sine l'acqua nell'uscire dal sostegno non sa in esso, quei moti sregolati, che cagiona nell'entrare; ma bensì nel canale inseriore, abbenchè a causa dello ssogo, che dà loro il canale, siano di gran lunga meno rimarcabili degli altri.

Siccome deono avere i sostegni un' acqua regolata, altrimenti correrebbero rischio di essere in breve rovesciati dall' impeto delle piene,
e sarebbero incomodi al transito delle barche; così hanno bisogno di diversivi, e di ssogatori, che rimuovano la supersua, anzi l' ordinaria,
quale non dee mai avere esito per lo sostegno, che in tempo di bisogno; ma bensì essere sostentata in modo, che il tratto superiore del
canale abbia acqua abbondante per l'uso della navigazione; e perciò
dee essa star sempre appoggiata all'uno, o all' altro ordine di porte
del sostegno. Queste diversioni di acqua utilmente si adoprano a far muovere diverse macchine; e perciò cadono sotto le considerazioni già fatte.

Deesi ben' avvertire, che diminuendosi, per cagione del sostentarsi dell'acqua, il corso alla medesima, qualvolta questa sia torbida, succedono degli interrimenti di sondo; che però si tolgono almeno in gran parte coll'aprire, di quando in quando, le porte dei sostegni, o paraporti, che vi si trovano, e fare, che la velocità del corso dell'acqua in quel tempo escavi il canale, sino alla soglia delle porte superiori, o del paraporto; la quale escavazione viene molto facilitata dalla copia dell'acqua trattenuta, di gran lunga maggiore di quella, che avrebbesi, se il canale sosse aperto, essendo quest' essetto simile a quello, che fanno i rigurgiti del mare negli alvei si siumi, che vi sboccano immediatamente. Giova anche molto al sine medesimo il moto delle barche, che nel loro passaggio agitano l'acqua, e la rendono più veloce, particolarmente nelle parti inferiori, e quando sono tirate contro il di lei corso; al che succede, che staccata l'arena dal sondo, a poco a poco viene spinta all'ingiù, e sinalmente portata al suo termine. Se il sostegno non avrà le soglie più alte del sondo stabilito del canale, egli

periore, ficcome quelle dell'inferiore pofano fulla detta platea all'uscir del vaso del sossegno; e si suppone in oltre, che la soglia predetta, o sia il sondo del canal superiore sia più alto del pelo dell' inseriore, Ciò posto ha luogo la considerazione, che egli qui porta.



<sup>(</sup>a) Si suppone in questo luogo, che il fondo del canal superiore non sia in un medesimo piano colla platea di muro, che costituisce il fondo del vaso del sostegno, ed è eguale al fondo del canal' inferiore, ma più alto della detta platea, e regolato a tal'altezza mediante una soglia, sulla quale posano le porte dell' ordine su.

è evidente, che la sola apertura delle porte di quello, in tempo di acqua grossa, è bastante per espurgarlo da tutti gl' interrimenti, succeduti nel tempo, che esse sono state chiuse; perchè siccome, libero che sosse il canale, non interrirebbe se medesimo, così quando sia interrito, è valevole senz'alcun' ajuto esteriore a ristabiliris sul suo sondo primiero; e non vi ha dubbio, che dopo aperte le porte del sostegno, il medesimo canale non sia constituito in istato d'intera libertà; quindi è, che non occorre mai, con soglie attraverso il canale, fare elevare il sondo dello stesso, se non si ha caduta soprabbondante; ma basta, in caso di avere per appunto la sufficiente, o pure qualche poco desiciente, fare il predetto doppio ordine di porte, tutte dell'altezza medesima, e situare le soglie di queste, e di quelle al piano del sondo del canale. Per altro, quando l'escavazione del canale interrito non possa ottenersi coll'apertura, più volte replicata, delle porte ultimamente descritte, converrà ricorrere all'escavazione manusatta, che è l'unico rimedio in que'ca-

si, ne'quali la natura ricusa di cooperare al nostro fine.

Giacchè la materia ha portato di avere a discorrere delle navigazioni, non sarà fuori di proposito d'indicare qui brevemente i mezzi, coi quali si rendono navigabili i siumi. Tutto ciò, che impedisce che un fiume non sia navigabile, o appartiene all'alveo, o all'acqua, che scorre per esso. Gl' impedimenti alla navigazione, che derivano dall' alveo, sono (1) Gl'interrompimenti del medesimo, come sono le cateratte, la copia dei fassi, particolarmente di mole smisurata &c. (2) La soverchia larghezza del letto occupato dall'acqua nella sua mediocrità, la quale fa, che non si possa avere la necessaria altezza del corpo di questa. (3) Gli scogli, che si alzano dal fondo dell'alveo. (4) I vortici, particolarmente quelli, che per qualche apertura esistente nel fondo, ingoiano l'acqua, e con essa molte volte le cose, che sopra di essa galleggiano. (5) La soverchia angustia delle tortuosità, che non permette, che le barche si voltino con facilità, e fa, che difficilmente siano tirate contr' acqua. (6) Il difetto delle sponde, o troppo alte, e scoscese, ficchè non lascino il luogo conveniente agli animali, che deono tirare le barche al contrario del corso del fiume; o troppo basse, dimodochè siano sormontate da ogni escrescenza di acqua, che le renda pantanose, ed impossibili a praticarsi; o troppo distanti dal filone del fiume, dimanierachè da esse non si possa ricevere ajato alcuno in caso di bisogno &c.

Di questi però, alcuni sono rimediabili, altri no. Poichè le cateratte, se sono artificiali, ponno avere altr' uso più importante, che di rendere navigabile il siume; e se sono naturali, e il siume perenne, o sono impossibili da rimuoversi, o troppo dannoso sarebbe l' effetto, che ne sosse per seguire, atteso il prosondamento, che si farebbe nell' alveo del fiume superiore ad esse; quando però sosse possibile, ed il sito lo permettesse; si potrebbe derivare un canale dall'alveo superiore, e portarlo a sboccare nell'inferiore, facendo in esso quel numero di sosse gni, che bisognasse, per sare ascendere le barche dall'alveo di sotto a quello di sopra, ed al contrario: in somma sar conto, che la cateratta sosse il diversivo di un sossegno. I sasse grossi, che si trovano negli alvei dei siumi, e che col loro ostacolo impediscono il transito alle barche, ponno levarsi, o rompersi, qualvolta però sia da sperarsi, che levati essi, non ve ne rientrino degli altri simili; e perciò, quando la qualità dei sassi portati dai torrenti ordinariamente nell'alveo del siume, è quella, che toglie al medesimo la navigazione, è altresì vana ogni opera per levarsi, se non si divertono i torrenti, il che più voke

riesce impossibile.

Alla foverchia larghezza dell' alveo si rimedia, col tenere ristretta l'acqua, o con lavorieri alle ripe, che producano delle alluvioni, e che vogliono essere proporzionati al fiume, ed al sito, nel quale si hanno da fare; o se la larghezza dipendesse dalla qualità del fondo difficile da escavarsi, col procurare di fare coll'arte, e coll'opera manuale, quello, che non può fare il fiume da se: o pure col fargli mutar corso, e condurlo a scorrere per luoghi, nei quali sia più facile da mantenersi ristretto. Si dee però avvertire, che i fiumi hanno la loro larghezza determinata dalla natura, la quale, solo con violenza, può fminuirsi; ma in questo caso bisogna rislettere, se il siume conservi la stessa soverchia larghezza in tutti i siti; o pure, se tale larghezza è in un luogo folo: se questo sia, è parimente segno, che l'alveo troppo dilatato, è effetto di cause accidentali, che ponno superarsi; ma se la larghezza sia uniforme in tutti i luoghi, il difetto non procederà da essa, ma dalla scarsezza dell'acqua (a); e quando pure il medesimo disetto volesse superarsi, bisognerebbe prepararsi a fare un continuo sforzo alla natura; o pure valersi dell'acqua, che si ha, introducendola in un canale regolato, per lo quale potesse avere, ridotta in alveo più angusto, un' altezza necessaria al bisogno.

Gli scogli, che si alzano dal fondo dell'alveo, se restano sempre coperti dall'acqua, sono difficili da levarsi; pure non è impossibile, e in ciò

(a) Quì in tutti i luogbi si dee intendere per tutto quel tracto, per cui si mantiene la medesima qualità del sondo difficile ad abbassarsi con ulteriore escavazione, e perciò artribusse in tal caso l' Autore la larghezza del siume alla scarsezza dell'acqua, in quanto non avendo questa assai di forza per rodere il fondo ma avendola per dilacarsi alle sponde, come meno resistenti, troppo più guadagni in larghezza di quel, che farebbe se portando il siume maggior quantità d'acqua esercitasse contra il sondo maggior sorza. ciò si ricerca il giudicio di chi ha da operarvi; ma se alle volte si scoprono in acqua bassa, ponno spezzarsi, o collo scarpello, o con mine sattevi dentro; ma rare volte, se non sono bene spessi, impediscono, che un siume non sia navigabile, bensì lo rendono pericoloso in certa al-

tezza di acqua.

I vortici, se sono ciechi, si tolgono colla rimozione delle cause, che li producono, le quali sempre stanno alle sponde, qualche volta nel sondo degli alvei; e perciò chi ben' intenderà le cagioni di essi, facilmente comprenderà, come si possa loro provvedere; rade volte però sono questi pericolosi. Ma le voragini, che ingojano l'acqua, non hanno rimedio alcuno; solo, se sosse praticabile, si potrebbe derivare un canale, che uscisse dal siume al di sopra, e rientrasse al di sotto della voragine medessima. La qualità di questo pericolo non si può dissinire, che dall'esempio, che hanno dato agli altri, i più incauti, e i più temerari, siccome in molti casi l'esperienza insegna, quale sia la strada, che debba tenersi per issuggirne il pericolo.

All' angustia delle tortuosità si rimedia in quelle stesse maniere, che si praticano per le corrosioni; e perciò, quando riesca inutile ogni altro tentativo, si ponno fare dei tagli, e con essi raddirizzare il corso

del fiume.

Perchè le barche vadano a seconda del siume, poca, o niuna considerazione si dee avere alla qualità delle sponde; ma se deono tornare indietro contr'acqua, e se la forza del vento non è bastante a spingervele, bisogna adoprare cavalli, o altri animali, che colla loro forza superino quella della corrente; perciò bisogna, che per questi sia preparata una strada, il più che sia possibile, facile, che nei siumi arginati suol'essere sopra gli argini, e sul labbro delle golene; e nei disarginati, in tempo di acqua bassa, per le ghiare; ed in tempo di piena per le ripe dei fiumi medesimi. Quindi è, che i siti di queste strade deono essere liberi, e senza arbori dalla parte del fiume, e tanto alte, che l' acqua del fiume non v'arrivi, ma poco di più; e di buon fondo, perchè gli animali predetti non vi s'impantanino. Perciò, se un siume avrà le sponde scoscese, come se fossero di sasso, e troppo alte, non sarà navigabile, quando dentro del dirupo non si tagli una strada proporzionata, bassa quanto basta per non avere una tirata troppo obliqua; e tanto alta, che non sia bagnata dal fiume; e quando le medesime fossero pantanose, perchè il fiume le formontasse; bisognerebbe alzarle a modo d'argini, e in questa maniera renderle più asciutte : sinalmente, se fossero troppo lontane dal filone, come quando i fiumi di gran larghezza nelle piene, sono assai magri d'acqua, e questa si spinge col corfo, ora a una ripa, ora all'altra; bisogna assodare una strada tem-

pora-

poranea per le spiagge del sondo dell'alveo, e praticare questa, nella

maniera, che si può.

Gl'impedimenti delle navigazioni, che appartengono all'acqua, la quale scorre per li siumi, che si vorrebbero rendere navigabili, sono questi. (1) La scarsezza dell'acqua medesima. (2) La di lei soverchia velocità. (3) Il camminare ella senza regola. La scarsezza non è rimediabile per altra strada, che con accrescerla mediante l'unione di più fiumi in un sol'alveo; e con acquistare dei rigurgiti, o dal mare, o da' fiumi reali. Alcuni fiumi, che entrano nell' Oceano, non farebbero navigabili, se dovesse servire alla navigazione la poca acqua, che portano; ma perchè assorbiscono nei flussi un ristagno di acque marine, in alcuni luoghi di trenta, e più piedi d'altezza, si rendono con tal mezzo capaci di portar barche grossissime. Nella stessa maniera i fiumi tributari, che sboccano nei reali, sono navigabili per qualche tratto coll'acqua, che ricevono di rigurgito da questi; oltre il quale alle volte non sono atti a portare un picciolo battelletto, tanto poca è l'acqua, che hanno. Per questa ragione pochi sono i siumi dell'Italia, che siano navigabili; perchè essendo di breve corso, hanno poc'acqua, e per conseguenza gran declività di fondo; ed entrando, o nel Golfo Adriatico, o nel Mediterraneo (mari, che hanno poco flusso, e rislusso) non godono del beneficio del rigurgito delle acque marine; L' unico rifugio adunque in caso di scarsezza di acqua, è quello di cavarla dal fiume, e d'introdurla in un canale regolato, che cogli artifici sopra descritti, può rendersi idoneo a qualunque sorte di navigazione.

La velocità dell' acqua dei fiumi, anch' essa ricusa ogni sorte di rimedio; se non è quello di superarne la violenza del corso a forza di animali, che tirino le barche: dipende la velocità in casi simili, come si è detto, dall'inclinazione degli alvei, la quale, come determinata che è dalla natura, è insuperabile: l'arte di navigare all' ingiù fiumi, anche velocissimi (abbenchè pieni di scogli, e di correntie impetuosissime) è arrivata a tal segno, che si può dire avere toccati i limiti della temerità; ma quella di navigare allo incontro dei medesimi corsi, non oltrepassa il segno di valersi della sorza degli animali; e quando questa non basta, non arriva ella più oltre. Perciò alcuni siumi sono bene navigabili, ed altri potrebbero rendersi tali, quasi dalla loro prima origine sino allo sbocco nel mare; ma il navigarli al contrario riesce impossibile, se non dentro uno spazio determinato, nel quale le declività degli alvei non sono eccessivamente grandi, e ciò qualunque sia il cor-

po di acqua, che portano.

Il divagare delle acque, o sia il correre senza regola, è un difetto il più facile da correggere di ogni altro. Non è altro questo corso fregola-

golato, che l'uscire, che sa l'acqua dal proprio alveo, dentro il quale correva ristretta, e dividersi in più piccioli rami, ed in sine espanderli, o in una campagna, o in una palude, o in una laguna &c. a cagione della quale diramazione, ed espansione, non ritiene più quell'altezza di corpo, che è necessaria a reggere le navi: a ciò si può rimediare in diverse maniere; posciache, se nel sito dell'espansione si trova terra da fare argini, basta chiudere i rami superslui, ed obbligare l' acqua a correre per un solo, dentro il quale avrà altezza maggiore; ed arginare le sponde di detto alveo, acciò il siume non le sormonti; fe però ciò solamente succedesse in tempo di piena, e che l'acqua ordinaria, correndo inalveata, bastasse alla navigazione, non occorrerebbe per questo fine fabbricare argine alcuno. Ma mancando la terra per la formazione dell'alveo predetto, si può con pali piantati, ed intrecciati di rami di arbori flessibili, racchiudere da una banda, e dall' altra, un sito eguale a un dipresso a quello, che occuperebbe l'alveo formato che fosse colle alluvioni, e introdurvi a sboccare dentro il fiume, il quale, se sarà torbido, potrà col tempo, e col mezzo delle deposizioni stabilirsi, per la strada medesima, l'alveo. Bisogna però procurare di secondare con questa operazione l'inclinazione del fiume; altrimenti, si gitterà la spesa senza ottenere il fine desiderato. Serve ancora al medesimo fine, o l'escavare il fondo della palude, o il togliere gl'impedimenti al corso; perchè il fiume s'inalveerà per quel sito, nel quale troverà dei concavi continuati, e nel quale incontrerà minori impedimenti, oltre che ciò è necessario per dare il corpo di acqua, e l'adito necessario alle barche: diverse altre circostanze ponno fuggerire rimedi di altra natura, che lascieremo scegliere al giudicio dell'architetto.

Ma egli è oramai tempo di ritornare su la materia di questo capitolo, e di riassumere la considerazione degli usi, dei canali regolati; il terzo dei quali è, di distribuire le acque per le irrigazioni, e per altri comodi, che ne ricavano quelli, che se ne servono. Per condurre con buon metodo, da un luogo all'altro, canali di tal natura, si debbono osservare due regole, la prima delle quali è, che il canale sia constituito in luogo alto, se pure non si vuole cavare l'acqua da esso col mezzo di macchine; e perciò si dee formargli l'alveo, non all'uso degli scoli, nel sito più basso delle campagne, nè al lungo della loro pendenza, ma bensì in piani sufficientemente elevati, e piuttosto attraverso delle campagne; e perciò quelli, che sono destinati a questo sine nei nostri paesi, per lo più costeggiano le falde delle montagne, poco importando, che ad oggetto di portarli da un luogo all'altro, si richiedano arginature molte volte assai alte. Anche però nella condotta di questi canali

nali si deono offervare le cadute, e la disposizione del piano di campagna. per non dare in isconcerti grandi, che tolgono la durabilità all'operazione; e perciò è bene (e farà l'altra regola) che il pelo dell'acqua di uno di questi canali se elevi poco, sopra la superficie della terra, o almeno non abbia il fondo più alto della medesima, almeno dalla parte di sopra ; altrimenti le sorgive, e l'intersecazione degli scoli faranno dei danni. Io ho osservato in molti di questi canali, che traversano le campagne, come nel nostro canale di Reno, e in quello, che viene da Savena, l'uno, e l'altro dei quali entrano in Bologna; nel naviglio di Milano; ed in quello, per lo quale da Padova si passa a Monselice, che la loro ripa dalla parte della montagna, o non ha bisogno di argini, o pure questi sono bassissimi; ma dalla parte opposta, in molti luoghi conviene sostentar tutta l'acqua a sorza di argini, e non ho saputo comprendere, se ciò dipenda dall' avvertenza degli architetti, che prima li difegnarono; o pure dalla natura, che col tempo abbia proporzionato il sito al bisogno del canale. Io credo però più facilmente quest'ultimo; perche supposto, che sul principio sia un canale munito di argini dall' una, e dall'altta parte, egli è certo, che accadendo rotte, o espansioni dalla parte di sopra, si deono fare delle alluvioni nei siti bassi, ed (allargandosi le acque in poco sito, e non avendo altro esito, che nel canale medesimo) molto più alte di quello, che possano efsere, succedendo rotte negli argini del medesimo canale, che risguardano la pianura, dalla qual parte, l'acqua uscita dalla rotta, s'espande in maggior latitudine, e fa le alluvioni di gran lunga più basse; quindi è, che il piano di campagna, dalla banda più alta del canale, a poco a poco, può essersi alzato al pari degli argini; e quello dalla parte opposta, non essendosi potuto alzare egualmente, nè meno può sar sponda al canale, e lascia la necessità di supplire al bisogno coll'elevazione dell'argine. Sia in un modo, o nell'altro, noi possiamo da ciò intendere, quale sia il metodo mostratori dalla natura, nella derivazione dei canali simili, e procurare d'imitarlo nelle occasioni.

Per fare poi una giusta distribuzione, o erogazione dell'acque di un canale regolato, si dee avvertire. (1) Che i centri di tutte le bocche, le quali cavano acque da esso, sieno egualmente depressi sotto la supersicie della medesima (a); altrimenti darassi il caso, che due bocche uguali ri-

ce-

ma non escludono, che tal distribuzione non possa anco sarsi con altri metodi, che per avventura potessero essere suggestiti, per li quali sarebbe tuttavia d'uopo preserivere altre regole.

E' anco da avvertire, che il detto me-

<sup>(</sup>a) E' da avvertire, che le regole preferitte qui dall' Autore per la distribuzione delle acque in una ragione data, servono per ottener' un tal fine secondo il metodo già insegnato da lui medesimo nel libro 6, della misura delle acque correnti,

cevano quantità di acqua disuguale, e che la disserenza sia assai grande.

(2) Che la supersicie dell' acqua corrente sia, perciò, al possibile, sempre nello stato medesimo; o pure, che alzandosi, o abbassandosi, si conservi sempre parallela al pelo antecedente; in altra maniera si variera la proporzione dell' acque distribuite. Ma perchè ciò è dissicile da ottenere, io consiglierei, che la distribuzione si facesse proporzionata, supposto il pelo del canale nella sua maggiore bassezza; perchè allora anche succede il caso di avere maggiormente bisogno dell' acqua; e se alcuna lesione, o improporzione ha da succedere, è meglio, che ciò sia in tempo di acqua abbondante. Il ristringimento proporzionato del canale può contribuire a mantenere il pelo dell'acqua sempre parallelo a se medesimo, e noi abbiamo dato il metodo di farlo nel VI. lib. della misura dell'acque; ma ivi abbiamo supposto teoricamente, ed in astratto, che Tom. II.

quale sono uniformi le presenti regole, propriamente riguarda i canali orizzontali, e per conto di essi è dimostrato nelle proposizioni del detto libro o., comecchè nello scolio si della proposizione 4 diquel libro conchiuda parergli verisimile, che possa applicarsi lo ttesso metodo a' canali inclinati, ove con qualche artissicio si possa fare, che la loro superficie non meno, che quella degli orizzontali) in ogni altezza d'acqua si mantenga parallela al sondo, che è la seconda delle condizioni, che qui egli richiede, assinchè abbia luo-

go il detto metodo.

In oiere rich edendo egli in questa prima regola, che i centri delle bocche, le quali debbono cavar l'acqua del canale, fia no equalmente depressi fatto la superficie corrente dell'acqua, parmi, che da ciò, si raccolga intender' egli, che le dette bocche tutre fiano di figura circolare, evolendo poi inoltre nella regola 5., che tutte si sacciano eguali, si toglie con ciò ogni scrupolo, che nascer potesse, o sia per la differenza, che può trovarsi tra il centro della figura, e il centro della velocità [ ove il diametro della bocca sia di notabil grandezza j o sia per la diversità dei soffregamenti negli orli de' fori; venendo per tal maniera a collocarfi inturti il centro di velocità egualmente basso sotto le superficie, e a farsi i soffregamenti in ciascun foro affatto eguali; onde a dispeniar l'acqua nelle proporzioni, che si dimandano non ve retta, che atlegnare a eiaicuno quel numero di tali bocche, che

serba le dette proporzioni . L' istessa sicurezza potrebbe tuttavia ottenersi se i fori fossero tutti di figura rettangolare, egualmente alei, ed egualmente larghi, e tutti similmente posti ad una medesima baffezza foeto il pelo deil' acqua . Con tali regole dunque meglio fi provvede al bifogno di quello, che si farebbe adoperando fori rettangoliri di eguale altezza, e di egual depressione sotto la superficie dell'acqua, ma di larghezze proporzionali alle acque da erogarsi i mentre il foro più capace, ne rapirebbe sempre più del dovere a cagione del soffregamento minore per rispetto alla sua capacità, che è quello, che egli nota in quello s. alla deta. ta quinta regola, e molto maggiori abbagli h prenderebbero facendo i fori d'altre figure .

Stimo contuttoció doversi alle regole, prescritte in questo luogo dall' Autore, aggiugnerne a maggior sicurezza un'alira, cioè, che i predetti sori siano talmente scavati entro la grossezza della pietra, in cui ciascuno è scolpito, che anco la sigura degli orli e delle pareti del soro per tutta la detta grossezza sia in tutti persettamente eguale, simile, e similmente posta, dappoiche le celebri esp rienze del Sig. Marchese Poleni da noi accennate nell'annorazione 3, del capo primo c. 46, hanno satto vedere di quanto momento sia sa dia versa maniera, in cui è scavato il soro, per variare la quantità dell'acqua estratta, non ossante l'uniformità di tutte le

altre circoftanze .

le larghezze del canale sieno vive: punto, del quale è assai dissicile l' assicurarsi nella pratica. (3) E necessario ancora, che il fondo del canale si conservi sempre invariato; posciachè elevandosi, farà alzare il pelo dell'acqua, e le bocche superiori riceveranno acqua più del dovere in pregiudicio dell' inferiori; ed abbassandosi, succederà tutto il contrario. Quindi è, che dopo la costruzione d'un canale, non si dee fare immediatamente, o almeno assodare la distribuzione dell'acque, regolandosi sul fondo dell' escavazione; ma bensì dee aspettarsi, che il medesimo siasi stabilito colle regole della natura; e dopo distribuire la quantità dell'acqua, a chi si dee. (4) Le bocche tutte si assegnino ne' luoghi, ne quali il filone cammina parallelo, ed in mezzo all'una, ed all'altra ripa; poichè è certo, che se la direzione dell'acqua incontrerà una di queste bocche, v'entrerà in copia maggiore di quella, che uscirà per un'altra, che in (parità di tutte l'altre circostanze) sia lontana dal silone predetto, e nella quale debba entrare col folo sforzo dell'altezza dell'acqua. (5) S'elegga una misura invariabile, alla quale abbiano da essere eguali tutte le bocche dell'erogazioni, e dovendosi maggior copia d' acqua all'uno, che all'altro, se gli assegnino più bocche separate nella dovuta proporzione, le quali s'uniscano poi, se così si vuole, in un canal solo dopo la distribuzione; altrimenti regolandosi la proporzione secondo l'aree delle bocche, sempre n'avrà più del dovere la bocca maggiore, come quella, che a riguardo dell' area ha minore la circonferenza, e per confeguenza minore l'ostacolo dello sfregamento fatto all' uscita. (6) Che i canali, i quali ricevono immediatamente l'acqua dalle bocche predette, sieno tutti della stessa lunghezza, larghezza, e pendenza, e nella parte interna egualmente lisci; potendosi ragionevolmente credere, che l'acqua ricevuta in canali più larghi, più corti, e più declivi, riesca anche più copiosa; siccome è certo, che la diversa asprezza interiore de' detti canali, apporta maggiore impedimento all' uscita dell'acqua: fotto nome di canale in questo luogo, s' intende un tubo, che sta applicato al foro della bocca, e trasfonde l'acqua in un canale aperto, per lo quale vien poi portata al luogo destinato. (7) Perchè alle volte una bocca fola ferve a più d'uno, occorre, che l'acqua ufcita da essa, correndo per lo suo canale aperto, debba di nuovo dividersi; il che può farsi col preparare un canale di pietra, che abbia il fondo per ogni verso orizzontale, oppure un bottino, nel quale si riceva l'acqua; ed intestatolo nella parte inferiore con un muro, incastrare in esso un marmo, o altra pietra dura, nella quale sieno tagliati più fori eguali, secondo le regole dette di sopra, che diano a ciascheduno la sua parte dell' acque, da portarsi poi ne' fondi de' padroni per via di canali separati. S'avverta però in questa divisione ciò, che si è detto di sopra al numero quarto. (8) Quando la divisione s' ha da fare in due parti uguali, basta, preparato, che sia il canale predetto, fare in esso un divisore, che
taglis il corso dell' acqua nel mezzo, ed obblighi la metà del canaletto, a
portarsi ad una parte, e s' altra metà all' altra parte; nel che però si
dee procurare, che lo scarico sia ugualmente felice, e che vi sia una
persetta uguaglianza di tutte le circostanze, a savore tanto dell' una,

quanto dell'altra parte.

Quelli che distribuiscono, e vendono le acque ad once, si vagliono di una quantità per base fondamentale di tutte le altre, che loro è asfatto incognita; poichè ordinariamente si desume questa denominazione dall' area del foro, o bocca, che la deriva dal canale, o altro ricettacolo; e sebbene questa può essere invariabile, la quantità però dell' acqua, che passa per essa in un tempo determinato, variasi notabilmente, a cagione dell' altezza dell' acqua, che sta sopra del foro. Appresso gli antichi Romani, che prima di distribuire le acque, le radunavano în una gran vasca, e situavano tutti i fori all'istesso livello, poteva servire il nome d'oncia d'acqua, se non per esprimere una quantità assoluta, e determinata nella sua grandezza, almeno per significare una quantità ideale, o piuttosto proporzionale, che, sebbene variasse nella quanzità, ritenesse però la stessa proporzione alle altre multiplici, o submultiplici della medelima, come sono i gradi del circolo assunti da' Geomeeri per misurare la quantità degli angoli; ma nei nostri tempi, nei quali le erogazioni si fanno da' canali, e non si ha avvertenza veruna di situare le bocche alla stessa prosondità sotto la superficie dell'acqua, il nome d'oncia nient'altro significa, fuorchè l'apertura della bocca dell' erogazione; quindi è, che Monsieur Mariotte nel suo altre volte lodato libro del Moto dell' Acque, stimò di dovere stabilire la quantità assoluta dell'acqua, che debba chiamarsi un oncia; e dopo più esperienze fatte per trovare la quantità dell' acqua, che esce da un foro circolare, che abbia un pollice, o un oncia di diametro, e che sia appena sommerso sotto la superficie dell'acqua del riservatojo; serma la quantità d'un' oncia, o pollice di acqua, a quella quantità di effa, che efsendo uscita dal suo soro in un minuto di tempo, può essere precisamente contenuta da quattordici pinte di misura di Parigi, ciascuna delle quali contenga due libbre, dimodochè un'oncia di acqua, secondo il detto famossilimo Autore, verrebbe ad essere ventotto libbre Parigine. Ciò è affacto arbitrario; ma non ostante, converrebbe pure, che gl'istromenti s' accordassero in determinare una quantità alla quale potessero avere relazione le altre, o maggiori, o minori.

Discorrendo della distribuzione dell' acque, io non ho preteso, che perciò si debbano togliere gli abusi, che in essa si commettono;

Lla

poichè so quanto sia dissicile di correggere gli errori inveterati, particolarmente quando sono generali, e ridondano in vantaggio di qualcheduno: e nemmono ho pensato di trovare i rimedi a tutti i casi possibili, bensì di aprire l'intelletto a' professori, acciocchè, occorrendone
de' non preveduti, possano trovare i ripieghi adattati a fare in tutti i
casi la più giusta distribuzione delle acque, che sia possibile, particolarmente quando si debbano mettere in essere nuovi canali; onde per sue
voglio avvertire, che dubitandosi, che una distribuzione fatta, sia giusta,
è facile, trattandosi di piccioli canaletti, di escavare sosse eguali nel
terreno, per esempio, di cinque piedi per ogni verso, ed osservare,
se si riempiano in tempi eguali (a); e ciò sarà una prova certa, quando non si possa dubitare, che il terreno sia in un luogo più poroso,
che nell'altro.

Servono anche i canali regolati a fare delle bonificazioni; ma perchè abbiamo dell'inato di averne particolare discorso a fine di scuoprire alcuni errori, che ordinariamente si commettono, passeremo a discorrerne nel seguente capitolo.

CA-

(a L'espediente, che l'Autore qui sug-gerisce di afficurarsi della giustezza dell' erogazione dell'acqua per diverse bocche coll'artual misura di quanta ne esca per l'una, e per l'altra in un medesimo rempo, è quel folo, che a mio credere può togliere ogni ferupolo in una così difficil mareria; nè solamente un tal merodo può fervire a saper la proporzione delle acque, ma anco a rilevarne la quantità assoluta, la quale stimo difficulissimo accertare per altra strada, che per quella dell' esperienza , attest i molti capi di oscurità ,ne' quali è inviluppata una tal ricerca, come si può dedurre dalle annotazioni fatte in più luoghi di quest'opera, e singolarmente al primo, e al quarto capo. E' ben vero, che se i fori, che si paragonano non saranno egualmente sommersi sotto la supersieie dell'acqua, o se essendolo in uno stato di acqua non lo fossero poi in tuttigli altri [non porrande per avventura quel canale la superficie sempre parallela a se fteffa ] la proporzione trovatanon farà costante, ma si varierà nelle escrescenze, e nelle decrescenze del capale. In sal caso nience saprei dir di più di quello, che l' Antore hi detto nel f. Per fare alla feconda regola, cioè, che si procurasse, che galmeno la distribuzione fosse proporzionata, e stasse a dovere supposto il pelo del canale nella sua maggior bassezza, perchè essendo allora appunto maggiore il bisogno, che si ha d'acqua, se alcuna lessene, e improperzione ba da succedere è meglio, che ciò sia in tempo d'acqua abbondante.

Se fosse praticabile l'attual misura dell' acqua del canale con raccorla tutta per un tale spazio di tempo entro d'una gran vasca di nota capacità, allora si potrebbe egual tempo da uno, o più fori di erogazione apposti al medesimo canale, vedere la proporzione di tutta l'acqua del canale a quella, che ne divertono le bocche predette; notizia non meno importante di quella della proporzione delle acque effratte dà due diverse bocche; mentre spelle volte si dà, che le acque si compartano affai ragionevolmente fra due, o più, che hanno il diritto di prenderle, ma affai irragionevolmente si tratti col pubblico dandone troppo a tutti, e lasciandone in canale meno di quello, che è necessario ai pubblici ufi, come delle fontane comuni, delle navigazioni, de' mulini, e di altri edifici, che riguardano i comodi univerfali delle Città.

## CAPITOLO DECIMOTERZO.

Delle bonificazioni, e del modo, con che esse possano farsi utilmente.

A questo nome di bonificazione diversi significati, ma qui si prende solamente per l'atto di render buono il terreno, o reso, o mantenuto infruttifero dall' acque, che stanno stagnanti sulla di lui superficie, o continuamente, o la maggior parte dell'anno. Ciò s'ottiene in due maniere; cioè, o per l'efficcazione, o per l'alluvione (a): le bonificazioni fatte per efficcazione sono quelle, per ottenere le quali non alterandosi la superficie del terreno bonificabile, si procura, che, o l'acque si diversano altrove, e perciò, cessando la causa, cessi anche l'effetto dell' inondazione; o pure, che camminino regolate al loro termine ( il che si fa mediante l'escavazione di canali proporzionati) senza occupare altro sito, che quello del loro condotto. Le acque si divertono dal luogo inondato, o col trattenerle dentro l'alveo proprio, ed impedire loro l' espansione, che prima avevano, armando d'argini le sponde dell'alveo predetto; o pure, quando ciò non basti, coll' obbligarle a prendere altra strada, e dar loro nuovo sbocco; ed il mezzo di ottenere questo fine, sono le nuove inalveazioni, delle quali discorreremo nel capitolo seguente. Colla prima maniera è stata bonisicata una gran parte della Lombardia, e generalmente sono stati resi sertili tutti quei siti, che sono soggetti alla manutenzione degli argini de' fiumi; in prova di che basta osservare gli esserri, che fanno i fiumi medesimi, quando rompendo gli argini, escono dal proprio letto, e si portano ad inondare le campagne; e nella seconda maniera sono stati bonisicati altri siti sul Mantovano, Ferrarese, e Romagnola, e ne sarebbero bonisicabili molti altri, quando gli uomini s'applicassero a studiare i mezzi per effettuare le diversioni dell'acque, che senza molto studio, da tutti si conoscono necessarie.

Dell' escavazioni delle sosse di scolo, che sono i mezzi più idonei per essicare i terreni occupati dalle acque, abbiamo trattato di sopra nel Cap. XI. parlando degli scoli delle campagne, ed altrove: solo in questo luogo si dee aggiungere, che le sosse predette rare volte possono far più, che dare lo scarico alle acque piovane, o paludose; e non mai a quelle de' siumi, se non con grandissima dissicoltà, e lunghezza; e Tom. Il.

18

d

come quelli, che essendo stati per l'addietro seni, e ricettacoli infrutriseri d'a acque stagnanti, col mezzo delle sorbide vengono ad esser pieni, e ricolmi di sertil terra.

<sup>(</sup>a) I terreni renduti fruttiferi sia nell' una, o nell'altra di queste due maniere si comprend no sotto il general nome di novali di acquisti, o di ritratti; ma quelli, the sono bonificati per alluvione con nome speciale chiamansi eziandio celmate,

quello, che è più con danno degli alvei propri, i quali essendo l'acque torbide, vengono ad interrirsi, ec. Resta perciò da trattare in questo luogo delle bonificazioni per alluvione, delle quali non abbiamo sin' ora

avuto sufficiente discorso.

Si pratica questo rimedio a que' siti, i quali sono così bassi di superficie, che non ponno avere scolo da parte veruna; e perciò conviene, che restino paludosi, anche a cagione della sola acqua delle piogge; quindi è, che assine, che possano siti somiglianti avere lo scolo necessario, per mantenersi asciutti, è d'uopo alzarli di superficie; il che quantunque per piccoli luoghi si possa ottenere, conducendovi la terra d'altronde; rispetto a' più estesi però, è moralmente impossibile; e per lo contrario sacilmente s'ottiene, col mettere in opera le sorze della natura, che vale il dire, col sar sì, che l'acqua dei siumi torbidi ve la porti. In due modi, adunque, si possono adoperare le acque torbide dei siumi per alzare terreni bassi; cioè o cul mandarvi a sboccare un siume, torrente, o canale, con tutto il suo corpo d'acqua; ovvero col prendere dal siume vicino quella quantità d'acqua torbida, che si stima possa bastare per otte-

nere il fine preteso.

Quando un fiume sborca tutto in un sito basso, (il che non si può fare con utile, se questo sito non è una palude vastissima in proporzione del fiume, e se non si mettono anche in opera molte altre necessarie cautele) non v' ha dubbio, che tutta, o la maggior parte della materia terrea, che l'intorbida, non sia per deporsi, e per conseguenza, che il sito basso non sia per elevarsi, riempiendosi di terra le di lui concavità. Ma qui debbono osservarsi diversi effetti di questi sbocchi aperti; poichè (1) L'altezza della palude si renderà maggiore di prima; e perciò dilatandoti la di lei circonferenza, occuperà dei terreni antecedentemente buoni; e perchè ordinariamente le paludi si trovano nelle parti più basse delle pianure, e la superficie di queste ha una insensibile declività; quindi è, ch' elevandosi il pelo della palude, il più delle volte si estenderà ad occupare spazio considerabile dei terreni fertili, che prima la circondavano, che per questa causa diventeranno paludosi. (2) Se mella palude entravano gli scoli dei campi superiori, l'acqua della medestma elevatus, e tanto più in tempo di piena del siume, rigurgiterà per li loro alvei, con interrirli allo sbocco, e per qualche tratto all' insu, arrivandovi torbida; e ne seguiranno quegli essetti perniciosi, che apporta l'alzamento dell'acqua dello scolo, e quello del di lui sondo. (3) Lasciando il corso del fiume a disposizione di natura, non è possibile di ottenere la bonificazione di tutta la palude; perchè esso vi s'inalveerà nel mezzo, o in altri luoghi, dove più lo porterà il genio della natura formandosi colle alluvioni, le sponde, e separerà la palude in due parti,

ti. lasciandone l'una a destra, e l'altra a sinistra. (4) Le sponde del fiume predetto saranno più alte al labbro di esso, che negli altri luoghi, e si porteranno a spalto (a modo delle spiagge, che si trovano negli alvei dei fiumi) a seppellirsi sotto il pelo d'acqua della palude. (5) Molte volte accaderà, che il prolungamento del fiume chiuda l'esito, non solo alle parti, destra, o finistra della palude; ma ancora agli scoli, che dentro vi sboccavano: effetto ripieno molte volte di lagrimevoli conseguenze. (6) Perchè il fiume nelle sue piene, disarginato che sia, dee sormontare necessariamente le proprie ripe; quindi è, che spingendo buona copia d'acqua in dette parti serrate della palude, le alzerà così di pelo, che saranno obbligate a spingersi colle inondazioni considerabilmente all'insù. (7) I luoghi vicini agli shocchi del fiume, si alzano colle alluvioni di pura sabbia, i più lontani col limo (a); ma protraendosi il fiume sopra le depolizioni di buon terreno, se ne fanno delle altre arenose, e sopra queste nuovamente si depone il limo, quando, cioè, le alluvioni si fanno coll'espansione superficiale del fiume. (8) Sin che la palude conserva il suo fondo, il siume influente non vi si prolunga dentro con gran sollecitudine, e dà a credere, di potervi avere dentro ricetto de' secoli interi, prima di esser giunto coll'inalveazione alla parte opposta; ma, ridotta che sia colle deposizioni a poca altezza d'acqua, allora comincia o scoprirsi terreno con gran prestezza in più luoghi, e di gran passo s' avanza la linea del fiume (b). (9) Nel protraersi l'alveo dentro la palude, se pure non è così copioso d'acqua, che possa mantenersi il fondo orizzontale, il che rade volte succede in casi simili, è necessario, che esso si vada alzando di fondo nelle parti superiori; e perciò che obblighi i popoli a maggiore alzamento di argini nei luoghi, dove prima erano, ed a farne dei nuovi, dove prima non erano necessarj. (10) L'alzamento medelimo di fondo impedifce l'esito agli scoli, che sboccano nel siume, e

(a) Per luoghi vicini agli sbocchi intende l' Autore i vicini all' ingresso del fiume nella palude, e non i vicini all'esito, che egli abbia dalla palude in qualche re-

(b) Non è difficile a intendersi la cagione di un tal' effetto; imperocchè sinoattantochè il letto, che il siume si è andato formando per mezzo la palude colle sue
posature resta notabilmente sepolto sotto
l'acqua di questa, il siume da quel punto
in giù, in cui sbocca nella medesima,
perde la natura di siume, e dilatando per
essa le sue acque non esige più una, che
un' altra pendenza, ma si accomoda a quella del suo ricettacolo; ma sì tosto, che

la libertà del dilatarsi gli vien tolta, o notabilmente diminuita dal sondo, che lo sorregge, e in un certo modo lo guida per quella determinata linea, su cui si sono sott'acqua formate le sponde, riacquista natura di siume, e però trovando quel letto in positura orizzontale, o almeno non così inclinata, come ricerca la qualità delle materie, che egli porta, subito comincia a rassettarselo con nuove deposizioni, le quali tanto più sono sollecite, quanto meno ponno le sue torbide lateralmente divagarsi, e però presto sorgono dalla superficie della palude, e gli formano spalla.

colle sorgive molte volte insterilisce le campagne contigue. (11) Dandos il caso, che il siume, il quale sbocca nella palude, ne riceva qualchedun' altro nel proprio letto, e per conseguenza, che i terreni serrati fra due siumi instuenti, non possano scolare, che, al più, nel punto della constuenza. Se lo scolo di detti terreni, per l'alzamento del sondo del siume sarà impedito, indispensabilmente dovramo diventare paludosi. (12) Lo stesso succederà, quando nella medesima palude sboccassero due, o più siumi, i quali dalla natura sossero portati ad unirsi, colla protrazione delle loro linee, in un alveo solo.

Da tutti questi effetti chiaramente può comprendersi da ognuno, quali sieno i danni, che procedono dal farsi le bonificazioni a fiume aperto; quanto poco utile portino queste all' universale; e con quanta ragione sveglino i riclami degli interessati, particolarmente quando non vi sono applicati gli opportuni rimedi, che potrebbero essere. (1) Gli argini circondanti la palude, quando il terreno fomministri materia idonea per farli resistenti, e questi ad effetto d'impedire l'espansioni della palude medesima; ma bisogna avvertire di non prendere errore, sì nell'altezza, che nella groffezza, e buona fabbrica di essi. (2) Buoni, ed ampi sbocchi alla palude, per iscarico dell'acque del fiume (a), e ciò serve ad impedire la soverchia elevazione del pelo della medesima. (3) Le chiaviche agli scoli, quando il sito, e le circostanze ne permettano l'uso; o pure la diversione degli stessi ad altra parte, quando sia possibile, e ciò provvederà anche ai rigurgiti, ed impedimenti dei condotti. Se o l'uno, o l'altro di questi provvedimenti non sia praticabile, è irrimediabile il male. (4) La divisione del siume in più rami, che portino l'acqua ad interrire regolatamente, prima le parti superiori della palude, e dopo le inferiori. (5) Gli argini laterali al fiume, che impedifcono l'espansioni sopra i fondi sufficientemente bonificati. (6) Il mantenere il ramo principale del fiume nel mezzo della palude, acciò la bonificazione possa farsi nell'istesso tempo egualmente da una parte, e dall' altra, e non si chiuda mai l'esito all'acque chiare della medesima. (7) Il dar l'acqua limofa alle bonificazioni arenose, per dare loro quella fertilità, che non è propria della sola sabbia. (8) Il salvare qualche picciolo corpo di palude, quando si conosce necessario, per dare ricetto agli

sima; ma non ponno già impedire, che il fiume inalveandosi per la palude fino agli shocchi predetti so fino a quelli tra essi, a' quali lo indirizzeranno le circo-stanze del suo corso non si alzi col suo sondo, tanto per entro lo spazio della palude, quanto nelle parti superiori, come in quel luogo si è detto-dover seguire.

<sup>(</sup>a) Gli sbocchi alla palude sono necesfari, ed utili, perchè la superficie di essa eserbitantemente non si alzi dalle piene del same. E non producano per conto di tale alzamento tutti que mali essetti, che l'Autore ha considerati nel s. precedente, e però spesingne, e esò serve ad impedire la spercivia elevazione di pelo della muaz-

agli scoli de' terreni superiori, e molte volte anche a quelli della bonificazione, compita che sia. (9) In caso, che più siumi sbocchino nella palude medesima, si deono, per quanto è possibile, tenere separate le alluvioni di ciascheduno, per non impedire lo scarico agli scoli intermedi. (10) Quando l'alzamento del fondo superiore del fiume arrivi ad impedire lo scolo de' terreni, che non ponno averlo ad altra parte, che in esso; e non si possa impedire in modo alcuno, che continuando l' alzamento non si rendano paludosi, bisogna divertire il siume dalla palude, e restituirlo al suo corso primiero, acciocchè escavandosi nuovamente il di lui fondo, si rimettano i terreni in buono stato. (11) Quando il fiume inalveandosi per la palude, necessariamente debba così alzarsi di fondo, che non possano scolare in esso i terreni bonificati, bisogna pure divertirlo. (a) (12) Alzato che sia il terreno, in maniera, che possa avere, e mantenere lo scolo necessario, bisogna divertire l'acqua torbida, o arginando il fiume, quando sia capace di essere inalveato, senza danno dei terreni superiori, per la palude medesima; o pure dargli altro sbocco, ed inviarlo a termine più reale, essendo affatto impossibile, che un siume di tal natura possa da se medesimo interamente inalvearsi fra le proprie alluvioni. (b)

(a) Si può facilmente prevedere; se il fiume nel prolungarsi la linea ateraverso la palude, debba talmente alzarsi col fondo da chiuder l'esito allo scolo de terreni buonificati; mentre le livellazioni del medesimo fatte nel tratto, ove egli corre inalveato, e nelle vicinanze del suo ingresso nella palude, ponno mostrare qual sia la sua naturale pendenza, conosciuta la quale potendofi altresì fapere la lunghezza del viaggio, che egli è per fare attraverso la palude, fino all'uscire della medesima, si potrà dedurre quanto egli deb-ba pendere dal punto dell'ingresso, sino a quello dell'esito, dopo che egli fin colà avrà prolungato, e stabilito il suo alveo. Prendendo dunque per punto fisfo il fondo dell' emissario per cui l'acqua del fiume uscirà dalla palude, caso che questa abbia naturalmente, o artificialmente uno sbocco, o pure quel piano di terra, su cui dovrà andarsi a spianare il sondo del fiume dopo averla riempita, caso che non l'abbia, e da quel punto in su tirando una linea della lunghezza, e della pendenza trovata, si vedrà a luogo a luogo se questa riesca superiore, o inseriore, e di quanto, alla superficie delle alluvioni da lui prodotte, e che sarebbero in istato

di render srutto ove si provvedessero di scolo, e si disendessero dalle espansioni del medesimo siume. Trovandosi dunque la linea predetta più alta de' nuovi terreni, non potranno le acque di questi aver recapito entro il siume, e converrà rimoverlo se si vogliono mettere a frutto le nuove alluvioni; se pure non vi sosse modo, o di condutre gli scoli di esse in altre parti inferiori del medessmo siume, passato il tratto della palude, oppure d'inviarle a qualche altro congruo recipiente.

(b) Per fino a tanto che il finme si va alzando di fondo nel prolungar che fa il proprio alveo, o attraverso la palude, o anco oltre di essa, fino ad un recipiente, a cui tributi le sue acque, ed ivi stabilisca il suo shoceo, cereo è, che egli si andrà eziandio alzando di superficie, e perciò non farà ancora interamente inalveato. Ove poi egli cessi di rialzarsi, rimarrà nulladimeno la superficie di esso [ posto un medesimo stato di acqua nel fiume) a quella medesima altezza, a cui si trovava quando cesso l'alzamento; nel quale flato effendoft veduto, che la fua superficie non era per anco incassata, e sepolta fra le alluvioni, niente più potrà esserio dopo cessato l'alcamento, e però

Ciò, che si è detto delle bonisicazioni satte a siume aperto nelle paludi, si dee proporzionabilmente intendere di quelle, che alle volte si pretendono fare, col lasciare aperte lungo tempo le rotte dei siumi, nelle quali inoltre è d'avvertire, che dei terreni bagnati dalle rotte, altri s'alzano molto, ma di materia cattiva; e sono quelli, che soggiaciono immediatamente alle rotte medesime, nei quali anche si formano gorghi, e canali, che rendono disuguale il piano della campagna; altri s' elevano meno, ma di terra migliore, e sono i situati in mediocre distanza dalla rotta stessa, ed altri finalmente, ricevendo l' acque chiarificate, non s'alzano di alcuna maniera, ma solo per l'inondazione s' insteriliscono, e sono i più lontani. Effetti perniciosi di questa sorte di bonificazioni, sono l'intersecazione degli scoli; l'interrimento dei medesimi, e dei fossi delle campagne; la perdita delle case, e degli arbori; ed il danno, che s'apporta ai terreni (e sono la maggior parte) che fenza ricevere alcun benefizio di alzamento, o di alluvione, restano privi delle raccolte per lungo tempo; e se l'acqua della rotta non troverà esito proporzionato, si formerà una palude, la quale caderà fotto le considerazioni precedenti.

Più innocenti perciò, e di maggiore utilità sono le bonificazioni regolate, che si fanno prendendo l'acqua dai siumi, o canali torbidi, ed introducendola in quei siti, che si vogliono benificare; e in ciò pure si deono avere alcune avvertenze. Prima: deesi avere una buona chiavica nella sponda del fiume, che possa ricevere l'acqua più, o meno abbondante, a misura del bisogno, ed in sito, che non sia battuto dal filone, sì per la tema, che possa accadere una rotta in quel sito, sì anche, acciocchè per la chiavica non entrino rami d'arbori, che, attraversandosi, impediscano, o l' entrata dell' acqua, o l'abbassamento della porta di essa, occorrendo; o pure partoriscano altri cattivi essetti. (2) Immediatamente dopo la chiavica, si dee preparare un canale arginato al pari degli argini del fiume, per lo quale si riceva l'acqua torbida. e s'introduca nel sito da bonificarsi. (3) Questo sito si dee circondare d'argini, acciocche dentro la circonferenza di essi, l'acqua possa rendersi stagnante, e deporre la terra portata: tal circonferenza dee racchiudere il maggior sito, che sia possibile, purchè proporzionato al-

la

po d'acqua, e però la maggior forza di questa potrebbe di nuovo abbassare qualche poco il fondo; onde non avrei dissicoltà a credere, che dopo lunghissimo tratto di tempo la superficie delle piene potesse anco rimanere del tutto, incassata, ed eguale alle ripe.

il fiume, almeno nelle massime sue piene, traboccherà sempre dalle sponde sopra le alluvioni da lui prodotte. Egli è ben vero, che stabilito una volta il sondo, le piene sepravvegnenti, alzando sempre alcun poco le ripe con altre posature di limo, renderebbero a poco a poco la cassa del siume più alta, e capace di maggior cor-

la quantità della torbida, che può essere somministrata dalla chiavica, e con tal mezzo si fa un gran risparmio di spesa. (4) Si ha d'avere luogo preparato, dove scolare l'acqua, chiarificata che sia, e non prima; siasi, o canale, palude, o scolo pubblico. (5) Per buona regola, si dee osservare di bonificare prima i terreni immediatamente contigui all'argine del fiume, e bonificati questi, progredire colla bonificazione ai più lontani: con ciò s'affodano gli argini del fiume, anzi si viene ad incassare il fiume fra gl'interrimenti; e conseguentemente con più sicurezza si può proseguire a valersi dell' uso della chiavica. Similmente è anche bene di cominciare a fare le bonificazioni nei terreni più alti, cioè più Iontani dallo sbocco del fiume, e da questi passare immediatamente ai più bassi; perchè con ciò si ha più libero, ed aperto l'esto all' acque chiare. (6) Se il canale derivato per la chiavica predetta, porterà abbondanza di acqua, si ponno intraprendere in un tempo medesimo bonisicazioni in più luogbi, diramando l'acqua del canale maggiore, e portandola per altri minori, dove occorre. (7) Se la bonificazione dovrà farsi in altezza considerabile, potrà sul principio introdurse per la chiavica la torbida dul fondo del fiume; perchè portando arena grossa, più presto si farà l'alluvione; ma quando questa sia arrivata ad un altezza conveniente, e similmente quando il terreno da bonificarsi, ricerchi poco alzamento; allora è meglio situare la soglia della chiavica, alta sopra il fondo del fiume a proporzione. (8) Perchè i terreni bonificati, abbenchè asciugati dal Sole, restano nondimeno molto porosi, e perciò, ridotti la prima volta a coltura, s'abbassano considerabilmente; quindi è, che per condurli ad un perfetto stato di bonificazione, fa di mestieri alzarli con nuove torbide sino a quel segno, che probabilmente si crede dovere bastar loro, perchè sieno capaci di buono scolo; anzi se il siume, che fomministra la torbida, andasse alzandosi di fondo per lo prolungamento della linea, e che il sito, nel quale deono avere lo scolo, s' andasse altres) elevando, converrebbe, di tempo in tempo, far correre le chiaviche della bonificazione, ed andare rialzando i terreni di già bonificati. (9) Interrendosi i canali della bonisicazione, come ben spesfo succede per la poca caduta, che hanno, deono di nuovo scavars, perchè ricevano acqua abbondante dal fiume; se pure non si dasse il caso, che in quel tempo si avesse bisogno d'acqua torbida senz' arena; posciachè allora l'interrimento del canale serve ad escludere l'acqua del siume vicino al fondo, ed a ricevere solamente la più superficiale, che suol' esfere gravida di solo limo. (10) Se gli argini delle bonificazioni faranno a livello con quelli del fiume, allora torna l'iflesso, o si chiuda, o si tenga aperta la chiavica, dopo riempiuto di acqua tutto il sito circondato dagli argini, purchè i medesimi non minaccino qualche rottura;

ma quando fossero piu bassi, assolutamente, ripieni, che sieno di torbida i siti da bonisicarsi, dee serrarsi la chiavica, acciocche sopravvenendo maggior copia d'acqua, non trabocchi sepra gli argini delle bonisica. zioni: è però bene sempre serrarla, e in un caso, e nell'altro. (11) Quando si tratta, non tanto di alzare, quanto di migliorare terreni, si dee osservare la qualità della torbida portata dal fiume, trovandosene di quella, che in cambio di rendere fertili, insterilisce i fondi, sopra dei quali si depone. (12) Quando non si abbia altro comodo di scolare l'acqua chiavificata, ciò può ottenersi, il più delle volte, nel sito inferiore del siume medesimo, per un' altra chiavica destinata, non a ricevere le torbide. ma a trasmettere le chiare nel di lui alveo, la quale, fatta che sia la bonificazione superiore, potrà servire a bonificare i terreni inferiori.(a) (13) Se si fosse affatto senza luogo, dove scolare dett' acque chiare, non per questo si dee tralasciare di fare la bonificazione; poichè tra l'imbeversi, che sa d'acqua il terreno, e tra l'evaporazione, la quale continuamente succede, anderà abbassandosi il livello dell'acqua, e potrà dar luogo a nuova torbida, finchè, fattofi tanto alzamento, che basti, si possa rimettere, cessata la piena, nel siume medesimo, per lo sesso canale, e per la medesima chiavica, l'acqua chiara della bonificazione. (14) Lo scolo di quest' acque chiare, quando si possa avere in qualch' altro luogo, che nel fiume, dal quale prima partirono, si promuove con um taglio fatto nell' argine della bonificazione, che, terminata l'escolazione, si dee subito tornare nello stato di prima; o pure è meglio, valersi d'una chiavichetta fatta in sito proporzionato, da aprirsi, e serrarsi conforme il bisogno. (15) Non avendosi terra sul principio, per fare gli argini accennati al num. 3. si può lasciare correre la chiavica senza di est per qualche tempo, fintantochè gl'interrimenti, i quali succederanno, ne fomministrino il comodo, e la materia; ed allora poi bisogna constituirli, secondo le regole già dette.

Coll'osservanza di queste regole si faranno le bonisicazioni, con maggior spesa sì, ma con esserto anche più sollecito, rispetto a una parte di terreno circondata dai suoi argini, la quale ridotta a persetta bonisicazione, e coltura, restituisce in poco tempo, col frutto, lo spese satte. Vero è, che tutto il corpo del terreno da bonisicarsi, richiede lungo tempo a persezionarsi, quando abbia della vastità considerabile; ma deesi ben preserire la sicurezza, e l'indennità de'vicini, accompagnata dal vantaggio di dare buon sondo alle bonisicazioni satte in questa maniera, alla brevità del tempo, con che si bonisicano i siti a sume aperto; i quali poi anche non ponno chiamarsi interamente boni-

ficati.

<sup>(</sup>a) Cioè potrà servire allora a prender colmare altri terreni non compress nella le torbide del fiume, e a condurle per prima colmata.

ficati, prima, che il fiume non fia stato rimesso nel suo antico alveo. o non si sia stabilito, e regolato il di lui corso fra le bonificazioni, alle quali riesce sempre di danno; oltrechè, se si vuole abbreviare il tempo alle bonificazioni regolate, ponno mettersi in pratica più chiaviche, l'una dopo l'altra, e tante, che assorbiscano tutta l'acqua del fiume. Ma il fine più desiderabile si è, che a questa maniera s'alzano i terreni superiori, e laterali al fiume, prima, o nell'istesso tempo, che gl'inferiori, e più lontant, e la campagna tutta, bonificata che sia, viene ad acquistare un pendio eguale a quello, che ha la cadente del pelo del fiume, levando in gran parte la necessità degli argini coll'incassazione, che succede al fiume medesimo, che è uno de' più potenti rimedi, che si possano avere, per impedire le inondazioni, e per dare buono scolo alle campagne; laddove le bonificazioni a fiume aperto ponno bene elevare i siti più bassi; ma nell' istesso tempo tolgono lo scolo alle campagne più alte, e rendono paludosi molti siti, che prima erano fruttiferi. La facilità ancora, che s'ha di maneggiare i canali delle bonificazioni regolate, fa che si riempiano tutti i siti bassi, e che si possa scavare, o lasciare un buono, e facile scolo per li terreni più alti, il quale è altrettanto necessario a questi, quanto alle bonificazioni medesime, per iscarico delle loro, acque, tanto nel tempo, che si fanno, quanto dopo, che fieno perfezionate.

Ridotta, che sia una bonisicazione al suo ultimo stato, si dee provvedere di scolo per l'acque delle piogge: ma circa questo particolare non credo doversi qui aggiugnere cosa alcuna, oltre ciò, che è stato detto, trattando degli scoli nel Cap. XI. Solo voglio avvertire, che è necessario di pensarvi, prima d'intraprendere la bonisicazione; posciachè le sosse pubbliche di scolo, in questi casi, sogliono essere quelle, per le quali prima si scolavano le bonisicazioni; e perciò il pensiere, che l'architetto si prende per ben situare, e regolare queste, serve

ancora per quelle. (a)

CA-

frans si usa impiegare tutta l'acqua de' siumi mediocri per colmare i terreni di grand' estensione. Allorchè si ha a portata uno di tali siumi, si diverte questo interamente, portandolo a shoccare su i terreni da colmarsi, già arginati, o se sono così bassi, che non somministrino materia per sar argini, da arginarsi dipoi, e subito che il siume ha deposta qualche quantità di terra. Tale arginatura si sa alta la metà almeno dell' altezza, che hanno le ripe del siume, e più se la materia della quale si compone sia cuorosa, qual suol essere quella, che somministrano i Paduli, e convien più voste rialzare tali argini a misura, che calino,

<sup>\*(</sup>a) Se si vogliono colmare de' terreni per un altezza considerabile, prendendo l'acqua di un siume con cateratta, finchè ne sieno ceperti i terreni, e lasciandola stagnante sopra questi finchè non depositi la belletta come alcuni Autori consigliano; non si ottera l'intento, che in una longa serie d'anni. Per colmate sollecitamente, conviene prender l'acqua torbida dal siume continuamente, di modo che dorante la piena, dett'acqua scorra con moto lento, e capace di depositare la torba; sopra i terreni in colmata, ritornando a sboccarla in un punto inseriore nel ssume issesso, o altrove. In altro modo, e con gran vantaggio in To-

## CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Delle considerazioni da aversi, quando si vogliono fare nuove inalveazioni de siumi.

L'inalveazione de' fiumi, qual' ora si debba fare colle regole dell' arte, non colle sorze della natura, una delle più difficili operazioni, che accadano ad un architetto d'acque; siasi, o perchè ad esfetto d'intraprenderla con metodo, si richieda una persetta cognizione

teo-

per difendergli dall' ondate dell' acqua; e per difficoltare la demolizione degl' istessi argini, quando restin bassi, e sieno sormontati dall'acque, con v.en bene impiotare detti argini, e ciò non baflando, piantargli di vetrici, o altra macchia bassa. Essendovi scarsità di terra, si recingono i terreni alla meglio, con piantare intorno vetrici, ammontar zolle, con gabbioni, palizzate, ec-affine di ritenere alla meglio la torba, e fino che questa sia deposta in tal quantità da formarne l' argine circondario. În un qua che fito, ove cioè si vuole aboccare il siume, ed ove torna bene che sia più lontano, che si può dali' in boccatura, fi tiene aperta per una lunghezza maggiore di quella del fiume, cioè, o dupla, o tripla in circa l'arginatura, e si forma in tale apertura una sleccara con 4, o f. fila di pali, ripieni di fascine, bene incatenati, e di una certa altezza sopra i terreni da colmarfi, almeno di brac. 1 e mezz, o di braccia 2. da malzarsi dipoi a m'sura, che fi rialzano i terreni, fino a ridurla a queil aitezza almeno, alla quale fi vuole la colmata, la tal nodo l'acqua dei fiume sboccando ne' terreni recinti, vi si spande sopra, e scorrendovi con una velocità tanto minore di quella, che avea nel fiume, quanto maggiore é la sezione, che ha in detti terreni, deposita sopra di essi la materia, che porta, ed è poi questa ritenuta dalla steccaia topra la quale sbocca l'acqua con una relocità pure molto minore di quella, che avea nel fiume. Le deposizioni non si fanno per altro un formemente da per tutto, come avverte il Guglielmini: ma uelle parti loutane restano de fondi non ripienis a questi dunque bisigna mandar l' acqua per mezzo di scantafossi larghi dall' imboccatura del fiume fino a detti fondi; e notabile pure è il fondo, che si mantiene accosto alia steccaia, dipendente dalla velocità dell' acqua accresciuta, non tanto per la sezione ristretta, quanto per l' invito dello sbocco i quale fondo per altro fi riempie dipoi nel ridurre a coltura, e lavorare i terreni Inoltre è d'avvertirfi, che se l'estensione de' terreni messi in colmata fosse piccola, scappe-

rebbe molta torba, e da altra parte per ottenerla in pochi anni è necessario, che detta estensione non sia troppo grande, convenendo piuttofto colmargh a una porzione per volta, e costruendo perció più recinti, ne quali anzi si può far successivamente passar l'acqua del primo recinto, acciò quel che fesse scappato da questo, venga a deporti nel secondo, e terzo, d'onde escità quali chiara, facendo in tutti le steccaie, e gli altri livori nella maniera di l'opra accennata; così quando il primo recinto farà ridotto a coltura, il secondo si potrà porre a prato, nel quale introducendo poi direttamente il siume ben presto si renserà coltivabile. La proporzione, che si poò dare a' recinti, dipende dalla quantità di torba, che porta il fiume, e dalla grandezza di questo. Nella fattoria di Bellavista i recinti delle colmare sono 7. in 8. cento stiora, cioè più di brac. 1078733. quadre a panno, il fiume, che culma è la Pelcia, la quale ove corre in semplice arena è larga circa braccia so., e le sue maggiori escrescenze son alte braccia 8 in 9; entra in colmata due in tre miglia dopo il limite delle ghiare; i rialzamenti de' terreni son circa braccia 2., e richiedono 10. in 13. anni a compossi Con un tal metodo di colmare si ssuggono molti degli inconvenienti accennati dal Guglielmini nelle bonificazioni a fiume aperto, benche possono, in parte almeno accadere quei che egli accenna in nono, decimo, e undecimo luogo; con detto metodo fono pure stati fatti molti acqu.sti nel pidule di Fucecchio, ed i quali hanne prodotto molte controversie, come si vedrà di le Relazioni del P. Ab Grandi. Finalmente un tal metodo è stato con felicissimo clito praticato per fare acquifti nella Chiana, e vi si usa tuttavia per rialzare continuamente i terre-ni contigui al Canal Maestro, e perchè non pisfi in questo l'acqua de' fiumi carica di torba, cui non lascerebbe di depositare in quel lungo Canale dotato di pochissima pendenza, il quale in tal modo interrito non potrebbe più servir di scolo a quella pianura, che perciò si ridurrebbe allo stato infelice di padule.

teorica; o pure perchè pochi sieno nel mondo gli esempi di tali intraprese, da' quali possa dedursene quel lume, che basta, per non inciampare, come talvolta è succeduto, in errori gravillimi, che hanno resa inutile la spesa di somme immense di denaro, ed obbligati i popoli a desistere dall'impresa, perchè l'esperienza ne ha mostrata l'insussistenza, ed il danno: ed in fatti si vedono, anche a'nostri giorni, come disse Tacito della fossa proposta da Severo, e Celeno, cominciata a fare scavare da Nerone dal monte Averno ad Ostia, si vedono dico, sparse in diverse parti della terra, vestigia irritae spei. Quindi è, che noi avremmo creduto di mancare gravemente al debito, che hanno tutti gli uomini di comunicare, e contribuire alla pubblica felicità i propri trovati, se in questo trattato ci sussimo astenuti dal discorrere di una materia così importante: e dal donare al mondo la notizia di quegli avvertimenti, che le occasioni, l'esperienza, e le dimostrazioni proposte nei precedenti Capitoli, ci hanno fatto credere, doversi avere, quando si hanno simili proposizioni da esaminare, prima di risolverle, sì per non impegnare i popoli a spese inutili, sì per non renderli soggetti con nuove operazioni mal pensate, a' gravissimi danni, che molte volte tirano feco l'esterminio d'intere provincie. Io entrerò dunque a darne in succinto gli avvertimenti, che crederò necessari da averli nei casi accennati, ma non mi estenderò già a provare ad uno ad uno, la verità de' medesimi, dipendendo questa immediatamente da ciò, che sin'ora è stato detto negli antecedenti Capitoli, e particolarmente nel quinto, in proposito delle cadute, ec. che è il punto più essenziale da considerarsi.

Le mutazioni, adunque di alveo, che si fanno ai fiumi, sono di più sorti; ma tutte si ponno ridurre a due capi; poichè, o si tratta di mutar l'alveo senza mutare lo sbocco; o pure di portare il siume a sboccare in un luogo diverso da quello, dove prima avea la soce. Quelle che si sanno senza mutazione di sbocco, per lo più s'intraprendono a sine di allontanare il siume da qualche sito, al quale colle corrosioni, o in altra maniera, pregiudica, ed alcune volte per avvicinarlo ad altri, a' quali dee servire per disesa, o apportare qualche altro vantaggio. Quest'ultime mutazioni si chiamano tagli, e si sanno con sicurezza di esito, quando vi concorrano le necessarie circostanze (a). (1) La prima è che la via, o linea del taglio sia più breve di quella, che dal punto dove comincia, a quello dove termina, è satta dal corso del siume; quindi

<sup>(</sup>a) Dei tagli dei fiumi qualche cosa aveva già detto l'Autore nel capo 6. al coroll. 12. della prop. 8., considerando allora solamente i riguardi, che debbono aversi in ordine al provvedere alla tortuosità del fiume, talmente che dopo se-

guito il taglio non abbia a rimanere ancora, o a farsi di bel nuovo, tortuoso; e però gli avvertimenti da lui dati in quelluogo si ponno unire alle presenti regole, quando venga il caso di sare simili lavori.

è, che i tarli distesi in una linea sola, godono d'una prerogativa essenziale per riuscire giovevoli, e sicuri. (2) Che il silone superiore del
siume sia ricevuto a dirittura dalla bocca del taglio; altrimenti, non ostante la brevità minore d'ella linea, il siume da se non v'entrerà con
quell'impeto, che è necessario per mantenervi il corso, allargarlo, ed
escavarlo; ma piuttosto di nuovo l'interrirà, e sarà gittata la spesa.

(3) Che il terreno, per lo quale si dee fare il taglio, sia facile ad esser
corroso; perche in altra maniera, incontrandosi tali, e sondo, e sponde, che dalla violenza dell'acqua introdotta non possano esser corrose;
può ben darsi il caso, che si derivi un canale d'acqua della grandezva, che si vorrà; ma non per questo si muti l'alveo antecedente del
sinme; se pure la larghezza, e prosondità del canale, non si faccia uguale a quella del siume.

In queste condizioni, basta scavare un canale per la linea disegnata, largo venticinque, o trenta piedi (ed in alcuni casi anche meno, bastando, che l'acqua possa cominciare ad avervi corso) e di prosondità conveniente, comunicante dall'una parte, e dall'altra, col siume, al quale si vuole mutare l'alveo (a); poichè nelle prime piene comin-

(a) Non determina l'Autore alcuna profondità limitata per l'escavazione, mettendo in conto, che nelle circostanze da lui supposte la natura medesima sia per prosondare il taglio nelle prime piene, che vengono al siume, come in fatti dovrà succedere; e con tal certezza si può risparmiare molto di spesa nel preparar l'alveo del taglio.

Ma se la necessità di divertire il fiume dalla primiera sua strada sesse così urgen te, che convenisse pensare ad aiutare la forza della natura per sollectrare l'inalveazione del fiume nel taglio ( come quando il fiume minacciasse nella prima pie. na una irreparabil rotta negli argini dell' antico suo letto, o quando avendoli già rotti, nè ellendovi il tempo di tifterarli. ne fovrattaffe inondazioni di gran conseguenza ] aliora si dovrebbe fire l'escavazione del reglio in larghezza eguato, o poco minore di quella del fiume, e disporre il fondo del raglio in un pino, che congruenesse il fondo del suo imbocco con quello dello shocco; e quindi intestando l'alver vecchio con un'argine alla maggior'alrezza possibile, ne segui. rebte alle prime piene il totale abbandonamento dell'antica strada, e lo stabilimento in quella del taglio. Anzi più ficuro ancora, e più follecito farebbe l'effetto, se l'alveo del taglio dal sondo dello sbocco unsù fino all'imbocco se scavasse su quella linea cadente, che è naturale al fiume, e su cui col tratto del tempo si dee stabilire il taglio medesso, che è come continuare all'insù il sendo dell'alveo inseriore al taglio nell'imbocco lascinndo come uno scalino, che per necissità dee restarvi, quando la linea del taglio si supponga più breve di quella del letto antico.

Torna qui a proposito s'avvert re, che o siasi preparato a mano l'alveo del eaglio nella maniera ultimamente detta, o si lasci alla natura il ridurlo, e rassettarlo con tal pendenza, sempre è necessario, che tutto il letto superiore al ragino anch' egli si abbassi, e si disponga nel medesimo piano del sondo del taglio prodotto allo insù, e parallelo a quello del primiero sondo, sacendosi un solo piano, e del taglio, e dell'alveo superiore ad esso coll'inferiore, il quale non dovrà punto alterarsi; o almano sacendosi dei detti sondi una sola supersicie curva seguita, caso, che il fiume in diverse sue parti richieda diverse pendenze. Anzi se si conside-

ra,

cerà ad allargarsi, e prosondarsi, e col tempo renderassi alveo di tutto il siume; ed a misura del di lui allargamento, e prosondamento, anderassi perdendo, cioè ristringendo, ed elevando di sondo col beneficio delle alluvioni, l'alveo vecchio del siume, sino ad essere abbandonato, quasi affatto, dall'acqua, che con un picciolo arginello di terra, fatto in luogo conveniente, assatto si divertirà dal sito antico.

Ne' fiumi, che corrono in ghiara, non sono di esito sicuro i tagli; perchè essendo di loro genio particolare, il mutar corso, di quando in quan-Tom. II.

ra, che l'acqua nel tratto del taglio, che si suppone retto, non sarà arrestata da quegli impedimenti, che nel vecchio suo alveo le recavano le tortuosità, e per conseguenza avrà corso più spedito, e più velocemente scorrerà uno spazio di data lunghezza, si può dedurne, che essa scaverà il fondo del taglio alquanto più di quello, che richiedesse la primiera cadente del fiume, e per conseguenza, che il detto sondo del taglio nel punto dell' imbocco, resterà alquanto più basso della cadente sopraddetta; onde anche il tratto superiore al taglio, il quale si dee appoggiare al detto punto dell'imbocco, verrà ad abbassarsi un poco più di quello, che si era detto, serbando egli tuttavia la primiera declività, o pendenza. Si porrebbe anche aggiugnere, che nella parte inferiore al taglio fosse per seguire qualche abbassamento di fondo, a riguardo della velocità, con cui vi entre-rà l'acqua per la firada del taglio, maggiore di quella, con cui vi entrava per la strada abbandonata del siume; ma ciò non può fare alcun' effetto di considerazione se non per poco tratto, dovendo quest'acqua, incanalata che fia nel tratto inferiore, incontrar di nuovo tutte quelle resistenze, e quegli impedimenti, che prima vi incontrava

Da tutto clò fi può dedurre, che quando i tagli fiano fatti colle predette regole, e cautele, grandissimo è il beneficio, che apportano, non pure in ordine ai fini per li quali si fogliono intraprendere [cioè di dirizzare le tortuosità del fiume, e di allontanarlo dai siti, i quali minaccia, o di avvicinarlo ad altri, a' quali può esser' utile ) ma eziandio in ordine al provvedere a tutti que' disordini, che il fiume portava colla sua soverchia altezza nelle parti di sopra al taglio,

come sono i pericoli de' trabocchi, i riflagni degli scolì, gli incomodi delle sorgive, ed altri simili, ai quali il taglio porge rimedio, prosondando maggiormente tutto il letto del siume nella parte predetta.

In tal proposito sarà opportuno osservare un'errore, in cui alcune volte ho veduto incorrere uomini per altro esperti, volendo rappresentare in profilo le cadenti o sia del fondo, o sia degli argini di un fiume, in cui si tratti di fare un taglio, ad effetto di scorgere dal detto profilo lo stato, a cui si ridurranno le dette cadenti per rapporto alle campagne adiacenti, o a' termini flabiti fiquati lungo il fiume, come per dedurre a cagion d'esempio, se la soglia d'una tal chiavica, che sbocchi in effo refterà più alta del fondo, e di quanto, se i tali terreni potranno avervi scolo, qual sia per es-fere a luogo a luogo l'altezza delle piene del fiume sopra il piano di terra, ed altre cofe simili; e l'errore consiste nel pretender di rappresentare le dette cadenti del fiume dopo il taglio nello stesso profilo, in cui già fieno delineate in misura le medesime nello flato in cui si trova il fiume avanti il taglio; il che non fi può assolutamente fare, ma convien delinearle in profilo a parte, se si vogliono serbare le debite proporzioni delle cadute, e delle distanze. A maggior chiarezza di ciò si offervi la Fig. 90: Tav. XIX. nella quale fi dimostra in pianta l'andamento d'un fiume tortuoso GRDCBA, e sotto la pianta si vede in profilo la cadente del suo sondo A H, dinotandofi colle medefime lettere apposte alla linea orizzontale del profilo AG i medesimi punti della pianta. Sia lo sbocco, o ulcimo termine del fiume A, il punto deftinato all' imboccatura del taglio da farsi D, lo sbocco del taglio,

В;

do, cambiandolo da una parte all' altra, per le cagioni addotte a suo luogo; rade volte s'incontra, di goderne lungo tempo il benefizio, il quale può essere così grande, che si abbia a desiderare di ottenerlo, anche temporaneo, e con azzardo: ma ne' siumi, che hanno il sondo arenoso, sono di più lunga durata; ed anco si conservano perpetuamente, quando s'abbia la dovuta attenzione, a mantenerli in dovere.

Incontrandos, che il filone del fiume non entri tanto bene, quanto basta, nella bocca del taglio, riesce utile la multiplicazione delle boc-

B; e l'alveo di esso DB. Poiche dunque per le cose dette, dopo seguito il taglio non si dee cangiar punto la cadente del fiume nella parce inferiore ad ello BA, ne segue, che la parte del fondo AK, che nel profilo corrisponde al detto tratto inferiore BA, dovrà fervire ancor dopo il taglio, e rappresentar tuttavia la eadente del fondo in quel tratto. Se dun-que ora si pretendesse di ritenere ezian-dio il medessino punto dell'orizzontale del profilo D, che risponde al punto dell'imboccatura del taglio D nella pianta, per farlo servire a dinotare anche dopo il taglio la medesima imboccatura, è manise-sto, che si errerebbe nelle distanze, mentre la lunghezza DB, che nel profilo corrispondeva alla firada tortuosa del fiume DCB della pianta, non può più rappre-fentare (ritenendo la scala di prima) la linez DEB del taglio, la quale suppor-remo di lunghezza minore di DCB. Quindi è, che sebbene per trovar l'alrezza, o cadura del fondo del taglio nel suo imbocco fopra il fondo K dello sbocco, fi porrebbe raccorciare la perpendicolare DI terminante al vechio fondo del fiume I, calcolandone l' abbassamento I L, che in ragguaglio della pendenza nota del fiume conviene all'accorciamento del viaggio per DEB rispetto alla linea per DCB, e con ciò la positura del nuovo sondo in L sarebbe giusta quanto all'altezza, nulladi-meno congiungendo LK, la cadente LK non farebbe quella, che realmente converrebbe al tratto del taglio DEB, perchè tal cadente, atteso l'errore nella diflanza DB del profilo, non serberebbe la dovuta inclinazione, che dee essere la me-desima, che quella del primiero sondo KI. E fe la detta cadente L & fi prolungaffe alle parti superiori del profilo, come fino alla perpendicolare GH in T, non farebbe il punto T a quell'altezza, che dopo

il taglio avrebbe il fondo del fiume nel sito G della pianta, e supponendola tale si farebbe errore nelle conteguenze, che se ne ricavassero. Convien dunque per rappresentare in profilo il fondo flabilito o da flabilitfi del fiume dopo il taglio. fase un difegno a parte, come si mostra in ag b, dinotandosi in esso con lettere minuscole i medesimi punti, che si dino-tano colle mainscole nella pianta, e nel primo profilo, e tirar la cadente al colla medesima inclinazione di AK, cioè con quella, che è naturale al fiume, indi conviene segnare il punto d'in tanta diffanza dal punto b, quanta è la lunghezza del-la linea del taglio DEB, e prolungando . k, fino all' incontro della perpendicolare di tirata per d, farà i la giusta politura del fondo nell' imbocco del raglio, ed i k fară la vera cadente dell' alveo di esso DEB. Parimente si dovranno fegnare i punti r, g, ec. in tanta diftanza dal punto d', quanta ne hanno i punti R, G dal punto D della pianta, misurando per la strada del taglio; e prodotta a ki alle parti superiori in b, si avranno nelle perpendicolari tirate per r,g, ec. le vere positure del nuovo fondo stabilito, corrispondenti ai punti R, G della pianta, e farà com-pito il profilo dello stato del fiume dopo il taglio nelle debite proporzioni; equiva-lendo insomma il taglio (in ordine a que-fio esfetto) ad un accostamento, che si facesse del punto D, e di tutti gli altri superiori all' imbocco, al punto B dello sbocco, il quale accostamento fosse tanto, quanta è la differenza tra la primiera li-nea del fiume DCB, e la linea del taglio DEB: e una simile ristessione può anco aver luogo ne' tagli, ne' quali si muta lo sbocco al fiume, ancorchè il fondo del nuovo sbocco si tenga allo stesso livello di quello della primiera foce.

che, e de' canali ful principio, facendoli tutti in sito, il più che sia posfibile, esposto alla corrente; e ciò, non solo per facilitare maggiormente l'ingresso all'acqua; ma ancora, perchè può darsi il caso, che il silone dell'acqua bassa, ne imbocchi uno; quello della mezzana, un'
altro; e quello della piena, un'altro; dimodochè in tutti gli stati del
fiume diasi luogo facile all'ingresso dell'acqua, e conseguentemente si
faccia tale allargamento, che poscia renda il taglio idoneo, a ricevere
a dirittura tutta la corrente; al qual fine concorrono ancora le intestature, o palificate basse, piantate poco di sotto alle bocche del taglio;
perchè l'impedimento, ch' esse fanno, serve molto a far voltare l'acqua per le bocche medesime.

Se la strada, che si vuole sar prendere al siume, sia più lunga dell' antica, e per conseguenza di minore caduta, non si potrà ottenere l'intento, che a sorza d'una buona imboccatura del silone, che molte volte anche riesce inutile, senza l'ajuto di qualche ostacolo inseriore, il quale obblighi l'acqua a prendere la strada, che si desidera; e non mai sorse arriverassi all'intento di divertire il siume totalmente, senza intestare l'alveo vecchio di tal maniera, che l'altezza maggiore delle

piene, non possa superare l'intestatura.

Quando l'acqua del fiume sia sempre chiara, comecchè questa non porta materia, colla quale possa interrire l'alveo antico, può ben darssi il caso, che il corso dell'acqua s'introduca nell'alveo nuovo, anche per la maggior parte; ma non già, ch'abbandoni del tutto la strada antica, se non si fabbrica l'intestatura sopraddetta: è ben vero, che lo smagrimento dell'acqua, la velocità sminuita, e la diversione, ch'ella ha per l'alveo nuovo, può renderne più facile la construzione.

Incontrandos nell'escavazione del canale, terra resistente, e tale da non cedere alla forza del siume (accidente, che rade volte accadetà) sa di mestieri preparare l'alveo in quel sito di tutta larghezza, e prosondità, senza sperare alcun benesicio dall'introdurvisi il siume; ma succedendo questo caso, sorse porterebbe tanto dispendio da non intra-

prendere l'escavazione.

Quanto poi alla diversione de' siumi, accompagnata dalla mutazione degli sbocchi, che si chiama nuova inalveazione, si debbono distinguere due casi; il primo si è, quando l'acqua, che dee introdursi nell'alveo nuovo, ha da condursi al suo termine, senza mescolanza di nuove acque; ed il secondo, quando dee ricevere, per istrada l'instusso di altri siumi.

Nel primo caso l'impresa è assai facile; perchè il siume medesimo insegna le qualità, che ha da avere il nuovo alveo, spettanti alla larghezza, altezza di ripe, ed escavazione; ma però dee considerarsi il

Mm 2 ter

termine, al quale si vuole portare il di lui sbocco, e la lunghezza della strada, che se gli assegna. Perciò avanti di risolvere circa la possibilità dell'opera, e circa la sussistenza de'vantaggi, che se ne vogliono ricavare, deono (1) ponderarsi le condizioni tutte dell'alveo vecchio, e considerare, quali siano quelle, che consigliano la mutazione del letto; perchè non essendo esse per migliorarsi, sarebbe inutile l'intraprenderla. (2) Se il siume ha l'alveo stabilito, bisogna fare un'esatta livellazione della di lui declività (a), con avvertire alle mutazioni, che alla me-

(a) Si potrebbe qui per avventura do-mandare da quali fegni si possa conoscere, se l'alveo d'un fiume sia, o non fia flabilito. Intorno a ciò stimo, niuno più sicuro indizio potervi esfere, che l'esperienza di un qualche numero d'anni, e di escrescenze del fiume, dopo le quali costantemente si osservi non essersi egli ne alzato, ne abbassato di letto, ma tuttora mantenersi nel medesimo stato. Si vuole bensì usare ogni cautela nel sare simili sperienze, ne altro sicuro paragone vi ha, che quello de' punti stabili situati Jungo il fiume, come di foglie di chiaviche, di sommità di fabbriche, o d'altri eali termini, che si sappia certamente non essere stati alterati da un tempo all'altro . A quefti termini dunque fi dee ri ferire colle livellazioni lo flato del fiume. e quando in diversi tempi si trovi il medesimo si può esser certo, che l'alveo sia flabilito .

Tal relazione si può sare in più maniere, e prima riserendo ai detti termini
immediatamente il sondo del siume col livellare quanto egli in un tal sito sia più
alto, o più basso di alcun punto sisso in
un tempo, e poi col replicare le misure
dopo qualche anno; nel che tuttavia conviene aver cura di non s'ingannare tra le
irregolarità del sondo, che può aver dei
gorghi, o dei ridossi, che sieno diversi
anco in un medessimo sito in diversi tempi [ il che accade specialmente ne' gran siumi, e ne' luoghi, ove l'alveo è tortnoso]
senza però, che in universale lo stato del
siume sia cangiato. E molto più è facile
il prendere in ciò degli equivoci ne' siumi maggiori, che ne' minori, per esser
ne' primi ordinariamente più prosondi i
gorghi, e i dossi più elevati.

Molto più è difficile trovare immedia-

a' termini stabili ne' siumi perenni, perchè in essi dovendosi congiugnere alla livellazione gli scandagli, si può nel sar questi non toccar sempre per avventura il maggior sondo del siume nascosto sott' acqua, o toccarlo in sico ineguale, e che non possa dar regola, onde allorà è assolutamente necessario ssuggire i siti tortuossi, e irregolari del ssume, se si vuoi prendere qualche lume sicuro da tali sperienze.

Molto più certo indizio dello stabilimento di un siume è quando le maggiori piene di esso dopo un buon numero d'anni si osservino toccar sempre a un dipresso i medesimi segni stabili, o solo con tanto divario, quanto ragionevolmente può attribuirsi a diversi gradi delle medesime piene. Solo si vuole avvertire di non sidarsi di cali osservazioni; quando si facciano in que'ssti, ne' quali concorra a sostenere la superficie del siume il rigurgito, o del suo recipiente, o di qualche influente dello stesso sume, potendo esser diverse anco in un medesimo sito l'altezze delle piene d'un medesimo sito l'altezze delle piene d'un medesimo grado, quando nelle diverse osservazioni, che se ne-sanno, il rigurgito alcuna volta vi concorre più, altra volta meno, o niente affatto.

Un'altro riscontro, e sorse il più certo di tutti può aversi ne'siumi perenni dall'acqua bassa. cioè, o dal pelo ordinazio, sotto cui corre il siume la maggior parte dell'anno, o piuttosto dal pelo insimo, a cui si riduce nelle maggiori siccità. Se i segni, che tocca la supersicie del siume in tale stato, si trovano i medesimi in un corso di alcuni anni, non può esservi sospetto di cangiamento nel letto del siume, tuttavolta, che non sia scemata, o pure accresciuta la quantità assoluta dell'acqua, che egli prende dai laghi, o da altre sorgenti.

Suole ancora dedursi argomento di ele-

desima ponno accadere, a causa, o della materia, che porta in siti diversi, o dell'influsso di altri fiumi, che a lui s'uniscono nelle parti in-Mm3Tom. II.

vazione di letto ne' fiumi dagli alzamenti, che si sa essere stati fatti degli argini di esti, non costumandosi di far tali lavori, quando le piege coi loro alzarsi più che prima, non ne indichino il bisogno. Quì tuttavolta fi può di leggieri inginnare nel dar norme di alzamento a quello, che può effere itato mera riattazione per effersi l'argine in qualche tratto abbassato più del dovere ; onde anco in questa casi si dee ricorrere al confronto de terministabili, e vedere oltre crò, se l'alzamento si sia dovuto fare in universale [almeno per lunghissimi tratti] o solamente a luogo a luogo. Talvolta ancora l'esfersi accoflato il fiume a battere col filone una ripa, che prima non batteva, obbliga a forrificar l'argine, e anco ad alzario o per maggior robustezza, o per uguagliare lo stello filone, che si sostiene più alto del rimanente della sezione del fiume ( come ha notato l'Autore nel capo 6. § L'alsezza maggiore, senza che però lo stato di quetto in generale fiafi alterato.

Un' indizio affai forte di abbassamento del letto d'un fiume è quando la foglia d'un canale comunicante col fiume, e deflinato altre volte ad uso di navigazione si trovi in tempo di magrezza di quelto avere sopra di se così poco d'acqua, che non possa reggere i navicelli soliti per l' addietro a passarvi; el molto più se la detta soglia restasse più alta del pelo infimo del fiume, o pochistimo più bassa per modo che l'acqua del canale arrivando alla detta loglia facelle una calcata per entrar nel fiume; non avendo del credibile, che da principio fosse sì mal collocata da non poter servire in tale stato del fiume all'uso, a cui si dell'inava, e percid dovendon credere, che il riuteir troppo alea risperto al fiume nasca da abbas-

samento del fiume stello.

Corl ancora se nel raccorciare, o altrimente mutare la foglia di qualche chiavica, che scaricasse le acque nel fiume si sapesse essersi questa collocata ad un livello più basso, se le chaviche più moderne avestiro le loro soglie tutte più basse di quella delle antiche nelle medelime vici-

nanze, se qualche tratto di campagna affai baffa, che prima era paludofa per non avere scolo assai felice entro il fiume, si trovasse essiccata per aver cominciato a tramandarvi le sue acque, tutti sarebbero indizi di abbassamento dell' alveo del fiume. E al contrario ne indicherebbe alzamento l' effersi perduto lo scolo di terre, che prima ne godevano o immediatamente nel fiume , o ne' suoi influenti , come pure l'essersi i detti influenti rialzată di letto, massimamente nelle parti più vicine a' loro sbocchi, le quals prima delle altre debbono risentirne gli esfetti.

Ove manchino indizi dedotti dall' esperienza, lo flabilimento del letto d'un fiume si può ragionevolmente dedurre da questo solo, che per lo corso di molti anni non sia stata fatta in esso alcuna novità atta ad alterarne lo stato. Quando dunque non fiano state introdotte in esso nuove acque, ne diramate le sue, quando non ne sia stato naturalmente, o artificialmente ne allungata, ne raccorciata la linea, nè cangiato lo sbocco, quando le materie, che egli porta miste alle sue acque sieno tuttavia della medesima condizione di prima, niuna cagione, può effervi, per cui non debba in sì lungo tempo riputarsi

fabilito .

Al contrario se fosse accaduta di fresco nel fiume qualche rotta, per cui egli in tutto, o in parte si fosse deviato dal suo alveo, fe vi fosse stato introdotto poc'anzi qualche nuovo torrente, e più ancora se questo vi recasse ghiaja più greve di quella dello stesso fiume; se la linea di quelto fi fosse prolungata nel mare, o fra paludi, se lo sbocco ne fosse stato recentemente trasportato ad altro termine più alto, o più basso, o pure se ritenuta l' istessa altezza del termine, il fiume vi giu-gnesse per una strada più lunga, o più breve della prima, si potrebbe ragionevolmente temere, che dopo tali mutazioni l'alveo non fosse per anco stabilito, nè sarebbe ficuro per livellarne in rale stato la pendenza per servirsene di norma nella nuova inalveazione da farfene.

In proposito de' fiumi, che vanno va-

feriori (a). (3) Si deono misurar le sezioni del siume stesso, prima, che patifica alcuna alterazione da altri fiumi influenti, ad effetto di accer-

gando per paludi, e fra esse prolungano il loro alveo, si dee osservare, che l'atto di un tale prolungamento il più delle volte non è perpetuo, ma interrotto, mentre (per le cose dette nel capo 13.) il fiume, enerato che sia in una palude, lungo tempo può trattenervisi senza farsi per essa il nuovo letto, e in tale stato il suo sbocco nella palude serve di ultimo termine al letto superiore, il quale pereid pud aver tempo di flabilirfi, fino a che interrita la palude si scopra in essa il prolungamento dell' alveo, e allora folo anche it fiume superiore dee tornarsi ad alzare, e in tale stato non può considerarsi come stabilito; che se dopo ciò si avanzerà il fiume a sboccare in un'alera palude inferiore si potrà di nuovo per qualche tempo flabilir l'alveo superiore, e un'altra volta poi fconcertarfi, quando il fiume fi fia incaffato in quest'ultima palude. Questo è ciò, che è accaduto nel nostro Reno a misura, che è andato interraodo ora una, ora un'altra delle valli, per le quali si sa vagare; e con ciò si spiega come l'alveo di esso più volte livellato, e specialmente negli anni 1693, 1716, e 1710, si è ogni volta trovato di mano in mano più alto sopra i medesimi termini fisti, ma tuttavia sempre colla medefima declività cioè sempre a un dipresso in ragione di 15. once per miglio di misura Bolognese.

Intorno alle livetlazioni, colle quali prescrive l'Autore doversi cercare la pendenza naturale del fiume, che si suppone fabilito, oltre tutte le avvertenze da lui date in questo, ed in altri luoghi della presente sua opera, si vuol ricordare, che ciascun fiume, benche abbia in ciascun tratto una determinata pendenza propria alla forza delle fue acque, e alla condizione delle materie, che ivi porta, nullademeno quelta pendenza non è sì rigorofamente limitata dalla natura, che perperuamente debba in quel tratto trovarsi la medefima, anzi dee andarsi librando. fra due termini estremi, accrescendosi alquanto nelle minori escrescenze del fiume, e scemandos nelle maggiori, come

fi è detto in diversi luoghi del capo 5, e particolarmente nell' annotazione 18. c. 311., e con ciò si può rendere ragion delle piccole diversità, che sono state talvolta trovate nelle pendenze d'un medefimo fiume, e di un medesimo tratto di esso. Quando dunque fi voglia fare nuova inalveazione non v' ha dubbio, che per iffar ful ficuro non fi debba prendere per pendenza naturale pinerofto la maggiore, che la minore di quelle, che colle livellazioni si faranno trovate in un tratto determinato, tornando conto in fimili cafi ingannarsi anzi nel più, che nel meno per giudicare con maggior ficurezza intorno alla fufficienza della caduta nel nuovo alveo .

Conviene ancora avversire, che ad efferto di ben'accertare la detta natural pendenza fa d'uopo continuar la livellazione del fiume per la lunghezza di qualche miglio potendo, melle piccole distanze restar oscurata la giusta misura dell' inclinazione, che si cerca dalle irregolarità del fondo. Anzi in vece di livellarne il fondo, è più ficuro di livellarne il pelo dell'acqua baffa in istato permanente [da riconoscersi con segni posti a for d'acqua] e tale, che essa bagni da ripa a ripa in poca altezza, che con ciò fi ha un piano più regolare, e che sarebbe e-sattamente parallelo al piano del sondo, se questo non avesse le irregolarità predette . Si porrebbe eziandio livellare il pelo di una piena, riconoscendo negliargini i segni da essa lasciati; ma trattandosi di voler sapere l'inclinazione del sondo non è ficuro valersi del pelo alto, se non dove questo cammina parallelo al fondo, il che secondo le cose dette altrove non si verifica per tutta la lunghezza del fiume .

(a) Conosciutasi colle livellazioni la pendenza del fiume da divertirsi, non si dec pronunciare, che la medesima debba esser quella, che si dovrà dare all'alveo della diversione senza ponderar prima le cagioni, che ponno esfervi di mutazione di tal pendenza. Perchè se il fiume nel tratto livellaro a cagione d'esempio porterà una

tarsi della larghezza dell'alveo, e dell'altezza delle ripe, che addimanda, avvertendo di non prenderle in sito di rigurgito, qual volta egli vi sia loggetto. (4) Si dee livellare la campagna per quella linea, per la quale si pretende formare il nuovo alveo, sino al termine, al quale si vuole sboccarlo; e quivi accertarsi della massima bassezza di questo; come per esempio, se è il mare, del sito, al quale il medesimo s'abbassa nel ritlusso; e se è un'altro siume, del termine dell'acqua bassa, essendo perenne, o pure del di lui fondo, qual'ora sia temporaneo. (5) Quando il nuovo alveo abbia da sboccare in acqua perenne, si dee cercare se nel contorno v'è altro siume, il quale presso a poco, sia della stessa grandezza, e qualità di quello, che si vuole inalveare, e scandagliare in esso, quale altezza d'acqua, il medesimo abbia al suo sbocco, in tempo d'acqua bassa del recipiente, coll'avvertenza di sfuggire i gorghi, che accidentalmente vi si fanno. (6) E' necessario di ponderare la caduta, che ba il fondo del fiume nel principio della nuova inalveazione sopra il fondo, che dee avere lo sbocco, il quale sarà tanto più basso della superficie dell'influente, quanto si sarà trovato essere quello dell'altro siume sopraddetto (a); e trovando caduta minore di quella dell' alveo vecchio farà difficile, che, in vece di ricavare vantaggio dalla nuova inalveazione, non se ne riportino danni maggiori de' primi; ma, trovandola

M m 4 ugua-

qualità di materia come di ghiaia, ma la diversione debba farsi più in giù in sito, ove non porti più, che arena; o se nel detto tratte superiore correrà solitario, ma di fopra al punto, onde vuol divertirli, farà già arricchito di altre acque; è manifesto, che la pendenza da darsi al nuovo alveo sarà diversa da quella del tratto livellato nel vecchio. A ciò dunque vuole l' Autore, che si abbia riguardo, o pure farà meglio scegliere per la livellazione del fiume un tratto di esso vicino al punto della diversione, e piuttofto inferiore, che superiore, in cui tutre le circostanze debbano esser le medesime, e in tal caso la pendenza trovata sarà quella, che dovrà serbara nell' malveazione .

Pretendono alcuni, e con qualche apparenza di ragione, che ne' tratti de' fiumi, i quali non portano più, che arena, le declività scemino andando all' ingiù a misura, che la sabbia si va assortigliando, il che se suffittesse potrebbe dar qualche ulterior lume per la pratica di simili derivazioni, e qualche vantaggio nelle cadute. Quello, che intorno a ciò saprei di-

re è, che nel Reno, dallo sbocco della Sammoggia in giù per 12, e più miglia, non fi offerva con evidenza alcuna degradazione fensibile nelle inclinazioni, con tutto, che paia certo, che la fabbia di esfo sempre si faccia di mano in mano più minuta.

(a) Per superficie dell'influente s'intende qu' la superficie comune ad esso, e al recipiente nel punto dello sbocco, giacchè in quel punto debbono concorrere amendue le superficie a volere, che lo sbocco sia stabilito, e quale glie lo darebbe la stessa natura, per le cose dette nel capo 8.

Dal non aver considerato questo profondamento dello sbocco de' siumi si tro il pelo del recipiente con signirarsi, che l' influente dovesse piuttosto stramazzare da alto sopra di esso, e non seppellirsi tutto sotto la detta superficie, sono nati molte volte, o sinistri giudizi intorno la possibilità delle inalveazioni proposte, o calcoli di spese immense nelle arginature delle dette inalveazioni, sigurandole assai più alte del bisogno. uguale, o maggiore, si dee offervare, come la medesima s' accomodi alla superficie della campagna. (7) E perciò si dee delineare il profilo della campagna livellata, colle sue misure di altezza, e lunghezza, e fopra di esso descrivere la linea cadente del fondo della nuova inalveazione, cominciando dalla parte inferiore, cioè, dal fondo, che si pretende dover effere quello della foce, e continuandola all' insù colla stessa inclinazione, che ha quello del fiume vecchio (a). In questa operazione si troverà, quale, e quanta debba essere l'escavazione sotto il piano di campagna; se il fondo del fiume cammini in alcun luogo sopra di esso; se abbia bisogno d'argini, o se sia per correre incassato; e perciò se sia per portare nocumento agli scoli delle campagne, in calo, che ne venisse intersecato qualcuno; se i medesimi debbano esfere obbligati alla foggezione delle chiaviche, o pure aver'efito nell' alveo nuovo con foce aperta; ed in sostanza paragonando le condizioni dell' alveo nuovo con quelle del vecchio, facilmente si conoscerà l'utile, che se n'è per ricavare, e se quetto meriti la spesa dell' operazione. (8) Se il termine della nuova inalveazione è un'altro fiume, bisogna mettere a conto l'escavazione del fondo, che dee succedere al sume recipiente, e quella, che dovrà succedere nell'alveo del nuovo fiume, a causa de rigurgiti, le quantità delle quali due escavazioni non si ponno esattamente

(a) Il metodo che quì prescrive l' Autore di delinear le cadenti degli alvei de-Rinati a' fiumi , cominciando dalla parte inferiore, e dal fondo dello sbocco, e ve-i nendo alla superiore con quella pendenza, che si è trovata esfere naturale inparità di circoftanze) al fiume da inalvearsi, è una conseguenza necessaria della dottrina da lui data in quest'opera, e specialmente nel capo 5, e nell'8. intorno alle inclinazioni de' siumi, e ai loro sbocchi, e da esso posta in chiaro in una breve Scrittura efibita nella vifita del Reno fatta da! due Cardinali D' Adda, e-Barberino del 1693., la quale Serietura si può leggere a carte 165. del 2. tomo della raccolta stampata in Firenze degli Autori, che trattano del moto delle acque, e nel Tom. V. di questa Edizione. Benche. ral regola fia flata a' giorni nostri comunemente adottata da chiunque ha fior di fenno , nulladimeno non mancano uomini per altro esperti : che non se ne sono per anco renduti capaci, ingannatt, come è da credere, dall' autorità d'alcunt più antichi, e

dall'esempio di quello, che questi avevano giudicato in casi simili, e nominatamente in quello del Reno, come si vede da alcuni profili, che sono alle sampe. Pretendono effi, che la linea cadente da darfi al fondo del nuovo alveo d'un fiume, che si voglia divertire, sia quella retta, che si tirerebbe dal fondo, che si trova aver questo siume nel punto destinato alla sua diversione al sondo dello sbocco, che fi aflegna al detto nuovo alveo. A quelli, che così l'intendono fi potrebbe domandare, se direbbero lo flesso, quando il sondo del fiume nel purto della diversione fosse alto v. g. un piede, o due di più di quel, che egli si trova essere, e quando lo neghino dovranno consessare, che il loro metodo non è universale, e rendere una ragione, per la quale così prescrivano doverti tare, quando il detro fondo ha una tal cadente fopra quello dello sbocco, e poi non vogliano, che lo stesso si faccia quando egli vi abbia un piede, o due di caduta di vantaggio; la qual ragione non potendo effer'altra, che quefta, cioè, che la cadeterminare; ma è certo, che influiscono nell'abbassamento dello sbocco; conseguentemente di tutta la linea cadente del siume nuovo; e sacendosi lo sbocco al mare, si dee pur sar capitale degli effetti del siusso, e rissusso, che sono già stati annoverati a suo luogo, particolarmente quando la soce sia ben disposta, e non impedita da' venti. (9) Occorrendo diminuire con argini la nuova inalveazione, si determini l'altezza di essi da una linea tirata dalla parte inseriore all'insù, che dee cominciarsi poco sopra il pelo più alto del recipiente, e mantenersi sempre superiore all'altezza, che può avere il siume nelle sue piene (a); e perchè questie

dente farebbe allora troppo ripida, e precipitofa, e che il fiume colla fua forza dovrebbe abbatfarfela, dovranno anche render ragione come sappiano, che per quei due piedi di più, divenga precipitofa, quando con due piedi di meno flimavano, che stesse a dovere; e in breve dovranno consessare, che la natura di quel fiume non è indifferente ad ogni pendenza, ma ne chiede una piuttoflo, che un'altra, ne occorre volergli prescrivere quella, che rifulta dall'altezza del punto arbitrario della diversione sopra il fondo dello sbocco, che si è preso anch' esso in diftanza arbitraria, perchè ove un mero caso non portasse, che tal cadente sosse appunto quella, che richiede il fiume, ma fosse più ripida, egli se la abbasserebbe escavandola, onde sarebbe un' inutil gettito di danaro fargli due spalle d' argini così alri, e talvolta sostenerlo col fondo in aria, ed ove fosse più dolce del fuo bisogno egli la alzerebbe interrandola, e si potrebbe trovar' ingannato chi facesse conto sopra tal cadente di scolar le campagne. Che se poi diranno, che anco per un piede, o due di più d'alrezza si dovrebbe tenere lo ftesso metodo, farà facile colla stessa ragione condurli a confessare, che il merodo sarebbe buono anche per dieci, per venti, e per cento piedi di più, che vi fossero, e in breve ad accordare, che un letto di terra, quintunque ripido, e chino si voglia, non porrebbe effer rofo, ne abbaffaro dalla forza d'un fiume, che vi scorresse sopra: affurdo anche peggiore del primo, e contrario alle perpetue, e manifeste fperienze. E perciò dovrassi conchiudere, che il punto del fondo del fiume alla diversione non è punto sisso, ma alterabile, nè può dar regola alcuna per la cadente [quando questa si voglia tal quale
la natura la darebbe a quel siume, cioè
stabilita, e inalterabile] laddove il punto dello sbocco, e la pendenza sono due
dati certi, e inalterabili, e con essi si
può, e si dee guidar'il nuovo letto del
siume sino a piè del vecchio con sicurezza, che un tal letto più non si alteri,
e con ciò giudicar dal prosilo se il siume
possa aver caduta nel detto letto, e di
quanto si debba alzare, o abbassare nelle
parti superiori, per ispianarsi anche al di
sopra un alveo continuato col nuovo, sino al detto sbocco.

(a) E' da avvertire, che nel determinare l'altezza massima del pelo del recipiente, ove questo sia un siume, si dee metter' in conto anche quel di più, che egli può alzassi per l'unione dell'instuente oltre i segni, a' quali si alza prima di tal'unione: ciò dico è necessario a considerarsi almeno, per assicurarsi di contenere le prime piene de' due siumi, che si incontrassero ad un medesimo tempo, comecchè nel proseguimento sia per succedere, che il pelo del recipiente in luogo d'alzassi maggiormente si abbassi a cagione dell'abbassiamento del suo sondo, siccome si è mostrato nei capo 9, e specialmente nell'annotazione 11. c. 448.

Se poi il termine del nuovo alveo fosse il mare, allora si potrà regolar la cadente de' suoi argini, tanto vierno allo sbocco, quanto nelle parti superiori, coll'esempio di quelle, che ha il medesimo siume presso il mare, caso, che sbocchi in esio anche avanti la diversione, o con quello di altri simili siumi della stessa spiaggia, che parimente vi sbocchino, e con ciò si potrà aver certezza di non errare nè col

ste riescono meno declivi di superficie per tutto il sito, che risente il rigurgito del recipiente; perciò vicino allo sbocco ponno effere gli argini, anch'essi, meno inclinati; ma più lontano deono, presso a poco, secondare col loro piano superiore, la cadente del fondo dell' alveo. (10) La distanza degli argini si desume dal siume vecchio, se pure l'esperienza non avesse mostrato, ch'essa sosse, o maggiore, o minore del bisogno; ma vicino allo sbocco, deesi ben' avvertire di tenerli abbondantemente distanti l'uno dall'altro, a riguardo delle mutazioni di sito, che per cause accidentali ponno avvenire allo sbocco medesimo; particolarmente, quando non s'incontra di eleggerlo buono sul principio. (11) La larghezza dell'escavazione può determinarsi in due maniere; perche, se si pretende di voltar'il siume tutto in una volta per l'alveo nuovo; allora bisogna darli la larghezza, ch'è propria del siume vecchio; e ciò è necessario, quando, o la lunghezza dell' alveo nuovo sia maggiore di quella del vecchio, ed eguale la caduta dell' uno. e dell' altro; o il filone del fiume non imbocchi bene la nuova escavazione; ed in tal caso bisognerà intestare il siume vecchio poco sotto l' imboccatura del nuovo, per obbligare l'acqua a corrervi dentro; ma quando il guadagno della caduta fosse considerabile, ed uguale, o minore la lunghezza della strada; ed inoltre quando il filone entrasse a dirittura nell' alveo nuovo, basterebbe escavare l' alveo per la quinta, o sesta parte (più, o meno secondo le diverse condizioni &c.) della larghezza naturale del fiume; perchè cominciando a correre l'acqua dentro l' alveo nuovo, e trovandovi facilità di corfo, col tempo se lo proporzionerà al bisogno, ed interrirà l'alveo vecchio.

Tutto ciò si dee intendere, rispetto ai siumi torbidi, poichè quelli, che portano acque chiare, basta, che abbiano apertura al termine inseriore, e non siano più bassi di supersicie del medesimo per potervisi portare: quanto però alla larghezza degli alvei, all'altezza, e distanza
degli argini, ed alla facilità del corso, non sono diversi gli uni dagli
altri: si dee però considerare la possibilità degl'interrimenti, anche ne
siumi d'acque chiare, per la corrosione, e dirupamento delle ripe,
escavazioni di gorghi &c.; e la morale impossibilità di escavarsi, interriti che siano; e perciò non torna il conto d'azzardarsi con disetto di
caduta, a fare nuove inalveazioni di gran lunghezza, e larghezza; par-

tico-

senerli inferiori al livello della massima altezza del mare, che dà regola ad essi presso lo sbocco, nè col mancare di debitamente inclinarli per imitare la cadente della piena alquanto più sopra lo sbocco, la qual cadente suol'esse ivi più inclinata di quella del fondo del siume, e di quella dell'acqua bassa; e tanto più si sarà sicuro di secondar con eid la superficie alta del fiume, quanto più esattamente si imiteranno le degradazioni delle largheza degli altri siumi simili nel loro acco-starsi al mare.

ticolarmente quando l'acqua è perenne, e non si ha dove divertirla,

in occasione di voler'espurgare i fondi interriti.

Quando l'inalveazione nuova ha da essere destinata a ricevere più siumi, che dentro vi scorrano, ed abbiano soci diverse, deono distinguersi due casi. Perchè, o i siumi sono di simile, o di disserente natura: sono di simile natura quelli, che nelle consuenze portano materie omogenee; e di disserente natura sono quelli, de'quali la materia portata sino alle soci è di sostanza diversa.

Se si darà il caso, che i fiumi da unirsi in un solo letto, portino tutti materia omogenea (per esempio, arena &c.) nel sito dell'unione; e che quello, che ha da ricevere gli altri, abbia caduta, e forza sufficiente, a spingerla sino al suo termine, e che la situazione della campagna concorra a mantenerlo incassato, sarà di esito sicuro la nuova inalveazione; perchè essendo l'unione di più acque correnti, cagione di maggiore profondità negli alvei, e di maggiore bassezza nelle massime piene: ed in oltre rendendosi con ciò minore la necessità della caduta dell'alveo (a); manisestamente ne segue, che quel pendio, che basta ad un solo siume sarà tanto più bastevole a molti uniti insieme; e se il piano di campagna può tenere incassato il primo, potrà essere molto più capace di teneme incassati molti: anzi quando nell'inalveazione di un solo siume, si potesse dubitare di qualche picciolo danno, dipendente dalla soverchia altezza del fondo; l'accoppiamento di altri, potrebbe esserne il rimedio. Solo resta in questo caso incerta la larghezza dell' alveo (b), la quale dipendendo dalla natura del terreno, più, o meno facile da cedere al corso del fiume; e dall' abbondanza dell' acqua del medesimo, non si può esattamente determinare; nulladimeno non vi potrà correre grande sbaglio, se si avvertirà a ciò, che succede in

<sup>(</sup>a) Siccome questo discorso non si applica, che a quel ceso, in cui le acque correnti de'siumi insieme si uniscano nelle loro piene, così non si dee indisserentemente adattare ad ogni instuente, che debba entrare nel nuovo alveo, ma solo a quelli, che ordinariamente abbiano le soro piene contemporanee a quelle del siume, che si tratta di divertire, e quando altrimenti sosse, non si potrebbero assettare di tal' unione i vantaggi, che qui si considerano, anzi ove il siume instiuente da se solo richiedesse maggior pendenza di quella del solo recipiente converrebbe, che si alzasse il sondo dell'alveo comune, quando le piene dell'instiuente vi entrassero senza le acque dell'altro.

<sup>(</sup>b) Tale incertezza sarebbe anco maggiore, ove le piene dell'influente non fossero contemporance a quelle del sume, che lo riceverebbe, mentre allora se all'alveo comune della consucra in giù si sapesse anco assegnare quella giusta larghezza, che richiederebbero le loro piene unite, tal larghezza riuscirebbe soverchia nel caso più ordinario, in cui le piene venissero separate, e ne seguirebbe ristrignimento del detto alveo comune, il qual ristrignimento nell'altro caso possibile, che le dette piene s'incontrassero ad un tempo stesso, potrebbe poscia portar seco periento di trabocchi; nè mai si potrebbe il detto alveo comune ridurre a persetto stabilimento.

casi simili a quello, che si ha tra le mani, oltre che, se si ha bisogno d'argini, basta abbondare nella loro distanza piuttosto, che mancare; e se questi non saranno necessari, l'elevazione, che farà la terra scavata dall'alveo nuovo, e gettata sulle sponde di esso potrà servire di riparo, occorrendo, alle espansioni del siume, sin tanto che acquistando il siume da se la larghezza dovuta alle sue circostanze, si avrà proporzionato l'alveo.

Si dee inoltre riflettere, che la nuova inalveazione pud'effer cagione, che i fiumi influenti in essa, abbenchè prima portassero materia omovenea, comincino poscia a portarla eterogenea: ciò potrà succedere, quando il fondo dell'influente, nel sito, dove fosse intersecato dal nuovo alveo, restasse molto saperiore alla linea cadente del fondo dell'inalveazione, e che dovendo abbassarsi, aggiugnesse caduca considerabile al suo letto superiore, il quale perciò si rendesse idoneo a spingere la ghiara nell'alveo nuovo, febbene prima non ne portava; il che accadendo, potrebbe effervi qualche dubbio di buon'esito, ed avrebbero luogo delle considerazioni ulteriori. Quindi è, che per accertarsi, che i fiumi uniti si conservino sempre della stella natura, è necessario tal sito per l'inalveazione, che, quando anche s'accrescesse la caduta ad alcun fiume influente, non possa sensibilmente mutarsi la di lui natura nella confluenza; o pure quando la necessità ricercasse l'elezione di sito diverso, bisognerebbe provvedervi con sabbriche di muro, a modo di chiuse, o cateratte, atte a sostentare il fondo del siume allo sbocco, e ad elevarlo anche qualche poco di più, se si ha dubbio, che la velocità dell'aequa cadente dalla chiusa possa rapire dalle parti superiori materia pesante, e portarla nel nuovo alveo.

Al contrario, se il siume insluente avrà, nel sito dell' introduzione, il sondo considerabilmente più basso della cadente della nuova inalveazione: egli è evidente, che dovrà alzarsi allo sbocco, sino al sito, ch'è dovuto alla natura delle soci, e che in conseguenza interrirà il proprio alveo sino a quel segno; quindi è, che prima di fare simili operazioni, non solo è necessario di considerare il sito dell' alveo nuovo; ma inoltre quello di tutti i siumi insluenti, per assicurarsi, se sate che sia l'inalveazione, siano i loro letti per elevarsi, ed interrirsi, o per abbassarsi, ed escavarsi: e ciò assine di trovare i rimedi opportuni alla qualità degli sconcerti, che nell'uno, e nell'altro caso sosse per succedere. Per altro, anche in questa sorte d'inalveazione sono necessari tutti gli avvertimenti, e regule addotte di sopra, per l'inalveazione d'un siume solo.

Quando i fiumi siano di disserente natura, è d'uopo distinguere più easi: perchè se i siumi superiori porteranno materia più pesante degl'

infe-

inferiori; come sarebbe a dire, se il siume principale portasse ghiara grossa; il primo influente più minuta; il secondo anche più minuta; e così gradatamente fino agl'inferiori, che portassero fola arena, o limo; in tali circostanze (se, per tutto lo spazio, nel quale i fiumi portano ghiara, vi sarà caduta uguale, a quella, che ha da avere il fiume principale, nel principio della nuova inalveazione; le dall in giù, uguale a quella, che ha il fiume predetto in sito, dove corre in arena; e che concorrano tutte le altre circoftanze per un'utile; e buona operazione) si potrà afficurare della buona riuscita di essa: la ragione, anco in questo caso, è manifesta; perche, se il siume principale potrebbe portarvisi da se medesimo, maggiormente potrà farlo, unito che sia con altri (a); tanto più, che si suppone la caduta idonea a spingere ghiare più grosse per tutto il tratto, nel quale i siumi influenti possono portare la ghiara nel nuovo siume; e sebbene si può dubitare, che l'unione di più acque possa spingerla più giù di quello, che si figura: ciò non ostante però questo difetto probabilmente sarà compensato dalla caduta, che nell'unione di più fiumi, richiedesi minore di quella, che si suppone convenire ad un solo; e dalla diminuzione delle ghiare, che tira seco la necessica di minore pendio. Questo però è un pumo, da confiderarsi sul fatto; e che richiede un giudicio ben pensato, per fare un' aggiustata compensazione degli eccessi, e The state of the s

Ma quello, che porta seco maggiore difficultà, le che non può accertatamente praticarsis: se non quando si ha caduta esorbitante, ed altezza di piano di campagna confiderabile, fi è il caso nel quale i siumi influenti : portino ! matarie : più pefanti di quelle i del fiume principale, nel panto dell'interfecazione; poiche egli è certo, che, quando anche la caduta del nuovo alveo fosse tanta, che bastasse per lo corso del primo fiume, cher v'entra; non perciò si può con sicurezza concludere, che posta bastare per tutti; attesochè, se i fiumi inferiori vi porteranno dentro ghiara groffa, che faccia in effo qualche elevazione, può effere, che quella fia tanto grande, che tolga la caduta al fiume principale, e l'obblighti perciò ad elevarsi di sondo; potendo ben giovare d'unione dell'acqua, à fare, che la materia deposta non renda l'alveo tanto declive, quanto richiede d'essere quello dell'influente; ma non già ad impedirne affatto la deposizione, la quale in certi casi, potrebbe essere tanto grande, che facesse elevare il fondo del nuovo alveo sopra I piain the december of the contract

<sup>(</sup>a) Anche questo discorso, suppone, che corre tal circostanza, e quì di nuovo banle escrescenze de siumi siano almeno per no luogo le rislessioni satte nelle due no-l'ordinario contemporance, e perciò si applica a quei soli siumi, ne quali con-

piano delle campagne. Lo stesso può succedere al primo siume instuente per le deposizioni del secondo; al secondo per quelle del terzo, e così successivamente, sinchè s'arrivi ad uno, la cui caduta al suo termine basti, (senza far nuovo alzamento, o tale da sormontare le ripe,) per ispingere le ghiare proprie sino al termine prescritto loro dalla na-

tura, e per farlo correre felicemente allo sbocco.

Per afficurarsi della quantità dell'alzamento di sondo, ch' è per seguire in questi casi, sarebbe necessario d'inventare un metodo di delineare le linee cadenti del sondo de' siumi uniti, in ogni possibile circostanza; ma questo sin'ora non è stato tentato, nè trovato da alcuno; e sorse, se non è impossibile, almeno è tanto dissicile, che moralmente può equipararsi allo stesso impossibile. Quindi è, che mancando una regola certa per sare inalveazioni di questo genere, si ha bisogno di cercare altri mezzi per potere, se non certamente, almeno con molto di ve-

risimilitudine, giudicare della loro possibilità.

Pare assai conforme alla natura, ed alle osservazioni, le quali si sono fatte de fiumi, che le ghiare introdotte in un fondo orizzontale, non pollano effere trasportate all'ingiù per qualunque forza d'acqua corrente; e di fatto non si vede, che i fiumi reali ne portino di sorte alcuna al loro sbocco; anzi io ho fempre creduto, come ho motivato in altro luogo, che la cagione, per la quale il Pò ha stabilito il suo alveo per mezzo della gran pianura della Lombardia, sia stata, che i fiumi influenti dall'una, e dall'altra parte, colla deposizione delle materie ghiarose, lo abbiano impedito di stabilirsi in altro luogo, chem quello in circa, dove egli corre al presence; ed in facti si vede, che tolto quel tratto del di lui alveo, per lo quale corre su il sondo continuatamente ghiarofo, non riceve più da alcuno de'fiumi influenti altra materia, che arenosa. Quindi pare, che si possa raccogliere, che le cadenti de fiumi in ghiara, quantunque abbondanti di acqua, desiderine qualche declività, la quale probabilmente dec effere maggiore di quella, ch'è dovuta a fiumi mediocri, che corrono in arena; cioè a dire più di quindici, o fedici oncie per miglio, e tanto maggiore, quanto i fiumi sono più scarsi di acqua, e le ghiare più grosse. Egli è poi certo, che le cadenti superiori deono appoggiarsi sopra le inferiori; cioè a dire, che, siccome la cadente ultima del siume viene regolata dalla bassezza dello sbocco, così il termine di quella, che è immediatamente fuperiore a questa, si regola dall'altezza dell'ultima nel suo principio, e così successivamente; quindi è, che quando nelle parti inferiori diun fiume sia necessaria molta declività, ragionevolmente può dubitarsi, che il piano di campagna non possa sostenere l'inalveazione; e perciò nell' ultimo caso addotto, è più da dubitarsi di sinistro esito, che da sperarsi buona riuscita.

Un sol metodo vi è, che possa dare qualche barlume in mareria così ardua, ed è di considerare l'inalveazione gradatamente, come se si dovesse inalveare solo l'ultimo sume al termine preteso, e vedere ciò, che sia per riuscirne: indi sigurandosi fatta quetta inalveazione, qualvolta sia ella possibile, o in istato da potere migliorarse coll' unione di un' altro fiume, cercare, qual'esito avrebbe l'introduzione del siume immediatamente succedente, nell'alveo del già detto; e parendo, che questa sia riuscibile, passare alla considerazione del terzo, e così successivamente sino al siume principale, e quando si trovasse, che, ad uno ad uno dessero speranza di buona riuscita, allora, in caso di precisa necessità, potrebbe farsi l'inalveazione del fiume inferiore, ed aspettarne il successo, il quale corrispondendo al figurato, si potrebbe passare all'inalveazione dell'altro; e così profeguire, offervando fempre, prima d'intraprendere nuova operazione, il successo della precedente; e trovando qualche effetto non pensato a svantaggio dell' inalvezzione, segno sarà di essere arrivato a quel termine, che la natura permette; e conseguentemente non sarà buon configlio l'avanzarsi più oltre.

La considerazione dello stato della campagna, per la quale si pretende far passare il nuovo alveo; e dell' altezza, e declività della medesima : del modo, con che ella è stata fatta, cioè, se naturale, o fatta dalle alluvioni; degli effetti de'fiumi, i quali la bagnano; delle loro circostanze; della situazione degli scoli, e loro termini; e mosto più il riflesso ad altre operazioni di simil natura, qual volta se n'abbia l'esempio; e l'esame degli effetti, che ne sono derivati, ponno, alle occasioni, suggerire de motivi per maturare, o negligere le proposizioni di questa sorte d'inalveazioni. Le livellazioni esatte de termini, e de mezzi dell'inalveazione proposta, regolata ne'termini di già addotti; l' offervazione del fondo de fiumi influenti, e della materia, che portano; quella di altri fiumi uniti; ad oggetto di dedurne dall' esperienza la degradazione delle cadenti; e tutte le altre inspezioni proposte negli altri casi di sopra mentovati, potranno poi somministrare i mezzi per istimare, presso a poco gli effetti, che porranno derivare da ciascheduna delle inalveazioni, da esaminarsi col metodo precedente, prima di mettere mano all'operazione.

IL FINE.

## the state of the s

.

.

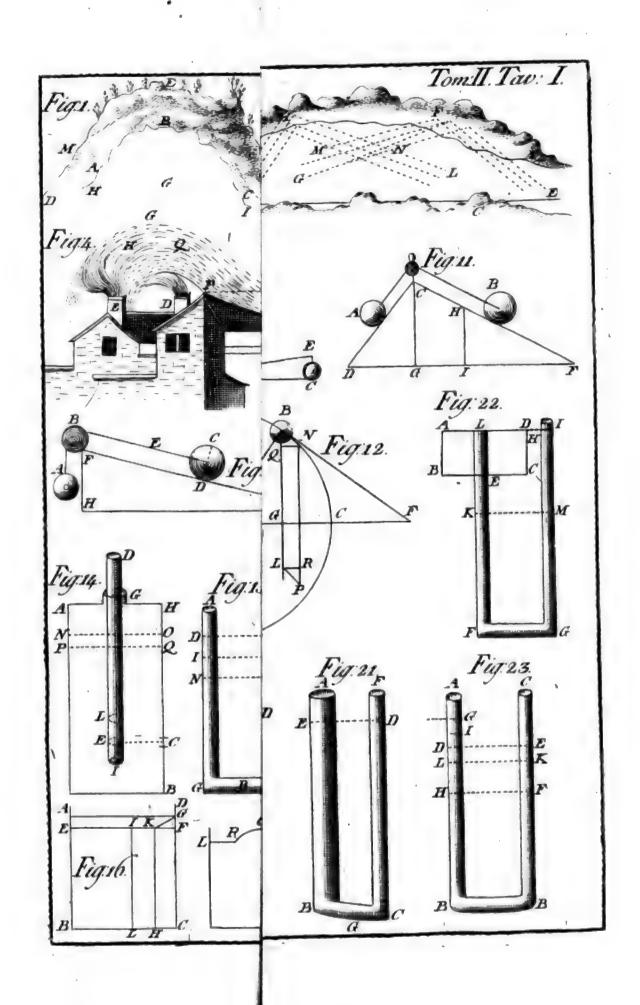

on di

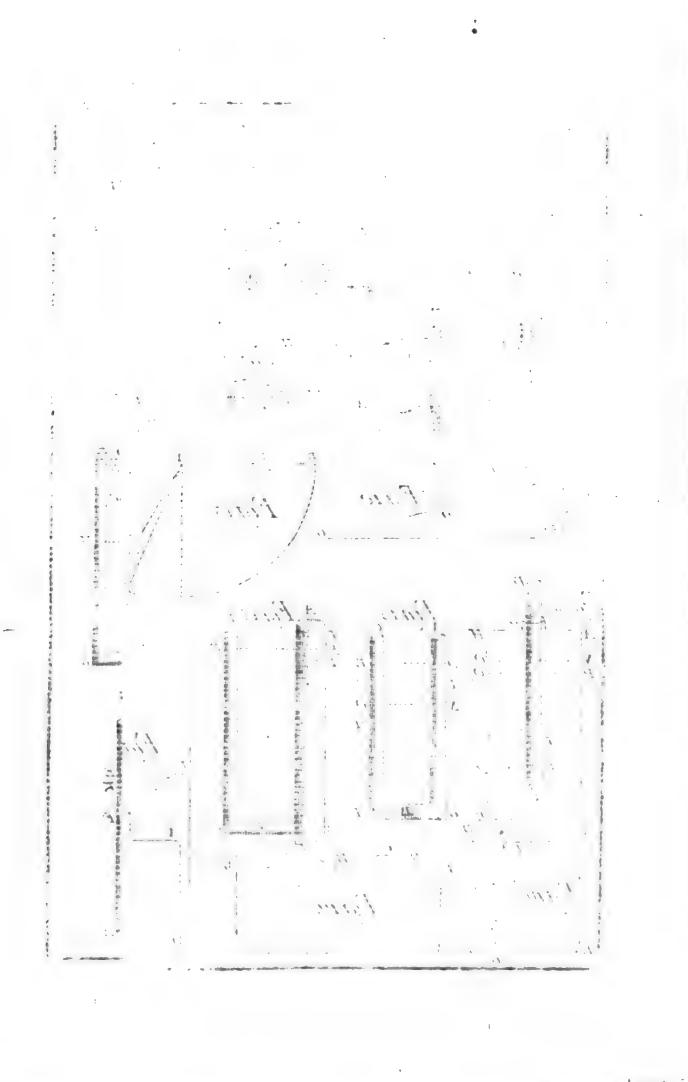

3-2-334



.

١.

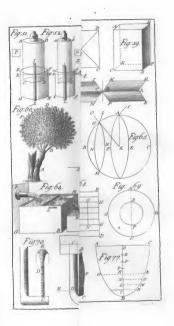



ļ 61 9 



-151 NO

٠. ; <. 



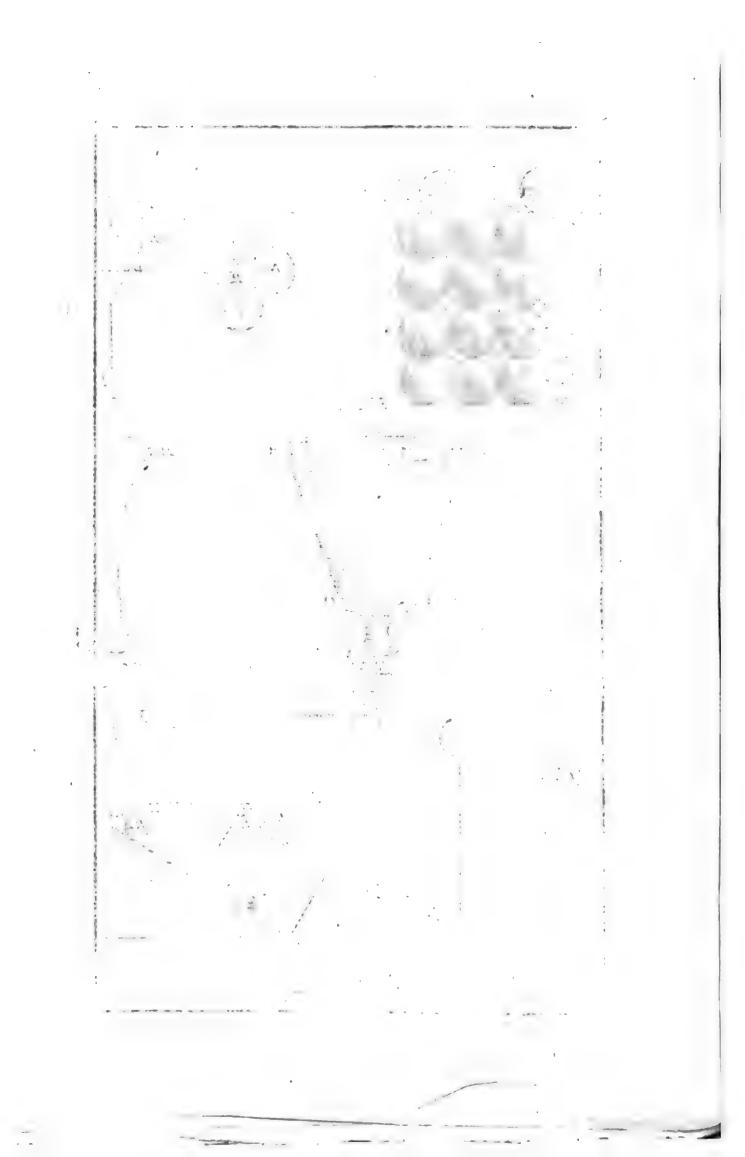



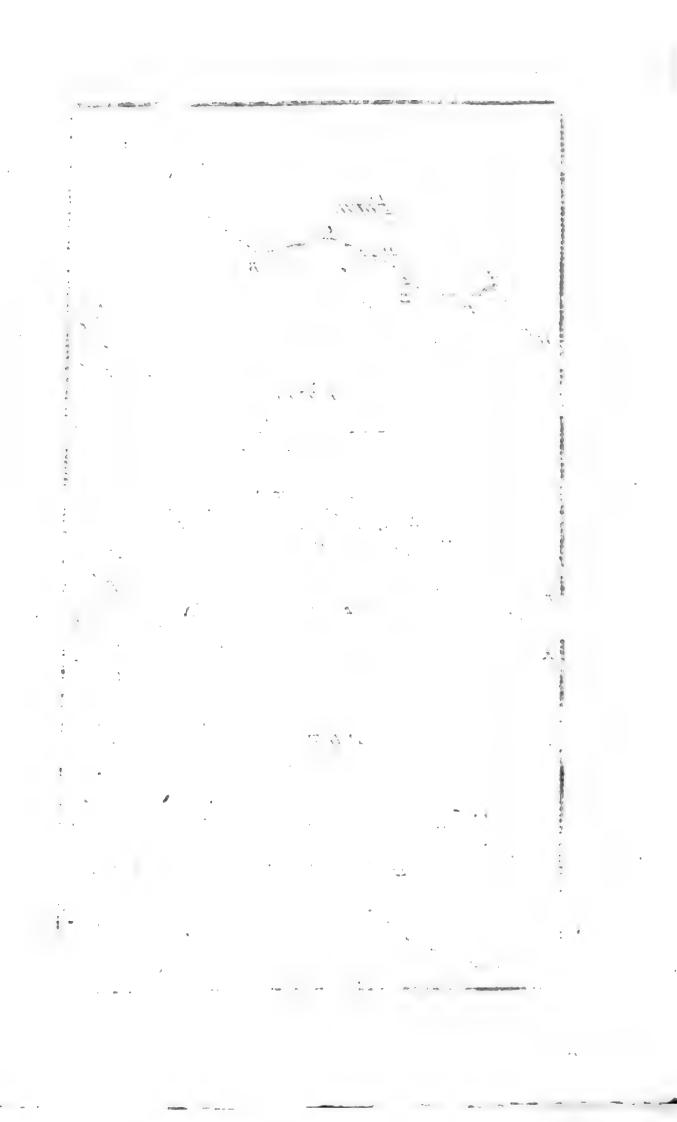

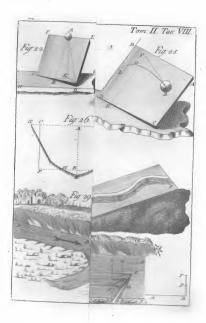

ζ. .







- - 2 - 3 /4

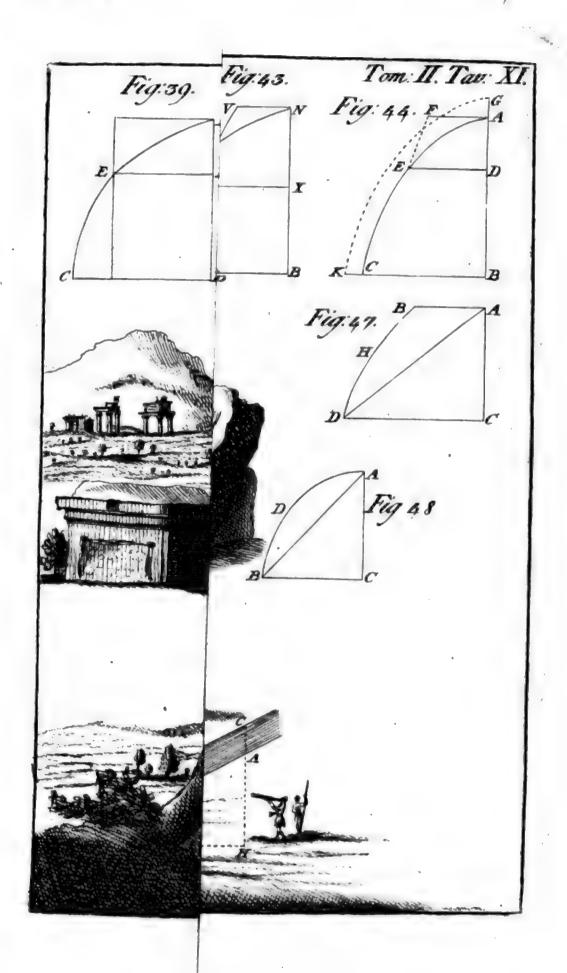

O.

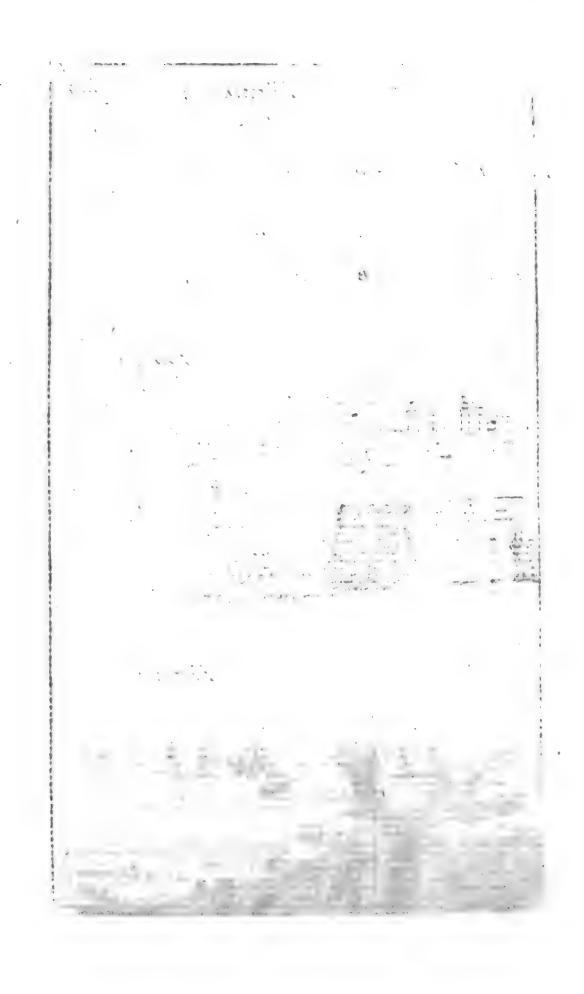

0,



• : f



なのかでを出













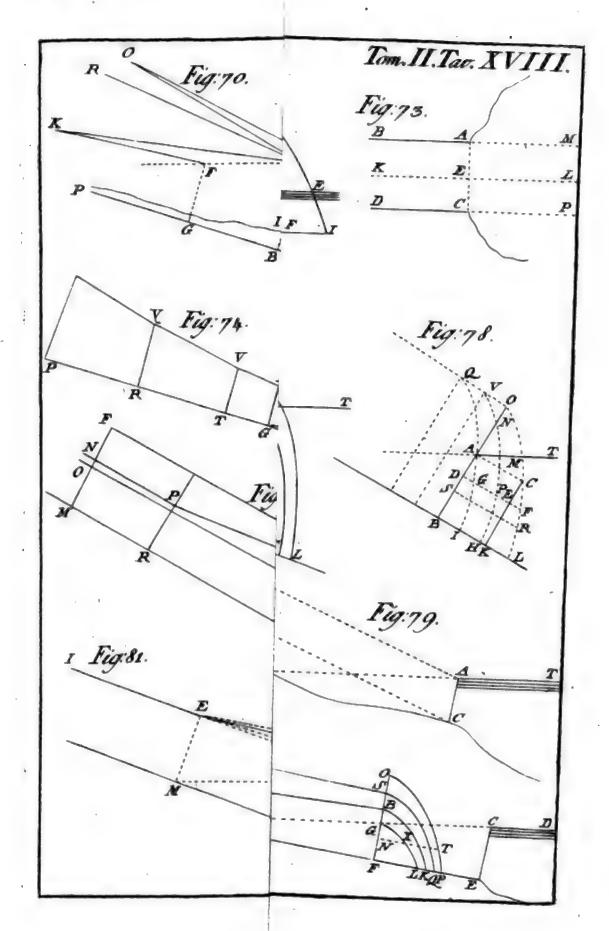

., 100



. ŀ i.

0

>

Digitized by Google

